









Thil. Saldinuccius del Tran Zucherdlim inc LAVRENTIVS LIPPIVS PICTOR ET POE TA FLORENTINVS Sub suspicio DBenedicii Fabrini

# M A L M A N T I L E R A C Q U I S T A T O DI PERLONE ZIPOLI

DIPUCCIOLAMONI

### ANTOMMARIA SALVINI Lettore di Lettere Greche nello Studio Fiorentino

tiole di Lettere Greche nello Studio Piorentino

### ANTOMMARIA BISCIONI

Canonico e Bibliotecario Regio della Mediceo-Laurenziana
IN QUESTA EDIZIONE

DAL MEDESIMO RICORRETTS ED AMPLIATE.



IN FIRENZE, MDCCL.

CON APPROVAZIONE.



#### DEL

# MALMANTILE RACQUISTATO PARTE SECONDA.



#### DEL

## MALMANTIL E

### SESTO CANTARE.

Nel tenebrofo centro della Terra,
Ove regna Plutone, e entra la Strega:
E vuol che feco, per finni la guerra
Di Malmantile, entri l' Inferno in lega.
Fanno concilio i mofi in fosterra,
Ove ciafcun buone ragioni allega:
Certa al fin le prometto l' affigenza:
Rend' ella grazie, e fa di li partenza:

- Far alla peggio, e ch' ella ben gli vada;
  Far alla peggio, e ch' ella ben gli vada;
  Va contrappelo alla diritta fitada:
  E benché qualche tempo ei fguazzi e rida
  Col vento in poppa in quel che più gli aggrada;
  E vien poi i 'ora, ch' ei n' ha a render como,
  E far del tutto, dondoda, ch' io fonto.
- 2. Di chi credi , Lettor , tu qui chi to tratti?
  Tratto di Mattinazza , iniqua Strega ,
  Ch' ha più peccati , che non è de fatti ,
  E pel Demonio ogni ben far rinnega :
  Di darfi a lui già feco ha fatto i patti ,
  Acciò ne' fuoi bagordi la procega;
  Ma flate pur , perchè tardi o per tempo
  Lo fconterà: da ultimo è buon tempo .
- Non si pensi d'averne a uscir netta:
   S' intrighi pur col Diavol, ch' io le dico,

Se forse aver da lui gran cose aspetta, Che nulla dar le può; ch' egli è mendico : E quand' ei possa, non se lo prometta : perch' ei , che sempre fu nostro nimico : Nè può di ben verun vederci ricchi, Una fune daralle , che la 'mpicchi .

G. VI. I L Poeta avendo penfiero di narrar la Sr. 1. I gita , che fece Martinazza al Regno di Plutone , per muoverlo ad alutaria a far diloggiar Baldone da Malmantile, ed a gattigare Gambaftorta e Becoogro , fa l' introduzione al presente Cantare con una riflessione morate , ponderando , che quei , che opera male , non puo iperare d' aver mai bene : e principiando come

l' Ariosto, Canto VI.

Mifer chi mal' oprando fi confida
conchiude, che Martinazza, la quale non fa fe non feiagurataggini , e s'è data al diavolo , non puo iperar d' aver a aver bene i perche il diavolo e nimi, co del genere umano, e non puo veder-

gli ben veruno . Argomento del Seño Cantare nell' edizione di Finaro . A scongiurar l' Inferno entra forterra Senza spavento Martinanza stregu : Vede gli Elizi , e Dite poi , che ferra Il peccator di più tattiva lega :

Trova Plutone, e vuel ebe nella guerra Di Malmantile egli entri feco in lega ! Fassi il Configlio , e rutti a quell' instanza rometton far del ben , fignen' avanza . v. l. E' vien pei 'l sempo , th' e' n' barender conto .

Di chi credi tu qui , lettor , ch' io tratti? Che nulla le può dar , perch' è mendico . Ne puo di ben nesiun vederci ricchi . MISER CHI MAL OPRANDO SI CONFI-DA . L' Ariofto e gli altri Poeti di Romanzi sempre principiano da ottave mo-rali : e il Berni , nell' Orlando Innamorato rifatto , in questi efordi e mirabile . Bernardo Taffo ne' censo Canti del fuo Amadigi è curiofo , col cominciare ogni canto dalla descrizione dell' Aurora , come il Boccaccio comincia le fue giornate . Il Taffo poi , e gli altri Poe-ti , che imitarono gli Epici degli antichi, non fanno questo ; ma la materia da loro gli ciordi . Nel tempo del Lippi fi leggeva molto il Furioso ; pero ha molto garbo qui il cominciare con un verso di quello . Salm.

FAR' ALLA PEGGIO, Far' ogni male, fenza riguardo ale no. Min.

VA CONTRAPPELO. Non ma pel merfo buono, Va al contrario di quello, che dee fare , per andar per la diritta via . Sc-neca Epift. 123. Omnia vitia contra naturam purnant : omnia debitum ordi-em deferant : boe eft luxuria propofitum gandere perverfis : nec tantum discedere a reeto , fed quam longiffient abire ; deinde etiam e contrario flure . Si dice anche Andare a ratrofo , dal Latino Retrorfum . Daote Purgatorio Canto x. in fimil propofito dice :

O Superbi Criffian , miseri e lassi . Che della wifta della mente infermi

Fidanza avete ne' ritrofi paffi . E la metafora d' Andar contrappelo è cokts da' pezzl di panno o di pelle pelofa , che in cueirle infieme s' offerva . che il pelo vada tutto per un verío , acciocche fi confacciano. A taftar un pannot o pelle pelofa pel verfo , che va il pelo , terna più facile , e non fi trova refiftenza alcuna , come a andar contro a pelo . Mis.

SCUAZZI . Goda allegramente . Min. Dal Latino Gavifus , fatto Squazza-

Vione da Norare mel guazzo ( e quefto dal Latino Aquatio ) cioè in molta quantità d' acqua . Bifc. COL VENTO IN POPPA . Seconde ch' el

defidera : come fuccede , quando fi ha il vento in poppa della nave : e fignifica I negoz j twano bene . I Greci pure differo Secundo vento navigare . Min.

DONDOLA, CH'10 SCONTO. Vuol di-

re Sconterà il buon tempo, che ella fi è data , provando altrettanti difeuffi . E detro , ufato dalla plebe , nella quale é nato ; effendo ftato decto da un micellaro, a cui era ft ita rubara in più volte gran quantità di carne : cd effendo flato ritrovato il ladro , fu impiecato : cd il micellaro vedutolo appelo ille forche . dille : Londola , ell' io fconto ; intendendo A vederti dondolare , fiunto il debi o ; ebe bai meco per la carne rubatami . Dondolare , e lo ftetfo che Ciondorare , come appunto fa l'impiccato : e tal Verbo Dondolare piglia il nome da quel Don don, che la il luono delle campane. E da quelto medefimo fuono, ene faceva uel tanto rinomato vajo dell' Oracolo di Giove , che era in Dodona , citta dell' Epiro , ftima e eon molca ragione , derivarii il nome di Dodona , Abramo Berkelio Olandete, nelle Offervazioni al Frammento dell' Opera originale di Stefano de Urbibus . Dondolare o Dondolarfela vuol dire Starfene a federe fenza far mulla : di do e Dondalone vuol dice un Perdigiorne . Quindi un moderno Poeta, intendendo di quetti tali , di le :

Voi dal norturno al mattutin cre-nscolo Vi dondolate , e fate a su me gli bai , Ne conchiudete , o proponete mai , Se non rovine al popolo minuscolo .

Min.

CHE NA PIU PECCATI, CHE NON È
DE FATTI. Ha pin precati ella fola, che
non jono quelli, che fovo flati fatti o
commessi, da sutto il mondo insteme, insino a ora. Min.

BAGORDI . Festergiamenti . V. fopra, Cant. v. St. 61. Min.

Bjurde, c Bagude woci derivate da Nigudare da Baguden, jono diventifiime fra di ioro. La prima voce vicee dal verbo Provenzia Burden. Di Jurvere cam spair, conte fi legge la no ancibilimo esta proposa de la lago da del Baguden, and Codice and del Baguden, mon credo, che fi pola mai fodorese cifer l'inferio, che figurare. Quello verbo vonol dire Republica del Baguden, del Baguden, physiologica del Baguden, del Baguden, tica famiglia Fiorentina del Bagude, fi pri tame un nomo a evallo colli liancia; ficcome tuttavia fi vede fopra un c. VI. avello appoggiato al muro finifiro late- sr. 2. rale della Chiefa di Santa Maria Novella , che riefce in un cortiletto della Compagnia di San Benedetto Banco : ed in altri luoghi ancora . Le e tazioni del Vocabolario a quelle due voci , comeeche tratte dalle moderne edizioni , ton tutte errate , a riterva d' una , ch' io non ho potuto ne vedere, ne rilcontra-Quella , flata tratta dil Filocolo del Boccaccio dell' edizione de' Ginnti , che dice : circontati tutte di fonanti fonagli con bagordi in mano, ec. e curonati tutti di diverfe frandi bagordando , ecc. in una edicione in foglio , fatta a co-Ionne in Venezia per Pellegrino Paíquale da Bologna nel 1488, dice Bigordare e Breordo : e cosi pure fi legge nell' unico Ms. di tal opera della Laurenziana efiftente nel Binco 43. Codice 16. il qual Codice fu scritto con gran diligenza nel 1477. come appariice dalla se-guente sottoierissione : J a. Bap. Domini Astonii Gasparii de terra nova scripsit Anno Dimini 1477. menfis Februarii , La eitaz one del patfo del Tesoro di Ser B unerto Latini , che è nel eap. 49. del libro VIII. in cui fi parla di R ttorica , ne' due ciempi MSS. di detta Liurenzia. ni , che tono ne' Codiei 19. e 13. pereiocche gli altri Codici del detto Teforo , che qu'vi di confervano , fon maueanti di quetta parte , ambedue anno Bigordare . L' elempio , preso dalle Ris-me di Franco Sacchetti , e che dice : Dunque fi balci e canti in tutti i verfi

Byarlesia asipum, egg.

Brownert of Fredrigo Ubskilai nella
Troth delle ved e masier al parline
Brownert of Fredrigo Ubskilai nella
Troth delle ved e masier al parline
delle ved e masier al parline
politica delle programme delle politica delle
politica egg.
Brownert of the politica delle
politica egg.
Brownert of the politica delle
politica egg.
Com. 10. 2010 tice Brownert effects
com. 10. 2010 tice Brownert effects
che in gill del Dottor Franciso Reditele in gill del Dottor Franciso Redifin il flugate fe devite nel boon forfar il flugate fe devite nel boon forpredi come fi das sel Vecabalistic.

C. v1. quale ( come fi vuole notare ) ha Bizordo st. 3. e Bigordare : ed ina Bagordo, tanto in fi-gnificato d' Affa , che di Crapula ; ma non ha poi Bagordare, in fignificato d' ambedue le topraddette divertitime cofe. Mi piace a quello propofito ripertare l' crimologia del Menagio della voce Ingordo , cue ha molta affinita con Bagerdo , Viene , dic egli , del Lutino ,, antico Gordas , voce d'origine Spa-, gnuola . Quint l. lib. t. cap. 5. Gur-, dos , ques pro flotidis accipit vulgus , ex n Hispania duxifie originem audim. Vedi " Gellio lib. XVII. cap. 7. Palso poi dal n fignificato di Holido a quello di len-, tas , piger , torpens , inutilis , ellendo n tali per lo piu gl'idioti . B comecche ", gli uomini infingardi , fiano anche " ordinariamente graffi , s' uso poscia p per grafio . In quetto fignificato di u grafio ulano anco oggi gordo gli Spagnuoli. E come chi e molto avido di , cibo , divien graffo ; fi diffe final-" mente gordo d'gl' Italiani , prima a , chi e avido di cibo : e poi a chi a-" vidamente appetifce qualunque altra , cofa . Quindi le voci , ingordo , inn gordia , ingordigia , ingordezza . Il n Obiotrone fi dice da noi Francesi Gour-, mand , voce , che pare avere qualche 33 fimiglianza con quella di Gurdo : e " v'è chi la cava da gurdus, e da man , ehe in Tedesco vale somo , ecc. Ed io , per conchiudere , non avrei difficultà a credere , che da queste voci , con piccola trasposizione e mutazione di lettice i cioè il guduna, ghiste nomo rita mutato in masserd, assono ghotte, ic ne tulic fatto finalmente Bagodo, per fignificare la Cropula, e il mangiare e bere imoderatamente: ed anco mi parebbe, che fi prodefro introdure nella noftra lingua, per anco vivemes, questi due verib Bagodare e Sbagodare, per esprimere l'uio della detta Crapula, e immoderanca di cibo. Biji.

TARDI O FER TENPO. Diciamo anche Tardi o accio (cioc amarcio, parola antica 4 simala in contado, che vale Tofto) ovvero Tardi o accele, che differo ancora gli antichi dyaude, cioc Ora, in quello punto: vuol dire Quello fessira una vulta 4 o priflo o tardi. Latino Serus crusi. Min.

DA ULTIMO E BUON TEMPO. Da ultimo cerra il fermo. Pali mella Phebu. Qui è detto ironico, perche figuifica, che da ultimo per Martinatza verrà il tempo cattivo, cioc farà galigata del fino mal fare. Min. S'INTRICONI. Intrigarfi vuot dire Im-

pattiarfi o interfisarfi: e vuol dir' anpattiarfi o interfisarfi: e vuol dir' anche imbrogliare o Meftolare una cofa cas
un' aitra, in manurra di confonderle;
donde Intrito per imbroglio. Min.
UNA FUNE DARALLE, CHE LA MPICO-

OKA FUNE DARALLE, CHE LA MPIC-CHI . Quand'altri ci ha mal terviti, per mostrargli, che non merita rimunerazione, fi suoi dire: Cli vuo dare un par di corna, un par di finu, o una fune, che lo 'mpicchi . Min.

- 4. Orsh triamo innanzi, ch' io ho finito,
  Perch' a questi discossi le persone
  Non mi dicelser: Questo scimunito
  Vuol farci qualche predica o sermone.
  Attenti dunque. Gib v'a verce udito
  L' incanto, ch' ella sece a petizione
  Di quei del luogo, ch' ebbero concetto
  Scaciarne il Duca; ma svani l' effetto.
- 5. Ella, ch' in tanto avuto avea fentore, Che quei due fpirti sciocchi ed inesperti

Aveza

Avean dinanzi a lui fatto l'errore, Sicchè da effo turono lcoperti; Se la digruma; che ne va il suo onore, Mentre gli accordi fatti ed i concerti Rudicti alla fin tutte panzane Con un palmo di naso ne rimane.

Il Poeta Infeiando da parte la moralità, viene al racconto, e torna alla memoria del Lettore l'incanto fatto da Martinazza per cacciare il Duca, che non ebbe efetto : per lo the ella é in collera; perché le pare di perdere di quella filma, nella quale era centae da' popoli e ioldati di Malmantile.

 Omero in quel verso, tradotto da Ci- C. VI. cerone. Isse fuum cor esens, bominum vestigia vistans.

quafi che chi maninconico rumina e biafcia, mafficandola male, mostri di beccarsi il cuore. Min.

Il verío d'Omero dice così : Ον θυμόν κατίδων , πάτον ανθρώπων αλιινων . Il Petrarez .

Solo e penfofo i più deferti campi Vo mijarando . Salv. RIUSCITI ALLA FIN TUTTE PANZANE .

Renfeiti al fine tutte vanità, intte chiacchiere. Che dar panzame, bulbole, chiacthere, e.c. vuol dire Promettere, e non mantenere, che fi dicc Inzampognare, Infinechiare: ed e il Latino Verba dare. Min.

CON UN PALMO DI NASO ME RIMA-NE. Riman burlata; beffita. Il Lalla Encide Travestita, libro I. St. 114, dice. Ed to fon per restar in questo caso Con sei palmi tungbissimi di naso. Min.

- 6. Ma non fi sbigottifee già per quefto, Che vuol canfar quell armi dalle mura ; A' Diavoli , da' quali e be il fuo refto, E che gliefi hanno fatta di figura , Vuol , dopo il far , che rompano un caprefto , Squartare , e poi ridurre in limatura ; Perchè non fu mai can , che la mordeffe , Che del fuo pelo un tratto non voleffe.
- 7. Basta, ch' ella se l' è legata al dito, E l' ha presa co' denti, e sen' affanna;

Talch' andarfene in Dite ha stabilito . Perchè ne vuol veder quanto la canna . Ed oprar , che Baldon refti chiarito : Ch' ambifce in Malmantil federe a fgranna : Or mentre a questa volta s' indirizzi , Potrà fare un viaggio e due fervizzi .

Martinazza pon fi perde d' animo , o st. 6. vuole in ogni maniera Icacciar l' e:ercito di Baldone da Malmantile . Risolve pero d' andare all' Inferno in periona , a trovar Plutone , per ottener da lui il gaftigo di quei due dia oli , che secero

l' errore, ed un nuovo modo di far diloggiar Baldone da Malmantile . v. l. E i Diavoli , ec.

NON SI SBIGOTTISCE . Non fi perde d' animo . Non fi fgomenta . V. lopra Cant. 11. St. 28. c Cant. v. St. 63. Min. EBBE IL SUO RESTO . Ebbe finito di comoscergli. Ebbe visto quanto elli valevamajergis. Evor supe quanto cifi. useva-no. Si dice Tu m' bei dato il mio reflo. Tu m' bai pieno. Son fazio. Son fluso di te, per intendere Non mi varro mai più dell'opera tua. Min. Ebbe il fuo reflo. Vuol dire Ebbr quam'

ella meritava , Ebbe l' intero compimento del fino avere , e anco un po' più : il che fuol fare, che il favore rielca disfavore, e che paffi , come fi dice , dalla banda di la , cioè dal piacere al dispiacere . B questa frase s'usa per lo piu ironicamente i perché quando fi dice E' gli ba dato il fuo refto , s' intende dire E' gli ba dato più di quello ch' e' meritana, ovvero Dovendogli fare un fervizio, e' gli ba fat-to un' angheria . Bifc.

GLIEL HANNO PATTA DI PIGURA . Le banno fatto un' ingiuria grandiffima , una folennissima burla . Tratto dal gluoco di primiera , quando uno avendo buon punto , ed effendo per vincer la posta , un altro con figura sa una primiera , e gli leva la posta . Min.

ROMPANO UN CAPRESTO . Reflino impiccati . Chiamano Caprefio quella cordicella fottile , che il boia lega al collo a coloro , che egli impicea , la quale per lo più , avuta il paziente la fpinta , fi compe: e pero dice rempano un caprefto; detto ulatifimo , per intendere farfi impiccare . Min. .

KIDURRE IN LIMATURA , Riderre in minutifimi pezzi . Limatura fi dicono quei Fragmenti , the cafcano dal ferro o altro metallo, quand' altri lo lima . Min.

PERCHE NON FU MAI CAN , CHE LA MORDESSE , CHE DEL SUO PEL UN TRATTO NON VOLESSE. Nefiumo le fece mai inginita, ch' ella non si volejie vendicare . Nesiuno la morse , ch' ella non lo rimordefie . Dicono , che il pelo del cane fia medicamento alle morficature fatte dai medefimo cane . V. iotto Cant. IX. St. 58. E da questo rimedio ha origine il presente dettato; che i Latini dillero Nemo impuse abit , qui me aufus fit la-

dere . Min. SE L' E' LEGATA AL DITO . Ne ba prefa memoria, per vendears . Sogliono molti, per aver anemoria di qualche negogio , che debbano fare , legarfi un filo iotorno al dito : il che ha dato origine al presente dettaro . Il Lalli Encide

Travestita, Cant. 11. St. 25. dice: Se l' atsaccò, rume suol dirsi, al dito. Nel Deuteronomio, al cap. 6. Erunique verba bet , que ego pratipio tibi bodie in corde tuo : O' narrabis ea filiis tuis , O' meditaberis sedom in domo sua , O ambulans in itinere , dormiens atque conjurgens: O ligabis quasi signum in manu qua : B lotto al cap. 11. Ponte Let ver-ba mea in cordibus O animis vestres, C' suspendite ca pre signe in mambus, Fra Giordano, Predicatore antico Do-menicano, nel Vocabolario della Crufca , alla voce Filateria . Le filaterie fe trano una carta , bre erano feritti i co-mandamenti della Legge , e portavanta intorm al braccio avertamente . E quivi va fpiegando, cred' io, il paffo di S. Matteo cap. 33. Dilatant enim phylatteria

fua. E la voce Greca , da φυλατίζην , Guardare , Cultodire , fignificante certe firsfec di cuolo o di cartapecora , che gli Birei fi legano al braccio , per tenere maggiormente a memoria i passi della Scrittura , che quivi sono npiati , le quali da loro fi domandano D'ΣΣΤ, Τερόμίπη , cioc Luadi. Μί

L' HA FRESA CO' DENTIL S' è adirata grandemente , et è mefia in animo di versidicati. Puol impitgare equi fuo finibo per venidicati. Eutobo a que figno, che loro bitogna, tirarlo co' denti e di qui nafce il prefente termine, che efiprime uno, che fi fia prelo a cuoro di fare un negozio, e che voglia impicgare ogni

fuo talento per conchiuderlo. Min.

SE N' APPANNA. Se l' è prefa a cuore. N' ba premura. Se ne da pena e
penfiero. M.n.

profero M. M. .

18 DTRE DE COROL I freedo. IN PRINCE OF MEDITA PROFESSION OF MEDITA PROFESSI

anto VI. La sitto dentro alle bramole canne . e Canto XXVIII. Restato a riguardar per maraviglia

Con gli altri , innanzi agli altri agri

C. VI.

La sana, C' ra di fuor d' ogni parte vermiglia. C' ra di fuor d' ogni parte vermiglia. perchè in altra maniera fi dice, quando uno è in coltera, e el pieca di voler fotre quanto in zue, a pranto in averò fiste, quanto in zue, d' in non fipopio, a' in non moio, fintt' e' non m' e tagliaro il collo, e fintili altri moiti, che tutti figuificano to flecto, e non hanno nicono. RESTI CHIARTO - Relli fintipo, Sta-

ponito . V. (opra Cant. I. St. 1. Min.

SEDERE A SCRANNA VUol dire Comandare , Efier padrone . Scranna , o
(come diciamo noi ) Cifranna , è una
Specie di fezgiola , da' Latini detta Sella
phicatii . Dante Purgatorio Canto XIX.

Or chi sei tu, che vuoi sedere a seranna,

The pinker de lung' coust 'miglie, Cella codata cort d' una finana l' Buratto, nell' Appogia contro al Calla codata cort d' una finana l' Roberton, dies 'Non abbient estes crevits, ale baff, i fibbe sonter filtre a baff, i fibbe sonter filtre a VAR UN VAGCIO B DUR SEVIZZI. Con un médifimo vaigni far due negot, che e imperare de Plumon it giffatto de cita con la control de l'independent de l'accordant de l'ac

- 3. Giù da Mammone andar vuole in persona; Che più non è dover, ch' ella pretenda, Che sua bravicornissima corona Salga a sito conto a ogni poco, e scenda. Chieder grazie, e dar brighe non conssiona: E chi ha bisogno, si sitol dir, s' arrenda; Per questo a leti tocca a pigliar la strada, Perch' alla sin convien, che chi vuol vada.
- g. Perciò s' acconcia, e va tutta pulita,

  Col drappo in capo, e col ventaglio in mano,

A cercar chi la 'nformi della gita:
Nè meglio fa, che Giulio Padovano,
Che l' ha fu per le punta delle dita,
E più di Dante, e più del Mantovano;
Perch' eglino vi furon di paffaggio.
E quelli ogni tre di vi fa un viaggio.

10. Onde a trovarlo andata via di vela ,
Domanda (perché in Dite andar prefume )
Che luoghi vè è, che gente , e che loquela ;
Ed ei di tutto le dà conto e lume ;
E poi , per abbondare in cautela ,
Volendola fervire infino al fiume ,
Le porge un fardellin piccolo e poco
Di robe , che laggiù le faran giuoco .

G. VI. Martinazza rifolve d' andare in perfost. 8, na a trovar Plutone; confiderando, che non è dovere, che quello Re per lei a ogni poco fi fromodi : e però (apendo.

ogni poco fi formodi : e però fapendo, che Giulio Padovano è piu informato d' ogni altro della firada dell' Interno, e ne va a pigitar da lui informazione e della gita e de' coflumi di quei pasfi e de gli l' infiritice, e per fervita meglio la vuoi accompagnare fino al fourne Acherone; e di lorano i e da un fardellino di robe, che laggio verranno a bi-

Greco μαμμωνάς. Crei Satan, in Sitiaco Satana, in Greco euravas, da noi Satanafio. Salv.

BRAYICONNISSIMA CORONA . Epiteto e titolo , compolto dall' Autore a Piutone . Il Lulli , Encide Travellira libro I. St. 16. parlando d' Eolo Re de' Venti , dice :

Venti, dice:
Dunque poiché Giunone alla prefenza
Di fus Real vanuofia fin giunta. Min
SALGA A SUO CONTO A GORI POCO
E SCENDA. Mostra qui Martinazza d'aver fatto conto della ripensione, che le
fccc Plutone, nell'antecedente Cantare,
St. 10. allorche le diffe.

E lui, th' ormai ha dato nelle verebie Fa rre in gin e in fin come le fecche; poiche in quedlo luogo usa la frase proporzionata di falire e stendere, che s'adatta benissimo al fatto delle secchie.

DAR BRIGHE. Dare fromodi, Dar motoffie: La voce Briga fignifica Operazione fromoda, fativoja e mosfa. Min. CHI UA BISOGNO 8º ARRENDA. Chi ba bisjono, mon fa fiperbo; ma fi piesio a raccomandarfi a pregare; che il vecto Arrenderfi valte per Cedere, Tiegarfi, o Candeficadere. Min.

Condesservatere . Min.
Arrendersi è verbo militare, che esprime il Cedere e Darsi nelle mani del nemuco

mire ; neciocchè egli , mosso a pietà per quell' atto , falvi la vita , e talvolta ancora la roba . Bije.

CHI VUOL VADA . Chi and ottenere una cosa , vada a chiederla da per se : ed il proverbio dice : Chi non vuol , mandi , e chi vuol , vada da fe : che dicia-mo anche Non è più bei mefio , Che fe flesso : ovvero , Chi va leera , E chi fla fi fecca . Min.

s' ACCONCIA . Acconciarfi , Rinfronzirfi , Raffazzonarfi . V. fopra Cant. II. St. 69. Min-

Gli antichi Tofcani , oltre i verbi Aecontiare, Affazzonare, e Raffazzona-

re , avevano Affaitare , che fignificano tutti Alornarfi , Abbe lirfi , e timili : e da questo il sustantivo Affairamento , che e Adarnamento , Abbellimento . Ne aviamo un bellissimo esempio nel Volgarizzamento d' Albertano della Forma dell' onesta vita , cap. 64. dove fi leg-ge : Ovidio in de l' Epiffule dite : fiano di lunge da noi l' iovani affaitati come femmine : che la forma de l' omo ama pogo affaitamento . Questo esempio e tratto da un ottimo Codice dell' Abate Niceolo Bargiacchi , feritto in cartapecora nel 1288. da un Bitino notaio da Butrio , oggi Budrio , luogo presso a Bologna otto miglia ; poiche nello frampato in vece d' affaitati è posto che s' adornano : e nel restante il luogo è diversissimo , e differentiffimo altresi dal fentimento d' Ovidie , dal quale e tratto , che appunto così dice nella piftola di Fedra a Ipolito , v. 75. e 76.

Sint procul a nobis invenes ut femina tomti : Fine culi medico forma virilis amat . Nell'antica verfione dell'Epiftole d'Ovidio , secondo l' esemplare MS. Laurenziano, che fi trova nel Cod. 46. del Ban-21210, cue n trou nei 2001-20. Gel taution co 40. questo passo vice non sono da piacere i sionani, adornia quis di semmo: La forma dell' nomo det oster tontenta della sua propria bellezza, senza tropo adornamento. Al verbo Affaitare e simile anamento. Al verbo Affaitare e simile ancora il verbo Azzimare, del quale ho parlato nelle mie Annotazioni alle Profe di Dante e del Boccaccio, pag. 346. Bift. DRAPPO . Dicendofi Drappo affoluta-

mente s' intende Drappo da donna , che L11 2

è una Strifeia di taffettà o d' ermifino , C. VIlarga fino a due braccia , e lunga fino a St. 9. quattro , la quale dalle donne Fiorentine

di condizione ordinaria è portata in capo o alle spalle , quando vanno suori di cafa . In Venezia Drappo fignifica ogni forta di vestimento , ficcoine presto i Toscani antichi Scrittori . V. sotto Cant. VII. St. 22. Min.

VENTAGLIO. Strumento noto , ufate dalle donne la ftate , per furfi vente .

L' INFORMI DELLA GITA . Le inferni la ftrada , the conduce all' Inferno. Min. GIULIO PADOVANO. lo veramente non ho faputo ritrovare chi fia questo Giulio Padovano, se sorse non ha inteso di Giulio Igino , ferittore d' Allronomia . Ma costui fu liberto, o vogliam dire schia-vo affrancato d' Augusto, condotto da lui ragazzo d' Aleffandria , fecondoché alcuni vogliono , i quali percio lo ftimano Aleffandrino , o pure di nazione Spagnuolo , secondo la tellimonianza di Suctonio nel libro De Illustribus Gram-

matitis . Min. Intende l' Autore di quel Giulio Padovane, che compose quattro Capitoli in terza rima , ne quali narra un fuo viaggio all' Inferno : e fi trovano nel Tomo terzo delle Rime piacevoli , ftampate in Vicenza 1610. in 12. Bife.

CHE L' HA SU PER LE PUNTE DELLE DITA . La fa beniffimo , Latino in enmerato babet . Aldo Manuzio , nella dedicatoria di Giuvenale , diffe : Quanda eas tenebas memoria , quam digitos unguesque twos , Cicerone nell' Orazione contra Cecilio , intitolata Divinatio : Onid cum attulationis tua membra dividere torperit , C' in digitis fuit fingulas par-tes causa conflituere? Quid , tum unumquodque transigere, expedire, absolvere? Min.

DANTE E IL MANTOVANO . Dante , Poeta Fiorentino , e Vergilio , il quale Dante finge , che fosse sua guida all' Inferno , e pero dice :

Ptreb' eglino vi furon di pafiargio .

OGNI TRE DI . Quello modo di dire , febbene é determinato , fignifica Spefio Spefio , o A agui poco indeterminatamente . Min.

G. VI. ANDATA VIA DI VELA. Adulta via FILO. volcement, e a diritura, come fa la mave, quando va a vela. Min. PER ABRODARE IN CAUTELA. Giod Per frevirla bene. Diciamo Albandare in cantle quando uno fa più di quel che fia richiefto, o più di quel che fia neceffrario i per ciempio i I dario dieci ficali a uno, perche mi compri una mercania. la quale to che no vul ec ou trantia. In quale to che no vul ec ou tranfomma i ma per afficurarmi del cafo ; che valefic un por più , gli do due altri feudi , per abbondare in cantela , cice per andare cautelato , cia più fierro , che pon gli manchi danaro , pi ella valefic più . Qui però volo dire . dibondare ed Escedere in correfia nel fervirla . Min. LE PARNOS GIUGO . Le roperanno a propofito . Le rureranno a bifegno . Le firanno di sutti. . Nin.

- 11. Coà la Maga se ne va con esso,

  Che l'introduce in una bella via,

  Tutta forita sì, che al primo ingresso

  Par proprio un Paradiso, un'allegsta;

  Ma non più presto l'uomo il pie v'ha messo,

  Ch'ella diventa un'altra mercanzia,

  Per i gran morsi e le punture acerbe,

  Che fanno serpi, accos fira quell'erbe.
- 12. Entravi Martinazza, e fente un tratto
  Due o tre morfi a piè, dove calpefta;
  Perciò beflemmia, che non par luo fatto,
  E dice: O Giulio mio, che cofa è quefta è
  Ed ei ridendo allora come un matto:
  Non è nulla (rifogéo ) vien pur lefta:
  Che penfi tu, chi o fia privilegiato?
  Anchi o mi fento mordere, e non fato.
- 13. Quefla è la via, che mena a Cafa calda,
  Perch' ella è allegra, o almeno ella ci pare;
  Perchè a martello poi non ilfà lalda:
  La feotre ognor gente di male affare:
  Le ferpi fono goni opera ribalda,
  Ch' ella ci fa, le quali a lungo andare
  Di quanto ha fatto, feavallato e feorfo
  Ci fa fentir al cuor qualche rimorfo.
- r4. Ma fe ravvista un tratto del suo fallo,
  Bada a tirar innanzi alla balorda;
  Perch' il vizio rifiglia, e mette il tallo,
  Vien sempre più a aggravarsi in sulla corda:

Il male invecchia al fine, e vi fa il callo; Sicchè venga un lerpente pure, e morda, Ch' ella non sente nè meno un ribrezzo, Così peggio che mai la dà pel mezzo,

15. Nella neve fi fa lo stelfo giuco;
Che l' uom ful primo diacciafi le dita:
Poi quel gran gelo par che manchi un poco;
E tempre più nell' agitar la vita:
Al fine ei fi rificalda come un suco;
Sicche non la farebbe mai finita:
Nè gli darebbe punto di spavento;
Quand' ei v' avelle ancora a dormir drento.

Marinazza fe ne va con Giulio , il mule la conduce per usu Brada , che al primo ingretio prae usa betta cortà a primo ingretio prae usa betta cortà i per il moril, nel control del contro

Questo e nulla, risponde: vien pur lesta. Questo e la via, che mette a Casa calda, E perch' è allegra, ec.

L perto e attegra , ec. La scorre gente ognor di male affare . Cl' ella ci sa , la quale a lango andare Ne sa sentir al enor , ec.

UNA BELLA VIA. Il penfero delle due vie, I una deliziosi an principio, ed afpra in fine, intela per quella del Pia. cere : el altra del tutto contraria, per quella della Virra, è attributio a Erco, le giovane da Zenoforen en llib. 11. del. le cofe memurabili di Socrate. Big. PARE UN PARADISO. PER una cafe dattributiona del della Virra, el più sono fi pia della Virra, el più sono fi virra della Virra, el più sono fi virra della virra d

tanto allegra e vieta che più nos fi puo fare. Telemaco, figliuol d' l'lisse, nel quarto dell' Ulissea, arrivato in Sparra, nel considerare attentamente la ricchessa e l'ampiezza del Regio Palazzo di Me- C. VI. nelao, protompe in quella esclamazione: ST.II. τοίν δ' έςΙν Ζηνές Ολυμπίου ένδίθεο

dubil .

Tal dentro è del gran Giove il gran

Palagio . Min.

CH' ELLA DIVENTA UN' ALTRA MER-CANZIA - Drema no attra tofa - Ufiamo dire Mercanzia , per eferimere ogni forta di cola , ancorche incorjora , come Lo findiare e una certa mercanzia , ce. Min.

BESTEMMIA . Manda delle imprecazioni , il che propriamente non e Bestemmiare . Bic.

NON PAR SUO FATTO. Non par che fattia quella tal tofa. V. lopra Cant. IV. St. 16 Min.

KON É NULLA - Quefte due negative fecondo la buona repoia dovercibere affermace; ma e notiro idiovimo tanto inveterato, che l'uo ci libera dall'errore, se ce ne ferviano in quello modo per negativa Apprefio i Greci due negative o più, non affermano, ma negano muggiermonte: ed e maniera, siccome apprefio noi, così apprefio loro ufatifi ma . Mis.

A cafa calda fi va prefto prefto;
Ma riternare in fu, quefto è il bordello.
Min.
A MAR-

C. VI. A MARTELO POI NON ISTA' SALDA-ST.13. Non regge alla prova. Nou e com' clla pare. Metafora totta dal cinnento cell' oro. V. fopra Cant. V. St. 3. Min. A LUNGO ANDARE. Cal. tempo. In procefo di tempo. Se continorerai lunco

A LUNGO ANDARE. Cal. tempo. Im procefio di tempo. Se continoverai lungo tempo. Min. SCAVALLATO. Cinè Datafi ogni forta

di bel tempo. Si dice anche Scorre la cavallina. Vergilio Georgica, lib 111. Scilicet anto opines furor est insignis equatum,

Et mentem Venus ipfa dedit .

E poi Illas ducit amor trans Gargara, tranfe-

V. sopra Cant. 1. St. 66. Min.

QUALCHE RIMORSO. Qualthe rimordimento, cioc finderesi della coscienza per gli errori comnessi. Mino.

Quetto rimorso della coscienza mirabilmente esprese Lucrezio, libr. IV. ove tratta de' rimedi d' Amore.

Aut eum conscius ipse auimus se sorte remordet,

Desiduoje agere atatem in lustrisque pe-

Tire . Salv.

RAVVISTA . Ravvijlo propriamente vuol
dire Ricreduto, che è effetto del Riconofeere l' errore, per emendarlo; ma qui
vuol dire Conofento l' errore, e non aftante feginiarlo. Bile.

ALLA BALORDA . Senza considerazio-

METTE IL TALLO. Tallifer , Fa nuone messe . Vuol dire: Un vizio ne genra molti . Tallo è parola venuta a noi dalla lingua Greca , che fignifica Germoglio , usata ancora dagli agricoltori Latini . Min.

VIEN SEMPRE PIU A AGGRAVARSI IN SULLA CORDA . Vien più the mai a crecere il male ; perche quando uno tocca il martirio della corda , e s'aggrava in fulla medefima corda , fa crefcere il dolore. Ed altrimenti Aggravarsi in sulla cerda vuol dire, quando uno ciaminato in tulla corda dire cote, che sanno cretecer l'indizio, che egli abbia commesso un delirno. Alio

mello un delitto . Min.

FA IL CALLO . VI i' afinefa . Iatino
Obcallet . Es ab afinetis non fit paffio : e
pera dice che nun fente ne menq un ribrezzo . Min.

BIBEZZO. Vent dire Capricite & Icher Core con the Consequence of the C

Qual' e colui, ch' ha si prefso il rifrezzo Della quartana, ch' ha gia l' ugna smorte.

E trema tutto pur quardando il rezzo. E al Canto XXXII. dice : Pofcia vedă' io mille vifi cagnazzi

Estiper freddo, onde mi van injectate.
Esterná fempre de Jelett gwatzi.
Ma noi lo pigliamo anche (come e prefo nel prefente luogo ) per ogni Letterro
follewamente d' animo o Jopavento, o ) ce
un Semplitifismo delore: ed alle volte per
Faltible o Transajio: per elempo II tale cummific qual manatamento: en raude
avor de vinerzaji. V. fotto Cant. XI. SA.

a. Min. L. DA PEL MEZZO. Fa tutto quello, the gli vien vulenta, fenza riguarla altano. E dedotto da quelli, che in tempo di pinggia, camminando per la cirta; vanno pel mezzo della firada, e non fi guardano dall' ammollari per l'acqua caduta, che feorre pel mezzo, e per ouella che vito dal celto. Min.

16. Or tu m' hai inteso: rasserena il volto; Che tu vedrai, tirando innanzi il conto, (Perchè di qu' a poco non ci è molto) Che delle serpi non farai più conto.

Ma

Ma dimmi, che ha' tu fatto del rinvolto? L' ho quì , dic' ella , sempre letto e pronto : Sta ben ( loggiunge G ulio ) adunque corri ; Perchè quì non è tempo da por porri .

17. Resta, dic'ella, omai; ch' io ti ringrazio Dell' instruzion , ch' appunto andrò seguendo . Promifio boni viri eft obligatio, Dic' egli : T' ho promesso, e però intendo Ancor leguirti quelto po' di spazio: E quivi con un sibi me commendo , All' in quà ripigliando il mio cammino . Ti lascio, com' io diffi, al colonnino .

Giulio eforta Martinozza a non aver paura, ed a camminare: ed ella lo ringrazia dell' inftruzione datale, e lo prega a partire : ed egli ricuta di farlo , perche le ha promelio di accompagnaria infino al fiume Acheronte .

v. 1. Ma dimmi , che fai tu di quell' involto i O ben ( foggiunfe Giulio ) ec.

Perete qui non e' è tempe, ec.

Antor se virti, ec.

DI QUI À POCO KON C' E' MOLTO. Quello termine giocofo è ufato per esprimere Fra pochi Timo tempo . Min.

TIRANDO INNANZI IL CONTO . Seinitando il tuo viaglio . E termine mercantile , che vuol dire Portare un conto avanti da un libro a un altra , o da una carta a un altra nel medefino libro; chon-, de poi Tirare innanzi il conto , vuol dire Camminare avanti e V. fopra Cant-IV. St. 60. Min.

Si dice ancora Toreare o Tirare innanzi il rorchio, come diffe pure il noftro Poeta Cant. I. St., 41. cd apprefio in que-fto Cant. St. 18. uso Torca, fenza l'aggiunto di coccbio ; perche così s' intende enissimo per Camminare.. Tuccare ; fi. . gnifica Toccare colla sferza i cavalli , che tirano il coccbio , e Tirare è farlo tirare da' medesimi cavalli : le quali due frafi fi uiurpano poi per Far viaggio in ogni altra maniera , ancorche fenza l' opera del cocchio . Bife. RINVOLTO . Altrimenti Revusto e In-

volto, è lo fiefio, che Fardello e Far. C. VI. dellino, detto di lopra nella St. 10. che ST.16. fignifica Gruppo o Complesso di più robe, s vvolte infieme . Bifc. NON E TIMPO DA POR PORRI. NOM è tempo da perdere . Non è da indugiare .

Quando fi pongono i porri , fono così fottili , che richiedono molto tempo a porgli : e da quetto abbiamo il preiente proverbio , che fi dice anche : Nos è tempo da dar fieno a ochr . Min.

PROMISSIO BONI VIRI EST OBLIGA-210 . Sergenza Latina , che vuol dire Un nomo dibbene è obbli ato a mantenere la parola, ed ojurroure quel che ha promefio. Min.

B QUIVE CON UN TIBI ME COMMEN-Do . Detto Latino , che tuona Con un mi fattomando a te; coe ton falturati.

Quando diciamo Abdo, ci a intende
Vi raccomando; faluro di coi gedo. Catullo: Commendo tibi me. Mio.

TI LASCIO AL COLONNINO. Ti abbandone . Lafciar al sucommo vuol dire Lasciar uno nel pericolo ; perche Colonnino intendiamo quella Colonnetta di legno traferata, la quale è davanti alle forcbe, e vi legano s malfattori quando gli firez-

La Colonna di legno traforate non fi vede più avanti alle Forche , fuori del-la nostra città ; legandosi al presente i condannati alla morte ad una campanella di ferre , fina in terra ful pratele. vt. 10. Ma lo credo, che per Calonino, 17.17. l'Autore intends tum preede colonne a, 57.17. l'Autore intends tum preede colonne a, chebrente, oltre alla quale, non poevano passare, se non l'Anime sintenziate all'eterna pens, o altri per diverti macione i quella, che si fa qui tra Martinazza, la quale andava a luppitca Piu-

tone, come luo fovrano e familiare: e che ricevé da lui onori e prazie particolari, fino a far radunar per lei un general configlio de' luoi infenali fipiriti e du uno, che fia accompagnato fin forto le forche; per dover ellere impiecato: però il Coloninio lari più toffo il termine, ch' io ho già detto. Bifa.

- 18. Ed essa allora abbassa il capo, e tocca, Sebben de serpi ell'ha qualche paura: Pur via zampetta, e fatto del cuor rocca, y Va calcando la strada alla sicura; Sicch'ella non si fente aprir la bocca, Perche non è più morsa, o non lo cura: Giunti alla fine al gran fume infernale; Restò la donna, ed ei le disse: Vale.
- 19. Queflo è il famolo fiume d' Acheronte, Ove s' imbarca ognun, che quivi atriva: S'affaccia anch' effa; ma il noschier Caronte, Da poi che tratto ognuno ebbe da riva: Sta' indietro (grida a lei con torva fronte) Che quà non paffa mai anima viva; Ond' ella, meffi fuor certi baiocchi, Gli getta un po' di polvere negli occhi.
- 20. Ed egli, che da effa ebbe il fapone,
  E che fi trovò fi come il ranocchio,
  Prefo dalla medefima al boccone,
  Mentr' ella faltò in barca, chuule l' occhio .
  La firega fra quell' anime fi pone,
  Quai colle brache fon fino al ginocchio,
  Dovendo a Soprafindaci di Dire
  Prefentar de' lor libri le partite.
- 21. Piangendo, come quando uno ha partito

  Le cipolle fortifime malige,

  Paffan quel fiume, e poi quel di Cocito,

  Ultimamente la palude Stige,

Che

Che a Dite inonda tutto il circuito, E in se racchiude surbi e anime bige, Ove Caronte al sin sendo arrivato Sbarcò tutti: ed ognun su licenziato.

Marinaza (egoira il fioo viagrio, cono fa più finna delle moricaure de ferpi: ed arrivati al faume d' Acherone, Guileo fi licenzia dalla donna, la racone la igrido, dicendo, che ma Caronet la igrido, dicendo, che no poteva estravi y ond'ella gli diede un poco di mancia, ed ci finite di non la vedere entrare in barca, dove ella fi a vedere entrare in barca, dove ella fi l'altra via l'a viagne di la finada, v. l. E calca poi la finada, y c. l.

1. E calca poi la strada, ec. Sicch' ella non fi fente aprir più bocca.

Perth' o non e più morfa, ec. (Dopo che tratto ogn'altro ebbe da riva) Che qua mon pafio mai, ec. Quai colle brache fon tutte al ginocchio. Che in fe racchiude furbi e genti bigie.

Sgombro turti, ec. TOCCA. Si dice Tocca il corchio: e significa Cammina innanzi. V. sopra Cant.

E. St. 41 Min.

ZAMPETTA . Muove le gambe. Cam.
mina . Zampettare , si dice propriamente de bambini , quando cominciano a
imparare a andare . Min.

NON SISMITE APRIK LA BOCCA. Nea f finne parlare. Sono infinit i modi, che abbiamo, per esprimere il filenzio d'uno, come Star zino, Non fiatere 'Non far werbo, Ammunolire, Star civisto, Lafriar la lingua al beccaio, Aver cojle il linoo. Diventare Arportate, cc. Min-GLI DISSE VALE, Gli difa Addio. Min-ACHERONTE. I fiumi dell' Inferno de'

Acitatorer. 1 fumi dell' Inferno da' Genilli fi dicevano quatro, e che na-fecifero dalle lagrime de' mortali i per la faco de la fac

Dentro dal monte fla dritto un gran veglio, c. vi. Che tieu volte le spalle in var Damasta, svi.12. E Roma guarda si come sno specsio. La sua refia è di sin' oro formata,

La sua testa è di sin' oro sormata, E puro argento son le brattia e il petto, Poi è di rame sino alla sorcata.

Da ledi in jeife i min ferro sletno, Salvo, chi il della pedre terra cotta, E flassi fiqueti, pia di si fi fi direscrito, primo disopre ci devili fiuni e difete primo disopre ci devili fiuni e difete primo disopre di consistenti di Primazione d' alligrazza e da Arberonta la saloja, quale e il Dobres ; pecchi e proposito della dispirazione di pia di proposito di proposito di pia di proposito di proposito di pia di proposito di proposito di pia di proposito di pia di

Canto XIV. feguitando i sopraddetti versi: Ciassinna parte, siuor che l'oro è rotta D'una sessua, rhe lagrime goccia, Le quali accolte for an questa grotta.

Lor corfo in questa valle si diroccia: Fanno Abbronte , Stige , e Flegetonta: Poi sen va gin per quella stretta doccia, Insin la devu piu non si dismonta, Fanno Cocito: e qual sia quello stagno

Tu'l vedrai; però qui non fi conta.
CARONTE. Notifimo barcaiuolo dell' Inferno. V. fopra Cant. II. St. 24. Min.
TRATTO OGNUNO EBBE DA RIVA.
Ebbe levate d' in fu la riva tutte l' ani-

me, imbarcandole. Min.

TORVA FRONTE. È Latino, usato da
noi: e vuol dire Viso burbero, aspro,
asro, arrieno. Min.

ANIMA VIVA. Intendi Uomo che non fia morto. Vergilio 6. Eneide:
Corpora viva nefas Srygia vellare tarina.
Sa bene il nostro Poeta, che l'anime fono immortali; ma feguita il costume

d'intendere uomo vivente, quando diciamo Anima viva (Genefi cap. 2. Er Mmm C. VI. fallus eft bomo in animam viventem ) ed 51.20. Immita Dante Infer. Canto III. che dice: E en the fe' tofti , anima viva , Partiti da todesti , che fon morti .

Il Lalli Eneide Travestita, C. III. St. 16. E non v' è mai entrata anima viva. Min.

GLI GETTO' UN PO' DI POLVERE NE-GLI OCCHI . Glt dette un po' di mancia , I Latini pure differo : Pulverem aculit ofundere : e s'intende Dar mance per corrompere il giufto ; quafi diciamo: Abbagliare gli occhi del giudice coll' oro , accistche non vegga la giullizia . Min.

EBBE IL SAPONE . Fu fabornato e corrotto colla mancia . Gii furono infaponate le carracole : che vuol dire ; Tirar' uno al nostro volere, e renderto facile a quel che noi bramiamo, e fare che non stinda tontro di noi, con dargti la mancia; come coll'infaponare una carrucola o una ruota fi facilità il veicolo, e fi fa, che non strida . Ed è lo stello , che Gettar la polvere negli occhi, detto poco topra. Dicefi anche Ugner le mani. Boccaccio Novella 6. Il buon nomo per certi mezz ani gli fece ugner le mani . Min-

SI TROVO' LI COME IL RANOCCHIO . PRESO DALLA MEDESIMA AL BOCCONE. Si trovò obbligato a tatere, per aver avuta la mancia da Martinazza. E lo fteffo , che li fuddetti due modi di dire , cioè Avere il sapone e Avere la polvere negli occlii. Qui non vorrei , che il Letto:e credeffe, che il Poeta aveffe opinione , che i regali potetiero corrompere i Demoni , sebbene la sentenza portata da Ovidio dice .

Munera ( crede mibi ) placant bominef-

que Deofque ; ma sapesse aver egli detto così, per mofirare, che l'oro arriva a corromper quelli, che né meno si crederebbe, che meno dovriano lasciarsi arrivar dall' oro : e finalmente ha voluto eferimere la postanza, che hanno i regali, di far confeguire cio che fi vuole i Omnia enim per pecuniam facta funt . Si racconta di Filippo Macedone, che avendo fatto riconoscere una fortezza : ed effendogli riferito, che era impossibile il pigliaria, domandafe agli iploratori, ie vi era modo di farvi andare un afino carico d' oro : volendo inferire , che dove non potevano l' armi , farebbe arrivato l' oro . Vergilio lib. 1. Eneide . ..... quid non mortalia peclora cogis ,

Auri facra fames ? e Orazio Ichr, III. Ode 16.

Aurum per midios ire fatellites Et perrumpere amat faxa potentius Ich fulminco . Min.

CHIUSE L' OCCHIO . Finfe di non vedere . E il Latino Considere . V. fotto

Cant. X. St. s. Mir.

COLLE BRACHE SON FINO AL GINOC-CHIO. Il proverb-o Cajcar le bracte e il medefimo che Cajcar le braccia, che vuol dire Perdersi d' animo . Omero: . Animus in pedes decidit: Cafeo il enere, Cajeo 1º 4nimo a' mels. Onde dicendo , che criftoro avenano le brache fino al ginocchio, intende che eran loro calcate affatto cioe erano del tutto perduti d' animo ; perche dovevano render conto delle loro azion' . V. torto Cant. Ix. St. 24. Min.

SOPRASSINDACI. Così chiamiamo noi quel Magistrato, che ha 1' autorità di rivedere i conti a tutt' i Magistrati , Unziali , e Ministri del deminio Florentino . Min-

CIPOLLE FORTISSIME MALIGE . Specie di cipolla da mangiare, che è fort-filma, e la venire le lagrime a tagliarla e mancegiarla . Poccaccio Giornata VIII. Novella z. E talora un mazzuolo di cipolle matige o di Scalogni . Il Lalli Eneide Traveffita Cant. III.

Cair dicea, e tutto il volto molle Area di pianto , come je febiacciato Vi folse fopra il jego di cipolle. Min-COCITO . V. fopra alla St. 19. alla pa-

rola Adereste e quivi troversi ancora quel che fia la Palude Stire, della quale V. anche fotto in quelto Cant. St. 76.

Min GENTI BIGIE . Genti feellerate , e da son & ne fidare . Per comporre il color bigio i Pittori melcolano tutt' i colori , e lo chiamano il color dell' afino : e pero dicendofi nomo bigio, s' intende uno, che ha tutt' i vizi. Un moderno Poeta , come notamme fopra Cant. 111. St. 66. diffe , parlando d' uno di quetti

tali , che era moro . Chinde un' anima bigia un corpo nero . L'origin d'ingula parola Bigia, la que foi figuistico, a limo, che naica da que foi e fizza in l'inmo, che naica da que foi e fizza in l'inmo, che naica da que foi e fizza in l'inmo d'inmori di l'inmo d'inmori di l'inmo de l'Augusti i l'aita de Contrai a detto Fra Girlodamo, chiamata gli Artabia in Compagnati e il tad i doro contrai a detto Fra Girlodamo, chiamata gli Artabia in vano nell'eder contrai i alla tetra fazione, che cra de fauori de Medici, quale era detta de l'Augusti i quale era detta de l'Augusti i quale era detta de l'Augusti i, qual on convenizaon de cell' una, ne col-

I' altra farione. Di quelli , che incili-c. V. v. marvao alla firizione de l'Aufolfa ; tril \*trais. volta alteno per moi fini particolari a'univao colt il arc o coll'altra della recommenda dell

- 22. Ch' entrar dovendo in Dite, e salta e gira, Che par quando mi barbera la trottola:
  Andar non vi vorrebbe, e si ritira, Grattandos belando la collottola:
  Pur sinalmente forza ve lo tira,
  Come sa il peso al grillo una pallottola;
  Coò ne van quell' anime nesande,
  Chi dal piccin tirata, e chi dal grande.
- 23. Per la gran calca nel passar le porte
  Convenne a ognuno andarne colla piena;
  Ma la strega non ebbe tanta sorte,
  Che tienla il can, che quivi sia in catena:
  E perchè per tre bocche abbaia sorte,
  Ella dice: Ti dia la Maddalena:
  E intanto trova il pane, e in pezzi il taglia,
  E in tre gole ch' egli apre, gliene scaglia.
- 24. Il Mostro, che mangiato avria Salerno, Che quanto al malitera quei fer faccenti, Voglion (perch' egli è guardia dell' Inferno) Tenerio lobrio, acciò non s' addormenti; Ond' è ridotto per il mal governo Si strutto, che e' tien l' anima co' denti; Perch' egli è ossa e pelle, e così spento, Ch' ei par proprio il ritratto dello Stento.

Mmm a

- Sicchè , quand' ei si sente il tozzo in bocca , Perchè la fame quivi ne lo scanna . L' ingozza, che nè manco non gli tocca Nè di quà nè di là giù per la canna; Ma subito gli venne il sonno in cocca. Ond' ei s' allunga in terra a far la nanna : Che il papavero e il loglio, ch' è in quel pane Faría dormir un orlo , non ch' un cane .
- Or mentre fa il fonnifero il fuo corfo . La donna, che più là facea la scorta [ Perocchè avea timor di qualche morfo ] Vedendo che la bestia, come morta Sdraiata dorme, e russa com' un orso, Legno da botte fa verlo la porta : E poi [ bench' ella fosse alquanto stracca ] Dà una corfa, e in Dite anch' ella infacca.

C. VI. L'anime rimafte attorno alla città di 5T.22. Dite , mostrano co' gesti , quanto mal-volentieri vadano dentro alla citta ; ma l loro peccati a forza ve le tirano . Queste anime nell'entrar della porta fecero cosi gran calca , che la Strega non potette paffar con effe : e tanto piu, che ell' ebbe paura di Cerbero; onde per liberariene gli getto del pane fatto col fonnifero; per lo che il cane fi addor-mento, ed ella entro nella porta. E qui Il nostro Poeta imita Vergilio nel 6. del-I' Eneide , dove fa dare a Cerbero dalla Sibilla una fliacciata col fonnifero . e nelle prefenti St. 23. 24. e 25. parafrafa, fi può dire, i seguenti versi del medefimo Vergilio .

Cerberus bac ingens latratu regna trifauci Personet , adverso recubans immanis in Cui vates borrere videns jam colla colu-

bris , Melle Soporatam , O' medicatam frugibus offiam Obiicit : ille fame rabida tria guttura

Corripit obieltam , atque immania terga rejolvis

Fufus bumi , totoque incens extenditur antro .

v. 1. Conviene a oznano andarne colla piena. Efra dice : si dia , ec. E in tasto trova un pane , ec.

Che in quanto al massicar , ec. Ch' ei s' è ridotto per il mal governo. Ch' ei par ginfio il vitratto dello fiento . Faria darmire un toro , non che un cane .

Perch' ella avea timor , ec. BARBERA . Il verbo Barberare è ufato da' noftri fanciulli , per intendere quando la trottola gira a falti , e non va unita per cagione dell' effer male con-Min.

trappelata .

Vene dal faltare, che fanno i barberi (piritofi nell' andare alle moffe : ed è verbo inventato da' ragazzi , i quali ne' tempi , che fi corrono i pali , fanno un giuoco de'barberi, con accordarfi a fare , altri da barbereico , e aliri da barbero : e andarne alle mosse, e di poi fare una determinata carriera . In questo esercizio procurano d' imitare gli atti degli uni e degli altri , addobbandofi per quanto paliono colle proporzio-nate e poniuete iniegne : e coloro , che fanno da barbero , nell' effer condotti

da" lor barbereschi , nitr'icono e taltano: e questo fatto esti domandano Barberare, ehe in altro modo fi dice ancora Braveggiare , che vuot dire Fare il

brano . Bile

TROTTOLA, ftrumento, del quale fi fervono i ragazzi per giuocire : ed e un Legno fatto a foggia di piramide, che finifte in una punta di ferro. V. fopra Cart. 11. St. 13. e fi fa girare , avvoltandola con uno spago, e roi scag landola in terra, tirando con velocità a se la mano, alla quale e legato derto spago . Min.

GRATTANDOSI BELANDO LA COLLOT-TOLA . Grattarfi la collettola è Grattarsi il capo nella parte di dietro , da' Latini detta Cervix . E quello è un atto , folito tarfi per lo più dalle donne e da" fanciulli , quando anno qualche difgrazia o gran di:gufte, V. fopra Cant. 11t. St. 52. Belando, vale Piangendo; perche lebene il belare e proprio delle pecore e fimili , e viene dalla voce , che fanno tali beftie , che fuona Be be ; ce ne ferviamo anche per esprimere il pianto dell' nomo, ma per derifione; donde fi dice Belone, Pecurone a uno, che pian-ga avai. Un moderno Poeta diffe :

Or ch' e per te finita la pafciona, Che fai ebe tu non beli , o pecorona?

Min.

GRILLO · E' un verme piccolo volati-le noto ; ma trattandofi di pallottole Grillo s' intende quella piccola palla, ehe fi tira per fegno nel giuocare alle pallottole, o alle piastrelle o murelle. V. totto in questo Cant. St. 34. e Cant. IX. St. 17. Min.

E fi dice cosi dal faltare , come il grillo, or qua, or la, Dicefi anche Lerro, quasi dal Latino Illicium; perchè alletta a fe, e attrac tutte le palle, ficcome lo Zimbello da Plauto è detto Avis Illex . Salv.

PALLOTTOLA . Intende una di quelle Palle di legno , che fervono per ginocare , nelle quali sono tre contrappesi di piombo, per via de quali fi tanno fare alle pallottole l' operazioni e voltamenti , che si vuole: l' uno di questi si chiama la catena , l' altro il grande , ed il ter-20 il piccino : ed il Pocta affomigliando quell' anime a queste pallottole, dice, che ancor elle son sorzate a entrar nel- c. VIl' Inferno , chi dal piccino , e chi dal ST.22. grande , c oè chi da' precati piccoli , e chi

da' grandi . Min-CALCA. Quantità grande di popolo,

Folla . Min-ANDARNE COLLA PIENA . Andar co' pin , Aidare in iruppa con tutte quell' anime ; che Piena , per fimilitudine fignifici Inondazione o juria di popolo . Vergilio Georgici .

Mane falutantum totis vomit adibus un-Andar colla piesa fignifica ancora Segui-

tare l' opinio e comune . Min-

IL CAN, CHE QUIVI STA IN CATENA. Cerbero cane con tre telle, due delle quali flanno (empre (vegliate . Ereole lo lego : ed il nostro Poeta imitando Verg'lo, come s' é detto, lo fa addormentare eol pane alloppiato . Min.

TI DIA LA MADDALENA . Poffi tu effere impiccato . D'cevab Porta di Caronte digli Ateniefi quella porta del Palagio dei Podeftà , donde uncivano coloro , che andavano al luogo della G uftizia, come accennammo topra Cant. v. St. 2. e noi diciamo Ti dia la Maddalena, da quella Campana , che è nella torre del Bargello, la quale fuona, quando al-cuno va alle forche : e fi chiama la Maidalena, perchè con tal nome e battezzata . Min.

Quel Ti dia fuona lo fletfo, che Ti fi dia , Ti fia data , Ti nenga , che e in sustanza , T' accada , cioe quel fuono di detta Campana . Si dice ancora Ti dia nel collo , per Possi in rompere il collo . La Maddalena poi é un gergo, che usa la plebe, e particolarmente la sbirraglia, per fignificare ciocche ha detto il Minucci . La ftella plebe , parimente in tergo, ehiama il tormento della fune la Margherita ; onde Toccar la fune, dicono Toccar la Margherita ; ove e l' cquivoco fulla voce Toccare, che è l'Accoffarsi dell' un corpo all' altro , ed e il Patire il termento : e in Margherita che ordinariamente fi piglia per nome proprio di donna, ma unita col detto ver-bo, è prefa la Fane. Il Purchiello, quando era in prigione , nel Sonetto , che com'ncia :

Mettimi una pennuzza in un baccello

C. vs. in vece di Margherita, chiama la Cor-57.33. da, Maraviglia, dicendo:

Alba a meate il bigliotte ;
Guarda la volta, e in medi y fantitida,
UV 'n no toccalli della maravoglia. Bi c.
GUIRNE S ACULLA. Gine rita da livilato, i Gliori avvosta ; perche per la
Lao, i Gliori avvosta; perche per la
MANGIATO NAVIA SALERNO. Avenide
mangiato julii. Vergilio, come legioni
dilis: Faun rabida ». Eli trova Berpiom
vovare; che barjiam chiamirono quella
pierta, che di ovroo Sterron. Miss.

Per Salerno, in lingua Jonadattica, fi può intendere Sale, che veramente è il condimento de cibi, nua non gia terve per cibo a tariare la fame. Bafe.

sir raccenti. Si dice Set factevi o Bartafori ( qui l'atrosfori, parola focadale ) a coloro , che tutte le coie fanno e dicono magifiralmente e da ligoriori deggi lefri : e pero detto fcherzolo , e per burlare uno. Qui intende i governatori dell' Inierno. E parola derivata dall' antico verbo Sacto , per So, Latino Sapio. Min.

PER 'IL MAL GOVENNO. Tel poor mangiare, the gli danne. Nell' uío diciamo Governare le gallim, cioè Dar lavo da mangiare. Similmente i Latioi, quando i toldati pigliavano un poco di rinfreto, dicevano Corpora enrare. Dall'infeño uío Governare gli ultro diffe Pier Vettori, cioè Contimargi; quafi quello Vettori, cioè Contimargi; quafi quello

fia un cibargli . Min.

si strutto, Chr Tien L'Anima
CO DEN'I. Si macilente e mago, che
pare che cialerebbe l'anima, se non la ritenessa collo stringere i denii. Giobbe,
per ciprimere se medesimo emaciato e

consunto. Pelli mea, consumptis carmibus, adbasti es meum. Min. EGLI E OSSA E PELLE. Non ba carne addosso, E magrismo. Plauto disse in quelto proposito. Ossa atque pellis. E

Dante Purgatorio Cant. xxiii. dice: Negli occhi era ciafenna oferra e cava, Pallida mlla faccia, e tanto fema Che dall'ofia la pelle s'informava. Min. SPENTO. S' intende Al maggior fema

magro. Min.

LA PAME NE LO SCANNA. Muore di fame. V. (opra Cant. IV. St. 24.

CANNA - Intendi la Cavna della gola, la quale fi dice Canna per la fimilitudire, che la il gargarozzo colla canna -Dante Inferoo Cant. XXVIII.

Restato a riguardar per maraviglia Con gli altre, innanze agli altri aprè la canna

onde Stannare , Szozzare , Tracannare . Intellure Min.

GLI VIENE IL SENNO IN COCCA.

Cice Nell' eftremutà dille palpebre, che
vengono a chiuderfi. Cli nien rooglid
grandillima di dornire. Niin.

Ia cocca, fignifica in provite, ficcome
quando la corda dell'arco è nella cocca
o tacca della freccia, e pronta e lefta

al lanciare . Eifc.
Teocrito nell' Iddillio d' Foropa .
....πίδαε μελακώ καλά φάτα δισμώ.
Ε con morbids neds i lams tiga. Σαιν.
S' ALLUNGA IN TERRA. Si dificade

dice Vergilio, come abbiamo accennato propra. Julin.

A FAR LA NANNA. A domine. Termine, insegnato dalle balie a' barrbini, che imparano a parlare, per edice più facile a dir Nanna, che Dormine. La feal Novella a. Non Isito moi certi detti; de a evera imparano a da bombono, chiaman-rini dondi, e quando con consenta del combono, chiaman-rini dondi, e quando vote con salare derrini dondi, e quando vote con salare da mana. I Latini fimilmente l'addormentari del bambini alla Noma Nanna, cantilena

Greci wirosov, dicevano Lallare. Min. IL FARVAKEO E IL LOGILO. Il Te-pavaro e quell'erba, il leme de diffratto della quale compone l'Oppio o Samifreo : ed il Lagifo e un'erba, che nagiandio a dicono, che lacca absilonatione della quale mangiandio a dicono, che lacca absilonatione della compone l'Oppio o Samifreo i della componentia de

delle balie, da loro detta Lalius, e da"

MENTRE FA IL SCHNIFFRO IL SUO CORSO . Il fonnifero fa la jua operazione . Min.

SDRA.

SDRAIATA. V. fopra Cont. HI. St. 32. Sdraiarfi é il veibo Recambere . L Vergilo, dicendo :

Tityre tu patula re ubans fub tegmine fagi ,

fimo che intenda Sdraiato fenza penfiero alcuno te ne flai all' ombra d' un fpaziofo fattio . E nota , che da questa voce Patulus, che vuol dire Largo o Spa-zioso, e stato cavato il verbo Patul-larsi e Pasare il rempo senza pensieri: il che chiamano Patello . Idiotitmo af-

fai niato . Min.

RUSSA . Rufiare , Ronfare ; quel romore , che fi fa da molti nel reipirare dormendo : è il Latino Stertere . Min. de bette vuol dire Accostarfi ; perche le doghe e l'altre parti del legname da botte fon lavorate in modo, che fi compaginano ed unifcono, quanto ognuno c. VI-Mia

INSACCA . Entra . Si piglia propria-mente per entra e in un luogo, con pericolo di non poterne u cire : e credo venga dall' entrare che fanno gli uccelli ne' tacchetti della ragna ; poiché quando cio succede ad alcuno , li fuol dire : Egli e infaceato . Lorenzo Medici nelle fue Canzoni a billo .

Fe infaccarmi nella ragna

Co' fusi gligni e frasiberse . Si dice ancora Egli è entrato nel frugnuoto, dall'entrare gli uccelli in quella lanterna, che s' adopera per tal caccia : e fignifica lo tteffo. Aviamo eziandio Mertere in facco : ed é termine , ufato nelle scuole tra' disputanti, quando uno co' tuoi are omenti abbatte l' avvertario, e lo riduce in grado di non saper rispondere . Bifc.

- Perchè d' alloro ha fotto alcune rame, Vien fatta a' gabellier la marachella ; Talch' un di lor, ch' arrabbia della fame Fermate ( dice ) olà : che roba è quella ? Ti gratterai ( dic' ella ) nel forame , Perch' io non ho quì roba da gabella, Se non un po' d' allor, ch' a Proferpina Porto, perch' ella fa la gelatina.
- S' ell' è, come voi dite a questo modo ( Ei le risponde ) andate pur madonna ; Perch' altrimenti c'entrerebbe il frodo, E voi staresti in gogna alla colonna . Orsù correte pria che freddi il brodo, Che la Regina poi farebbe donna Da farci per la stizza e pel rovello Buttar' a' piè la forma del cappello .

Martinazza aveva forto alcune rome d' altoro : e da' gabellicri le fu doman-data la gabella ; ma essa con dire , che era per servizio di Proserpina , si labera dalla loro infolenza. Il Poeta imita Vergilio, il quale fa, che Enca d' ordine della Sibilla porti a Proferpina il ramo di quell' albero colle foglie d' ero , co- c. vime fi vede al libr. vt. dell' Encide . ..... Latet arbore opaco

Aureus , O' faisis , O' lento vimint ramus Tunoni Inferna diclus facer .

v. l. Fermate ( grida ) ola , ec.

C. VI. MARACHELLA. Quella cofa mala, cioè 67.27. La spia. Min.

Marachella , per una certa metatefi , vuol dire Gberminella , Frode , Inganno : di che V. il Vocabolario . E piatifilmo fra la nostra plebe il dire: Il tale sa delle marachelle , in vece di frudi . Glerminella viene da Ghermire , che e Aggrangire o Attranfare con gli artigli la preda: e di qui lu dato nome al giuoco , detto della Gberminella , che vien deteritto da Franco S cehetti nella Novella 69. Che pri Marachella , che è lo ficio , fignifichi Spia , e molto ben ehiaro ; perchè coloro , che fanno tale ufizio , procurano di nascondere al possibile le frodi , che anno nella lor mente ordite per ingannare altrui . Bife.

ARRABBIA DALLA P'MR. He grandiffima jame; perché non guadagna denari da comprar roba per mangiare. Onando i melhieri non lavorano fi dice: I lequaisoli; jatri; i ratigolai; ec. eralbiano dalla fame; cioc non anno da larorare. Min.

TI GRATTERAI IL FURAME. Per heffar uno, che dindoli a eredere d'aver fatto qualche guadigno a speze disperto nostro, e non l'ha fatto, dicinero: Tu ti gratterai il forame. Qui vuol dire: Tu eredevi di aver guadagnasi oi quarto ple rocca alle spie, ma non è stato vero. Min.

PROSERPINA Fu figliuola di Giove . e di Cerere , la quale fingono gli antichi Poeti , che effendo un g'orno a cor-re i fiori , foffe rapita da Plutone , Re dell' Inferno, e fatta fua moglie. Ma Cerere non potendo comportare, che la figliuola rimanelle appretto al rattore , fupplico Giove , ehe voleffe levarla dall' Inferno : ed egli gliele concesse , purche ella non avette preso cibo alcuno . Ma avendo Proserpina mangiato alcuni granelli di Metagrana , non potette uscire . Cerere di nuovo supplico e stimoto tanto Giove , che ottenne , che Proferpina stesse sei mesi dell' anno nell' Inserno con Plutone , e sei mesi colla Madre in Cielo. E cosi Proferpina resto fei mesi in Cielo, dove è chiamata Luna: e sei mesi nell' Inserno, dove è chiamata Proscrpina: ed in terra è chiamata Diana. E per questa triplicata essenza Vergilio d'ise:

Tergeminam ne Hecatem, tria Virginis

E perché la Luns (ei mell dell' anno crefec, e sei mes seema; pero i Poeti Gentili finsono, che ella seure sei mesi in Cielo, e sei mesi nell' Inserno: e tutto l' anno spienda in terra, e de detta Diana. A quella finzione allude Dante Inferno Canto x.

Ma non cinquanta volte fia raccefa La faccia della donna, che qui regge.

GELATINA . Brolo , fatto colla carne di porco , e raspreso : e si sa anche di brodo di pesce . V. sopra Cant. II. St. 55. Mis.

C' ENTREREBBE IL FRODO. C: farebbe la pena d' aver fredata, cioè non manifestata la roba, per non pagare il dazio o gabella. Min. IN GOONA. Alla berlina, che è quel

gaftigo vituperofo, che dicemmo fopra Cant. II. St. 15. Min. ALLA COLONNA. Allude alla colonna del nostro Mercato vecchio, luogo d. stinato per questa rena , come aviamo detato nelle note alla St. 6s. del Cant. III.

Bif.

STIEZA. Ira. V. Iopra Cant. II. St. 78.

al termine Su piccino. E Rabbia , Revello , Cellora , e Emili fi possion dire finonimi di Srizza , quanco e prefa in
questo senso ; che per altro Srizza è
Una specie di tebbra , ete viuna a' cani ;

e ad altre beste. Min.
SARE-FE DONNA. Orcsto termine sigoissa. Arvelbe animo. Si farebbe lecito,
Ardirebbe. Non la guarderebbe: ed ha
lo stello sipniscato, che Son poi fanti,
detto sopra Cant. N. St. 29. Min.

BUTTAKF A' PIE LA FORMA DEL CAP-PFLLO. Cioè Buttere la tefla a' piedi; Troncare il capo, che è la forma del cappello. Min.

- 29. La Maga fenza dir più da vantaggio, Mentr egli afpetta un po di mancia, e intuona; Ripiglia prontamente il fino viaggio, E incontra Nepo già da Galatrona, Ch' avendo dato là di c buon faggio, In oggi è favorito e per la buona; Perche Breuffe in oltre à premje lode L' ha di più fatto Diavolo a due code.
- 30. Or che gli arriva all' improvvilo addoffo Il venir della Maga, ch' è il fuo cuore; Lui Mago, pur tagliatole a fiuo doffo, Le Ipedice per fuo trattenitore. Mentr' il petardo col cannon più groffo Sentefi fargli ftrepitofo onore, Cavalier Nepo, com' io diffi dianzi, Col riverita fe le affaccia innanzi.
- 31. E perchè a Benevento essa di loi, Com' ei di lei, avuto avea notizia, Non prima si riveggon, ch' ambedui Risanno il parentado e l' amicizia. Tra' diavoli poi van ne' regni bui: E perchè Martinazza v' è novizia, E non intende il gracidar ch' e' fanno, L' interpetre sa egli, e il torcimanno.
- 32. Per via l'informa, e le dà molti avvisi
  D'usanze e luoghi, e intanto di buon trotte
  La guida a' fortunati campi Elisi,
  Dove si mangia e beve a bertolotto:
  E tra quei rofolacie e forcalisi
  Si passa quei rofolacie e forcalisi
  Si passa il tempo in sar di quattro e d'otto:
  Chi un balocco, e chi un altro elegge;
  Che lì non è un negozio per la legge.
- Quivi si vede un prato , ch' è un' occhiata ;
   Pien di mucchietti d' un' allegra gente ;
   Nan

Che

Che vada pure il mondo in carbonata, Non fi piglia un faftidio di niente: Ma [com' io dico] tutta fpenfierata Ballonza, canta, e beve allegramente, Come fuol far la plebe agli Strozzini, O ful prato del Puccio del Gerini.

- 34. Quivi fi fa al pallone e alla pillotta ,
  Parte ne giuoca al fuffi e alle murelle :
  Colle carte a primiera un' altra frotta
  I confortini guoca e le ciambelle :
  Altri fanno a civerta , altri alla lotta :
  Chi dice indovinelli , e chi novelle :
  Chi coglie fiori , e un altro un ramo a un faggio
  Ha tagliato , e con effo canta Maggio .
  - 35. Più îk un branco ha meflo l' ofte a facco, sicchè tutti dal vin già mezzi brilli, Mentre la gira fan brindifi a Bacco: Altri giuoca a te te con paglie o fpilli: Altri piglia o diffend del tabacco: Altri piglia le mofche, un altro grilli: E tutti quanti in quei traffulli immerfi Si tengono il tenor, i vanno a' verfi.
- c. vt. Martinazza feguitò il fuo viaggio, e 5T.29. s' incontrò in Nepo da Galatrona, molto favorito da Plutone, il quele per fare onore a Martinazza, da lui tanto amata, gliele aveva spedito per trattenitore, favendo che erano amici. Cosi dunque accompagnata da Nepo, che le faceva l' interpetre , perché ella non intendeva il parlar di que diavoli, se ne passo ne Regni bui : ed il primo luogo, che veddero, furono i Campl Elisi, li quali il Poeta descrive , ripieni di que trattenimenti geniali e fanciulleschi , che fon foliti farfi da' bottegai più vili per le festività ne' luoghi fuburbani , come fono le Ville degli Strotzi , Pucci , e Gerini , dove questa gente fi pola, per godere allegramente , e fenza un rensiero

al mondo, quella libertà, che concede la campagna, e fospendere alquanto i penfieri noiosi del lavorare.

v. I. Riviglia preflamente II fuo viaggio. Di pin I' ha fatto Diavolo a due code. Sentefi fare un firepara romer. Tra' Diavoli poi vian pe' regni bui. Ma com' io diffi, ec.

Chi ciglic fiors, et altri un ramo a un fazzio.

MANCIA, V. fopra Cant. II. St. 68.

Min.

INTUONARE, vuol dire Dar principie al eante ; tim qui fignifica Chiedre con motti o crani la mancia: e ci fetve per intendere Domandare ton ecani, o con motti qualifivoglia cefa; per efempio: il tale intena , vorrebbe andare a cena, vorrebbe farar la battega, ec.

NEPO DA GALATRONA. Fu uno nel contado di Galatrona, luogo nel Valdarno di fopra, il quale o con polveri fimpatiehe , o con altro medicava tutte le ferite e ftroppi , si d' uomini , come di bettie , fenza vedere il paziente; ma folo in fulle pezze , bagnate nel fangue di ello , o fopra un panno , che aveile toccato lo ftroppio: e per le bestie in qualfivorlia lor malore, pigliava la loro cavecca o briglia o capettro, e fopra quelli diceva alcuoe parole , e le medicava : e per questa sua diabolica superstizione da molti fu flimato firegone , come lo ftima il Poeta , dicendo , che s' era conosciuto con Martinazza a Benevento , e che era mago, tagliatole a suo dosso. Min.

Molti vi fono di coloro , che danno ad intendere agli sciocchi d' avere alcuna virtù foprannaturale, per la quale riesca loro operare maravigliole coie : e forse alcuno vanamente si crede di posfederla , per effergli alcuna volta riufcita a bene qualche fua tuperfliziofa operazione. Ma il fatto sta, che pochistimi, o forte niuni, fon quelli, a cui riefca il fare incanti e malie. E vero bensi', che molti fi fon trovati, che per motivo di guadagno o d'ambizione anno fpacciato quetto inganno. Sono vera-mente degni di rifo i molti racconti vani e stravaganti, che fanoo gli nomini sciocchi e le donoiceinole interno a' fatti di Franceico Stabili da Afcoli , detto volgarmente Cecco d' Ascoli s perciocche . effendo egli ftato fatto ardere in Firenze ne' 16. Settembre 1327. per l'In-quisitore de l'aterini , come dice Giovanni Villani libr. x. cap. 41. per conto d' un suo Trattato sopra la sicra , nel quale erano alcune eretiche propofizioni ; il volgo ignorante ha fempre creduto , ch' egli ione ftato fentenziato per mago o negromante; marrando tra l'alere , che quando egli era per esfere ab-bruciato , diventava un fastello o covone di paglia, e così esciva delle mani de' ministri della giustizia ; ma che dopo effer fucceduto questo fatto più vol-te, dicono, che una volta, mentre Cecco era ricondotto alla morte , 'affaccioffi a una fineftra della Chiefa di San-

ta Maria Maggiore una persona, che sa- c. VIpeva il suo incantesimo , la quale disse st.29. ad alta voce : Non gli date bere ; poiche egli avendo fermato tal patto col Demonio , per effer da lui , nella forma già detta , da quella diterazia liberato , non farebbe , bevendo , potuto morire giammais ed aggiungooo, che per questo fatto fu pofts in quel lungo ( cioc in mos buca della muraglia laterale di detta Chiefa presto alla cantonata della facciata ) una testa di marmo, che ancor oggi si vede. Questa sella alcuni vogliono , che fia il ritratto d' una trecca o rivendugliola, fondatrice d' una bella Torre , che quivi era per l' uso delle campane , la moggior delle quali , che tutto l'inverno fi luona alle quattro ore di notte, fi chiama ancor oggi , dall' efercizio di quella donna, la Cavolaia. Altri poi vogliono , che effendovi fotto fcolpito il nome Berta , fia il ritratto della Madre di Carlo Magno . V. il Migliore pag. 426. Si crede ancora da molti , che nella famofa Libreria di San Lerenzo vi fiano nell' armadio della teftata alcuoi libri di Cecco , che ad aprirgli , apparifea il Diavolo , che coftringa a comandargli alcuna cola : e ricutandosi di cio fare , dia di buone bastonate . In detto armadio vi fono due elemplari MSS. del suo Poema ( altra fua opera ) intitolato. L' Acerba vita , ovtrova ancora ftamputa . Va attorno po Processo MS. , che fi dice ester quetto , che gli fece l' Inquificore di Firenze quando lo condanno alla morte. Paolo Antonio Appiani Gefuita , ta una Direfa a favore di Cecco d' Afenli , la quate fi legge nel Tomo 3. dell' Iftoria dell' Erefie di Domenico Bornino , pag. 450. E' curiofa altresi a leggerfi la Vita MS. di Don Vaiano Vaiani da Modiglions , descritta da Andrea Cavalcanti i perciocché in effa vi fono mølte belliffime burle , eli' egli fotto fembianza d' Incantefimi andava facendo alla credula gente . Il Lafea nella Novella 4. della feconda Cena , ne racconta una amenifisma , fatta da un tale Zoroaftio a. un cereo Gianfimone berrettnie: e quetto medefimo. Ausore nella Novella decima della terza Nanz . II Cen

C. VI. Cena ( che fola , oltre le dieci della fe-51.29. conda , di to, ch' effer dovrebbero , fu poco tempo fa ritrovata ) narra un curiofifimo fatto di quelto Nepo da Galagrona , che era ( dice egli ) Srregome e maliardo in quei tempi eccellentissimo: non già, che il Lasca cio credeste ester vero; ma diffe questo per uniformarfi alla comune opinione; poiche il fuddetto fatto , ancorche raffembraife foprannaturale e diabolico , fu totalmente opera umana . Costui , per fare apparire d' aver fatto sotterrare in uno degli avelli del cimitero di Santa Maria Novella , uno spirito solletto in sorma d' uomo , rassomigliante un medico, fatto con bella induitria ereder morto , fece nafcosamente porre in detto avello un bravissimo colombo nero, che all'alzarfi poi alla presenza di moltissimo popolo la lapida, scappo suriosamente suora, e tanto in alto levossi, per vedere la sua colombaia, che era a Careggi, che chi dicena ( fon parole del Laica ) che n' era ufcito uno Spirito, in forma di scoiattolo, ma che egli aveva l' alie : e chi un ferpente . e ch' egli avena gietato fuoco : altri vole-vano, che susse stato un Demonio, convertito in pipistrello ; ma la maggior parte affermava , eftere ftato un diavolino : ed eravi chi diceva d' avergli veduto le cornicina e i pie d' ora . In questa Novella , che è molto lunga, vien deseritto il det-to Nepo così : Eta grande della persona, e ben fatto : di carnagione tanto ulivigna , che pendeva in bruno : aveva il capo calvo : il vifo affilato e macilente , la barba bruna e lunga per infino al petto, e vesti-so di rozzi e stravaganti panni . Visse a tempo di Lorenzo vecchio de Medici , detto il Magnifico , cioè verso il 1,480. perciocchè la trama di quella novella fu da quel grand' nomo ingegnofamente ordita . Bife.

AVENDO DATO LA DI SE BUON SAG-GIO . Efendofi facto conoscere colle fue azieni per nomo di garbo e prudente o virtuofo . Min.

Saggio, Latino Specimen, Greco dilyµa, Franzele Esiai, Ingleic Trial, cioe Prisona. Salv.

E PER LA BUONA . S' intende E' per la buona strada : e vuol dire E' in buono stato si tiva innanzi bene . Min. BREUSSE. Intende Plutome: ed è lo fletto, che Biliorfa, colla qual voce fanno paura le balle a' bambini, torte dat Latino Errbus, originato cosi: Errbufa: Breufa. Min.

Nella Tavola rotonda , tra' molti cavalieri erranti , n' è introdotto uno , per nome Brius e Breus , che togliendofi dalla fua ant chità e maniera Francete ( nella cui lingua fu prima scritto questo Romanzo ) e riducendos alla Toscana , fi direbbe Breufie . L' Autore di quett' Opera gli forma un carattere d'uomo ícelleratifimo , e gli pone il cognome di Senza pieta ; in un ceren luogo tra gli altri cosi dicendo in pertona propria: E se alcuno mi domandera che e lo cavaliere, io diro ch' elli e Brins fenza pieta, el quale andava tuttavia per fare male , come elli era costumato di fare gia grande tempo , fi come noi avemo gia divifato in più Inogora del nestro libro . Breus venue, ec. Il patfo è tratto dall' antichiff mo Codice Panciatichi , MS. in carrapecora , a mio parere del Secolo XIII. ed è alla pag. 151. E' flato mato più volte il trafrortare il nome di qualche nomo . co-Icherrimo in una tale operazione , a fignificarne il principale, o come fi dice il capo e l' antefignano . Maomerto , Are donne in vece di Diavolo ; perciocche raffembra ch' e' foste un Demonio in diftruggere la Fede di Crifto : e cio fi trova praticate anco ne' primi fecoli del-la nofira favella . In una Vita di Santa Margherita , composta in un ritmo alquanto rozzo, che MS. in cartapecoea , forfe nel 200, è appreffo il Sig. Abate Niccolo Bargiacchi , leggefi verso il principio , ove fi parla del Padre della Santa :

E si dicea , che Malcometto E afsai devoto e benedetto . E si l'avea per suo segnore E a lui sacca onore . e in verso il fine

Si ando Margherita al tormento ,
Prega Dio omipotente:
Grande Re, che lume adducesti ,
Il ciclo e la terra e 'l mare facesti ,
A voi m' accomando, bel paáre Cristo,
Che da' malcometri sm dipartisti.

E Dia-

E Diafcolo per Diavolo deriva forte da Cecco d' . Afroli , nominato di lopra ; giacche la balla gente comunemente l'appella Cecco Diafrolo . Così appunto fara aca caduto di quetto Breuile , allorche negli antichi tempi era comunissima a tutte le persone la lettura de' Romanzi v Bisc-

L' HA DI PIU FATTO DIAVOLO A DUE CODE . L' ba previlegiato . Il Poeta s' e r'eordato qui del proverb o Aver la Incertola a due code , the vuol dire Eliere affortunato ; perche fra la gente di cervello debole corre una superstiziosa voce , che nno , che tenga addoffo una lucertola con due code , fia fortunatiffimo , in ogni coia ; ma particolarmente nel giuoco : e pereio vuol dire , che questo Nepo era fortunarissimo e grandemente privilegiato da Plutone, perehè

aveva le due code . Min. La Lucertola entra nelle fattucchierie. come fi vede nella Farmaceutria , ovveso l' Incantatrice di Teocrito : e pero è atta alle fuperitizioni . Salm. GLI ARRIVA ADDOSSO . Cice Soorag-

giunge inaspettatamente a Plutone la Maga Martinazza , tanto amata da lui . Min. TAGLIATOLE A SUO DOSSO . FAITO

per apparato come lei . Che ha i melesimi genj ed inclinazioni , rbe ba lei : traslato dagli abiti , che fi dicono Tagliati a sno dojio , quando tornano bene in doffo . Min.

TRATTENITORE. Si dice quel Cortigiano, che viene deputato a fervire un Ambajeiatore o altro forefliero , che fia ricevuto e fpefato dalla Corre : Mini

PETARDO. Specie d' articlieria nota . che serve per bnttare a terra le porte della città . In Latino su detta da Famiano Strada, con voce Greea compefta , Pylociafirum ; quafi Spezzaporta . Min.

Perardo , in questo lucgo , per lingua Ionadattica , fignifica , Pero : lo strepito del quale, accompagnato dal cannon più groffo ( cioè dall' inteffino , pel quale fi mandan inori le feece ) fa adeguato onore all' infame Martinazza . E an questo il nostro Poeta imita Dante , che nel Canto XXI. dell' Inferno diffe di quel Demonio , ch' era condottiere d'

. Ed egli avea del cul fatto trombetta .

Aneora Pier Salvetti ; nell' Idillio fopra C. vila Perdita d' un Grillo , allorche volle 57.30. mostrare la gran confusione delle cole , feguite nell' atto del rapimento di quell'animaletto, nso nel medefimo fignis-cato la voce Petardo, quivi dicendo : Infin della fortezza il cuffellano

Ufci del letto fonnarchiojo e tardo :

Ne avendo altr' armi in mano , Così in ramitia fearico un petardo. Bilc.

RIFANNO IL PARENTADO E L' AMI-CIZIA . Quando due amici , ftati lungo tempo lontani l'uno dall'altro tenza vederfi , fi ritrovano infieme , e fanno le cirimonie, diciamo Rifare il parentado e l' amicizia . Min.

V' E' NOVIZIA . Non w' è pratita , perclè non v' è mai flata in quel luego . Latino Hofper: e noi lo traslatiamo ad Uno , che e anovo , e non pratico in qual- . che affare . Latino Novas , Rudis , Min. GRACIDARE . E' proprio delle ranocchie ; ma qui intende ll parlar de' Diawili , che forie le lo figura come quello delle ranocchie . Dante Inferno Canto xxxII. dice :

E come a gracidar fi ffa la rana . Mina In Latino il verso delle rane fi dice Conxare: il qual verso espresse nella sua Commedia , intitolata le Rane , Ariftofane :

Bernnif nfat , noat . Salv. L' INTERPETRE FA EGLI , E IL TUR-CIMANNO . Interpetre e Turcimanno , fi posson dir finonimi ; se non che Interpetre é propriamente quello, che esplica i sensi delle parole : e Turcimanno è quello, che parla in vece di colui, che non intende il linguaggio, riportando le parole , che fente dire , nella lingua dell' uno e dell' altro respettivamente . Da alenni dicefi Dragomanne , dalla vece Greca Spayoutvos , che fignifica Interretre , ulara da' Greci orientali de' tempi haffi ; da Thargum , che in Le-Thirgbeum in Caldeo vale Esporre, Es eare : e da questa radice è detta ipecialmente Dun, Thorgum, la Parairafi Caldea della Scrittna. Ma oggi Turcimanno da' più s' intende Ruffiano , da quel portare le parole . Min

DI BUON TROTTO . Di Iman pafie , Trosc. VI. Trotto diciamo una Specie d' andare del 51.32. cavallo, che è fra il pagio ordinario ed il correre : ed è il Latino Succesfiare. Min CAMPI BLISJ. E il ciccluto Paradio

CAMPI BLISJ . E il eteduto Piradilo de' Gentili . V. fopta Cant. II. St. 68. Min.

A BERTOLOTTO . Senza penfiero al pa-

gamento, che si dice anche, A 1/6, A 1/6nne, A serocco, A salicone. V. topra Cant. 1. St. 97. e fotto Cant. VII. St. 5. Min.

Significa All' ufanza o alla maniera di Bertoluto, nome, che forfe vine da Alberto, che fincopato fi dice Berto: ficcome Alia carlona vuol dire Ali' uppongo, un tomo feiatto e traicurato al maggior tegno. Bifi.

RO OLACCI E FIORALISI. Specie di vi-

Fioralifo, Ipezie di giglio: forse Fiore aloifio, insegna della casa di Francia.

Bijc.

FAR DI QUATTRO E D' OTTO. Sebbene pare, che voglia dire Gineare, inraitando di quattro e d' otto; tuttavi intintende Starfene fenta far nutla, che fi
dice anche Fare a tro mero, Dundolarfela, Fare a tra me gli bai, onde un nosito Pocta modetno diffe

Voi dal notturno al mattutin crepufedo
Vi dondolate, e fate a tu me gli bai ,
Ne proponete o concludete mai ,
Se non revine al popolo minuscolo .
Nin.

Quella medefina quartina è flata riportata da Minocci nelle note della St. 1. di quello Cant. 2. 445. Bife. BALOCCO. Paflatmopo, Fratenimeznente Staramecia o Lettiero combatimente Staramecia o Lettiero combatimente Staramecia o Lettiero combatimente Della del Partico del Mala paroli Baloro, o Bolaccafi è Mala paroli Baloro, o Bolaccafi è tado e preio pet Indagoro. Min. § UN OCLIVATA. E grandiffimo ;

quafi dica Spaziojo, tanto quanto un occhio è baffante di vedere, quanto puo arrivar l'occhio. Min. MUCCHIETTI. Diminutivo di Mucchio,

che vuol dire Quantità di cofe rifirette infieme, quasi Monticelletti, Latino Cumu-

manager and a second

ii , Acervi : e così Mucebietti di gente vuol dire Truppe d'otto o dicci prifone , siffrette insteme . Dante Interno Canto

E di Franceschi sanguinoso mucchio

Sotto le branche versi si rirova . Min. CHE VADA PURE IL MONDO IN CAR-BONATA. Diventi carbone, e abbraci pure il Mondo, ovvero Rovini, e vada sutospora il mondo. Min. Nerone aveva in bocca il verso Gre-

tuel barortos yais pightu musi.
Morto io, la terra mi stoss sos suco : e
in tingua bila : Morto io, vada si mondo in carbenata. Silv.

Il Poliziano ttaduce in Latino questo verso così : Me mortuo, terra cremeturigni, vel mi-

fecatur Bile.

NON SI PIGLIA UN PASTIDIO DI NI-ENTE. Non vuol fentir nota, o pigitarfi penfero alemo, fucteda quel che fi vuole

o di bene o di male. Min.
BALLONZA. Ballonzare, Ballare fenz'
erdine o regola. Viene forte da Ballonchiare, e Ballonchio, che febbene e parola ron uluta, pur l'uso il Boccaccio,
Nove la 72. per intender Ballo di contadini. Miu.

ACLI STROZZINI - GÜİ STRAZZINİ, come abbimo detto, e tuon villa de Signori Strozzi, poco loutana da Firenze, coni detta - Siccome i Prazi del Pueci e det Gerini fono i prazi di due ville fub-urbane de Signori Marchell Pueci e Gerini i a quali tongli tuno l'effetto andi a de signori sul consiste del cons

La Villa degli Śrrengej, dette gli Śrrengine i troni della Porta a San Fria-100, alepanto fopra al Convento del Ninio, alepanto fopra al Convento del Ninio del Paria, sul Piataro non finica sul properto del Paria, sul Piataro non finica peria, e del Grini fono fulla cellina di Paria; e del Grini fono fulla cellina di Cappuccini : e quella del Paria e al pekita del Rigina del Paria e al pesita del Rigina del Paria del Rigina del Paria del Rigina del Rigina del Paria del Rigina del Rigina del Paria del Rigina del

AL PALLONE E ALLA PILLOTTA . II

Pallone è una Grofia palla da ginocare, fatta di cuoio , e ripiena di vento , alla quale fi da col braccio , armato d' un bracciale di legno : e la Pillotta è una Palla piccola , pure ripiena di vento , e fe le da con una mettola di legno . Questi giuochi di palla , (ono antichi ; perche lecondo Plinio , libr. VII. cap. 59. furono trovati da un certo Pvtho . Erodoto libr. 1. riportato da Polidoro Vergilio , libr. 11. cap. 13. dice , che l' inventaffero i Lidi . Ala verò testerarumque tudos, & pila, cateraque luforia recreandi animi gratia inventa , prater quam talaria , Lydi , populi Afia umnium primi , excuzitavere , O'c. Atoni Lydos cinfmodi aleatorias artes non tam voluptatis , quam compendii gratia exto-gitajie idem Herodotus tradit ; nam cum gravitate annona patria tempore Atyais , Manis Regis filis , premeretur , fic famem confolari jolebant , altere quidem die eibum famentes, altero ludis oseram dantes : atque bor modo inediam folantes, voxere annis duoderaginti. B da popoli Lydi al-cuni vogliono, ficcome e litidoro nelle Origini, che venga la parola Ludas o Ludias , che è lo tictio , che Ifirme . E ognuno fa , cha i Lidi dall' Afia patiarono in Italia , e vi popolarono l' E-traria , ovvero Tofcana . E da loro i Latini le cirimonie facre e i Ludi , che fi domandavano Sreniti particolarmente apprefero . E Hifter in lingua Etruica , onde è detto Iffrioni , fignificava in Latino Ludio, ficcome dice Tito Livio. Poi quello nome Ludus, fignificante a principio Spettacolo, attemente o fatto per canfa di religione , fi ftete a fignificare in genetale ogni giuoco . Ateneo libr. 1. e Suida dicono, che Angallide Gra-mat ca di Corfu attribuice il ritrovamento della taltazione a palla , cioè del giuocare alla palla a tempo di ballo , a Nauficaa, figliuoja d' Alcinoo Re di Corsu i votendo fare quella grazia di dare il vanto d' una tale invenzione a una fua paciana . E veramente Nauficia è introdotta fola tra l' Eroine da Omero a ginocare alla palla . Del refto Decearco attribuice quelt' invenzione a' Sicioni : e Ippulo , altro Antore , citato da Atence , a' Lacedemoni , come anche entri gli altri corporali efercizi. E che C. VI, fotte molto ufato dagli Spartani o Lace- 57.34, demoni , lo mostra Properzio in quel

Quam pila veloci fallit per brachia jallu, dell'Elegia 12. del libr. III. che comincia: Multa tua, Sparte, miramur jura paleltra.

Dal che si viene in chiaro, che il giuoco della palla fia antichiffimo : e fi può credere col Soutero de Ludis Feterum , libr. 111. cap. 14. e con Polidoro Vergilio libr. 11. cap. 13. che quefta variazione d'origini proceda dall' avere avuco gli antichi diverte specie di palla , ficcome abbiamo noi : e che gli accennati inventori abbiano cialcuno ioventata la tua specie; perchè se noi abbiamo il Pallane , i Latini avevano , Jose fullis , pila , O ij-fis genus : conftatque ainta , vento inflata . Abbiamo la Pillotta : ed effi il Foliculus , Pila , O' ipfa parva , O' similiter conflat aluta, vento inflata. Sim le a questa é la Palla bonciana; ma in vece d'effer ripiena di vento, e ripiena di borra : la qual palla oggi per lo più è usata da' contadioi : e quefta avevano anche gli antichi, e la dicevano Pila catanica . Marciale libr. XIV. Hat , qua diffitilis turjet paganua pluma ,

Folle minus laxa est , & minus arcla vila .

Abbiame la palla fimile alla bonciana , ma aflai minore, che chiamiamo Palle lefina , che pure l' avevano , fecondo alcuni , anche i Latini : e la dicevano Pila finentina ; perche forfe nel paele Fiorentino fi lavorafiero le migliori -Al biamo la palla , fatta di cenci , impuntita , che i Latini pure avevano , e la chiamavann co' Greci painiva, ovvero Harpaflum; perche le ne fervivano per far il ginoco, da noi detto il Calcio, secondo il Sipontino, che dice: Harpasium pila genus est, grossiur, quam pila paranica , termier , quam fellis: e panno fere fit , aliquando ex pelle , lana tomentone impletur . Non repercutivur ; fed cum multi fint ludentes in duas partes divisi, ita ut utrique e regione sibi invicens oppositi fint, ad suos quisque transmittere pilam conatur , quam adverfarii conantur arriecre . Harpaflum dictum a Greco .

c. VI doná ivy, quod est Rapere, quia proie-5T.34: ctam pilam multi simul conancur arripere, sed ob cam causam invicem prosternuntur.

Marziale libr. VII. Epig. 31.

Non barpafta e agui puternitata rapii. Abbiamo si Patia a orda, che ferve per giuocare colis racchetta nelle fitane; hibricate per tale effeto e defii avevano Triam rrigenalem, così detta, non perché fosie di figura triangolare, ma perché e ra triangolare i fi finata, donce non fi ferre vivano del Rezimo, che e la fielo, che la Racchetta o Lacchetta, come accennammo lopra Cant. III. St. 58. Di quella Lacchetta patal Ovidio libr. III. dell' Arte d'a mare.

Reticuloque pila laves fundantur aperto, Nec , nifi quam tollas , ulla moven-

da pila est .

E Marziale libr. XII. Captabit tepidum dextra lavaque trigo-

Che poi a' tempi antichi usaffe la palla, ripiena di borra o d' altro pelo , fi cava da quel che dice il Sipontino, riportato qui sopra, e dal nome di etfa; perché molti vogliono , che fia detta Pila dal Pelo , col quale è ripiena ; schbene altri vogliono , che venga dal Greco xiλίω , ideft Æφιο ; perché è di figura sfe ica, che e uguale in ogni parte, o pure ( il che è più verifimile ) dal ver-bo παλλίθαι, cioè dall' Efer urbrata e shalz ata: e pereio anche in Greco , ficcome in Toicano , è detta Palla : poiche Dionifodoro, antico gramatico, dove nel testo dell' Ulissea comunemente leggevafi epaipav , col qual nome chia-mano i Greci la Palla ; fi dice , che egli scrivesse πάλλαν, come per chiosa e interpetrazione della voce d' Omero: e tutto quelto vien riferito da Euftacio, che fopra quel Poeta il gran comento feo . Che i Greci ancora aveffero molte specie di palle fi puo dedurre , non folo dall' effere stati inventati i giuochi di palla nel tempo , che fiorivano i Greci, e dal trovarfi apprefio di loro la Spheromachia , l' Amilla , ed altre specie di giuochi di palla , riferiti da Giulio Polluce e dal Bulengero; ma da quello, che ferive Celio Rodigino libr. XX. C. 14.

dove dice, che fra' Greci giuccavano alla palla tano gli uomina, che le donne: e cio cava da Omero. Si trova in oltre, che Dionifo Siraculiano giuccava alla palla ed alla pillotta, per ricupera le forze. V. Alefandro ab Aletlandro Dier, gen. libr. III. cap. az. E fi può creci per de forze. Mescone nel abbiamo di cerciere che fectoren chi abbiamo di con citi; così non mancallero a loro anno con citic; così non mancallero a loro anno con l'invenzioni per foddistirafi. Mina

An investigating the composition and a second of the real view of the control of the control of the real view of the control of the real view of the control of the real view of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the contr

S. A. S. 1688. in 4. Bije.
AL SUSSI. Il Suffi è un giuoco, folito farfi per lo piu da ragazzi in questa maniera. S' uniteono due o più ragazzi , e pigliano una pietra , e posatala per rit-to in terra , vi metton sopra quel danaro . che fon convenuti di giuocare : ed allontanatifi in quella diftanza, che fon d' accordo , tirano una lastra per uno ordinatemente in quella pietra rista foor alla quale fono i derari , e che fi chiama il Suffi : e se questo Sush vien colpito, e fatto cadere, i danari, che cadono, fono di colui, la laftra del quale ha fatto calcare il Suffi; fe però fono più vicini alla fua lasta, che al Suffi : e quella moneta , che è più vicina al Suffi, se gli rimette sopra : e quello, a cui tocca, tira, e leguitano co-me fopra, tanto che la moneta messa fopra il Sussi resti finita di levare nel modo, che s' è detto . Da questo giuoco abbiamo un proverbio, che dice : Eftere it fuffi , il che fignifica Efter quel berzaglio, dove ognuno tira, cioè fopra il quale devon cadere tutte le butle, e tutte le minchionature . Questo g'uoco e forfe lo fteffo , che da' Greci era detto spt'ésdyines, fecondo Guillo Poliuce, il bulergro ca, à cet il Meurino, de Laisi Graevam; felòben non giucavano denzi, ma colsi , che non butava in terra il sudi, potrava a cavallocci un terra il sudi, potrava a cavallocci terra più cochi colle main, fache fentare rare lo portafe alla Infara o pietra, che di chiamava siese, cico Mera e Ganfine, e faceva quello, che comandiva l'avientore, il quale in quelli non giungra detto Mida, overco Afina, come abbiamo villo attorve. Afina, come abbiamo villo attorve. Afina,

MURELLE. E giuoco fimile alle pallottole, fe oon che io vece di palle adoprano laffrucce, ed un piccolo faffo per grillo: e tal giuoco fi dice anche Piaffrelle. Min.

. PRIMIERA . Giuoco noto , che fi fa colle carte . Min.

FROTTA. Flotta o Fiotta, vuol dire Quantita di gente unita infirme, che fi muove; dal Latino Fluctus. Vergilio Georgica.

Mane falutantum totis vomit adibus

Varchi Socia libr. Xv. E. vedesh forea un mostricle, nos multo quinde lostma, pana gran fratta di contadia. Minma, pana gran fratta di contadia. Minma pana gran fratta di contadia. Minsulta e. (Cambine le Collegiraria: Sono lepecie di Tafle, fatte cal garciera, farma no note e quodroi, cho in citti e quicara, notre alle quali anno diverte interiori di giunconi, como la mora, il tocco, e. E. quell' contori, quando giuccano, danno in vece di dannai qui vincono, ricevono danta, Latino (ircui), calle quali anno concali, calle danno concali, calle danno concali, calle danno con-

CIVETTA. Quel giuoco fanciullelco, che dicemmo fopra Cant. II. St. 41. Min. INDOVINELLI. Latino forfish: Raingmats. Quello, che iu Latino dal Greco fi dice Raigmat, noi circoferivendolo diremmo Detro oforo e dificile a interprirafi. E la voce Enigma s' è fatta Tofcana, e l' ufamo, come l' uso il

Malatefti nella fua Sfinge . V. fotto Cant.

CANTA MAGGIO . Nel principio di C. VI. Maggio fogliono le ragazze della plebe ST-34. di Firenze o del contado fuburbano accordarfi tre o quattro , é portando una di loro in mano on ramo d'albero , adornato di fiori , andar cantando per la città diverse canzonette per l'allegria del nuovo Maggio, e per buscar mance da coloro, che si pigliano il passarem-po di sarle cantare al suono d'uno strumento , detto Cembolo : che è un' Afficella , ridotta in cercbio , e fondata di cartapecora da una parte fola , a guila di tamburo . Quello coltume di rallegrarfi il Maggio viene dall' antico, e fi tro-va, che appresso i Romani Kalendis, Nonis, C' Idibus Maii Lari Deo sacra fiebant, afello panibus coronato. Quindi forfe ancora Maggio fi chiama il Mefe degli Afini, che per altro su detto Men-sis bilaritatis. Che oel mese di Maggio fi facesfero allegrie, forse più di quello, che comportalle l' onestà e la verecondia , ne fanno fede gl' Imperatori Arcadio e Onorio nella loro Conflituzione inferita da Giuftiniano nel Codice libro tt. 45. de Maiuma , la quale era un' allegria , che fi faceva per il Maggio , fecondoché spiega Suida . Da questo mese quel ramo d'albero, che i contadini piantano la notte di Calen di Maggio avanti all' ufcio delle loro innamorate . ft chiama Maio . Questo costume d' appiccare il maio alla cafa della dama e riferito , come proprio anche della Francia , da Marziale d' Alvergna ne fuoi Arrefti d' Amore, all' Arrefto quinto, il quale Scrittore fiori nel 1400, qual luogo Benedetto Curzio comentando, dice : Prima die Masi mensis iuvenes pluribus ludis ac socis fefe exercere confueverunt, arborem sapenumero deportantes, ac in loco publico , aut etiam ante alicuius egregii viri ianuam , vel frequentius amica fores plantantes , westitam nonnunquam promifeuis adamantibus , interfigniis , atque emblematibus . Min-

A proposito del Cantar Mazgio è da vedersi: Il Mazgio , Rajionamento Illorico di Tabalto Danichio Paftor Arcade , flampato in Firenze per Gio. Batista Steechi 1746. in 4. L' Autore è Domenico Maria Manni , Accademico ancora Fio-

Ooo reo

G. VI. rentino: per molti fuoi florici componi-ST.35. meoti, gia noto alla repubblica letteraria. Bift.

BRANCO. Quantità di popolo indeterminata; ma fi dice piu di bellic: come Branchi di polli; di pecore, di buoi, di afini, ec. V. in questo Cant. la Se.

37. leguente . Min.

HA MESSO L'OSTE A SACCO . Cioè
Mangiato e bevuto quanto l'ofte vi aveya , nel modo, e con quella furia, che fe-

gue nel dare il facco a una città. Min. MEZZI BRILLI . Mezzi briach . Brillo vuol dire Briaco allegro . V. fopra Cant. 31. St. 69. Min.

MENTRE LA GIRA, FAN BRINDIS A BACCO. Una Villanella, che fi canta per incitare a bere, principia: Fattiam brindis a Bacco,

e cantandofi quefta , va il bicchiere attorno , ed ognuno beve , intuonando prima la detta Villanella : e pero dice Mentre la gira , cioè Mentre il bicchiere va attorno . E perché tal coftume è uiatissimo in simili allegrie ; pero il Poeta, che s' ingegna di mostrare, che quivi fi sta in feste e in giuoco, dice che facevano Brindis a Bacco , cioè Cantavano bevendo . I Latini dicevano Propinare , cioè Prabibere , dal Greco προπίνειν , che fuona lo fleffo , che il Far brindis : ed ulavano anch' esti questo modo di bere in giro , che dicevano in orbem bibere , O circumferebant fcyphum plenum: ed essi pure cantavano in tale occasione di bere , come scrive Dione , che sacesfe il Senato Romano a Commodo Imperadore, quando al banchetto, che sece nel Teatro, bevve a un bicchiere, che li su porto da una bella semmina. La voce Brindisi , sebben pare , che venga dal Tedesco Pringen ; perche volendo alcuno di quella nazione bere, ed invitare il compagno, fnol dire: lek Vellan pringen , che vnol dire lo ve lo prefento ( e questo già facevano, perche quel vino, che averano a bere, reflaffe benederto dal compagno, il quate foleva ripondere Gost Arnger, che vuol dire Dio lo bemedica Juttavisa il Lallin falla fina Momedica Juttavisa il Lallin falla fina Momedica Juttavisa il Lallin falla fina digli dà origine dalla citta di Brindis, dove chi va ada abitare, e fictore di ogni
vellazione curiale; s tanto criminale, che
civile i onde a fia Brindis, par che
civile i onde a fia Brindis, par che
rivile i onde a fia Brindis, par che
parole del Lalli fon quelle;

Brindisi, bella, t'io m' apponge al vero, Da te sun messi i brindisi in sslanza, , Quassi voum duca : Lassica ogni prosfero: Beviamo allegri, erinsiestam la panza: E se poi il credator duro e severo Ci sta da birri apparecciori la stanza:

Brindifi abbiamo , Brindifi diletta , Che quanto piu fi bee , viepiu n' alletta . Min.

Redi nel Ditirambo : Su vogbiamo ,

Navigbiamo verso Brindist . Salv. A questo proposito son da vedersi i Brindifi d' Antonio Malateffi e di Piero Salwetti , stampati in Firenze con Annotazioni da Giuleppe Manni 1723. in 8. Bife. TE TE CON PAGLIE, O SPILLI . E un giuoco da fanciulli, che fi fa cosi . Pigliano due spilli, o due corte fila di paglia , e poiandole fopra un piano lifeio, vanno spingendole colle dita , tanto che uno di detti spilli o fili cavalchi & altro , e quello , che refta di fopra , vince : giuoco cosi detto dal Te re , cioè Togli , togli . In Latino Ludere acienlis . E perche queflo giuoco è di ninna o poca conchiusione , abbiamo il proverbio a Fare a te te con gli fpilletti , che fignifi-ca Affaticarfi e Perdere il tempo fenz, utile o profitto : ed esprime ancora Fare una cofa con fordido rifparmio . Min. SI TENGONO IL TENOR , SI VANNO

SI TENGONO IL TENOR, SI VANNO A' VERSI . S' aintano l'un l'altre, e s' accordano . Min.

36. La donna resta li trasecolata,

Vedendo quanto bene ognun si spassa: E perchè Nepo l' ha di già informata, Non ragiona di lor, ma guarda, e passa:

Per .

Per tutta la città vien falutata, E infin le stanghe e ogni forcon s' abbassa: Ed ella, or quà or là voltando inchini., Pare una banderuola da cammini.

- 37. Perocche tutti quanti quei demoni,
  Per vederla n'ulcian di quelle grotte,
  Ronzando com' un branco di molcioni,
  Che s' aggirin d' attorno a una botte:
  Saltellan per le frade e fu' balconi,
  Com' al piover d' Agofto fan le botte:
  E fan, vedendo fue fembianze belle,
  Voci alte e fioche, e fuon di man con elle.
- 38. Così fra quel diabolico rombazzo

  La firega fe ne va collo firegone;
  Sicch' alla fine arrivano a Palazzo;
  Là dove s' abboccaron con Plutone;
  Ma perchè tra di loro entrò nel mazzo
  Scioccamente il Mandragora buffone;
  Che in quel colloquio fe sì gran frafuono;
  Che finalmente ognuno ufcì di tuono;
- 39. Perciò passano in casa, e colà drento Tirato colla Strega il Re da banda, Le dà la benvenuta: e poi, che vento L' ha spinta in quelle parti, le domanda. Ella, per conseguir ogni suo intento, Gli dice il tutto, e se gli raccomanda, Ch' ei voglia a Malmantil, ch' omai traballa, Far grazia anch' ei di dare un po' di spalla.
- 40. Sta' pur, dic' ei, coll' animo pofato,
  Ch' a fervirti mò mò vo dar di piglio:
  Io già, come tu fai, aveo imprunato;
  Ma il tutto è andato poi in ifcompiglio.

0002

Orsù, fra poco adunerò il fenato, E sopra questo si farà consiglio; Acciò batta Baldon la ritirata, E tu resti contenta e consolata.

C. vi. Martinazza refla maravigliata , che \$11,36. colforo flieno così allegramente : e paifando pel mezzo : a una infinità di demoni , che tutti la riveriscono , giunfe con Nepo a Palazzo , dove fe le fece incontro Pistone , che la conduite dentro, quari tuto con le prometto di luo biboto del consultato del proposito del proto del consultato del pro-

fluono .

RESTA TRASECOLATA . Refla maravigliata . Strabilife come fe fosse suor del
gecolo , suor del mondo . V. sopra Cant. 1.
St. 28. Min.

NON RAGIONA DI LOR, MA GUARDA R PASSA. Tratto da Dante, Inferno Canto III. ove diffe in persona di Vergilio:

Non razioniam di lor, ma guarda e passa. Bisc.

STANGA. Pezzo di travicello, cioè un Legno grosso pin d'un bastone. Minn-FORCONE. E'un' Assa di legno, sopra alla quale i adattato un tridente di serro, e serve per uso delle stalle. Min. INCHINO. V. sopra Cant. I. St. 14.

INCHINO . V. fopra Cant. 1. St. 34.

VOLTANDO INCHINI . cloè Valenados ferendo incidios . Esprime II atto, che fuol fare col capo, chi viene obbligato a rendere il falto a molti in uno ftelfo tempo, e da tutre le parti : e quell'atto è benifimo appropriara la fimilitudine, che fegue della bandernola da cammini, che quando foffano più venti; faano in continuo moro, per ogni parte volgendo fi. Big.

BANDERUGLA DA CAMMINI. Bandevuoda vuod dire Ticcala bandiera o Pranoncello, che è quel peraretto di drappo, che pia portevamo i cavallegiuri, appicato vicino alla punta della lancia, a quila di bandira: ci a guifa di quefti i Firenze (e ne vedono fatte di lama di ferero, potte in fu' campaniti, c' fu' più eminenti luoghi delle case, come sono le pergamene, dond' cíce îl fumo de' cammini : e queste servono per sar conoscere i venti, coi lor girare e voltarfi în sul servo, nel quale sono infilate c bilicate : ed a queste assomiglia Martinara. Min.

KONZANDO . Ronzare fi dice propriamente delle moiche : e pero dice Come fanno i mosciosi , che sono quelle Paccole mosche, che flanno presio al vino. Min. COME AL PIOVER D' AGOSTO FAN che la pioggia di state, calcando nella polvere feeldata del Sole, invigoritce le rane o hotte nate di poco; febbene molti anno crednto , che le faccia nascere quell' acqua con quel Sole: il che e falfo; perche prese subito scappate dalla polvere, fi son trovate col ventricolo pieno d' crba . Ma fia come fi voglia , bafta che a tal acqua fi veggono faltare , ma d' un falto debole e fiacco , apunto come il Poera vuole esprimere, che faltaffero quei diavoli. Un Poeta faceto Fiorentino , descrivendo alcuni cavalli stanchi in un suo Sonctro, dice :

Si si vergognan , che passan di notte , E tusti s' inginocchian per la same , Trottando e saltellando come botte .

VOCI ALTE E FIOCHE, E SOON DI MAN CON ELLE. Coti canto Dance, Inferno Canto III. Voci altre, intendi Strida: e colui; che continova a gridare, affica per l'affaticamento dell'alpera arteria i fische il fecondo naice dal primo. E fison di man con elle; cioc con quelle roci accompagnano il romore, che fanno cel batter le mani infigene. Min.

ROMBAZZO. Vien dal verbo Rombare, che vaol dire, Romzare o Frailare, che è quel romore, che fa per l'aria una cofa lanciata con violenza: e fi pie glia per ogni forta di firepito o fracallo Il Varchi, Storic libro x. in quello medefimo fignificato dice Bombazzo, voce (ocformata dal fuono , ucila stessa maniera , che presso Persio Satira I. è sormato Bombas :

Torva Mimalloneis implerant cornua bombis

bombis

perché de egli : Dopo lunghe firombettate e flampite, fatte con screlibile bombazzo, quadi in tal mobe faluntafero inmici : Ma l' Autore della Storia di Semifonte de cal trattato V. I omici di
faltarmo la terra , allotta fi etichi rer
quelli della città il rombezzo e ci 'uto
pare, che ci obblighi a dire Rombazzo . Min.

Safo, Bou Bruste & axoul use, the Catullo traduffe:

Tintinant aures ;

Cornano o fifibiano g'i orecchi. Salv.

ENTRO NEL MAZZO. S' accompagno
con loro, che diciamo ancora S'iacrafio,
si ficco: vien dal g uoco del mazzolino.
detto fopra Cant. II. St. 46. Min.

Viene da un proverbio, che dice : Ogni fiore vuole entrare nel mazzo, fimile a quell'altro Ogni centio vuol entrare in bucato : e s' ula fempre contro coloro, che troppo prefuntuofi s' intrudono fempre negli altrui fatti e discorfi s perciocche effendo disconvenevole cosa , che i viliffimi fiori fi porpano infieme co' nobili e rari , e gli obbrobriofi cenci s' imbianchino co' finissimi lini ; così parimenre è vituperevole molto, che certi petulanti e sfacciati ne' feri e gravi congressi sficciatamente s' introducano s ficcome fece quelto Mandragora , che nel colloquio del Re dell' Inferno con Martinazza fi volle intromettere . Bifc.

IL MANDRAGORA. Coffui era un buffone, o pinttofto un matto di Corte, che chiacchierava fempre, e fenza proposito o conchiusone. Min. COLLOQUIO. Voce Latina, usata di

colloquio. voce Latina, plata di rado in Firence: e vuol dire Ragionamento, che lanno inferme due o ciù rerfone. Cortifiponde alla Greca Buikoye, che fignifica fecondo la parola Interioutio. Difergio, che fi time fra due, o priperfone: da Francel detto Entretien, quafi Trattevimento. Min.

FRASTUONO . Consussone di diversi strepiti e romori , quasi Fuor di tuono , Latino Extra tonum . Bisc. . usci' di tuono. Perde il filo del ra- c. vi. gionamento. Si dice anche Ufcir di tema , \$7.38. Smarrire l' argomento, il propofito. V. io- pra Cant. Il. St. 47. E preda la fimilitudine dalla mufica ; feherzando ful doposio fienifican della navala Sconderia.

dine dalla mufica; icherzando ful doppio fignificato della parola Serodaff, il,
quale tanto fi dice d'un uomo, che non
fi ricordi più di quel che ha propofto di
dire; quanto d'uno firuuento, che non
fia in corde, e non fia temperato al
giufto tuono: o d'uno, che nou cauti
giufto, e fuor del legitirum tuono, il
che fi dice anche Sossare. Min.
IIRATO COLLA STREAG, IL RE DA

BANDA. Estendos conducto in un altra parte della stanza, o Estendos separato, Allontanato da quel congresso. Min.

LE DA' LA BENVENUTA . Termine di complimento nell' atrivo d'amico o parente. Si dice ancora Lare il bentornato, nel ritorno parimente d'alcuno, ch'abbia fatto lungo viaggio. In un piccolo ricetto della Cappella de' Principi, fatta col difegno di Michelagnolo Buouarruoti , iu Sau Lorenzo , v' e un' autica Madonna, col bambino Gesù în braccio, Intagliata in legno , e grande quauto il naturale , fotto la quale fi legge quefta inferizione: SANTA MARIA LA BENTOR-NATA . GIOVANNI BENINI E MADON-NA MARIA SUA DONNA , PER RIMEDIO DI LORO ANIME . Credo che alluda al ritorno della Santiffma Vergine d' Egitto , poiche il bambino raffembra maggiore d' un anno . Bifc.

CHE VENTO L' HA SPINTA IN QUEL-LE PARTI. Qual cagione l' ba mojia a andars in quel inozo. Miu.

TRABALLA. Trabillare è quell' Ondestimento, piet fa uno, quando non può
feftente in pieti, e che figetta colla vita or quà, or là. Mattio Franzesi in lode della Posta dice:
Che domanda per nome la cavalla,

Cb' egli ba fentito dir , cb' è favorita , Poi partendo to tratta , e cbi trabilla. Qni vuol dire , che Malmantile eta in pericolo di cadere , cioc eller prefo da Bildone. Diciamo in quello fenio anche Baltnare , Barcollare . In cette rime manoferitte nella Libreria di San Lorenzo , fi dice d'un cotto , che barcollava :

E s' e' baiena , e' non baiena a fecco .

c. vt. Qui fi scherza sul dorpio fignificato di \$7.40 Balenare . Min.

DAR UN PO DI SPALLA. Der fiedla c. finitari a perrare qualche greet pefo fulle fieldle: e poi è traslato ad. distare a fare qualfifia espà. In queflo longo cade l'equiveco, perche dicendo il Poera, che Malmantie traballa; nel chiedere in queflo cafo l'aiuno, pare che cio abbia a fevrite p'utteflo per farlo cadere affatto, che per farlo rilorgere.

Mode , uta o . Ade/ps a le/s . E il Latino Mode , utaro in Lombardia , e pecco in Firenze . L' uso più volte Dante nel fuo poema , ficcome non e flato fchilo d' u fare altre parole Lombarde : e il Boccaccio Novella 32. Mo voli rm. per imitare la parlata della donna , ch' era Ve-

neziana. Min.

vo? DAR DI PIGLIO. Daro di mano,
cio Cominero. Apprello gli antichi fignificava quafi quel, che i Latini differo Expilare, i Franzefi Piller. Dante
Inferno XII.

Che dier mel fangue e nell' aver di prelio.
e "I fuo contemporaneo Fazio degli Uberti, nel poema, che fece in terza rima,
ove è introdotto Solino a dettare a Fario le cofe di geografia e del mondo
(che perciò, lo intitolo Dida mondo)

ovvero Dittamendo ) dice così al Canto CXXXXII. ove parla del Saladino: Coftsi per fua franchezza e gran configlio, Tolfe la Terra Janta a' Criftiani, Vincendo onegli, e dando lor di pelio.

AVEA IMPRUNATO . Avero ordinato il rimedio . Viene da quell' Imprunare , che dicemmo (opra Cant. III. St. 11. Al-dio fare . Nin.

Imprunare è propriamente Serrare o Turare : paffi con pruni ; come dice il Vocabolario : e cio per difeta di qualfifia cofa ; onde qui e traslato a fignificare il Porre ogni cantela per bene operare . Bilc.

E' ANDATO POI IN ISCOMPIGLIO . Cioè S' è scompigliato, consuso, disordinato. Bisc.

ORSU. Termine esortativo e conclusivo: e diciamo nello stesio senso, oucas, quas so reia, 1 Latino Esta agr. V. sotto Cant. XII. St. 47. D'ciamo Orsis, quasi diciamo Hae iosa bora surge, O'bos sasies. Min.

BATTA LA RITIRATA. Se ne mada da Malmantile. Batter la ritirata è quando col tamburo fi fa quella ionata, per la quale i ioldati intendeno doverfi ritira e, e laiciar l' imperia. Giovanni Vilani cio dine Sonare la ritratta, quafi accennando il Francie Retratte. Min.

4.1. Io ti ringrazio a), ma non mi placo,
Perció (gli rifpond'ella) di maniera,
Ch' io non voglia pigliar la fpada e 'l giaco,
Che in bugnola fon più di quel ch' io m' era.
Così con quei due fipriti avendo il baco,
Soggiunge [ perch' a lor vuol far la pera ]
Io l' ho con quei briccon, furfanti indegni:
Ch' hanno flurbato tutt' i miei difegni:

42. Dico di Gambaflorta, il tuo vaffallo, E di quel pallerin di Baconero, Che fa nel giucco con due palle fallo, Scambiando il color bianco per lo nero: Error, che nol farebbe anch' un cavallo; Ma e' vien ch' egli ftrapazzano il mestiero; Che s' egli an Jalle un po' la frusta in volta, Imparerebbon per un' altra volta.

43. Risponde il Re: Facciam quanto ti piace;
Ma ti verranno a chieder perdonanza:
Sicché tu puoi con elli far la pace;
Però l' acquiera, e vanne alla tua sanza.
Non penso di restra già contumace,
S'io non ti servo, perch' io so a fidanza:
Dunque ti lascio, e sono al tuo piacere:
Fatti fervir da questo cavaliere.

Martinazza ringrazia Piutone, e dolendofi del danno, cagionatoli da Gambaftorra e Baconero, lo prega a gatigargli. Plutone l'eiorra a placarfi, e le dice, che andranno a chiederle perdono dell'errore: e fatte con efa sue cirimonie, la rimanda alle fitance. v. 1. Segimif ( percès a lor unol far la pera)

Ch' bano frorbisto tutt' i mici difegni.
Che fa poi in giucco con due palle fallo.
Ma e' vien ch' ess si strazzano, ce.
Risponde il Re, sarem quanto ti piace.
NON VOGLIA PIGLIAR LA SPADA E

IL GIACO. Non mi voglia armare contro di loro per vendicarmi. Min. Giaco dalla rete, chiamata Giacchio.

Latino Revi Janimo ». Salv.

Il Menogio dice ; porit da Zaba ;
che relle Giole d' l'Ideno vien dichia
pre per Loire. Zaba ; Zabar per la companio del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del considera del consid

della bile commofia . Oracio Bile sumes

iecur ; dove altrove aveva detto : Meum c. vl. iecur urere bilis . Ovidio ne' Fasti . Intu-57.4% muit luno , cioè lurrense , Eutre in votaticia . Gli Spagnuoti sim lmente dicono Embotiasse . Min.

AVENDO IL BACO. Avende ira: è traslato da' cani, i quali, quando anno un certo baco cella lingua per di forco, par che fieno fempre adirati: ed il fimile, dicono, fiegue ne' montoni, quando anno il baco o tarlo dentro alle corna. Min.

FAR LA PERA. Anticamente s'abbruciavano i corpi morti fopr' ad un monte di legne : qual monte, quando era acceso, chiamavano Pyra. Lalli Encide Travellita libro v. St. 1.

Gia l' alta pira di Didone artea, E vibrava lontan fiamme e faville : e da quefto credo, che venga il nofto Far la pera : e che s' intendi anche Ammazzar uno; quafi dica: lo voglio far la pira at tale. S' intende anche Far la fina a uno. Min.

N'excholario dice ", PARE LA PEN'excholario dice ", PARE LA PEN'excholario dice ", PARE LA PEN'excholario dice malicio francia di controlo e malicio francia di controlo di controlo
mente e occultamente. Laine Class
mente ditimi (forte manca damente ditimi (forte da da)
mente ditimi (forte da)
mente da da)
mente da da
mente da da
mente da da)
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da da
mente da d

C. VI. ,, dire dall' arte del trinciante , il qua-ST.42. ,, le taglia la pera e l'acconcia in mo-, do, the non apparitte, th' cgli v'ab-, bia fatto taglio . Io dico, che Far la pera fia to flello , che Maturaria ; perocche Fare spelle volte s' adopra in vece di Maturare . E perche la pera , quando è matura , piu facilmente d'ogni altra frutta cade dall' albero ; percio questo derto vien traslato a fignificare, che alle male operazioni , quando ton giunte al fommo , fla preparata la caduta, cioè la meritata pena. E per quefto fi dice di coloro , che dopo molti misfatti , fono finalmente condannati alla morte o a qualche folenne gaftigo : La pera era gia fatta , ovvero era ma-tura. Sicche Far la pera yorra dire Masurare , cioè Ridurre all' ultimo termine un tal fatto , che uon fi pofia più fostenere : e cois fi guaffi e vada male , ficcome fanno le pere mature . E perché il maturarfi delle pere legue come infenfibil-mente; così chi intraprende a fare la fuddetta azione, operando celatamente, fa che colui , a cui tocca , non se ne avvegga . E di qui è , che questo proverbio ferve per lo più in fignificato di Far la spia; perche a questa operazione ogni maggior segretezza si richiede . Si

dice ancora Far'ia jufina , e fignifica lo flesso . Bife. ANNO STURBATO . Nell' edizione di Finaro si legge . Anno forbiato : ed ha buonissimo fignisicato per Guafiare o. Anmullare qualifia egia, traslato dallo Scorbio , che cancella e gualta le feritture .

PALLERINO . Propriamente Ginocatore di palla; ma qui intende di quel diavolo, che cambio le palle, che tenendofi in mano, saccano l'effetto, detto di sopra Cant. v. St. 19. Bisc.

FA FALLO. Fa error . E termine del giuoco di palla : e pero il Poeta fe ne ferve , perchè l' errore fu fatto colle palle . Properzio libro 111.

Aut pila veloces fallit per brachia lacins.

NBOR , CHE NOL FARENE ANCO UN CA ALLO. Forre 19/1/films , e de um la farelée anche na hiju : c dice um la farelée anche na hiju : c dice na casolia, precio quello animale pare, ogni alno animale . I Greci di Fare, ogni alno animale . I Greci di Fare, or un particella , che zgiunta a noper um particella , che zgiunta a noper um particella , che zgiunta a noper um particella , che zgiunta a l'importamente , certe Farmine , che parlema percio e il Finaccho farante : e lippomprament , certe Farmine , che parterro grande . O pure fi dec coni , peteche fia depon di cavallo , cioc di galligo , qual fi fiol dare nelle cionto i l'inataria di cavallo ; cioc di galligo , qual fi fiol dare nelle cionto i l'inataria della di sul cavallo ; cioc di galli-

Nell' operare, non confiderano quel che fauno. Min. E traslato dagli artefiel, che fanno

male la loro arte, che fi dice anco Mefiero. Bile.

ANDASSE UN PO' LA FRUSTA IN VOLTA. Se la frusta qualche vosta audasse attorno. Se sossero di quando in

quando bestonati o frestati. Min.

NON PENSO DI RESTAR GIA CONTUMACE. Termine di crimonia, che fignifica: Non peuso di commetter mancamento. La voce Contumente e Latina;
pero il lettore fi puo soddisfare circa i
tuoi fignificati. Min.

FO A FIDANZA. Confido, ebe per tua cortesia non l'arras per male, e mi jeuferai : termine, usato fra gli amici intrinschi : e si dice anche Fo a sicurta,

SONO AL TUO PIACERE . Termine ufato da' Imperiori con gl' inferiori , in vece di Swo fervitore . Min.

DA QUESTO CAVALIERE . Intende Ne-

44. Nepo la mena allora alle sue stanze, Che i paramenti avean di cuoi umani, Ricamati di fignoli e di stianze; E sapevan di via de' Pelacani: Ove gli orfi, facendo alcune danze, Dan la vivanda, e da lavar le mani: Volati al cibo alfin, come gli aftori, Sembrano a folo a fol due toccatori.

- 45. Fiorita è la tovaglia e le falviette
  Di verdi pugnitopi e di floppioni ,
  Saldate colla pece ; e in piega firette
  Infra le chiappe flate de demoni .
  Nepo firatanto a macinar fi mette ,
  E cheto cheto fa di gran bocconi ,
  Offervando Caton , ch' intele il giutoco ,
  Quando diffe: In convito parla poco .
- 46. Fa Martinazza un bel menar di mani; Ma più che il ventre, gli occhi al fin fi pafce: E quel prò falle, che fa l'erba a' cani, Che il pan le buca e sloga le ganasce; Perchè refte vi fon come trapani, Nè manco fe ne può levar coll' afce: Crudo è il carnaggio, e sì tirante e duro, Che non viene a puntare i piedi al muro.
- 47. Talchè s' a cafa altruí fuol far lo fpiano,
  E cafeo barca, c pan Bartolommeo;
  Freme, che lì non può flaccarne brano i
  Pur fi rallegra al giunger d' un cibreo,
  Fatto d' interiora di magnano,
  E di ventrigli e flrigoli d' Ebreo:
  E quivi s' empie infino al gorgozzule,
  E poi fi volta, e dice: Acqua alle mule.
- 48. Preziofi liquori ecco ne fono
  Portati ciafcheduno in fiua guaftada,
  Effendovi acqua forte, e inchioftro buono,
  Di quel proprio, ch' adopera lo Spada.
  Ella, che quivi flav voleva in tuono,
  E non cambiar, partendofi, la ftrada,

Per-

Perchè i gran vini al cerebro le danno, Ben ben l'annacqua con agresto e ranno.

49. E fatte due tirate da Tedesco,

La tazza butta via subito in terra,
Perocch ell' è di motro un retchio fresco,
Che suona, e tre di sa n'andò fotterra.
Nepo; che mai alzò viso da desco,
Che intorno a i buon boccon tirato ha a terra;
Anch' egli al fine, dato a tutto il guallo,
La bocca follevò dal fero passo.

G. vi. Nepo conduce Martinazza alle sue flan-57-44. 2e, dove era imbandita la mensa e, estalei to fi mettono a mangiare . L' Autore descrive la qualità de paramenti, dell' imbandimento, de t'rattenimenti , e de' cibi , il tutto appropriato a uno apparamento e banchetto da diavolt.

v. l. Dan la virvanda , ec. Volati al eibo poi , come gli aftori . Saldate colla pece e in piegbe firette . Cb' e' non vale a puneare , ec.

Talche s' a spose altrui suol far lo spiano. Questa descrizione delle stanze internasi, diceva Filippo Baldinucci, che l' aveva invencata e ragionata coll' autore. Salvo.

CUOI UMANI. Pelli d' nomini. Sebbene Cocio vuol dire Pelle di beflia conciara, fi piglia ancora per Pelle d'nomo, come s'è veduto fopra Cant. 1v. St. 20. e come lo prese fi Ruspoli, dicendo:

e come lo prese fi Ruspoli , dicendo:
Un certo , che in full' ofia ha secco il
cuoto . Min.
FIGNOLI . Specie d'apostema nella cutt ,

da' medici detti Furunculi. Min.
srilaNZa. Quelle Croffe, che fa nella
srile la rugna o altre bolle, da' Latini
dette Croffa. Varchi Storia Fiorentina,
libr. XIV. Gli trovaruno rofe dello flamaco
quanto un giulio, con una flianza mera
fopr' a quel rofe. Min.

SAPEAN DI VIA DE' PELACANI. Tuzzzavano di bellia morta di piu giorni. La via de' Pelacani fi dice in Firence quella, dove ion le conce delle pelli, nella quale è sempre un putto orrendo, ca-

gionato e dalle conce, e dalla corruzione di quelle carni . Min.

VOLATI AL CIBO AL FIN COME GLE ASTORI. Findimente entratt a tavoda vilocemente. Avventatifi al cibo, come fa l'affore, il quale, benché abbia il cibo a fuo dominio, vi s'avventa, e lo divora con rapacità grandidima. Min.

SAMBARNÔ A SOLO A SOLO DUS TOCA-CATORI. Dicemmo foper Cart II. Sc. 60. quel che feno i Teratari. Quelli con isimente deu ; a volendo indure con lon diamente deu ; a volendo indure guarante del control de la control de la control per der foli ; che le convertadioni de guarante min non gir vogliono, perché goliono andar effi, perché fi finanto più conorni di loros (icche quando fi veggogiono andar effi, perché fi finanto più conorni di loros (icche quando fi veggono dec foi ; una tavola nell'odera , perchetto de la control del control PUCNITOPI Z STOPPION. Firjulio PUCNITOPI Z STOPPION. Figuilio PUCNITOPI STOPPION. Figuilio PUCNITOPI STOPPION. Figuilio PUCNITOPI STOPPION. Figuilio PUCNITOPI STOPPION. Figuilio PUCNITOPI STOPPION. Figuilio PUCNITOPI STOPPION. Figuilio PUCNITOPI STOPPION. Figuilio PUCNITOPI STOPPION. Figuilio PUCNITOPI STOPPION. Figuilio PUCNITOPI STOPPION. Figuilio PUCNITOPI STOPPION. Figuilio PUCNITOPI STOPPION. Figuilio PUCNITOPI STOPPION. FIGUILIO PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNITORI PUCNI

genti . Min.

SALDATE COLLA PECS . Data lero la falda colla pere ; in cambio di amido , e pero nere . Min.

IN PIROA STRETTE . Le falviette e toraglie fi piegano in diverie maniere, e fi fa loro pigliare la figura, che fi vuole, col tenetle coni piegate, firette in un torcolo o firettoio, stato a pofia per tal effetto i in vece del quale firettoio, quefic fono flate firette fra le natiche de demoni; e ciò dice per esprimere, che fon nere . Min.

A MACINAR SI METTE . In questo

luogo Maeinare vuol dire Mangiare. Si dice Macinare a due palmenti, clie fignifica Mafteare il cibo da ambedue le bande delle mafeelle a un tratto. Bifc.

INTESE IL GIUOCO . Sapeva come era conveniente fare , quando diffe . Pauca in convivio loquere . Min.

FA UN BEL MENAR DI MANI . Si fludia , S' affatica a mangiare . V. lopra

Cant. 1. St. 7. Min.

QUEL PRO' FALLE, CHE FA L'. BEBA
A' CANI. Non le fa prò. Quando i cani mangiano l'erba, vomitano'. Min.

BESTE. Quoi Fili juriilifimi, che flanmonomicati alla fonza del transa dell'or-

no appitcati alla spiga del grano, dell'orzo, e della segale, dal Latino Arista. Min. TRAPANO. Specie di succhiello o fora-

July a bucar petre, ferro, ed ogni altra maniera per dura che fia: e s' adopra, faccadolo girare con una corda. Noi l' abhiamo dal Greco τρυπάνον. V. Jopra Cant. IV. St. 73. Min.

NE MANCO SE NE PUO LEVAR COL-L'ASCE . É sois devo ; to né ambe l'afic patroble lovarne un pezzo . Min. NON VIENE A PUNTARE I PIEDI Al. MUNO . Non fe ne può firappare ; a fare agni maggiore iforzo . Min.

A CASA ALTRUI SUOL FAR LO SPIA-NO. Suol manginer afria e acfa d' affire fraza forndere. V. (opra Cant. 111. St. 51. Quello detro viene di lio (piano del grapo, che vien di to dal Magifitato dell' Abbondana a' fornai ; per fimaltire il vecchio, che fi ritrova ne' magazzini pubblici : e de quefto rinimento Spianare o Far lo fpiano a cafa d' attri; intendiamo Rifinero Cosfumare quello, del

colni ba di commessibile in casa. Min.
Far lo spiano, è la steiso che Fare
la spianata, termine militare che fignisica Spianate la campagna o checchessia per comulo degli escreti. Talso Canto
KVIII. St. 54.

Gia pus di ritardar tempo non parmi: Nova finanta or comunicia portraffi. E coni dilicorrendo di Far lo finan a ca-fa d' altri, viene a fignificare Spianare I a megla, cios Spiratare tutte le vivende di tavala, mangiandole, talmente che ella divenga come fe ella folio [pianata. Il Rufpoli d' non di quei folcani

mangiatori , che tutto divorano , quan- c. vi. do mangiano dell' altrui , diffe molto ST.46. facetamente :

. Che sempre , ab' egli ftrippa all' altrid

Reference of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the mean of the m

fpiano. Bifc.

E CASEO BARCA, B PAN BARTOLOMMEO. Precetto della feuola de' ghiotti,
clie vuol dire Mangiar la midella del casio, e la corteccia del pane. Min.

sto, e la cortecta del pane. Min. FREME. E voce Latina, che conferva apprefio noi lo flesso fignificato. Vergilio nel libro 1. dell' Espeide:

E altrove descrivendo il Furore :

BRANO. Pezzo di carse (tote dal Latino Membrana) o d' attro, Hrappare son visienza: e fi dice Sbranare, e Sbranato. V. lopra Cane, II. St. 32. Mandato 4 brani. Min.

CIBREO. Guazzetto, fatto di colli e veutrigli di polii. Latino Minutal. Può effere originata quolla parola dalla Latina Gigeria. Fello Gramatico: Gigeria ex multii obsonii decerpta. Min.

MAGNANO. Quafi Machaemiu, Fabricatore di ferri manui, e di piccoli inge, goi , come chiavi , evope ; a diffinzione di Fabrio, che fabbrica ferri groffi, come rappe, vanghe, er. e del Manfield o, che fabbrica ferri per le belie. E perche i magnani fon fempre tinti dino, il Potat dice, che il cibro era fatto di loro interiori , per elprimere , che eta nero . Min

in altri pacfi detto Grofeile . Min.
Ppp s

C. VI. STRIGOLI . Diciamo quella Membrana \$7-47 · O Rete grafia, che fia appiccata alle budella detli animali . Min.

ACQUA ALLE MULE. E' un detto di gente baffa, che fignifica Date da bere . Min. GUASTADA Vafetto di vetro corpaccinto, e col collo tungo e firesto ; che ferve per lo più a tenervi l' acqua , per anna-cquare il vino , quando fi beve. Gli auelchi differo Inruiffara . Il Canini la fa venire dal Siriaco Gaffar , che vale lo ftello. Potrebbe anche comodamente dedurfi dal Greco yaeup , che vale Ven-tre , Corpo : e cosi Guaftada effer detta dalla figura corpacciuta: nello fleffo modo appunto, che Graffa, voce Sicilia-na, ufata dal Boccaccio nelle Novelle, indubitatamente viene , ficcome molte della Sicilia , dalla Greca yarea , un poco trasposte le lettere , la quale si-gnifica un Vaso , che abbia pancia . Min. Nella montagna, che divide il Val-darno di fopra dal Cafentino, vi fono ancora, fopra Castelfranco, le reliquie d' un antichiffima Badia , nominata Ga-fira . Io , effendo iu quei contorni , volli andare a vederla : e trovai , effere un luogo, circondato da per tutto da monti : da' quali era lasciato in mezzo uno fpazio concavo a foggia di catino; onde fubito fupposi, che la figura di tal vaso avelle da principio dato il nome a quel luogo . Chi volesse intraprendere una nuova , bella e dilettevole impresa , sarebbe quella di notare i quafi infiniti nomi , di luoghi , monti , valli , fiumi , laghi , torrenti , ruscelli , ec. sparfi per tutto nella campagna, per ricercarne le proprietà , le derivazioni e l'etimologie ; con farne primieramente ricerca ocularmente in perfona : e polcia in fulle Storie particolari , e nell' antiche Carrapecore, nelle quali fono espresfi i nomi di detti luoghi e loro confini, che al prefente fono ignoti a moltissimi, o fono flati cangiati a capriccio dagl' inoranti i ficcome è succeduto a un cafielletto nella Valdigreve , che adefio fi chiama con altro nome, e a una contrada di questa nostra città : e ad altri luoghi ancora . Bifc. LO SPADA . Valerio Spada , celcberri-

mo maestro di scrivere , uomo fingola-

re, e che non refta add'etro à veruno nella galanteria del tratteggiare con velocità di mano, e frappeggiare, e far paefi colla penna ; come d'intagliare in rame con builton, e acqua forte. Fu amicifimo dell' autore, e fuo scolare nel difegno: vive ancora, e benché d'età sopra setrant' anni, indessimante lavo-

ra , per eternare il fuo nome . Min. Il Cinelli nella fua Storia MS. degli Scrittori Fiorentini, dice di Valerio Spada cosi " Valerio Spada , d' origine da , Colle di Voldelfa , nell' arte dello " ferivere veramente eccellentiffimo , e ", fra" moderni scrittori senza dubbio il , migliore , compote un Libro di diver-" fi Alfabeti , ritrovati nelle Librerie », più rinomate, e dalle proffezze delle ,, gole , come ne' caratteri ul prefente ,, adufati : ed oltre le regole , aggiuntevi rutte le altezze , che poffono ecp correre, adornati di tratteggi apparte-, nenti al vero scrittore, con molti Al-" faheti , inventati per fervirfene nelle , prime lettere d'ariette per mufica , co. , me per adornamento al carattere , che molte volte occorrono in copiar mol-" te cole in buona e pulita forma , con , carrelle , rabeschi e fiorami : dalla " maggior parte de' Fiorentini veduto , farto in penna , ma non dato alla lue ce delle ftampe , come fi fpera fia per " feguire a suo tempo , per effere flato " Io Spada Maestro del Serenissimo Pan drone Cofimo III. , fuoi Serenifimi n figliuoli , e Cardinal Francesco Maria fuo fratello . Mori con duolo univerfale in Firenze nel 1688. Fu così in-, defesso nello scrivere e nel discgnare . ch' effendo poi nell' età avanzata portava la persona tutta pendente sul-pa finistra spalla , usando egil nello serivere posar tutto il busto su'l brac-" cio finifiro, il defiro libero e fciolto, ,, per aver libera la mano al tratteggiar " della penna , tenendo . Stava di tutn t' i tempi , toltone l'ore alle cofe ne-" ceffarie appartenenti , al tavolino , a n fegno che la fcuola era , per goder u fua converfazione , di Letterati ripien na . Infegnava con grandiffimo amore , e maggior patienza , lettera per lette-

p ra agli scolari ammendando e corregn gendo . Non fu mai tentito bialimire , alcuno , ne l' opere o le fatiche als trui ; anzi in vece di biafimarle , ta-, ceva . Fu di ftatura non molto alta, " affabile e gioviale, ne mai nego di " affaticarfi nell' arte fua, per chinnque , di ciò il pregava. Fin qui il Cinelli. La morte di Valerio Spada fegui il di f. di Dicembre 1688, ed era d'anni 75. Fu espoito in San Giovanni ; perchè esfendo del Popolo del Duomo , quella Chiefa era ferrata , ftame il farvifi l'aparato per lo Spofalizio de' Serenisi mi Principi Ferdinando di Tofcana, e Violante Beatrice di Baviera . Stava di cafa fulla Piazza di quella Metropolitana , dowe fopra la porta é un terrazzino di pie-era , quafi nel mezzo fra la via de' Martelli , e quella del Cocomero . L' eccel-Jenza di quest' nomo nello scrivere cre-do, che fia impareggiabile ; perciocchè ficcome egli facilmente supero tutti gli altri anteceffori a loi , nel dare esempi e norme di quest' arre ; coll' aver poi ridotta a certa, diro, perfetta regola le formazioni di qualfivoglia carattere , oler' all' effere divenuto egli in questo gepere quafi insuperabile ; ne segue , che, come principal poffessore di tale scienza, fi debba in un certo modo appellare l'Inventore . Egli studio spezialmente sopra molti belliffimi Codici della Laurenziana, scritti la maggior parte nel Secolo XV, e da questi ne colse il più bel fiore . Tra quefti Codiei fe ne conferva uno al Banco 76. num. 78. che porta in fronte quefto titolo : Tavola di Cebete Thebano, deferitta in varie forme di lettere , e in fine fi legge ( cioè alla pag-47. b. ) Petruccius Ubaldinus Florentinu feribebat Venetiis anno Domini M. D. L. II. Quefta opera fu dedicata dall' Autore a Cofimo de' Medici , Duca di Fiorenza : ed e in tutto pagg toa. che quafi altret-tante tavole, ciascheduna di diverso carattere, contengono. Poffeggo ancor io un belliffimo esemplare MS. di diverfi caratteri , in foglio trasverso , di carte 73. che contiene altrettanti elempi : ed ha questo titolo : Il Primo esemplare spirituale d'Ottavio Salvione, nepote et feus-Lare di M. Prete Aleffio Salvione Milane.

se, Pubblico prosessore di strivere Cancella- C. VI. refeo, Corfivo , Corteggiano , moderno , at- 51.48. loce , et altri . Et nel mezzo ancora fi vederanno Ziffere quadrate, nelle quali fi contiene tutto l' Alfabeto mainftolo Romano di nostra invenzione . Dato in Milano adi primo Decembre l' anno del 1604 e dedicato All' Illuftrifs. et Eccellentifs. Sig. Don cato Asii Histriji, et Ecceienifi. Si. Ast. Pederito Landi Principe di Val de Taro, Marchefe de Bardi, Conte e Barone de Comriano, e Signore de Turbigo, con dati Milano il di 16. Novembre 1604. Lo intitola Efemplare Spirituale; perche la maggior parte degli esempi contiene Avvertimenti e Sentenze, o facre o morali. Nella prima carta bianca v' e notato, che questo tibro era ex Bibliotheca Princ. Don Federici Bardi 1620. e quivi fopra P. N. temprate alla tromba in somma di libri 20. in tutto per pezze 2. da 8. E dipoi l' anno 1734. fu comprato da me , parimente alla tromba, infieme con tutta la Libreria Doniana . Quefto efemplare, oltra alla bella formazione delle lettere, ernamenti delle iniziali con rabelchi colorati, e tratteggi di penna, molto bene intefi e condotti , con nna o due linee al più, e ragionevolmente difegnati ; alla carca 44. nel mezzo, in un piccolo recinto , con vari lavori di penna centinato, v'e riftretto in minutiffimo carattere tutto il Salmo Miferere : ed in altro minor luogo il Credo. Quivi pare in questa carta fono le quattro Cifre quadrate, notate nel titolo . Nelle pagg. 51. e 52. v' è un' Ottava, mezza per pagina, feritta con lettere , frammischiare di varie cose , alla maniera di Geroglifici , esprimenti le lettere , che mancano , ficcome su poi fatto da Stefanino della Bella , da cui surono intagliate alenne Rofte , che ancor oggi fi veggono. Dalla pog. 56. fino al fine vi fono fedici Alfabeti , si Latini , ehe delle principali lingue Orientali , tanto antichi, quanto moderni: ed in oltre due Alfabeti cifrati , cioe per uso delle cifre . Non anno che fare col carattere di Valerio gli esemplari o tavole, che fi veggono flampate , di M. Gio. Francesco Cresci Milanese, che fiori nel 1557. di Girolamo Arquato , di Partenio Giunta , intagliate dal celebre Girolamo Porro di Cipriano Fortebracci , parimente in-

. VI tagliate dal Porre , di Marcello , detto 8T.48. il Camerino , di Franceico Periccioli da Colle , Scrittore in S ena nel 1607, e di molt' altri s perciocche il noftro spada , lasciata l' antica maniera , la quale usava un carattere confuio , offuicato , flaccato e secco, egli ne formo una nuova d' un carattere ordinato, chiaro, unito, collegaro , franco e polputo , e benishmo poi ombreggiato a propri luoghi, di mapiera , che ienza caricato artifizio apparifce vago, rilevato, e come fi direbbe ridente, a foggia di ben difegnata e lumeggiata pittura s per la qual cosa egli riefce amenifimo a riguardarfi e facilifmo a leggers. Di qui e , che dalla sua fcuola ne iono utciti i buoni Scrittori . che nel paffaro e nel prefente fecolo ejercitandofi nell' infegnare, anno Iparia per l' Italia la be la e buona maniera di ferivere . Per ener egli indefetto nel lavorare, lafeso molti parti della fua dil gen-tiffima penna. Il più bello pero, il più wago e più fludioso lavoro, che si veda di luo, io cilimo effere un libro in carra reale , composto di fessantotto tavote , che al prefente fi conferva appreffo il Sig. Canonico Suddecano Marchele Gabbriello Riccardi , il quale a' molti e fingolari splendori della Casa sua aggiunge il fingolarifimo d'un parzialifimo amore alle buone lettere; e forse questo libro è quello appunto, che descrive il Cinelli. Il iuo frontespizio dice: Dimostrazione di earatteri diversi di Valerio Spada, con le fue diebiarazioni , in modo piu breve dell' ordinario , fatto l' anno 1657. In ogni efemplare o tavola , effendo ciascuna difference di carattere dall' altra , vi fono regole di quella tal maniera di ferittura. Contiene ancora alcuni bizzari alfabeti , di diverse cote composti , come di pefci, di quadrupedi, di scheletri, di ca-ramogi e d'altro; ma sono maravigliose alcune tavote, che anno gli adornamenti di grottesche e di rabeschi veramente eccellenti . Valerio , che già intagliava benissimo in rame , comincio ad intagliare alcuni de suddetri alfabeti. che io ho veduti in un altro l'bro fimile difuoi lavori in penna, ma pero in piccola forma , pare appreifo il medefimo Sig. Suddecano Riccardi . Questo libro

ha per titolo : Diverfità di caratteri ufitati . co' fuoi alfabeti mainfeoli e minuicoli , regole e mijure , metfi infieme da Valerio Spada , maestro di jerivere del Serenissimo Principe di Tojcana, de' Sig. Paggi , e ferittore de Privilezi dello Stato , in maniera moderna , facilitata dall' iftefso , con galanterie di principi , di lettere , cartelle e rabefebi , appartenenti a' veri Scrittori , l' anno 1662. Si trova dilegnata e inrigliata da lui la nottra citta di Firenze, veduta dal prato di San Fran-ceico a Monte, poco tuori delle mura, che le sta , come si dice , a caval ere . Il Cavaliere Antonfrancesco Marmi, erede del figliuolo del noftro Lorenzo Lipi , ha un Malmantile , copiato da Valerio , con un bel irontespizio , che forse fi fara incidere , per porre in tronte di questa nostra edizione. Un altro Malmantile fimile poffiede il Sig. Abate Mar-co Barberini, che ad ogni Cantare ha una storietta , tatta in penna da Valerio , rappresentante il contenuto . E tanto bafti aver detto di quefto valentuomo, al quale ho voluto fare onoranza , per averlo in mia gioventu conoiciuto . e veduto più volre operare . Bijc.

STAR VOLEVA IN TUDNO . Vole 04 flare in cervello, e non s'imbriacare. Min. CAMBIAR LA STRADA . Quando vogliamo dire copertamente a uno : Tu fti riaco ; diciamo Tu bai fmarrita la firada : e però intende Non fi vuole imbriacare. Min-

KANNO. Acqua , passata per cenere, . detra anche Liggia , dal Latino Lixiruam , Il dottiffimo Ferrari nelle origini oclla lingua Italiana , dice cosi : hanno , isxivium . Unde vox ortum trabat , on nibus veftigiis indagata , baclenus fejeint . Chi fa , che non fi origini dalla voce Greca paris, che fignifica Stilla , Gottola ; perche il ranno fiilla a gocc eta a gocciola da quel vato , che sercio dice-Colatoio ? Min.

FATTE DUE TIRATE DA TEDESCO . Fatte due gran berute . Mandar gin del vino , i Latini dicono Pocuta obdicere . i Frangefi Aneller . Min.

IA TAZZA BUTTO' V'A SUBITO IN TERRA . PEROCCH' ELL' E' DI MORTO UN TESCHIO PRESCO . E' coffume d' al-

euni , dopo aver bevuto all' altrui falute , di gettare in terra il bicchiere , acciocche rompendofi, fi dimottri in un certo modo l' ultimo compimento dell' allegrezza e dell' offequio. Il Malate-fti ne' Brindifi de' Ciclopi fa dire a Trifaice :

Ecco, el'io bo bevuto, e il vetro bo votto

Ad onor de' Ciclopi A quest' arro attude il nostro Poera s ma volendo (eguitare il filtema del suo inumano e diabolico banchetto, fa che la tazza fia un fresco teschio di morto : e che fia gettata in terra , non per letizia , ma per abborrimento . La barbarie di servirsi d' un teschio umano per tazza, fu praticata da Alboino, primo Re de Longobardi, che del cranio di Cunimondo Re de Gepidi, da lui in guerra ammizzato, fi fervi, non oftante l' effergli poi divenuto genero, colle nozze di Rofimonda fua figliuola . Paolo Diacono libr. 1. cap. 27. de' Fatti de' Longobardi: Cunimundum Gepidarum regem occidit : caputque illius sublatum, ad bibendum ex eo poculum fecit . Il Piovano Arlotto, per beffe fi servi d' un teschio, in cambio di romaigolo, acciocche diloggiaffero dilla fua Chiefa dodici cittadini, che erano sopraggiunti all' improvviso a definare da lui. V. le sue Facezie . Bifc.

SUONA . Di questo verbo Sonare cl ferviamo, per intender copertamente Pstire . Min.

Credo, che quello verbo Suonare fia traslato a fignificare Putire, per la ra-gione, che ficcome è proprieta del suoo , e particolarmenre di quello delle campane , il fentirfi da lontano ; così il fetore , ed in spezie quello de corpi morti, che e orrendissimo, molto da langi fi sente. Aggiungafi, che suonandofi, per antica confuetudine, le campane nel-la funzione del fotterrarfi i cadaveri; coldire in tal congiuntura E' fuona , s' ac- C. Va. cenna in un certo modo il cominciare ST.49quel corpo morto a divenire fetentiffimo ; once se alcun domandaffe : Il tale e morto? gli fi potrebbe rispondere : E' morto al rerto : e' fuona ; quafi fi dicef-fe colla frase del Vangelo lam fartet .

MAI ALZO VISO DA DESCO . Stette sempre attento alla roba, che era in tavola . Termine uiato, per intendere uno, che a ravola mangi con avidità, e non pigli divertimento di forta alcuna . B Defee, tebben vuol propriamente dire la Tavola deve fi sta a mangiare ( onde il dettato : Chi non mangia al defto , Ha mangiate di fresco ) opgi è poco inteso per altro, che per quel Legno, soprè al quale i macellari tagliano la earne : e per quel Banco , al quale nelle Confra-ternite o Compagnie de Jerolari fiede il Gopernatore . Min.

A I BUON BOCCON TIRATO HA A TERRA . Ha mangiato afiai de buon boc-coni : è lo fiefio , che Menar le mani ,

detto lopra . Min.

Tirare a terra , è lo fteffo che Atterrare , Gettar giu : fimile 2 Dar lo spia-no , detto di lopra : e a Dare il guafio , ch' e quivi fotto : e fignifica Devaftare : tutti termini militari , traslati al fatto de' crapuloni , quando fono a tavola , che beo fi raffomigliano a'foldati, quando fono in fazione . Bifc.

LA BOCCA SOLLEVO' DAL FIERO PA-STO . Laftio Har di mangiar quell' orride vivande . Il verso e di Dance Interno Cant. XXXIII. Min.

Questa é di quelle , che i Greci chiamano Paredie : verfi di infigne Poeta applicati a (uo propofito , delle quali mente le possiamo trarre da Dante, che è il nostro Omero . Salv.

50. Lasciati i bicchier voti e i piatti scemi, Vanno al giardino pieno di femente, Di berline , di mitere , e di remi , E di strumenti da castrar la gente :

Risiede in mezzo il paretaio del Nemi D'un pergolato, il quale a ogni corrente Sostien, con quattro braccia di cavezza, Penzoloni, che sono una bellezza.

- 51. Spargon le rame in varia architectura
  Scheretri bianchi, e roffe anaromie:
  Gli aborti , i moffri, e i gobbi in fulle mura
  Forman [palliere in luogo di lumie:
  D' ugna, di denti, e fimile offatura
  Infeliciate fon tutte le vie:
  N' un bel fepoloro a nicolia il fonte butta
  Del continuo morchia e colla firutta.
- 52. Le flatue sono abbrustolite e scure
  Mummie, del mar venute della rena,
  Che intorno intorno in varie positure
  In quei tramezzi san leggiadra (scena,
  Su' dadi i torsi, nobili sculture,
  (Perché in rovina il tutto il tempo mena)
  Ristaurati sono e risarciti
  Da vere e fresche teste di banditi.

C. VI. Finito che ebbero di mangiare, Nepo ST.50, conduse Martinazza nel giardino a. Qui principia a deferivere un giardino da diavoli, mostrandolo ripieno di tutti quel malanni e disgrazie, che alla giornaza accadono a' mortali.

4. Lafciati i piatti voti e i fiafchi fcemi. Spargon le rame in vafi a fepolitira. Fanno fipalliera in luogo di lamite. Continuamente morchia e colla firutta. Hammie dal mar cavate della rena. D' interno intorno vorie pofiture.

Con vere e freste teste, ec.

LASCIATI I BICCHIER VOTI E I PIATTI SCEMI . Avendo bevusto e mangiato
manto loro era viacinto . Min.

quanto loro era piacinto. Min.
GIARDINO. Lugo, deve fi piantano
fori ed altre delizze fimili, da' Latini detto Fleriarium, ovveto Tomarium. Viee quefta voce dal Tedeleo Garren: e
quefta dal Latino Horsu, fecondo il

Ferrari , il quale biafima il Perionio ; che la fa venire dal Greco especulo , l'ameffare, legotiato in cio dal Monofini . Ma tanto quello nella fua lingua Francefe, quanto quefio nella nofta Tocifcana , fono troppo appafitonati nel far venire le voci dal Greco : il che non è fempre vero , ch' elle vengano . Min.

fempre vero, ch' elle vengano. Min.

BELINA Gegra. V. fopra Cant. IL

S. 15. e Canc. III. St. 62. r. A.

MITERA. È quel Berrettone O Cartec
to di foglio, che dalla Ginfizzia fi fa met
sere in rifla a coloro, the fon fruitati in

full' afino. V. (cotto Cant. XII. St. 19.

Min.

IL PARETAIO DEL NEMI . Intendiamo le Farche , perché quefle (on fitnate in na campo , che era , e forfe è ancora , della famiglia de' Nemi : e lo diciamo Tarratao , per coprire il detto. Il Tarrado è un boichetto , fatto per uccellare

a fringuelli ed altri uccelletti fimili, nominato Taretsio dille reti, che s'adoprano a tal caccia, le quali fi chiamano Tarete, V. fopra Cant. tv. St. 27. al termine Mandato in Tiecardia. Min. PERGOLATO. Le viti, che fofenute

in aria da' pali e pertiche, formano come una coperta o tetto, si dicono Pergole o Pergolati, come dicono anelic i Latini. Min.

CORRENTE E' lo stesso che Travicello, cioè un Legno Innço, grafio pin d'un bafione: e s' adatta a formare e sossence i palchi e tetti delle caie. Min.

CANEZZA. S' intende quella Fines; colla quale fi legano pel capa le befie : e però è detta Cavezza, quali Capo: e il Poeta la chiama cos: p perche e legata pel collo e capo degl' impiecati a quei correnti : e gli chiama Teagali, perche gii figuta Grappoti d' uva, pendenti a quejla percola. Min

Carezza Anco il Menagio la fixenire di Capur. Forfe farebbe meglio derivata da Capiro , in quella forma : Caprio ; Capiria, Capiria Capiria Carezza: donde credo ; che venga ancora Cappio Annodamnari preriocciti in quello modo la voce derivata i' accolla più alla fia aradice ; non ciendo nulla voce Calia aradice in mon ciendo nulla voce Calia della capiria di capiria di Capiria. Più in Capiria Biolina di Cavezza di in Capiria. Biolina di Cavezza di

SPARGON LE RAME, ec. di alberi, che fono in qu'offication à leve fono in qu'offic patridine, diffradhesi i le re rami in deverfe manière; ma in vec d'alberi fiono Schereté liasairé; e rejie tutta l'Ofatrira d'un cepp d'unne chi qui attre aimaite, ripulirà adulte carni, e rimefa infirme con legature. Greco estavo. Anatomia chimimum il Capp di Marco. Anatomia chimimum il Capp di moltra tutti il nervi, posfedi e com, de fin legit pelle. Min.

SPALLIERE. Quelle Tiante ed alberi, che si sanno distratore su per le mura co'rami; come limoni, e sunini, cone dicono Spalliere: e qui pigliando Lumie per ogni specie di pomi d'agrumi, dice e, che in vece di tali pomi, erano in questi alberi a spalliere gli aborti, i mosti, e i gobbi. Min.

INSELICIATE . Seliciato , dal Latino c. vi. Silices , diciamo un Lastreco fatto in ter- 51.51. ra 3 ma ifrettamente , intendiamo quei

Lafiritis fatti di pietre pictolifime, che fi foglion fare ne' viali de' giardini, a foggia di modico, con pietre però maggiori di quelle del modico , c minori aliai di quelle degli modico , c minori aliai di quelle degli acciostolati : e fono di vari colori; in maniera che fe ne formano figure , ec. come col mofaico. E in vece di quedle pietrurer, dice, che fon fatte d'ugna , di denti , e d'altre offattue minute. Min.

Le firade pubbliche della noftra Tociana sono per la meggior parca infeliciate o acciuttolate, puritocharmente nei luoghi montuoni, e ne' terreni, che le pioggie fogliono rendere impraticabilit: il toci ta no beilifimo comodo a' viandan-incra, con nome fullanivo, fi dice la Selisiata; onde benche luglitirato fignificare, il toci della superiori della superiori della consultata della superiori della consultata della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori della superiori d

MORCHIA . Intendiamo la Fondata del-Polto , dal Litino Amurca , e questo dal Greco auspyn . Min. Abbrostolite . Abbronzate . Abbru-

fledire, propriamente vuol dire quell' Abbrucamento, che fi fa agli uccelli pralati, accio fi abbrucino quei peti vani, che non fi sono pouti levare colle mani; ma qui vuol dire Tinte dal speco con un leggieri abbrucamento, che diciamo Abbruciastiate. Mini.

 C. VI. I' offo come impletrito ; per lo che fi \$7.52. fono confervati quei corpi fino a' tempi noftri , ed ancora fe ne trovano . Polidoro Vergilio de Rer. Invent. lib. III. cap to riferifce colle feguenti parole il modo di questo sotterrare i cadaveri degli Egici: Ægyptii ftatim mortuo bomine terro incurvo cerebrum per nares educebant. locum illius medicamentis explentes : deinde acutillimo lapide Ætbiopico circa ilia confeindebant, atque illac omnem alveum protrabebant, C'ubi repurgaverant, rurfum odoribus contustis referciebant, inde itebant nitro addito feptuaginta dies , nam diutius falire non licebat : quibus exaclis cadaver sindone involvebant gummi illa-nentes. Eo deinde recepto propinqui ligneam bominis efficiem faciebant , in qua inferebant mortuum , inclusumque ita repontbant : O' id , ut arbitron , ita fallitabant ; nt eo paclo condita cadavera diuturnius incorrupta fervarent . Altri cadaveri fecchi ci vengono pure dagli Egizi , i quali corpi anno gl' interiori , e tutto lecco , e come impietrito , e fono fenza fasciature: e questi son corpi d'uomini, che dal vento iono stati lotterrati vivi nella rena , e quivi conservatifi , sorse per causa de' venti meridionali : e però il nostro Poeta dice : Venuti dal mar della rena . Di quelle Mummie fi fervono i medici per diversi sarmachi , ma particolarmente per la triaca . La voce Mummia é Araba : e il Vossio nel Jibr-II. de Vitiis Sermonis , cap. ta. la tira da Mum, che in Arabeico vuol dire Cera; avendo la cera e "I miele facultà confervarice : e della cera fi servivano gli antichi per mintenere i cadaveri , tectondo Erodoto , libr. 1. Ma la pece , mefcoltata con altro bitume , era torfe quella materia, per quel che apparice, colla quale per lo più gli ligizi condivano tali corpi, la quale in Latino greco dicono Tifiatphaltum. Min.
Delte Mammie V. Giovanni Nardi ,

Delle Minimie V. Giovanni Nardi, in fine della ius Spiegazione parafathica di Lucretio, ove fa alcune Annotationi fopra i Funerali della Egit i ponendo appretto alcune Tavole con figure - Atanafio Kircher fece flampare in Alterdam nel téty, un too libro intitolato Spinax Myflagota, fire Dariné de Mamia Hieregly bica ex Egypto in Galtiam translata. Bisc.

DAD: . Intende quelle Bali , fopr' alle quali fon pofate le flatne . Min. Latino Plinibi , i Dadi o gli Zocoli

dite eclasses - Salve - Trouges ; tente de properties de la companya de la fila princere camera pel la companya con dire il Baptico e la companya de  companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya dela companya del companya del companya del companya del companya de

53. In terra fono i quadri di cipolle, Ove figuntano i for fra foglie e natiche: Sonvi i ciccioni, i fignoli e le bolle, Le pofteme, la tigna e le volatiche: V' è il mal Francese, entrane alle midolle, Ch' è seminato dalle male pratiche: I cancheri, le rabbie e gli altri mali, Che vi mandano eli ofti e i veturali.

54. Pesche in su gli occhi sonvi azzurre e gialle : Gli ssregi, sior per chi gli porta pari :

I mar-

I marchi, che fiorir debbon le spalle A' tagliaborse e ladri ancor scolari: Le piaghe a masse, i peterecci a balle, Spine ventose, e gonghe in più silari: V' è il fior di rosolsa, e più rosoni D' ortesca, vaiuolo e pedignoni.

Seguita a deserviere il giardino dell'interno, ed in quefte due ottava ner ra quel che contengono gli spartimenti. QUADRI DI CIPOLLE. I Intende quelli Spartimenti, che si fianno in terra me siardini, ne' quali si prognon le sipolle de siori. Latino Arcula, Plutaim. Min.

BRA FOGLIE E NATICHE. Diec coiii) per mofitare, che quefii mail vengnon nella carne efferiormente : e pigliando Matinte per truta la pelle dell' uomo, dice, che fra quelle foglie naícono que-fii mail in fulle natiche, intendendo la pelle : e perche anche la maggior parte del mediemi mail per lo piu viene in fulle natiche , come luogo più carnofo . Min.

I CANCHERI, LE RABBIE E GLI AL-TRI MALI, CHE VI MANDANO GLI OSTI E I VETTURALI. Cycfiz forta di gente ha per coftume d' imprecar fempre male, come Venga la rabbia, il canchero, la pette, e fimili. Min.

PESCHE IN SU GLI CCCHI . Pelike fon opci Livuid, she vangona attenna agil arcto , quando fono flati percofi da para , o da altro : c fono di colore zazuriccio , e interno giallo ; onde Dar turriccio , e interno giallo ; onde Dar turriccio , e interno giallo ; onde Dar appeno . V. fopra Cunt. III. St. 11., che oni pure diciarmo anche Sigiliar ali lividi, e diciarmo anche Sigiliar un accibio a nuo . Min.

GLI SPRECI, FIOR, PER CHI GLI PORTA PARI. Gli ifrezi fon fiori, che fianno bene in fal vojfo di coloro, che pesan pari i polli, cine fanno bene il ruffiano; che Partare i polli vuol dire Fare il ruffiano: dalla voce Poulet Franceie, che vuol dire, l'igitatte amengo, quasi diciamo Porte poulets. Mis

MARCH3. Intende quei Segni, che dal- C. VI. La guillizia fi fanno mille filime a' la- \$7.53. donnello, quando, pre eller giovanello, non fono capaci della pena ordinaria. Latino Sigmata. V. fopra Cant. 11. St. 3. alla voce Sherfeffe. Min.

PIAGIB A MASS PETERECCI A BALLE . Piagbe Peterecci in quantità grandiffima . Nell' uso diciamo anche Patereccio e Panareccio , dal Greco , usa to anche da' Latini Paronychia , Postema , de si forma alla radice dell' ugna , che i Latini chiamano Redivotas o Reduvias . Min.

GONGHE . Intendiamo Gavine , infermità, che viene nel collo, e quei tumoretti , che ion talvolta Spine ventofe : perche diciamo Aver le gongbe ogni malore , che venga apparentemente nella pelle della gola sotto le ganasce. Latino Tonfilla, Giandula faucium. Ma perchè noo paia , che lo voglia fare un trattato di chirurgia , tralascio l' esplicazione di quefti mali : tanto più , che lo ftimo , che faranno intefi per tuttà l'Italia, nella quale son chiamati nell' istella o poco differente maniera : e per intelligenza dell' opera ferve fapere, che in questo giardino fono tutte l'infermità, che vengono agli nomini efteriormente, le quali il Poeta vuol mostrare , che si generano nell' Inferno , come fentina di tutti i mali . Min.

N' IL FION DI ROSOLTA, cc. Una Sorta d'efficrefenza entanna, che vient a ragazzi e giovani una volta fola in vita, come il Vaimolo, mate moderno, Latino Variola, intendendofi Trifica, forie quasi Latino Uredo. Trefignoni dal Latino Perinone. Salv.

- 55. Si maraviglia, si stupice, e spanta
  Martinazza in veder si vaghi siori:
  E rimirando or questa or quella pianta,
  Non sol pasce la vista in quei colori;
  Ma confortar si fente tutta quanta
  Alla fragranza di si grati odori:
  E di non corne non può sar di meno
  Un bel mazzetto, che le adorni il seno.
- 56. Alla ragnaia al fin fi fon condotti,
  Di filli da toccar la margherita:
  Ove de' tordi cala e de' merlotti
  Alla ritrofa quantini nifinta;
  Che fon poi da Biagin pelati e cotti,
  Sgozzando de' più frollu una partita :
  Altra ne fquarta, e qu'ila, ch' è più fresca,
  Nello fitidione infiliza alla Turchetica.
  - 57. Veduto il tutto, Nepo la conduce
    Al bagno, ov' ogni chiavo e galeotto
    Opra qualcofa: un fa le calze, un cuce,
    Altri vende acquavite, altri il bifotto i:
    Chi per la pizzicata, che produce
    Il luogo, fa traged e in ful cappotto i:
    Un mangia, un foffia nella vetriuola,
    Un trema in fentir dir : Fuor camicuola.

C. vt. Martiasza refla maravigitan e f 57.55; re paíce la viña, e foddifa all' odorato en quella fave fragrana, ne pou non fare un mazo di quei foor igalani, per adonarfene il feno. viño il juriano, Nepo la conduce alla ragnaia, di poi al bogno, dore danno i galeni, vorno, circa l'operationi, che fanno i galenti.

v.1. Ove de' tordi cade , ec. Nella ritrofa , ec. Në fgozza de' più frolli , ec. Në fquarta un' altra , ec. SI SPANTA . Spantarfi dallo Spagnuolo Ejpanneff, vool dire Maravijkinsfi fetenament: e. 6 dict in augumeno Maravijkinsfi, Strabitrif, Spantasfi, s. che è il wicho Saravinsfi, uncopato. Abbiamo I' addictivo Spanto, che filloric è da Spantore; quali vogita dire Largo, Maganifre, Octube, Jones, e. to confegencia Maravijisho E di Spanto, addictivo di verbo Spander, ca Quando ba per gii uchi jan petenza

fpanta .
cioc Spafa , Diffinfa . Min.
UN BEL MAZZETTO , CHE LE ADORNI IL SENO . Bello ornamento del feno
d'una

d' una femmina avervi croste, rogna, e fimili galanterie, delle quali poteva esfer composto quel mazzo I Ma il Poeta scherza, per esprimere la laidezza di Martinazza. Min.

RACNAIA. E una S. l'ena o Macebia folta, possa per le più lungo i ivid, per mezge la quale fi trade mue ever, fospeda a due fili: e questa rete fi chiama Ragna; perche fi tende a imitazione di quei veli, che fanno i ragni per pigliare le mofiche, i quali fi chiamano Ragne. Pietro Angelo da Barga nel fuo

Poems della Ciccia degli secelli : Hos cafies , bas ipfa plagas , bac retia quondam

Ante alias omnes telam contexere dolla Invesit, dixique fuo de nomine Arathne: E da questa rete Ragna si dice poi san gnaia questa macchia, ove si tende per pigliar sordi, becessichi, ee. Min.

STILL DA TOCCAR LA MARGHERITA . Cioè quelle Stantbe , for alle quali fi da il martirio della corda ; che quelto vuol dire Toccar la martherita . Min.

Il maririo della corda non fi di forpia la finghe; mi fi da coll leggre al da, che trapaffata per un cervochi, qui vicce piaro e vi fi fiftire perdonitati con cervochi con cervochi con cervochi con cervochi con finanzi con cervochi con cervochi con finanzi con cervochi con finanzi con cervochi con finanzi con cervochi con cervoc

Ficcami una pemmecia in un baccello ...
Part. 11. Son. 17. diffe :
Abbi a mente il fiasebetto

Gnarda la refla, e in modo l'ajsatiglia, (D' i non torcaffi della maraveiglia. Ma diccado il noftro Poeta Stiti da toccar la margheiria, intende di quegli Stili, che ne pubblici luoghi, e eparticolarmente ne' mercati fono alzati, in cima de' quali fiorta in fuori una merza traverfa, a l' cui termine e attaceaza le traverfa (a cui termine e attaceaza le carrueola per la detta fune; ficcome fi C. VI. vede nel nostro Mercato Vecchio, e suo 37.56, ri della Porta alla Croce, dove ogni venerdi fi sa il Mercato delle Bestie da macellare: e cio e satto per tenere in ficno e in timore coloro, che contrat-

tano i detti befliami i acciocche non commettano frodi o ioganni ne loro trattati Bift. TORDI E MERLOTTI : Merlotto vuol dire Merlo giovane ; ma dicendofi Merletto o Tordo a un puono , s'intender Uo-

dire Merlo giovane; ma dicendosi Merlotto o Tordo a un uomo, s'intende Uomo semplice, corrivo, the cala, the si lastra pigliare. V. sopra Caut. 11. St. 59 Min.

La definenza in Otti difegna animali giovani, come Leptotti, Starnotti edvidut, Ambilotti e a quella foggia di patronimici d' uccelli dite galantemente Anacreonte (puridut, quafi Amoratti), Amorini Salv.

RITROSA. Gabbia, fatta a foggia d'una trappola da topi, colla quale, per via di certo ordigno, fi pitiliano uvvi gili uccelli: detta così, per enter la parte da aprire e ferrare, rivolta indictro. V. foopra in quetto Canr. St. 1. alla voce Contrappolo. Qui per Ritrofa intende Careare. Min.

\*BLIGINO: Maefire Biagine o Biagine, vuol dire il Boia ; che così aveva nome, quando l' Autore compose le prefenti Ottave: ed a quello iuccelle Marin Ballinno, detto sopra Cant. v. St. 44-Min.

SGCZZANDO: Storzare è Stannare,

Tagliare il 20220; ma qui fi puo pigliare per Soffgare, impietare: e piu propriamente per Tagliare la tella. Bite. prol.1.0. Poco gli manca esfere stancio; s' intende Animale morto di più giorni. V. sopra Cant. 111. St. 34. la voce Stafpio; a Min.

INFILARE ALLA TURCHESCA . Cioè Impalare . Min-

EAGNO. Cesi chiamiamo quel Serraglio, entro al quale fi tragono gli fibiawi, c caloro, the per delitri jon condennati alla galera, detti pero Galestri, i quali dimorando quivi, fanno i mellicri cunaciati dal Poeta, che fi ferve della voce Eagno per l'equiveco, il quale fa credere, che in quello giardino fia aucora c. v; il bigno da bignarfi, per moltrarlo risstript pieno d'ogni deltiai, come il parcetaio, pieno d'ogni deltiai, come il parcetaio, e la ragnara. E questo terraglio di galectri credo che fi dici. Bagno, perche in cito quei delinquenti pargino i loro mifatti, come coll'acqua del bigno fi purgano le lordure delle membra. Gagno fi dite ancora un luogo fimie. Il Pidici

nel Morgante :

Difie Morgante allora : 6, fon nel gagno
Le' dia voli . Min.

PIZZICATA . Specte di confezione minutissima, ma per la similitudine della sigura di ella confezione, e pel senso del verbo Pizzicare, intendiamo ( come qui s' inteode ) Piducchi . Min.

Pizzicata , quafi Cofa , che fi pigli a fpizzico . Salv.

PA TRACEDIE IN SUL CAPPOTTO .

Ammaz e pilocchi in fui cappotto , che
e quella Speravogle, che portane gli fibiani o galeosti , remgani , cl ogni altro
marianar j detto , ficcome Cappa , a capendo , perche piglia e cuopre tutta la
vita . Min.

soffia nella vetriuola . Cioè Ber ; perché bevendo fi fostia , o respi-

ra col naso nella verirenta, cice nel vertro. Detto, che ha del patair girdefeo.

Petrinola erba nora. Lutino Herba parietaria detta al alcuni. Il Bononini libro IX. Indu are volenter alupuem multe
vono fe ingraptie a, dicimun. Epil iha
toccato ben la vetrivola. Petrinola elterba infelerioria mosifina, a qua Terna
Crefenini libr. vu. cap. ult. prosula verò
orirez weige finar. Min.

Vernuola, ciba, onde fi fa il vetro, la foda. Salv.

FUOR CAMICIUOLA. Quando l' auzzino vuol ballonare un galeotto per qualche fuo mancamento, juod inte Fuor camiciuola, intendendo, che fi spogli quel tale, che ha da eller ballonato: e però dice:

Chi rerma in fentir dir: fuor camicinola, cicci rerma pel timore delli baffonta: Camicinola, e un Pietolo fazietro di panno lino, bambagino, o lano, che fecondo la flagione il porta fotto piì altri abti fopra alla camicia, per ditenderfi dal freddo, come abbiamo detto lopra alla voce Farfette: gli ichiavi la chiamano Guitera. Min.

- 58. Vanno più innanzi a' gridi ed a' romori,
  Che fanno i rei legati alla catena,
  Ove a ciafcun, i fecondo i fuoi errori
  Dato è il galfigo e la dovuta pena .
  A' primi , che fon due Proccuratori,
  Cavar fi vede il fangue d' ogni vena :
  E queflo lor avvien, perchè ambidui
  Furon mignatre delle borfe altrui.
- 59. Si vede un nudo, che fi vaglia e duole,
  Perocchè molta gente egli ha alle faalle,
  Come farebbe a dir tonchj e tignuole,
  Punteruoli, mofcion, tartii, e farfalle;
  Talché pe' morfi egli è tutto occiuole,
  E addoffo ha sbrani e buche come valle:
  Ed è poi flagellato per riftoro
  Con un zimbello pien di fcudi d' oro.

60. Quei

60. Quei, dice Nepo, è il Re degli Ufurai, .
Che pel guadagno feorticò il pidocchio :
Un fervizio da alcun non fece mai ;
Se non col pegno, e dandoli lo ferocchio :
Il gran le gli marcì dentro a' granai ;
Che nol vendea, fe non valea un occhio :
Così fece del vino, e do r per queflo
G'i intarla il doffo, e da' fuoi loldi è pefto.

Paffano avanti a vedere i delinquenti legati alla catena, e gastigati per loro falli. I primi sono due Causidici, ed il secondo e un Usuraio, i quali son puniti secondo il meriro.

v.1. Un ferenzio a ciafeun non fece mai .

PROCCURATORI . Azitaturi di liti .

Caufidici , tanto cirài , che criminali .

Min.

MIGNATTE . Sanguijujbe . Quei Vermi
atquatati ; de 'qualt fi jer vawo i Errofie
atquatati ; de 'qualt fi jer vawo i Errofie
i danari iono il lecondo iangue ; però
Ejier miguatta addie boje fattru vuol dite Sarthare ; cioc Catar ii denare dalti attra boje ; come fa la mignata iuctiniado e cavando il fangue dalle vene.

di fitto del cara o higorita a uno cioc
è diretto del dei di di cara il puo quadrare cio , che dilli Cata? o vi
el diretto del dei di cara o come al la mignata iucdi fitto del dei di di cara o la contra di cara
alla contra del di cara o la contra di cara
alla contra di cara di cara di cara di cara
alla contra di cara di cara di cara di cara
alla contra di cara di cara di cara di cara
alla contra di cara di cara di cara di cara
alla cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara di cara d

Non missura cutem nist plena cruoris birudo . Min. Mignatta , quasi Miniata , dal colo-

re . Salv. VAGLIARSI . Intendi Dimenarfi , come fa uno , che abbia rogna o altro per la vita , che fi dimena e feontnece per grattarfi il prudore o pizzicore coll'abito , che ha indnifo , e fa colla vita un moto fimile a quello , che fa uno , che vagli il erano . Min.

wagli il grano. Min.
TONCHI. Forfe dal Latino Tondere,
prefo per Metere e Divorare. Greco
adjav. Sono Vermi piccoli o Inferti, olo
fi generano nella faco, pietti, od in altri
legimi, cc. e votano i granelli rodendoli; da' Latini detti Carentiones. Vergilio I. Georgie.

.... Populatque ingentem farris acer-

Curculio . Min.

TIGNUOLE . Bachi , che si generano C. VI. ne panne e sogli impassari da' Latini detti 57.58. Tinea . Di questi ne nascona noncora nel grano, e si chiamano Panternoli . Min.

MOSCIONI. Quei Mojiberini, che nafrono dal vino, che dicemmo fopra in questo Cant. St. 37. Min. TARLI. Vermi pircoli, che si generano nel legno, e lo redono, da' Latini detti

Teredones. Min.

PARPALLE. Intende quei Farfallini, che fi generano mel graso. Pyrantia, con voce Greca iono appellate quelle farfalle più grandi, le quali volano attorno al lume, e vi s' abbruciano. Di queste

diffe il Petrarea .

Semplicetta farfalla al hone avvezza .

Min.

E di questa fimilitudine s' era servito il Poeta Provencale Folometto da Marsiglia . Salv. COCCIUOLE . Piccoli tumoretti o enfia-

ture, castonate da' morfi d' animaletti, come zanzare, bruthi, e fimili. Min. SBRANI. Rotture, Storeteature. V. fopra in questo Cant. St. 47. Min.

PER RISTORO . Per ricompensa . Dante Paradiio Canto v. Dunque che render puossi per ristoro?

E qui, iebben pare, che il nostro Poete voglia dite, per ristomantos da diterrimento di travagli e pare; nondimeno è travagli e pare; nondimeno è travagli e pare; nondimeno è trato il contra qui altri tramagli, ba di più, che la figliation e per flano con un facebetto pismo di fiudi d'ova. Quella voce Ripho vim dal verbo Ristorare, derivante dal verbo Ristorare del la distilla desfo figiliacio, te non che quello vood dire Accasciare o Resistra cassi e da la massi lo immatriali e gello puod

c. vi dire Ricompenfare o Ristar danui. Min. 51.60 Dicevano gli antichi: Della tal cyfa iovi ristorre i, cioè metiteto, ricompenfrò, accioerbe voi non abbane a patire. Salv.

ZIMMELLO. Intende Sactivito, appirtato a una cordiccila; intendendoli per Zimbello quel Sactivito; pieno di figatura 0 di centì, the adoprano i ragazzi, per perquetre i constaini, come diccumo lopia Cant. 1. St. 59. Zimbello, detto credo io, qual Cennello, cico Tietol fi-

gno, argumentando dallo Spagnuolo, che il chiama Sennuelo. Min.

IL RE DEGLI USURAI. Il margiore rifuraio del mondo. Detto, che viene da Greci, i quali chiamavano Re, quello che avanzava, juperava e vinceva gli altri ne lor giucobi l'anciulletchi : ed

Asino, quel che perdeva, come abbiamo detto altrove. Min. SCORTICO II. PIDOCHIO. Scorticare il pidorchio tignifica Esper avido del denaro, e sar ogni mazgor sordidezza per guadagnare. Si dice Scorticare il pide-

chio , per vender la pelle , e con Piauto fi puo dire .

Fel neguium prafizmina colligere. Min. Chiamiamo coftoro Squartotori di zeri; nell' Evangelio , Cami i jeilores , xuurumpagas, Che figano il cenino. Salv. DAR LO SCROCCHIO . Tellar danari

a pjara, cl in wee di dar de ari effettivi dar reba, che cassifa dieti, per venti. V. lopva Cant. Ili. St. 74. cd è la più efectanda usura, che fi trovi , e lorie la più praticata. Min. MARCIRE - Intendiamo Infraditiare, Corromperfi . Dal Latino Marcere, Maretjerer. Min.

se non valeva un occhio. Se non fi nendeva caro, e a prezzo rigorofistmo. Non vi e cola piu cara dell'occhio i onde Criullo.

Ni te plus oculit meis amarem. Min.
INVARLARE. Esser mangiato de tarli
o tignole, che i Latini dicevano: Cariem fentire. Min.
E PESTO DA' SUOI SOLDI. Infrante
dalle percose di quei facebetto, pieno delle

fue monete . Vuol mostrare in somma il nostro Poeta , che Per que quis peccat , per eadem & tor-

quetur . Min.

61. Un altro ad un balcon balla e corvetta,
Che un diavol colla sferza a cento corde,
Che un grand occhio di bue cialcuna ha in vetta,
Prima gli dà cento picchiate forde:
Con una fipinta a balfo poi lo getta
In cerr'a coque bituminole e lorde,
Ch'e'n' efec poi, ch'i one difgrado gli orci,
O peggio d'un Norcin, mula de' porci.

62. Dice la maga: Questo è un po' ariosa,
Quand' ella vedde simil precipizio:
Costini ha fatto qualche mala cola:
Pur non so nulla, e non vuo far giudizio.
Domanda a Nepo fattane curiosa]
Tal pena a chi si debba, ed a qual vizio:
Ed ei, che per servirla è quivi apposta,
Prontamente cool le da rispolta.

63. Quel

63. Quei fu zerbino, e d'amorofo dardo
Moftrando il cuor ferito e manomeffo,
Credeva il mio fantoccio con un fguardo
Di sbriciolar tutto il femmineto felfo;
Ma dell'occhiate fue ben più gagliardo
Or fentene il riverbero e il rifeffo:
E com'e' già pensò far' alle dame,
Dalla fineffra è tratto in quel litame.

Quei, che segue, è uno, che peccó d'ambizione di bello e lindo, e credeva colla sua bellezza di fare innamorare tutte le datne, ed ora riceve la pena

dovuta al suo peccato.
v.l. In cerr acquatec bitimose e lorde:
(Quand'ella vedde un simil precipizio)
Tal pena a etis si deve, ec.

Id pena a tui fi deve, ec. CORVETTA. Salta: Corvettare è un cetto Saltala correstare è un cetto Saltala con caralli, dal Latino Gerrari, Spagmolo Carvar, Fleguer, Janascar, Tortre. In quello verbo è al. disproprimenta in quello lego, per experimenta del compression de perimenta del compression de constitución de la compressión de la c

UN GRAND' OCCHIO DI BUE CLASCUNA MA IN VETTA. Pone in worts, cioò
nella cima di queffe corde, il occhio del
bue, e non di altro animale, perche
Bovit sendo euderomo pulchristado C' nitre
figiliètato : e trovaiene il elempio in
Omro, dal quale Giunone è chiamata
britta, cioò Bovinas unlus babera; yovvero Dea dagli acchi grandi, e perciò
nueltosi, a collul dovera eller guligamentosi, a collul dovera eller guligacolla pretchi belluzza dei cocchi avevetta percena belluzza dei cocchi avevetta percena belluzza dei
colla pretchi belluzza dei
vetta percena dell'acchi avevetta percena. Min.

PICCHIATE SORDS. Pictbiate e percoffe gagliarde. Percofie, che facciam motion male, e mon pain che lo facciamo; fervendoci in questo caso la voce fordu per la voce occusto, come si dice Ricco fordo, per Ricco non palese, o mon comosciato.

Mine: Picchiare dal Picchie, uccello noto, in Greco δρυρκολάπτης . Salv. NE DISCRADO. Quel che vaglia que-c. VI. flo termine, V fopra Cant. III. St. 34. ST.62, al termine Ho floppato. Min.

ORCIO . Che cofa fieno Orci , V. fopra Cant. 1. St. 7. Qui intende Orci da olio , che Iono fempre schifi . Min.

NORCIN, MULA DE PORCI. Coloro, che in Firener almmaztano i porci, ce coi morti gli portano fopo alle fpalle alle bestreghe de' marcellari, sono per lo più del pace di Norcia, e pero gli chiama Mule Norcine, cicò Terratori de Norcia: e cofloro foi fempre tuttà unti di graffo di porco, lordiffimi e fchifi di langue. Min.

CLESTA E ARIOSA. Quefia è cofa grande, ardua, e che aereca finpore, o fivaordinaria, e firavagante, e che uon fi può credere. Min. NON VUO FAR GIUDIZIO. Cioè Giu-

Bigh temerario ( falfo : mariera da irectii e falfo becchercino fierappolio. Min. ZERBINI. Così chiamiamo quei Giovani, che priglactionfo d'a effer belli ; famo tatte l'afante, e vanno lindi ; restende di di fere insumavar e gomo calla les belletzas, da quei Zerbino ; che l'Atrolho el Parioto delcrire pel più bello e graziolo giovane di quel tempo. E fi dello e produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del produce del pr

Bello era , ed a ciascun con parea;

Ma di molto egli antor più fitenea. Salv.

»PANTOGCIO. Nibbiateio, Uccellaccio, ec.
tutti fervono per intendere un uomo
feiocco e feimunito. Mim.

shriciolare · Rompere in minutissimi pezzi , o Ridurre in britisli : ed intende Res c. vi. Far morir di spasimo, e Disfarsi per amor si.63. di lui tutte le dame. Min. Franzese Briser. Latino Friare.

Salv.

IL RIVERBERO E IL RIFLESSO. Sinonimi, che fignificano li Riprepatimento, che fanno i ragri del Sale, o il fiase nella parte opopfia a quella, dove direttamente batrano; donde i chimici dicono Fraco di rivertero o di ripfipio. Qui intende, che coltui, coo quelle truftate piere d'occhi, ha li galigio dell'occhi, ha li galigio dell'occhi.

chiate amorose, che egli nel mondo dava alle donne. Min.

E COME EGLI PENSO FAR ALLE DA-ME, CC. Cóc Siccome etil pono; che le dame cafeaferro dalle fineller per la jua bellezza, i il che apprecio di noi vuol dire Farle morire per juo amore i cui egli è battart da que ibalene nerco a licame, per maggior fina pena; perche questi tali iono ichiziziosti, ne posiono vederi addosfo un bruscolo, che guatti la loro attiliatura e lindura. Min.

- 64. Si vede un ch' è legato, e che gli è polto
  In capo un berrettin baffo a tagliere:
  E il diavol colpo colpo da difcolto
  Con la balefita gliene fa cadere.
  Il mifero fia quivi immoto e tofto,
  Battendo gli occhi a' colp dell' arciere;
  Che s' e' fi muove punto, o china o rizza,
  Per tutto v' è un cultello che l' infizza.
- 65. Qui Nepo ſcuopre la di lui magagna, Moſtrando ch' e' ſu nobile e ben nato, E ſempre ebbe il pedánte alle calcagna; Contuttociò voll' elſer mal creato: Perché ſe e' ſoſſe ſtato il Re di Spagna, Il cappello a neſſun mai s' ê cavato: Però s' e' ſu villano, ora il maeſtro Gl' inſegna le creanze col baleſtro.
- 66. In oggi quelta par comune ufanza , Martinazza rifponde al Galatrona ; Stanno i fanciulli un po' con offervanza , Mentre il maeftro oi padre gli ballona . Se e' faltan la granata , addio creanza , Par ch' e' fien nati nella Falterona , Ma per la loro afinità fuperba , Son poi fuggii più che la mal' erba .

C. V.L. L'altro, che segue, è uno, che net 57.64, mondo non votte mai imparare i bosoi coftumi, e non fi volte mai cavare ii alfago, che fi dice nelle present ortave . E Martinazza dice a Nepo, che oggi di questa sorta mal creati è pieno il mondo.

v.l. E un diavol colpe , ec. Narrando ch' ci fu nobile , ec.

Natranso to the lamb and trba,
Son poi fuggiti come la mal trba,
BERRETTINO BASSO A TACLIERE. Berretta bafia e piatta, nella quale non fi
vede la forma del capo, come fono le
Coppole Napoletane. Min.
COLPO COLPO COLPO del volta de ei rita,

V. fopra Cant. 1. St. 57. Min. : STA TOSTO . Sta duro, Sta faldo, Sta fermo, Non fi muove . Min.

fermo, Non fi muove. Min.

ARCIERE . Colui , the tira solla halefita . Arciere in molti luoghi del nostro

contado s' intende il Caprone o Eecco . Latino Aries . Min. MAGAGNA . Mancamento , Difetto . E

parlandos d' uomini , s' intende e tanto d' animo ., che di corpo . Dante Interno Canto XXXIII. dice .

O Genoveft , uomini diverft
D'ogni coftume , e pien d'ogni magagna.
Lalli Encide Travestita Cant. 111. St. 114.
diffe :

Ogai trattato contr' eni magagna .
Magagna in Latino Barbaro e detta Mabamison , e in antico Francée Mabsin ,
e Mebairo, e vuol dire propriamente Masilazione di membra : e fi ficade a fignificare ogni Danno e Detrimento . V. DuFreine nel Giolatino alla parola Mau-

mium. Min. Quasi Miguadagno. Cosi dichiamo una pera punta o bacata, Pera magagnata, che ha la maga gna.. Salv.

che ha la maga gna . Salv .

Ban NATO . Nato di nobili ed onesti
parenti . Min

Risponde al Greco toyevis . Salv.

EBBE SEMPRE IL PEDANTE ALLE CALCAGNA . Ebbe sempre il maestro attorno ,
che gl' insegnava a buoni costumi e termini . Min.

MAL CREATO . Senza creanza . Male C. VI. allevato . Uno , the non fa i buoni termi- ST.64. ni o coffami . Min: VILLANO . Contadino . S' intende uno

VILLANO. Contadino. S' intende uno Scortese e Malcresto, Greco aypoïxos. Platuo Rus merum, intende un Uomo rufiico, senza tivolta, senza galanteria, an petto villano. Canullo. Pleni ruris er infectisamo. Il contrario di Villano

e Gentile . Min.

SE SALTAN LIK GRANATA. Se efficience de financiario de la care de patre et el marcipro. Si acc. Saltar la granata, quando uno cice de pupili, che i Listini dificience de la care del care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care de la care

PAR CRI "E MIN NATI NELLA PAL TERONA - Pisson auti in impedi incular e digitatari , come (ono le montages della Falterona in Cafentino , dover poche creance poslono imperara , non estendo in que i tuopiti con chi praticare, fe non con percor e porci. Ci fevianto però di quello termine , per efpienner un ucomicivile e rozto , e che tratti da valto, come E-partenda un E-partenda val-

SON FUGGITI PIU CHE LA MALERBA.
Nesuno gli vuol praticare. Sono giugiti
da turti. Mulerba intendiano l'Ortica,
erba nota, la quale è siuggita da tutti,
perche puene. Min.

perche pugne . Min.
Onde venne il dettate : Conafcoti , diffe il culo all' ortica . Salv.

67. Ma chi è quel, c'ha i denti di cignale, E lingua così lunga e moftruofa? Si vede, che fon fuor del naturale A me paion radici o fimil cofa, Nepo rifpofe: Quello è un Senfale, Che fi chiamò il Parola; ma la glofa

Uom

Uom di fandonie, dice, e di bugie, Perchè in esse fondò le senserie.

68. Ora per queste fue sinzioni eterne;
Chi egli ebbe sempre nella mercatura;
Lucciole dando a creder per lanterne;
Sbarbata gli han la lingua e dentatura;
Ma in bocca avendo poi di gran carene;
Perchè non datur vacuum in natura;
Gli anno a miletrio in quelle stanze vote
Composto denti e lingua di carote e.

C. VI. Segue un Senfate, il quale è gaftigato delle bugie, ehe diffe, avendogli cavata il lingua ei denti, el in quella vece messori delle tartore. Il Poeta il terve consoliva delle tartore. Il Poeta il terve consoliva il mantara, el nitende, che fossi escessiario riempier quei voti, cagionati dall' dirazione della lingua e denti; ma fehera, fapendo bene anch' egli ; che quei meddimi voti erano gia ripieni.

d'aria. Quell'affiema trito é flato omai dalla canna Torricelliana, e dalla macchina del Bolie rigerato o Salve.
v. l. N'opo rifjende: quello ir un ferjade.
v. l. N'opo rifjende: quello ir un ferjade.
A ME PAIDO NADICE: Per R'adice intende quella Redara, e be in latino diconstante del proposition del proposition del constante del proposition del proposition del corta, quando è delle novelline, cieve corta, quando è delle novelline, cieve corta con del pa qualche fembian-

za d'un lungo dente . B.C.
E UN SENSALE . Senfali iono coloro ,
che iono Mediateri a far vendere una
mercanzia. Min.

IL PAROLA. Così fu foprannominato in Firenze un fendiale di bellie, uomo fecilerato e ladro, che per le fue fueberie fu impiccato, a forche crette apporta per lui, dentro alla città, al cauxo alle Rondini: ed è lo Reflo, che quegli, che fu detto Balectoino nel Cant. III. St. 55. Min.

FANDONIE. Cofe tontane dal vero : e fono, fi può dire, finonimi di Bugie; sebbene Fandonia vuol dire Chiacebierata

vana: e Busia propriamente vuol dire Afierzione faifa. Min. FONDO LE SENSERIE. Senferia è la Rata, che guadagna il ferfale, quanda fa vendere una mercanzia. Di qui ne viene Fare una fenferia, che è Guada-

gnare una di quifte rate. Min. LUCCIOLE DANDO A CREDER PER LANTERNE. Dare a credere una cofa per un' afcia. Il Lalli Ene de Travestita Cant. Il. Sc. 82.

Lucciol qui rimira per Lauterse , Lucciol à qui l'évanielle laite, çle di noter riluse ; da' Larini detto (viindata ; Nell'inac , da 'L' Lacini detto (viindata ; San Govanni ; e da' Greci hapawigis ; come egli fa , l' Lauterna e quello .d., come egli fa , l' Lauterna e quello .d., matt, ferrato da rates , qio ; o verro ; per dienderlo dal vento i ed e voce para Latina . Mr.

CAROTA. Specie di radica , Latino Si, fr. Ma il provribio Thansar o Fectar carate, gignifica Dara a creder Sugie , Latino Imposera diseu , onde Immodiara e Impositore: lebbene fi dice in più greve dignificato. V. flopra Cann. H. St. 70-monefe talli carote , e non foiamente per tempire i vacci , ma per dar il galli-go a cofiui delle tante carote , che elio avera pianute, mentre era in vita ; fa-cendogli aver fempre dentro alla bosti a central carote . Min.

69. Quel-

49. Quell' altro, ch' all' ingiù volta ha la faccia, E un diavol legnaiuolo in ful groppone Gli altra il legname, fega, e di impiallaccia, Facendolo fervir per fuo pancone, Un di coloro fu, ch' alla pancaccia Taglian le legne addoffo alle perfone; Sicché del no tener la lingua in briglia Cool fi fente render la pariglia.

70. Vedi colui , ch' al collo ha un orinale , Cieco , rattratto , lacero , e piagato ? Ei fiu Governator d' uno ípedale , Ov' ei nou volle mai pur un malato : Ora per pena ogoi dolore e male , Che gl' infermi v' avrebbono portato (Mentr' alla barba lor pappò sì bene ) Sop' al fiuo corpo tutto quanto viene .

Segue il gastigo dato a' mormoratori, ed a quelli, che estendo stati soprantendenti a spedali, non anon ovuto carita; ma solo anno atteto a erapulare per so-ro con quello, che devevan somministrare a' poveri ed agli' infermi .

v. l. Questi' attro, sb' all' ingià volta la facta.

Cois render fi fente la pariglia.
Cie gl' inferms v' avrebbero portato.
GROPPONE. Codrione. Le parti di die-

tro dell' nomo, fra le reni e le natiche. V. fotto Cant. x. St. 50. Il Persiani dille: Ciafeun teme, e si caca nelle brache In wedervi appictato ful groppone

Le flecco da frannar le paffinache.

Le flecco da frannar le paffinache a per
lo più in ischerzo « viene », (econdo il
Ferrari », dal Latino greco Orrhopytium »,
che fignifica lo fletio « Min.

ASCIARE ». Tagliar cell' afee », che è

uno firumento da legnatuoti noco, chiamandolo così anche i Latini, che lo dicono Ajisa. Indoro nelle Origini libr. XIX. cap. 19. Ajisa ab ballati della, quat a ligno eximit, cuint diminutirama momen est afitida (lorie Accetta) Est antem mammorio bravi, c. a adverja parte referent vel fimplitem malleum, nod ta- C, VL, vatum, vol bierere rafferme. Vittuvio 57.69, dive dijitare lib. VI. cap. 1. Sunnatus 57.69, divis dijitare lib. VI. cap. 2. Sunnatus 57.69, divis dijitare lib. VI. cap. 2. Sunnatus 16, divis di 57.69, divis mattria (viti intende li Lepto, che gli Spagmotti dal Latino chiarmano Madera (dalatar.) fic salta sta macerata aficirar. Min. In alcune lescritioni Latine della

Gallia (le mal non mi ricordo ) fi leggo 500 spite déditaram. lo crolo , che fia il modefimo, che in volgar Francele fi dice de la belle . cie la fretta e in fuis . Greco aurosyativa . All'improvenjo, Sobiemanez . Senza, la total profezione di levros . Così d'una fentendiciamo effer quella forenza, altar chivoti di tegno fi comincione o fi dirozzano coll'alce , e fi finicono poi colla pialta . Safv.

IMPIALLACIA. Qui la rima forfe ha necefitato l'Autore a fervirfi di quello verbo Impiallaceiare, in vece del verbo Piallare, che vuol dire. Ripialtri i levami calla pialla, come intende qui: ed il verbo Impiallaceiare vuol dire Rippiire anni calla pialla.

C. VI. Lamina pratennes furon dette da Plinio I

57.69. che fono Suttiliffime afficette di noce, cotle quali fi cuopre altro legname più vile , in far catte , tavole , ed altro , nella forma che fi fa coil' chano , granatiglia , cd altri legnami nobili . Plinio discorrendo di Icenami , de quali gli antichi fi scrvivano per Impiallacciare, libr. XVII. 43. Que in laminas fecantur, quorumque operimento refliatur alia materies , pracipus funt cedeus , terebiathus; C'e. e poco apprello : Hat prima origo luxuria , arborem alia integi , O viliares lezno pretiofiores cortice fieri : e voi : Excogitate funt , O ligni braffce , nec fatii . Carere tingi animalium cornua, deutes fecari, lignumque ebort diflingei., mox operiri . Pialla , chiamano i legnainoli quello Strumento di legno, che ha un fer-vo incafiato, col quale atfottigliano, appianano, pulifcono ed addirizzano i legnami , da' Latini , secondo molti , detto Dolabra , ma forfe con qualche equivoco. Un antico Grammatico, par che la confonda coll' alcia, Dolare fabri, lienum eft aftia lasere . Si legge in Columella libr. 111. Que falce emputari non possume, acuta dolabra abradito, il che pare , che voglia dire piuttolto Accerta o Pennare o Vanga, che Pialla . E corrobora questa opinione il medefimo Columelta libr. tv. cap. 24. tervendolene in diminutivo : Semper circa crus dolabella dimovenda est terra , cioc Interno al gambo della vite è da levare la terra con un accettina . Il Calepino tiene , che la Pialla fi dica Runcina : e porta l'autorità di Plinio , libr. xvi. cap. 42. Ad incitates runcinarum raptus, ove pare . ehe descriva appunto l' operazione della pialla , e per infino l' arricciolinamento de' trucioli . Tutto il tefto dice cosi : Et ad quacumque libeat inteffina opera aptiffima (parla dell' abeto ) five Graco, five Campano, five Siculo fabrica artis genere spellabilis, ramentorum erinibus pampinato semper orbe se volvens ad incitatos runcinarum raptus . Ma io ardifco contraddirgli coll' autorità d' Ermolao, che dice: Runcina funt maiores ferra , quibus fabri materiarii ferant ar-borum moles subietlis canteriis. Sieche non da Pialla, ma la Sega grande, che adoperane i marangoni per ricidere à legnami . adattandoli fopra quei cavalletti , che nol chiamiamo Canteo ( dal Latino Cantherins , cioe Caballus ) e più volgarmente Tieriche, i quali iono composti di due correnti , inchiavardati infieme a guift di cetole , che propriamente fi dicono Tieriche, e d'un altro perzo di corrente , che fi merte a traverio alle piee'che (e quelto fi dice Cameo ) e formando cosi un triangolo, vi adattano per via di pruoli il legno da legarfi . Ruscare e termine d'agricoltura , che vuol dire propriamente Tor ties onde se ne formo per avventura la parola antica Latina Ameriancare , cioe Ameriere : e fe ne creo l' Iddio Averrancus , detto cosi , perche Ab eo precari folent , at pericula avertat , ficcome dice Varrone. E in proposito d'agricoltura se ne fabbricarono le parole Roncola e Ronrone, le quali fignificano Strumenti da nettare i campi , da rimondare frutti , e covernare le fiepi . Plinio libr. XVIII. Cap. 21. Siliginem , far , triticum , femen , bardeum occato, farrito, runcato . E appreflo . Runcatio , cum jeges in articulo eff , evulfis inutitibus berbis , frugum radicem vindicat , fegetemque discernit a cespite. E Catone cap. 2. 3. dice : Spinus runenri cremarique . Sicche piuttotto Euncina parrebbe , che aveile ad effere la Roncola . Ma forie non tanto il Calepino , quanto anche il Vocabolario della Cruica dal levar via , e svellere e ripulire ( che quello fign fica , come s' è visto , il verbo Ruscare ) anno dato il nome di Ruscina alla pialla; perche ella pulifce , appiana , e leva il foverchio da' lepnami . Tuttav a anche per quefta ragione ta direi Dolabra : perche finalmente questa ancora pulifce e rade , come dice Columella nel luogo fopraccitato . Ma fia come effer fi vog ia, poco fa ad rem moffram , baftandoci intendere , che la Pialla è quello strumento da tegnainoli, ehe abbiamo accennato . Min-

ene abbiarno accentato . Min. .
Impiallaccia fi puo intendere in questo luogo nel fuo vero fignificato di Coprire con piallacci o afficille di legname mobile il legno vile e dozzinale; poiché à are verbi , posti dall' Autore nel terzo ververoi posti dall' Autore nel terzo ver-

to della St. 39. citel. «firera Sterne simpolateriora non riparto al li provenbio addotro fotto dal Minucci, di Tatimer la figura dallo a uno, che Tari li figuranio figiri di trata fipati e il che intelbe Serviri ficiali ha groppi in vera di
sammi and che fine non si in alcun ritime di che fine non si in alcun ritime di che fine non si in alcun riti node tratalivamente fi riporta il
more time di contrata di contrata di conmore di contrata di contrata di conmore di contrata di contrata di conmore di contrata di conmore di contrata di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di conmore di con

buon nome ienza riguardo vermo. Bijt. PANCONS. Chiamano i legnaiuoji quella Panca graj. a, fipra la quale s' appozizano i tranami per larvarazii s' tranami Pautone, perche è fitta d' un pancone, che vuol dire un Ajse grafa cirra na quarto di bractio, che lono affe da rifen-

dere . Min.

ALLA PARACECEA. Cois à chiama qualitativa de la Firera de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor de

TINER LA LINGIA IN BRIGLIA. Par-

lar confideratamenté e con riguardo : e fi C. VI. dice anche Tener la lingua a freno. Min. st.69. Relazione dell' Italia , tradotra da poema Inglese.

Con pena imbriglio mia lottante Musa , CV ama tanciarsi in più ardita prova .

RENDER LA PARICLIA. Rendere il contractamble. Pariglia vuol dire Una cofa, the può dividefi in due parii sysali; come nel numero due fi può fare uno, e uno. E di qui Render pariglia vuol dire Render usual contractamble. V. topra Cant. IV. S. 73. E il Tar pari referre de' Latini. Dante nel Paradifo Canto XVI. dice.

Perch' is lo vergio nel verace speglio,
Che sa di se pareglie l'altre cose,
E milla sete lui di se pareglio.
Oggi pero in quello senso e maniera,
che si serve Dance di questa voce Pari-

glia, non mi pare, che fi ufi, se non da' Francei, che dicono Pareil. Min.
ALLA BARBA LORO. A fiest dero.
Quefto termine esprime Pigliare o Confismare una coja d'afri, contro al gusto
e velonta del padrone di essa, o a dispet-

to e onta del medefimo, Min.

PAPPO . Cioc Mangio . Donde Pappolone , è Uno , che mangia afiai , che
vedemmo fopra Cant. 1. St. 36. Min.

- 71. Chi è coftui, ch' abbiamo a dirimpetto
  (Dice la Donna) a cui quegli animali
  Sbarban colle tanaglie il cuor del petto?
  Nepo rifponde: Quefto è un di quei tali,
  Che non ne pagò mai un maladetto:
  Tenne gran pofto, fe spete bestiali;
  Ma poi per loddissare ei non avria
  Voluto men trowargli per la via.
- 72. Colui, ch' ha il vifo peflo, e il capo rotto
  Da quei due fipirti in fem nilli fopolie,
  Uom vile fu, ma bifcainolo e ghiotto,
  Che fi volle cavar tutte le voglie:
  Ogni fera tornava a cafa cotto,
  E dava col bafton cena alla moglie;

## MALMANTILE

Or finti quella stessa quei demonj , Sopra di lui san trionsar bastoni .

73. Riferra il muro, che c' è qui davanti ;
Donne, che feron già per ambizione
D' apparir gioiellate el luccicanti ;
Dar il cul al marito in ful laftrone ;
Or le fuperbe petre e i diamanti
Alla lor libertà fanno il mattone ;
Perocchè tanto grandi e tanti furo ,
Ch' han fatto per lor carcere quel muro ,

G. vi. Termina la moltra delle pene, date 17.71 a' delraquenti con tre forte di martiri ; the il primo è dato a coloro ; che non vollero mai pagare i loro debiti il fecondo è quello , dato a' crapuloni, firapazzatori della moglie il terzo è quelto della moglie il terzo è quelto della conservata della conservava. 1. Dire la donne, a cui quelli avimali.

504

TANAGLIE. Strumento di ferro, fatto a forzia di cefoia: e serve per cavar chiodi da' legni, ec. da' Latini detto Forpices. Min.

Altrove Tenaglie, dal tenere tenace-

NON NE PAGO UN MALABETTO.
Non volle mai pagare un debito. Non pagò mai un quattrino di debito. L' epiteto
Maladetto ha la forza d' un Becco d' un
quattrino, detto fopra Cant. I. Sc. 68.
Min.

TENNE GRAN POSTO. Si trattò alla grande. Min. FE SPESE BESTIALI. Cioè Grandi ed inconsiderate. Latino Immanes. Min.

NON ANRIA VOLUTO MEN TROVAE-CIII PER LA VIA. Quard's ander egi acopie trovato per la firada il denaro, del qualte era debitore, non avereba ad gori modo pagare i fin debiro. Quedo termine ci ferve per elprimere, che neffuna cofa avrebbe potuto muoverlo dal fuo propofito, e largli venir voglia di pagare. Min.

V' è un arguto Epitaffio, fatto a un fimil cattivo pagatore de fuoi debiti, che dice così: Estinto giace in questa sepoleura
Un nom, ch' ando per debiti suggendo.
Sol gli spiacque il morir; perche morendo
Il debito pagava alla Natura. Bisc.

Il debie pageva alla Natura. Bife, PESTO. Infranto ed Ammarcato, dalle bastonate, che gli danno quei demo ni, finti la sua moglie. E questo vuol dire Trionfar bastoni, ch'è di sotto.

UOM VILE . Qui vuol dire Uomo di baffa condizjone . Min. BISCAUOLO. Uomo, ebe pratica le bifibe . Bijebe diciamo quei Raddorti pubblici, dove fi gueca a carte e a dadi nome forse venuto dal verbo Bijeazzare, che vuol dire Mander mela successione.

me forse venuto d'il verbo Biscazare, che vuol dire Mandar male spropsitatamente il suo avere: e corrisponde al Latino Prodigere. L' uso Dante nell' Inserno Canto x.

Biscaza, e sonte le sue sacultadi. Min.

O pure da' Defibi o tavoloni tendi, a cui fi gnoca. Non è nuovo, che flit, in noltra lingua, vagina la particella Dis de' Latini, come Bistange per Distunge: Effento per Distento, coi o Stento: Bifetto, mon due volte cetto, ma Difedhus: E Bifettore, Verticillus, quafi Difealus: Salv.
GRIOTTO. Uomo, a cui piace man-

giar del buono . V. lopra Caot. v. St. 63. Min.

B DAVA COI. BASTON CENA ALLA MOCLIE. In ovce di portor cena alta meglie la baffonava. Cultume affai ulcio dalla gente d' infima plebe, imbriscaria il offerie, e con penare a montre da cena a cafa alla moglie, e coss bia-

chi tornare a cafa : e perchè la povera moglie fi duole d'effer digiuna, bastonaria . Min.

SOFRA DI. LUI FAN TEIONFAR BASTORIA DI SUI FAN TEIONFAR BASTORIA DI Gliucco dell' Ombre, quando
é fatto colle carre delle minchiate; che
fono compole di coppe, danari, spade
e baffoni: ove colui, che è l'Ombre
o vogliam dire il gilocatore, nomi ai
il feme o spezie, sulla quale intende
gilocare: e quella si domanda Trionòt;

glucare: e questa si domanda Triosso; c si dice v. gt. Triosso bession, cc. Bist. DAR II. CUL AL MARTYO IN SU LA-STRONE. Quand' un mercane salisse; diciamo: E teste si culo si diciamo: E teste si culo si diciamo: E teste si culo si diciamo e manero del si culo si diciamo e manero e del como e se su conserva del como e se su conserva del como e se su conserva del como e se su conserva del como e se su conserva del como e se su conserva del como e se su conserva del como e se su conserva del como e se su conserva del como e se su conserva del como e se su conserva del como e se su conserva del como e se su conserva del como e se su conserva del como e se su conserva del como e se su conserva del como e se su conserva del como e se su conserva del como e se su conserva del como e se su conserva del como e se su conserva del como e se su conserva del como e se su conserva del como e se su conserva del como e se su conserva del como e se su conserva del como e se su conserva del como e se su conserva del como e se su conserva del como e se su conserva del como e se su conserva del como e se su conserva del como e se su conserva del como e se su conserva del como e se su conserva del como e se su conserva del como e se su conserva del como e se su conserva del como e se su conserva del como e se su conserva del como e se su conserva del como e se su conserva del como e se su conserva del como e se su conserva del como e se su conserva del como e se su conserva del como e se su conserva del como e se su conserva del como e se su conserva del como e se su conserva del como e se su conserva del como e se su conserva del como e se su conserva del como e se su conserva del como e se su conserva del como e se su conserva del como e se su conserva del como e se su conserva del como e se su conserva del como e se su conserva del como e se su conserva del como e se su conserva del como e se su conserva del como e se su conserva del como e se su conserva del como e se su conserva del como e se su conserva del como e se su cons

Quello proverbio è nato da un cottume antico e the era in Firenze y che co-loro ; quali fallivano o ribusvano l'enedita del pader, andivano nel mezzo eredita del pader, andivano nel mezzo eredita del pader, andivano nel mezzo del viera; e de ancora una gran lafra di memo corota, a then di champio coroca del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader del pader d

deva cedus tutts a favore de 'credito- 5.773. 

i', non effendo per 'quefo a tos cenuro 
il debiore a pegare ubra virra; offendo 
gueflo come un cedo boni del Capitolo 
Odosrdas. Cosi quefla laftra alle períone de 'falliti, obe a quella rituggivano, 
era come un ara, o vogliam dire altare o luogo factro o afilo o franchigia, 
che dall'effer prefi gli afficurava: e queflo, perche 'effendo dedictas a fervigio

stare , fe non la roba , la quale s'inten- C. VI.

en der lallta, des a quella riungevano, en der lallta, des a quella riungevano, et et lunge farer o affilo firanchigia, che dall'iden predi gli afficarvaz e quete preche effento delicita a ferrigiote de predi effento delicita a ferrigiola tanto fiamda infegna della figinoria a tranchi ed
tranchi en predi ti 
FANNO IL MATTORE Matton fone in Latino Lateres, detti fopra Cant. I. St. 67. E fare o Dare il mattone, vuol dire Fare a uno qualche danno grave : e qui

Alla lor libertà fanno il mattone, i vuol dire: Sono il lor galfico e pena. Min Fanno il mattone, cioè i diamanti e le pietre preziole Fanno la figura di mattone, Servono in cambio di mattoni, per alzare i muri a fabbricar loro la prigione, odo decono flare per fempre. Bife.

- 74. Ma sta' in orecchi, che mi par ch' e' suoni II nostro tabellaccio del Senato; Sicche e' mi sa mestier, ch' io c' abbandoni, Percoch' io non voglio esser appuntato i A veder ci restavano i lioni, Ma non posso venir, ch' io son chiamato: Ed ecco appunto i diavoli co' lucchi; Però lascia ch' io corra, e m' imbacucchi.
- 75. Dice la Maga: Vo' venire anch' io,
  Perch' il veder più altro non m' importa;

Ed in questa città cost a bacso, A dirla, mi par d'esser mezza morta: Voglo tratare col Re d'un fatto mio, Ed andarmene poi per la più corta. Ed ei le dice in burla: Se tu parti, Va'via in un'ora, e torna poi in tre quarti;

c. vt. Veduti li fuddetti gaflighi, dati a'dest.74. linquenti , Nepo fentendo la campana del Senato, fi licenzia dalla Strega; ma dovendo effere anch' ella nel Senato per parlare al Re, dice volerio feguire fin quivi, di dove spedita, se ne vuol andar per la più corta.

v. l. Sicebe fa di mostier , ec. Lascia dunque ch' io corra e m' imbacucchi . Ed ei le disse in burla , ec.

Va' via in un' ora, e ritorna in tre quarti STARE IN ORECCRIE. Ascoltare con

STARE IN ORECCHIE. Afcoltare con attenzione. Latino Auribus arreclis aufeultare. Min.

TABELLACCIO. Cosi è chiamata da molri la campana del palazzo del Podefta ( oggi del Bargello , la quale e detta la Maddalena a come vedemmo fopra in questo Cant. St. 23. ) forse dal Lati-no Tabelliones , che vuol dire Notai , i quali dimoravano, e tenevano i lor banchi dentro ed attorno al detto palazzo , ragunandovifi al fuono di detta campana: la quale oggi è detta anche La Furba ; perche fuori d' alcune fefte , non fuona, fe non per efecuzioni criminali di teste e forche, e la norte per mostrar l' ora , che non si può più porcare armi : o pure é cosi detta , dal fuono oscuro e malinconico, o che almanco rappretenta cofa meffa , come il fuono delle tabelle ne' giorni fanti . Min. Non ho mai fenrito dire, che la Cam-

ron to that seinted ones, erre it Conna del noltro Bargello di amma di Tadirana di Tadirana del noltro Bargello di amma di Tadirana del Common come con common del Latino Tadifinare; ma è il peggiorativo di Tadello, este per effere firunento afisi firepicolo e di cattivo (uono , è bene appropriaro a fir e veci di campana, per coprovacne il Senato del diavoli, the dee effere fire-

pitofo e confulo , come lo descrive l'

NON VOGLIO ESCERE APPUNTATO. Coloro, che ioni del Configio del Dagonto, e d'altri basgittari di Firenze, le non vanno al dacto Configlio, quando fi raguna al luono della compana, ion condannati in certa lomma di danaro: e quello diciamo Ejerre appuntati.

A VADUR CI RESTAVANO I LIONI.
Alloda Ill'actico coltume della cra di
Firence, nella quile ion manecunti a
pubbliche face, in un proçio feraglio , Leoni, Pantere, Orfi, ed altri
animali falvato in buona quatira;
aneoche l'antico infituto fi d. loid
Loni: e quato to ver gono froffieri, quetta cuna delle coe rare e fingolari,
he fi modifa 100 - 80fc.

che fi mostra lovo. Biss. Lucco. E Il. Sopraversta o Maustelle curiale de Firenza, e de ra anticamente l'abito civile ordinario: e, perche queflo aveva già un cappaccio, quando uno fi metteva indoito detto lucco. fi doveva dire simbasucarss. Varchi scorie Fiorentiae libro xiv Sabito pi presp. e imbasuccato col cappaccio, fu condente alle carreri. V. Icotto C. Xi. E. 3.2. Min.

Luck, Serrame Inglese, onde Lucchesto. Lucco e Veste, che serra alla vota. L'autore De causi corrupta eloquentia: Inclusio pormuli: . Salv.

Luce. 11 Yoszbalarlo dice: 1941t di tittadas Fivratina, equi yalac falamente ne' Malfirati. V. 11 Varchi Storie Ilibito puntualmente Non aveva per fe feffo il cappuccio i poiche quello d'ligentifiumo Scrittore non avrebbe tralaciaro di dire quella particolarit. Indiarestar poi viene da Baraco; che mo fia quali fo feffo, phe Cappune. neado probabilmente da Berdenevilar, come vaole il Mengilo . Il Salviat nella Spina . Merenetti quel Bances, ele escole el Spina . Merenetti quel Bances, el escole el viva quel men agrical sul capuetto e in altra passo ; Il Doceccio nel transporte de la compete en altra passo ; Il Doceccio nel transporte de la compete cia del per tempo al traiste y commissione de la competencia del per tempo al traiste de la competencia del per tempo al traiste del per tempo al demanda del per tempo al traiste del per tempo al demanda del per tempo al traiste del per tempo del per tempo del per tempo del per tempo del per tempo del per tempo del per tempo del per tempo del per tempo del percenta del percenta del percenta del percenta del percenta del percenta del percenta del percenta del percenta del percenta del percenta del percenta del percenta del percenta del percenta del percenta del percenta del percenta del percenta del percenta del percenta del percenta del percenta del percenta del percenta del percenta del percenta del percenta del percenta del percenta del percenta del percenta del percenta del percenta del percenta del percenta del percenta del percenta del percenta del percen

wolth nelle cappe e cappacei. Bife.

A BACIO C. Amapae, a show butte pan il Sulv., he dicissmo Al rezzo, All'agpie V. lopa C. Sant. Ili. S. 71, all sil.

get V. lopa C. Sant. Ili. S. 71, all sil.

diverse in the control Class. In S. 42, as a

diverse in the control Class. In S. 42, as a

diverse in the control Class. In S. 42, as a

diverse in the control Class. In S. 42, as a

diction a juistic is clin vect air

diction a busin o a paggino, the cil to
rearrio di juistic . Creeo venge aid lati
rearrio di juistic . Creeo venge aid lati
Nativa. Da molti fi dict Merrips quel

lapop, doce non pentarno i raggi del

Sole per interpolizione di checchefia : e C. VL. pare a prima vifta non troppo lodevol- \$1.75. mente ; perche Meriggio , da Meridies , vuol dire Mezzogierno, quando appunto vuoi aire nuzzogermo, quando appunto i raggi del Sole (ono piu cuocenti. E pero Andare al meriggio, parrebbe che voleffe dire piuttofto Andare a sialdarsi a" raggi del Sole di mezzogiorno, che An-dare all'ombra, per defendersi da" raggi del Sole . Per corroborazione di quelto idiotismo , fi trova in Autore , approvato per buono Scrittor Toscano: Non vollero fare il viaggio di notte per lo gran freddo, ma fibbene in full' ora merizzia-na, allorche il Sole co fuoi razzi avefie addolcite i rigori iemali . Ma questi tali si ditendono coll' uso , e potrebbe dirsi anche colla ragione ; perche Meriggio nel fignificato di luogo ombrofo e difefe dal Sole , e lo stello , che Luogo da pafiare l' ore noiose del mezzodi , la qual cosa à Latini dicevano Meridiari . Catullo .

habe ad te veniam meridiatum.
Ort dal Merigjare, cioò Sare all'ombra mil' ore caide, è detto Merigjio: e da Merigjio R.E.Z.D. Mill.
VA' VIA IN UN ORA, E TORNA POF IN TRE CHANTI- Queffo e uno icherzo, ulato sifai fra gente balla: ed intende-Pa' ora in suo, cioò Pa' intero: e terma-poi devijh in tre quarti, fii fymatato; thebene pare, che voglia dire: Va' in

un quarto d' era , e ritorna in tre quarto . Cirimonia da diavoli . Min.

76. Tu vuoi, gli rifore ella, s'empre il chiasso. Nel Consiglio così ne va con esso, ove ciascun l'onora, e dalle il passo, sbirciandola un po' meglio, e più da presso, Ella baciando il manto a Satanasso, Lo prega ad osservar quanto ha promesso. El gliel conferma: e perchè sita sicura, Per la palude Stige glielo giura.

77. Ed ella, per offerta così magna, Ringraziamenti fattigli a barella, Dice, ch' ormai sbrattar vuol la campagna, E tornar a dar nuove a Bertinella. Pluton le dà licenza, e l'accompagna Fino alla porta, e lì fe ne igabella; Ond'ella in Dite a un vetturin s'accosta, Che la rimeni a casa per la posta.

C. VI. La Maga, così feherzando e britando con Nepo, fe ne va con edfo in Configlio, dove ognuno l'onora. Fa riverenza a Plutone, e lo prega a mantenerle quanto le ha promedio. Ei glicio giura folennemente: ed accompagnatala fi-

ra lolennemente : ed accompagnatala fino alla porta del Configlio , la licenzia : ed ella va a cercar d'un vetturino , che la riconduca per la posta a casa . v.l. Ei gliel mantiene, e perribe stia ficura . Eà ella ad su offerta coi magna .

Ed ella ad un'offerta così magna. Dice ch'ormai nettar vuol la campagna. Che la rimena a cafa per la posta.

TU VUOI IL CHIASSO . Tu vuni la burla . Tu scherzi . Chiasso nel proprio è Via Stretta , Vicolo , Latino Vicus , quali erano le strade di Roma antica , e primo cerchio in Firenze. Giovanni Vil-lani 10. 29. S' apprese succe in Firenze in Borgo Santo Appoltolo , nel Chiafto tra' Bonciani e gli Arriainoli . E perchè in queste straducole abitavano talvolta donne di mal' affare, Chiafio ( detto forfe da Viens , Vicatio , Borgata , in bnon Latino Vicinia ) venne a fignificare Pofiribolo . E perche in tali disonefti tuoghi fi fa gran baccano, e fi fcherea e fi burla fenza rifpetto; perció Chiafio fi pi-glia per Burla, per lfcherea. Sebbene è molto verifimile, che in questo ultimo fignificato di strepito e di baccano, quale fanno quelli , che licenziofamente trattano e burlano , venga dal Latino de' tempi baffi , che il suono di tutte le campane e degli organi e degli altri firumenti domandavano Classinum : il che i buoni Latini dicevano della tromba , a cui fon fuccedute le campane . Il Fran-

zese lo dice Glas . Min.

ssinciandola . Guardandola bene . V.
sopra Cant. 1. St. 9. Min.

PER LA PALUDE STIGE GLIELO GIU-RA. Giaramento folenne ed inviolabile degli Dei, fecondo is falfa credenza de' Gentilli, come fi cava da Omero in più luoghi dell' Iliade , e da Vergilio Encide libro VI.

· · · · · Stygiamque palulem ,

Dii cuius iurare timent, O fallere numen . La ragione, per la quale questo fia giuramento folenne, iccondo Servio, è quefta . Styx mærorem fignifitat , Dii autem lati funt femper ; ergo qui mærorem nom fentiunt , iurant per triffitiam , qua res eft fua uatura contraria ; ideo lufiuraudum per execuationem babent . L'altra ragione è ; perche avendo Vittoria , figliuola di Stige , aiutati gli Dei nella guerra contro a' Giganti Titani , Giove per rimunerarla , volte che coloro , che giuravano per Scige , di lei madre , foffero privi del nettare delli Dei , se non offervavano il giuramento . E queste co-fe surono finte e credute di Stig:; perche, secondo Teofratto, questo se ge era un fonte in Arcadia , le cui acque e pefci erano velenofi per la di lui estrema frigidità : e di questa acqua , dice Pli-nio libro xxx. cap. 16. che Antipatro volesse dare ad Alessandro Magno, quando volle avvelenarlo per configlio d' Ariftotile : Ungulas tautim mularum repertas , neque ullam aliam materiam . que non perroderetur a veneno Stygisaque, cum id dandum Acxandro Magno Antipater mitteret , memoria dignum eft , ma-gua Ariftotelis infamia excepitatum. Min. A BARELLA . In quantità grande . Si dice A balle , A mifit , A facca , ec. fono pero modi baffi , e p'uttofto icherzofi , e s' ufano parlando , tanto di cofe

cemoree, quanco incorporee. Min. Barcil a, Diminutivo di Barci ed è Armfi di Ierno, piano e qualtro, con due balbani a suin di l'angre, da portari da due. Serve per trafortare robe ordinate, per breve (pario di luogo, in molta quantità , le quali con facrità Carindoff (pericoche di rovericiano tatte a nn tratto ) in poco tempo fi complice molto lavoro. B peto, a l'iguardo di

detta quant'tà e prontezza nel veriare , fi dice A barella , ficcome fi dice ancora A higonee , ec. Bift.

SBRATTAR VUOL LA CAMPAGNA .
Vuol andarfene . Sbratcare propriamente Publi amangent .

Rignifica Nettare o Ripulire , contrario d' Imbratcare ; ficche Sbrattare il paese vuol dire Ripulire il paese , e per confevuon aire Kypnier ii patre, e per conle-guenza. Andarfine da quel latoco. Min. 52 NR SGABELLA. La lafita, 53 ibri-43, 53 ibri-q. e 53 lienzaje da lai. De-docto dilla gabella, che fi paga i per-che, come pagato il datio o gibella d'una mercanzia, fi dice Sgabellata: e con fi ipedicic e minda via. Min.

DITE . Qui la Ciera di Plutone , detta

78. Il Re fatta con lei la dipartenza, Al falon del Configlio fe ne torna ; Onde cialcuno alla Real prefenza

Alza il civile, e abbaffa giù le corna, Salito alla sua sbieca residenza, Di stracci e ragni a drappelloni adorna, Volrando in qua e in la l' occhio porcino

Si spurga, e butta suora un ciabattino.

Plutone , licenziata la Maga , fene torna in configlio : e postosi a federe in fulla sua residenza , si prepara a discorv. l. Alza il civile, e china giù le corna.

Licenziatifi fcambievolmente . Min. At SALON DEL CONSIGLIO . Allude a una grandifima fala , che è nel Palazzo della Repubblica Fiorentina, oggi detto Palazzo vectio, fatta già fare per opera di Fra Grolamo Savonarola, per fari il Configlio grande: il qual Configlio era composto di tutti quei citti di. ni , che erano abili agli uffici pubblici . che pero fi domandavano flatuali : i quali avanti al 1527. formaveno un numero d' interno a quattromila . V. il Nardi , Stor. libro 1. pug. 5. e nel detto an-no 1527. effendofi una volta aducato ,

vº intervennero, come narra il Varchi nella (ua Storia libro 111. pag. 54. più di duemila cinquecento cittadini . Bift. ALZA IL CIVILE . Alza le natiche . cosi da Divitie , le quali ci vengono C. VItutte di fotto terra . I Latini chiamarono ST-77. Dite, quel che con Greco vocabolo dicevano altrimenti Platone , che vuol dire

il medefimo , e fignifica Il ricco iddio , Iddio delle ricchezze , come s' è veduto fopra . Min.

VETTURINO . Colui , che presta cavalli a nolo o a vetenta . Min.

Per Vetturino intende in questo luogo l' Autore uno di quei diavoli , che fin-gono i maliardi trasformarfi in forma di caprone , e condurre altrui velocissimamente per grandiffimo tratto di paefe come altrove è stato detto . Bifc.

Civile è una Profpettiva di fcena , rap- C. VI. prefentante abitazione di citta ; contraria ST.78. a quella , che fi dice Bosco , rappresen-tante campagna . I Latini similmente avevano due entrate principali in ifcena : una , di quelli , che ven vano dal-la piazza o dal mercato : l'altra , di coloro , che fi fingeva , che venissero di fontani paefi o di fuori dalla citta . La prima enerata fi diceva A fore , l' altra A peregre , ficcome riferifce Vitruvio . Noi per questo chiamiamo Foro la parte

in Faccia della fcena . Min. Dice Il civile per ironia , comecchè le natiche fiano una parte dei corpo piuttofto incivile e vergognosa . Bift. RAGNI . Quei Veli , che fanno i ragni .

Narrano le favole degli antichi Gentili, che 'n Lidia fu una femmina derra Arachne , nata in contado di batfa gente, la quale fu cosi valorofa nel ricamare ed in ogni forta d'artifizio di tela e d' ago , che non folo fuperava tutte l' altre femmine , ma ebbe ardire di c. vi. contraflare colla Dea Pallade; onde Pal-8T.78. lade superata e vinta da lei , per dispento le guafo il lavoro , e la converti in Aragno verme, che e quell' infecto, che fabbrica quei veli, per pigliare le mosche , da noi chiamato Ragno o Ragnatto. Ovidio libro vi. Metamerfosi :

sche, da noi chamato Kagno o Kagnatelo. Ovidio libro Vi. Metamorioù :
Dante nel Purgatorio Canto XII. tocea
quefta favola.

O folle Aragne, si vedeva io te

Giamez La ragno, triffa in fu gli firacci Dell'opera, che mai per te fi fe. Min. Atacne non fupero Pallado nel lavoso i ma la Dea forganza, perchè ella avea rapprelentato nella fua tela gli adulteri degli Dei, gliele firaccio, e la per-

teri degli Dei , gliele firacciò , e la percofe colla (cuola : di ette prendendo Araene grandiffimo difpiacere , s' lmpiccò ; ma avantiché fpiraffe l' anima , fu dall' ifteffa Pallade convertita in ragno.

DRAPPLIONI. Coi chiminmo quei Trazz, si despoy, i quali il appicaso presenti al civi de baldarches delle selle Chicle; ce. Varieto Sovie il processo delle selle controlle con la controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controlle controll

appiccati in gran numero nell' Infigne Chieta Collegiata di San Lorenzo, un tal giorno dell' anno, per memoria di antichi benefattori. Min.

antich berefattori . Min.
En utinas appierare a. San korone
En utinas appierare para feña da
San Martino ; mn fu tolta mol'anni do
no ; per ellera faña liscert i endeceni.
E perche guella era una mandera di pacdoron il coprire com gran para di padoron il coprire com gran para di padoron para para di para
de gran para di para di para
dernamente d'pinsa, e siondata nel mepara para di para di para della para
para di para di para di para di
para di para di para di para di
para di para di para di para di
para di para di para di para di
para di para di para di para di
para di para di para di para di
para di para di para di para di
para di para di para di para di
para di para di para di para di
para di para di para di para di
para di para di para di para di
para di para di para di para di
para di para di para di para di
para di para di para di para di
para di para di para di para di
para di para di para di para di
para di para di para di para di
para di para di para di para di
para di para di para di para di
para di para di para di para di
para di para di para di para di
para di para di para di para di
para di para di para di para di
para di para di para di para di
para di para di para di para di
para di para di para di para di
para di para di para di para di
para di para di para di para di para di
para di para di para di para di para di para di para di para di para di
para di para di para di para di para di para di para di para di para di para di para di para di para di para di para di para di para di para di para di para di para di para di para di para di para di para di para di para di para di para di para di para di para di para di para di para di para di para di para di para di para di para di para di para di para di para di para di para di para di para di para di para di par

SPUTA UN CIABATTINO. Quando uno per foprabbondanza di catarro ha difficultà in figurgarii, fogliamo dire: Egil ha us isabattno giù per la gola: e però dicendo Sputa un sisbattno, intende Sputa molte catarro. Il Boccaccio difie nel Laberinto. Sputa farfalloni. Coll' exchista itvida toffire e fputar farfalloni.

Min

Lo Sputo catarrofo fi dice Ciabattino;
per la (omiglianza, credo io, aº ritagli
di cuoto, che fi fanno daº ciabattini sel
racconciare le fearpe. Si dice ancora:
Olibrica, parimente per la fomiglianza
all' oltriche di mare. Bife.

- 79. Spiegar volendo poi quanto gli occorre,
  Comincia il fuo proemio in tal manera:
  Voi, che di fopra al Sole in queste forre
  Cadesti meco all'aria oscura e nera.
  Onde noi siam quaggiu'n fondo di torre,
  Gente, a cui si la notte avanti sera:
  Voi, ch' in malizia, in ogni frode e inganno,
- ", Siete i maestri di color, che sanno;
- 80. Sebben foste una man di babbuassi , Minchioni e tondi piucchè l' O di Giotto ;

¥34

Ma poi nel bazzicar taverne e chiaffi , S'è fatto ognun di voi sì bravo e dotto , Che in oggi è più cattivo di tre affi , E viepiù trifto d' un famiglio d' Otto : Voi dunque , benchè pazzi cittadini , Nel vitupero ingegni peregrini ,

- 81. Siete pregati tutti in cortefia
  Da Martinazza, noftra confidente,
  Poiché Baldone ancor cerca ogni via
  D' entrar in Malmantil con tanta gente;
  Ad oprar, ch' egli sbandi e trucchi via;
  Però cialcun di voi liberamente
  Porrà dir lopra quelto il luo parere,
  Del modo, che e' ci foffe da tenere.
- 82. Cominci il primo: Dite, Malebranche,
  Quel che e' vi par, che qui v' andaife fatto i
  Levato il tocco, e follevate l' anche,
  Allor quel dia ol n' un medeimo tratto
  Un captombol fa fopri alle panche,
  E falta in piè nel mezzo com' un gatto;
  Ma perch' il lucco s' appiccò a un chiodo;
  Si ncompone, e parla a quelto modo:
- 83. O Re, cui filende in mano il gran forcone, Se il Cappello feeziale ha quel legreto, Col qual is fa flornare un pedignone, Io l' no da far tornare un uomo addreto: So già, che qualche debton ha Baldone, E ch' e' lo vuol pagare in ful tappeto; Perciò manda Pedino là in campagna, Ch' ei giuocherà di poftà di calcagna.

Queño Configlio de' diavoli fu compolto dall' Autore , dopoche egli ottenne un Magifirato, nell'efercitare il quale conobbe l' autorità , ehe fi ufurpano i Cancellieri in effi Magifirati . Mette per Cancelliere di quelo Configlio un Ciappelletto, che su un notalo scellera-C. Vt. to, scondoché districe il Boccaccio nel ST.79. la prima Novella : s s, che egli constraddica a tutto quello, che vien proposo I nomi di questi d'avolt i più son cavati da Dante nel suo Inserno.

c. vt. E sappia il Lettore, che gli spropositi, st.79. ch'e'dieono, son poco iontani da quelii, che l' Autore sentiva dire nel mede-

ii, che l' Autore fentiva dire nel medemo Magiffrato: ed i perionaggi, che finge in quefii disvoli, fon fimili alli tooi colleghi ed egli medefimo, in leggermi quefo Cantrar, mi diceva: It al disvole 6 fimile al ta l'imic collepropriati benifimo; non fitimo già ben nominargli. Ma ternando a propofito, dico, che Pituone, volendo fentire il parere de fuoi fentori, fatta una breve orazione, nella quale inferifee un verfo del Petrarea;

Gente, a cui fi fa notte avanti fera, ed uno da Dante, Inferno Cant. IV. Siete i masfiri di color che fanno,

ordina a Malebranche il dire, quel che egli farchbe, per mandar via Baldone egli farchbe, per mandar via Baldone da Malmantile: ed egli, farre prima fue diaboliche cirimonie, dice, che il fuo penfiero farchbe di farlo etare. alla Mercantia da qualche fuo creditore. V. 1. Sicche noi fam quaggin, ec.

Cavato il tocco, e follevate l'anche. Ma perche il lucco appiccasi ad un chiodo.

Si ritompone, e parla poi "n tal mode.

FORRA . Valle lunga e firetta posta
fra poggi alti, onde poco dominata dal
Sole: e però ben detto Forra il paese
infernale, dove non batte mai Sole.

Førra non e propriamente valle ; che quella èquello fiquio, che ficontiene fra monti, comineiando dal termine o radice del mederimi ; e dificalmento il per radice del mederimi ; e dificalmento il per solo del radice del medio del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del fotto i laddore le Førr fon quello di fotto i laddore le Førr fon quello di fotto i laddore le Førr fon quello franzarer o Bacle profinet ; de radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del radice del r

GENTE A CUI SI FA NOTTE AVANTI SERA. Con questo verso del Petrarcà l' Autore intende, che costoro son sempre di notte, cioè al buio. Min. NOI SIAM QUAGGIU IN FONDO DI TORRE. NElla città di Volterra vi sono

TORRE. Nella estta di Volterra vi fono alcune torri, nelle quali fi rinchiudono períone, da cultodirfi con ogni cautela: e perché vi fono delle prigioni presso af fondamenti delle mèdeme torri, fi domandano perció Fossé di sorre. Sono ofcurisime, come é da credere, e non mancano di molt' altri incomodi e milerie. A queste prigioni altude il nostro Autore. Bisc.

BABUTASSO. Umo fença gindizio , Scimminio I. Origine (ua fe Cura : forte da Valuafior , parola feudale ; dalla quale é latro anche Barbafioro , lo Belio che Satrapo o Dottoraccio, Saccente , e che fi da finicamente ad intendere di faper e: o pure da Buaccio , pegiorativo di Bue : V. fopra Cant. v. St. 1. Il Bini in in lode del Mafirance e, dice :

E rispondendo a certi babbuassi, che ruggicon dir, che questa malattia.
Tutto il corpo ci storpi e ci fracassi.
Ed il Molza in lode de' fichi:

Or fa' in l' aryumato bebusfo. Min.
TONDO PIU', CHE L' O D' GOTTO.
Uomo Iondo vuol dire L'umo grafo d' ingraso d' ignorante, come s' e accentato
topra Cant. v. St. 1 ficchie Più tondo delle
l' O di Gisto vuol dire Ignorantifimo e
più j perche l' O, che lece Giotto Pittore, fu tondifimo, (econdoche riferifee Giorgio Valari nella vita di efio

Giotto. Min.

BARZICARE. Praticare, Converfare,
BOCCACCO Giornata IX. Novella y. E vattene nella cafa della paglia, ch' è il miglier luoge che ci fia, percicche non vil
bazzica mai perfona. Min. "

CHIASAI. Smaller jamani, Luopie contrade, salle quali abirano le mererici, come era in Firence il Ciaglo del Busi, che era dove ora è il·Literto movo, dirimpetto all' offeria della Malvagia. E perebè in tali luopii ula di Iare iracallo e rumore dilonefto il qui losfe è, che Chiafio è Bondello fi, ptende ancora per Tunnule dijonidate, i aglietne è lafievo.

E si conserma dallo invio, che sa Antonio Panormita al suo libro Ermafredito, che gli insegna la strada, che ha da fare, per andare all' antico Palazzo de' Medici, dedicando il libro a Costmo Padre della Patria. Satv.

Anzi il Panormita lo invia diretta-

mente al Lupanare, così intitolando l'Epigramma : Ad librum , ut Florentinum Inpanar adest . Bi C.

PIU' CATTIVO DI TRE ASSI . Affo fi dice il numero uno de' dadi , che è il minor numero , e per confeguenza nel più e il peggiore che vi fia , tirando tre didi : e da quelto il presente termine fignifica Cattivifimo , che vale Aftutiffimo : ed è lo ftello che Più trifto d'un famielio d' Otto , che pur vuol dire Sagacillimo e che sa il conto suo . Famiglio d' Otto e Uno de' Birri del Magistrato deeli Otto di Balia di Firenze, che è il Magiffrato criminale . E perchè fi fuppone , che costoro sappiano tutte le furberie s però fi d ce : Il sale è piu tristo d' un famiglio d' Otto , per esprimere E uomo fagacissimo . I Greci dissero Cantharo 4-Autror , che quelto Cantaro fu un ofte d' Atene affutiffimo . Afium in antico Latino voleva dire Solo , Senza accompagnatura ; onde chi cantava fenza firunento, che l'accompagnaffe, fi diceva , coltui Canere afia voce . Di qui può elfere venuta la voce Afso e Reftare in afio , cioe effer tasciato solo ; sebbene altri gli affegnano altra origine : oppure da Asino, che cosi chiamavano ne' dadi L'unità i Greci, dicendola Onos.
Il nostro proverbio: O asso O sei i Greci dicevano , O diciotto O tre . O tre fei , O tre affi . Vedi Giulio Polluce libr. tx. al cap. di giuochi fanciulleschi, e de' trattenimenti degli antichi. Min.

Dannofi canes , in Latino Gll affi .

PAZZO CITTADINO. Questo epiteto si suoi dare a coloro, che sanno tutte le sor cose a caso, e senza considerazione: ed è lo stesso che dire un Cervellaccio. Min.

. SHANDI . Shandare , Disfar le bande .

TRUCCHI VIA. Se ne vodé e. E' modo bilo , cavar o foré dalla pardo Zernet, Tedecta, proférira da' Lanzi, quando colic loro albande fano allocanare il popolo : o forie dal giucco del trucco, che fi dice Truccer o Trucciera la pale la, quando cogliendola con un' altra palla, fi mando via dal luogo, dove era, dal frequentativo Latino Trufare, vidano de Cavillo. 8 fin.

TOCCO. Col primo o largo, Specie di c. vs. berrettone, che anticamente usava in Fi- 57.80. renze in vece di cappello. Varchi Storie libr. XI. Colle calze soppannate di teletta bianca, e le berrette ovvero tocchi

di color rofis. Min.

SOLLENATE L'ANCIEL All'ati i fiandà, coò Rizzatol da fidere; che Anadisiamo quella Parte del copo, che e
diciamo quella Parte del copo, che e
che vool dire Gometo: e fi piglia per
Copi forat di prigatura , como lo motira
i i nome della Città d'Anena , coi
detta di gomito, che fa quivi ii fipiaggia. Plinto lib III. co. 13, In ifform
et in 16 Referenti for en chiefe. Dance ,
ii in 6 Referenti for en chiefe. Dance ,
ii in 6 Referenti for en chiefe. Dance .

Inferuo Canto XXXIV.

Quando ni fimmo la , dove la cofcia
Si volge appunto ful großo dell' anche. E
ul Grando en el vi Zoppo, che abbia
manamento nell' anca. V. fotto Cant.
XI. St. 40. E' il Latino Coxendiere. Mina
CAPTOMBOLO. E quando uno, pofando il capo in terra, volta fopr' a
quello turta la vira. V. fotto Cant. VII.

Sc. 10. Min.

O RE CUI SPLENDE IN MANO IL
GRAN FORCONE. Fingono, che Nettunno Re del Mare, Fratello di Plutone,
un in vece di feettro una forca con tre
punne, e però detta Tridatte, la quale
in realtà è una fiocina da pelestori, Lation Fuffina: e Plutone un Bediente, colo
Forca con der punte: e questo è il gran
freene. Min.

IL CAPPELLO SPEZIALE . E' uno Speziale in Firenze , che fa per infegna un Cappello . Min.

La bottega, ov'era l'infegna del Cappello, è quella, che è posta nel Corso degli Adimari (oggi via de' Calzaiuoli) fulla cantonata, dirimpetto al viuzzo, che mette nell'offeria del Porco. Bisc.

PEDIGNONE. Enflagione, che viene ne' piedi e nelle mani per caufa del freddo. Latino Pernio. V. lopra Cant. 111. St. 6. Min.

LO VUOL PAGARE IN SUL TAPPETO .

La vuol pagare per via di Carte, con tutre le foleminta; cioè Non vindi pagare,
fe non se gli mandano i birri a gravarlo o
a catturarlo: e pero dice, che Baldone

E dissegli: Va' via bestia incantata, Com' entra coll'assedio il dare e avere? Segua l'altro, che vien della pancata. Rizzato Barbariccia da sedere, Si china, e mentre abbassa giù la chioma, Alza le groppe, e mostra il Bel di Roma.

- 85. Poi s' intirizza, e dice în rauco fuono: Se non fi leva dalle (quadre il capo, Quale è Baldone, e non fi dà nel buono, Mai fi verrà di tal negozio a capo: Dove, fe manca lui, quanti vi fono, Restati come mosche senza capo, Appoco appoco, a truppe, e alla sfilata Partendo, in breve distaran l' armata.
- 86. Circa il pigliarlo, s' io non l' ho, gli è fallo:
  Facciam conto, che in branco alla paflura
  Un toro fia coftui o un cavallo:
  Tiriamgli addoffo qualche accappiatura,
  Legata innanzi a un bel mazzacavallo,
  Collocato in caftel preffo alle mura,
  Ond' ei fi levi un tratto all' aria, e poi
  Si tiri dentro, e dovo piace a noi.
- 87. Buono, rifipofe il Re, non mi difpiace;
  Ma il Cancellier di fubito riprefe:
  Sia detto, o Senator, con voltra pace,
  Tant' oltre il poter nostro non s' effefe:
  Il tutto faria nullo, e fi foggiace
  Ad effer condennati nelle spefe:
  Ed io farei filimato anc'un Marforio,
  A accondenire a un atto perentorio.
- 88. Perchè fempre de jure pria fi cita
  L'altra parte a dedur la fua ragione:
  Poi s'ella è in mora, viensi a un' inibita,
  E non giovando, alla comminazione,
  Ttt:

Che

che vedremo fotto Cant. VIII. St. 72. B. Mio danno, che vedremo Cant. X. St. 49. Min.

ACCAPPIATURA. Una Fune accomodata, e fattovi un cappio con un modo, che feorra, il qual nodo fi dice Cappio feorfoio Min.

MAZZACAVALLO . E' un Corrente o Pertica grofsa , congegnata per traverfo , e come posta a eavallo sopra un legno ritto, la quale s' alza da una parte, con tirare a basso la parte opossta. E questo ordingo e usato assai ne piani di firenze, per cavar l'acqua da pozzi . I Latini lo dissero Tollenonem, a tellendo, che è forse fimile a quella macchina, della quale fi servivano i nostri antichi a scagliar pietre , chiamata Mangano . Livio dice : In ariete tollenonibus libramenta plumbi aut faxurum, flipitefre vobuitos incuriebant . Questa macchina militare vien descritta da Vegerio così : Tolleno dicitur , quoties una trabi in ter-ram praalte defigitur , eui in summo vertice alia transversa trabs tongior . dimenfa medietate , connectitur , eo libramento , ut fi unum caput deprefieris , alind erigatur . L' antico volgafizzamento Altaleno e detto , quando una trave alta fi fices in terra , alla onale nel capo di fopra una altra trave più lunza, per lo traver-fo e nel mezzo mijurata, fi commette in tal modo , che fe t' uno espo fi china , l' altro in alto fi leva . Da questa yoce Altaleno ( Latino Tolleno ) fi dice P Altalena , giuoco , che i ragazzi fanno con due travi incrociate , e bilicate l' una fopr' all' altra a foggia di mazzaca-allo . V. fopra Cant. If. St. 48. Matrio Frangefi contro alle Shirrettate dice : Ma chi trovasse il modo a bilicallo ,

Ma chi trovasse il modo a bilicallo , Sarebbe un schisanoia , e saria bene Un contrappeso d' un mazzatavallo .

Min.

SIA DETTO CON VOSTRA PACE. Perdonatemi, 1º io v' offendo in dielo. Non vi adirate, non vi offendre; 1º io lo dieo. Frafe de' Latini: Pace tua boc dieans. Nell'epigramua di Quinto Catulo:

Pace mibi liceat , Carleffes , direre weffra, Mortalis vifus pulerior efse Leo , che Annibal Caro , nel primo Sonetto delle sue Rime , volto : Volfimi, e 'ncontra a lei mi parve ofcuro, C. VI. Santi Rumi del ciel, con vostra pace s T.86. L' oriente, ebe dianzi era si bello. Min.

CONDANNATI NELLE SPEEL. CONDANNATI NELLE SPEEL. COLO BUTEN LE la faira et il denaro, Latino Oleum et Operam perdere. Na propiamente Efeir condamanto nelle jiejde vuol dire, quando uno per aver litigato una coda inguita, e dal giudice condamanto a rifar tutte le feie all' avveranio: e pero quello fannellere dice, per effere inguinto, e da ofjere condamato a sulfa feife. Min.

SAREI STIMATO UN MARFORIO . Sarei filmato un uomo fenza fentimento o giudizio, come è la fiatua di Matforio in Roma . Min.

ATTO FRUSTRATORIO . Alto vano e fatto fenza proposito. E questo termine, come tunti gli altri delle seguenti sinage 88, e 89, sono termini curiali , che venendo dal Latino, e de siendo praticati in tutti i tribunali d'Iralia , non dubito, che faranno ioresi da ognuno i pero ne tralactio a friggazione. Mm.

Non offante, che i termini della Curia fiano praticati nel medefino modo in tutt' i tribunali d' Italia, non fono però intefi da ognuno i onde non farà affatto inttile l'aggiungerne qualche brere (piegazione e Deco dunque.<sup>2</sup>

S'alla d' la MORA. Efere in mos o Cader in mera, vool dire Efere incopfe mella pren a patreziale del contrato copfe mella pren a patreziale del contrato en celebrate fave le parti, per avere indugiato a foddiriare all'oblicazione concomenta fia qualte. V. g. fa ciunto tralaficia di prepare due annate di canone di 
un livello, a llora incorre nella mora a, 
cicio nella pena della caducità. Si dice
pol Turgar la mora ; quando la legge

c. vi concede al delinquente qualch' altro temsr.88. po ( che togliono effere due mefi ) a poter pagare , dopo la notificazione , da larfi dal creditore . Billo.

larsi dal creditore - Bisc.

INIBTA . Si dice Inibita , Inibizione ,
e Inibitoria : e cio significa Probizione o

Comandamento del Gindice d' aftenersi da uno o più atti . Bilc. COMMINAZIONE . E Minaccia , cioè l' Avresso della pena , che sara data al

trafgrefore: la qual Minaccia suo andare unita coll' Imbitoria . Bitc. CHE IN PENA CASCHI DELLE FORCHE

A VITA. Scherza I Autora al luo folito, facendo la pena della forca della medefima specie, che quando e rigorosa nel sommo grado, s' estende a quanto dura la vita del condannato : laddove la forca ha fempre per termine la medifima vita . Eife.

INNOVA LA LESTONE . Forse ha da dire interna la lesson , tone è , quando uno si scote gravato , v. g. in un contratto di compra , ove abbia pagaro moito più del dovere la cosa comprata, altora interna la sessione cico Domanda, the gli si na l'activi idi più , to gli aborjaro , perche gli e stata intra quella lesson ; con quel presimizio. è Bisc.

A FAR CAUSA PENDENTE UN ATTEN-TATO. Vuol dire A fare un attentato, mentre pende, cioc non è ancera desfa la lite. E parimente (cherza tulla voce Pendente, che è allusiva all' Impiccate. Bic.

- 90. E poich' ha fatte riverenze in chiocca,
  Co' (tiou piè lindi a pianta di pattona,
  Si foffia il nafo, e [pazzafi la bocca,
  E posta in equilibro la persona,
  Come quel, che fi pensa dare in brocca,
  Tutto strontato dice; Alta Corona,
  Circa l' ordingo, pur si metta in opra;
  Perch' io concorro, e affermo quanto sopra;
- 91. Ma in vece di quel cappio da beltrefea ,
  Ch' è il toffico de l'adri , fi provvegga
  Una bilancia o rete per la pefea ,
  Con una lunga fune , che la regga :
  E perche l' fatto meglio ci ricfea ,
  Si tinga tutta , acciocché non fi vegga :
  E in terra , quanto ell' apre , ivi fi fipanda ,
  Fino che l' porco vengane alla ghianda .
- 92. Perchè, s'e muovon l'armi, di ragione, Se dal capo l'efercito è condotto, Innanzi a tutti marcerà Baldone: E quand'ei giunga, ed ha la rete fotto, Fate, che lelle allor sien più persone A farla tirar su coll'avannotto,

Ope

Operando in maniera, ch' egli infacchi In luogo, ove si vede il Sole a scacchi.

- 93. Questo dice Platone, ha più difegno;
  Ma il Cancellier di muovo s' attraversa,
  Con dire: O laccio o rete abbia quel legno,
  E tutta sava, O idem per diversa;
  Perché manco il Capolla a questo segno
  Concede il mosellar la parte avversa;
  Se poi comandi, anch' io non me ne parto,
  Lodando il suspendarur collo squarto.
- 94- Quì, dice il Re, fi dà fempre in budella, Sieche mi cafcan le braccia e l'ovaia; Mentre coftui a ogni cofa appella, E co' fuor punti mena il can per l'aia: Gli ha fempre più ritorre, che faftella; Ma e' non lo crede, s' ei non va a Legania; Ortà dite coftà voi; Cappelluccio: Ed e if rizza, e cava il cappuccio.

Il tezo diavolo, che è Colcabrina, dopo aver fatta rivernza a Re, ed una mano di ímorfie, come fanno certi erra accuratio 7 mm chec. Come fanno certi erra accuratio 7 mm chec. Come de despose 7 cm. de la come de la come fatta de la come fatta de la come fatta de la come fatta de la come fatta de la come fatta de la come fatta de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de

Una rete a vitancia per la pejca . Si tinga , il tutto , ec. Finche'l porco poi wengane alla ghian-

da.

Fate , che leste allor sian le persone .

In suoco, ove si vvessa il Sole a scacchi.

Lodando un suspendatur collo squarto.

Sicche le braccia cascamii e l'ovaia.

IN CHOCCA. In quantica grande, In

abbondanza, In copia, Un diluvio di riterenze. Min. Credo, che la voce Chiecca venga da Chieccare, che è propriamente Percustere altrus con ispessi color di masmo o altro; on. c. vi. de re vi.ne il tuono chiacch chiacch , oves 7.90. vero ciacch crarch, che in un sonetto bernetto di non to chi, tu così adoprato; E delle distribute il cicche ciacche.

nelto di non io chi, in cion adoptato, il Editi dipplime il ciute icaretta il Editi dipplime il ciute icaretta il Editi dipplime il ciute icaretta il Editiona. Il Barchic nell' ciigite vi e inclusi in un ecro modo la rrequesta e moliplicità, ficcome sollo ichiadiggiare e collo ciucecure il prastica giare e collo ciucecure il prastica para collo ciudecare il prastica para collo ciucecure il prastica di propositi di considerata il considerata di propositi di considerata il considerata do poli dice In chorca, s'i intende di sca A manira dille chorcle, cice lo quanrità, In absolutaza, il Il Barchiello il Cicorbe chiamo Ciurca, diccedo al M. Rocicorde chiamo Ciurca, diccedo al M. Ro-

Rofel, su tocchrai dimolte ciente. Bisc. Co. 5001 PE LINDI A FIANTA DI PATTONA. Pattona, specie di Pane, fatto di faina di cafiagne, che per estere per lo più di figura lunga, s'assomiglia a un piede maliatto d'un uomo. Fa-

c. vt. miano Strada , Prolufione Plautina pri-51.90 ma , dice : Qui enim petilus funt planis ploti vocantur : ficche Piede di pattona fi puo dire Plotus, dalla voce Latina Plantus, che fignifica lo fiello : e quelta dal Greco \*Adrus , Lato , Largo ; donde noi a tali ucmini, che anno i piedi malfatti, diciamo Piloti. V. fopra Cant. tv ... St. tr. Il Franceie d'ce Patte , lo Spar gnuolo Pata la pianta del pie di bue , gatto, oca, e fimili, dal Greco maray, che vuol dire Battere col pie , Calpeftare Calcare : e Patan fimilmente in itpagnuolo, e il Contadino, che porta le scarpe grandi e grosse e rozzamente fatte . Potrebhe anche effer detra Pattona , in un certo modo quafi Paftona , cioè Pastaccia , Pafta grofia ; perché é quella a similitudine d' un Pattume grofiolano . e malfatto . Patrume diffe Ser Brunetto nel Pata/fio quello , che oggi dich'amo Pacciume ; cioe Spazzatura e Mescarlio di cose fracide: e cio pure, credo io , dal Greco marur , Calpeflare : El il pattume vien rammuricando :

El il pattume uire simumoizando ; il che ha quatrie fini l'indine control. Il che ha quatrie fini l'indine control. Ostrera, perche fi fazirici il ventre lungi dittà fireda comunite, che districti il ventre lungi dittà fireda comunite, che districti anno comunite, che districti anno comunite, che districti anno comunite, che districti anno comunitati di control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control co

"Filippo Sgruttendio, Sonetto III. della Corda 1. della fua Tiorba a Taccone, lodando le bellezze della fua donna, dice del piede:

No prede chiatto ha dinto a lo scarpone, Che camminanno piglia mezza via . che è lo stesso che Prede a pianta di pattona . Piloto poi non significa Uomo co piedi malfatti; ma vuol dire un Uomo metanfo balardo, e det fila quafi immabite e fenza far nulla; ficcome il Piloto della Nave, che fe ne fia fermo ad offervar la butofa si lande, 'ancorche egli opeti allaifi mo, facendo bene il minifierio fuo, 'rafiembra per altro una perfona inutile, e che non faccia niente. Bife.

SI SOFIA IL NASO, E SPAZZASI LA BOCCA: EPOPTA il nafe, e fi just a, e calda lingua fi netta i denii , che iono quei letti , che immo molti crattori , come calla lingua fi netta i denii , che income calla lingua fi netta i denii po aver diimearo in qui e in la ii come fi po fermari in pofitura intirizzato , come ha detto nell' Ottava antecedente; che fiono tutte fimorie , che diretta in tindione di fe fletio : ed il Poeta lo tecca col verio he figure di cele filo tecca col verio he filo tecca col verio

ca col verso che segue, dicendo:
Come quel, che si pensa dare in broccache vuol dire, Stima di ante trovata
l'invenzione buona, e d'avere imbroccato, cioc dato nel segue.
Min.
Spazzassi sa beca vuol dire Nettarsi

col fazzoletto la bocca . Salv.

TUTTO SPRONTATO : Arditamente ,
Sfacciatamente . Il Fraozefe fimilmeote
Effonte . M'n.

BERTESCA . Si dice anche Bertrefea o Belerefea : ed e una Specie di cateratta ; ebe s' alza , e s' abbafia : e ferve per riparo di guerra in fulle torri e in-fulle mura fra un merlo e l' altro : e così fi dice ogni luoga, fopr' al quale fi falga con pericolo di precipizio Di qui viene il verbo Bertefcare o Bertrefcare, ufato da molti per intendere Armeggiare o Affaticarsi intorno a un lavoro, e non trovar la via a farlo. Qui per Bertejca intende la Forca , per similirudine delle Berrefebe , le quali erano edifizi di legname, the fi ponevano in alto. Giovanol Villani libr. 1x. 144. Perche il porte era tutto impalizzato e incatenato , e di foora di erof e leename imbertefcato . Quefte berteiche o torri di legname, alzate fulle mura , dovevano fervire tra l' altre cofe a gettar piette ; onde forfe è la parola Pertreebos , che fignifica preffo gli Spagnuoli Munizioni e ripari da guerra , cioe le noftre Bertefebe , detta forfe così da Echar las pedras, da Trar le pietre. Min. BILANCIA. Specie di rese da pescare, detta così, per esser a soggia di bilan-

cia, ftrumenco, col quale si pefa la ro-

SI TIMGA TUTTA, ACCIOCCEN NON
SI VISGGA. E COlume di tinggere le feti
da pigliare gli uccelli, o di color verde o teuro, il guale fi ac oli mallo delenti all' eba o alla terra : e coni inganare i medemi accelli. Ma qui l' Autore (cherrando al folito, vuole, che la
cer da pigliar Baldone fia tina d' un
colore ; che la renda invifibite, acciocione : Byf. and derero fensa avvedirfene : Byf.

QUANT' ELLA APRE . Cioè Quant' el-

FINO CHE 'L PORCO VENGANE ALLA GHIANDA - Fino a the vunga a dare mila trappola. Si cali al zimbello . E s'intende Fino a the Baldone , andando alla volta di Malmantile , dia mella rete findderta . Min.

SIENO LESTE. Sebbene Lefto vnol dire Agile ( V. fopra Cant. L. St. 22.) zuzcavia Star lefto vuol dire Star prento al-P ordine o preparato. Min.

II. LUGOO, OVE SI VEDE IL. SOLE A SCACCHI. CIGO ÎIA prijone, perchê le fineftre ferrate della prijone, pattendo vi raggi del Sole, fanno la figura dello feacchiere, nel lugor dove termina il loro shattimento o ombra del ferri. To delle prigioni, fi formo il verbo «ferrittirar» il sutto dal Boccacio Novella 8; Ta m bai segratifiato il reser qui, sara ribba », cico imprijonare col luco-

no della tua ribrea, come oggi direm- c. vr. mo: e da Brunetto nel Patatho cap. 1. 57.91-Egli è un gebo, e fu aggracigliato.

e quivi fotto :
Al pafio a Malamocco aggratigliato .

Min.
Nella Compagnia del Mantellaccio un debitore, che aveva trovato uo ripiego per non effer moleftato, dice così di quella fua invenzione:

..... Egli e stato una rete : { cioè una trappola , un ribobolo , un rigiro , una frode }

lo fo per non pagare i creditori , E per fuggire il bel Sole feaccato ;

Cb' a cio pensando , par cb' io m' addolori . Bisc.

E TUTTA FAVA . Tutta è una flefia cela. I Latioi differo : Sol eft Apollo , C' ipje Apollo Sol . Dice il Cornazzano , Novella 11. che fu una Signora , la quale volendo ripreodere copertamente il marito, perche lasciando lei, andava dalle meretrici, gli sece un lautissimo definare, dove ogni vivanda era condidennare, dove ogni vivanda era condi-ta e ripiena di fave, con diveri firava-ganti, ma delicati fapori. Il marito le domandava: Che eofa è queffa è ed ella ripendeva: Fava. E queff aira i Fa-va. In fomma gli dific in ultimo: Signor marito , fiegliete quanto volete , perche tutta è fava . Onde egli intefa l'arguta e faceta tiprenfione della moglie . mnto vita, conoícendo, che da una donna all' altra non puo effer' altra differenza, che quella, che nasce da un soverchie sfrenato appetito . E di qui poi venne il dettato E tutta fava, che fignifica E' tutt' una , e come Idem per diversa . Min-

PERCHE MANCO. Dovrebbe dire Perche ne manco, o ne anco, Latino Ne quidene; ma l'idiotismo del parlat familiare lo permette. Bisc.

IL CIPOLLA. A MUORE note, che la feritto in criminale. Il Cancelliere in sponde a Plurone, che febbehe quivi gestuffe qui ragione revile, e, d'actende de reminale!; tuttavia gli Autori criminali non approvano quell' querzaione. Ma in ultimo fi rimette, dicendo; Sr ru le contagli ; he mo les cile; replicare, e concerno, quand' authe in lo volessi far imperior, quand' authe in lo volessi far imperior quand' authe in lo volessi far imperior quand' authe in lo volessi far imperior quand' authe in lo volessi far imperior quand' authe in lo volessi far imperior quand' authe in lo volessi far imperior quand' authe in lo volessi far imperior quand' authe in lo volessi far imperior quand' authe in lo volessi far imperior quand' authe in lo volessi far imperior quand' authe in lo volessi far imperior quantità della contagnitation della contagnitation della contagnitation della contagnitation della contagnitation della contagnitation della contagnitation della contagnitation della contagnitation della contagnitation della contagnitation della contagnitation della contagnitation della contagnitation della contagnitation della contagnitation della contagnitation della contagnitation della contagnitation della contagnitation della contagnitation della contagnitation della contagnitation della contagnitation della contagnitation della contagnitation della contagnitation della contagnitation della contagnitation della contagnitation della contagnitation della contagnitation della contagnitation della contagnitation della contagnitation della contagnitation della contagnitation della contagnitation della contagnitation della contagnitation della contagnitation della contagnitation della contagnitation della contagnitation della contagnitation della contagnitation della contagnitation della contagnitation della contagnitation della contagnitation della contagnitation della contagnitation della contagnitation della contagnitation della contagnitation della contagnitation della contagnitation della contagnitation della contagnitat

C. VI. piccare e fquartare ; che questo Intende 8T.94. Sufpendatur collo fquarto . Min.

SI DA SEMPRÉ IN BUDELLA. Non fi concluide mai cof di isono. Quello proverbio fi dice copertamente: Far come it can dei pedecciaio: e s'intende Dave it in budella, che esprime Difererre afiai, e concluider poco: ed e lo stesso che tri st trippa, jin centi, ec.

Perche tanto è dire Dare in budelle, che Dare in rippa; di qui è che il proverbio viene dall' apprettare spesso di mensa una medesima vivanda, e quelta viissima, quasi sono le budella (che si dicono altrimenti il lampredato o, dalla fimilitudine della lampreda p e la Trippa o Ventre delle bestie grosse. Bisse.

o Fraire delte bette genet. 1970.

\*\*MI CASCAN EL BRACCIÑ E 170 COLAfaer il cuere, le bractià, le brache, le
fagte il cuere, le bractià, le brache, le
fagte, il fast, e da molt il vousa, per
intendere coperamente i reflició ;
e turdi anno lo fledo fighicato di Praderfi d'ammo. E qui scoppisadone due
coc le bractia e l'ovusa, ejrojime Perderfi d'atmo el considera de l'ovusa, ejrojime Perderfi d'atto d'ammo. Latino Ossaria,
consen, degli attoit d'ammo cedati e occiti i loro utilicoli. \*\*Autoria consente delle
consen, degli attoit d'ammo cedati e occiti i loro utilicoli. \*\*Autoria consentatione delle
consentatione delle consentatione delle
consentatione delle consentatione delle
consentatione delle consentatione delle
consentatione delle consentatione delle
consentatione delle consentatione delle
consentatione delle consentatione delle
consentatione delle consentatione delle
consentatione delle consentatione delle
consentatione delle
consentatione delle
consentatione delle
consentatione delle
consentatione delle
consentatione delle
consentatione delle
consentatione delle
consentatione delle
consentatione delle
consentatione delle
consentatione delle
consentatione delle
consentatione delle
consentatione delle
consentatione delle
consentatione delle
consentatione delle
consentatione delle
consentatione delle
consentatione delle
consentatione delle
consentatione delle
consentatione delle
consentatione delle
consentatione delle
consentatione delle
consentatione delle
consentatione delle
consentatione delle
consentatione delle
consentatione delle
consentatione delle
consentatione delle
consentatione delle
consentatione delle
consentatione delle
consentatione delle
consentatione delle
consentatione delle
consentatione delle
consentatione delle
consentatione delle
consentatione delle
consentatione delle
consentatione delle
consentatione delle
consentatione delle
consentatione delle
consentatione delle
consentatione delle
consentatione delle
consentatione delle
consentatione delle
consentatione delle
consentat

Manaret tales . Salv.

A OGNI COSA APPELLA. Non c'è cofa, che flia a fuo modo. Dà difficultà a ogni rofa. A ogni cofa ha che dire, e non fe ne Ha, e non fe n' acquieta: detto dall' Appellarfi, termine legale. Min-

E CO SUOI PUNTI MENA IL CAN PER L'ALA CO fissi punti legali , e colle deficialis, che oppone, manda in lungo le cofe, fenza souvire a conclujona alungo le cofe, fenza souvire a conclujona alungo de come de l'aluno Area : e vuoi dice quel Pezzo di terra fijananta, el accomodata per battervoi, e mandarui sopra il tramo el biside. Milo titramo el biside.

Il proverbio dice : L' aia non è luogo per cani da cascia . Voce antica nel Vocabolario . Dilaiare . Differire . dal Francefe Delayer, e questa fatta dal Latino, Dilatare. Salv. HA PIU RITORTE CHE FASTELLA. H4

MA PIU RITORTE CHE PATTELLA. Ha pin ripicpiè e compenfi, che non fosso gli attifanti , che fuccelone , ovvero Egle rrova fubbis ripara a ogni actessa e Rivora di diction quei Legama , fatti di viatiglie di alberi , co 'quali fi legamo i fafti di legam e di fitno, o d' altro, cletti Ritorte; perche quella viniciglia fi attorce, per renche quella viniciglia fi attorce, per ren-

derla maneggiab le e flessibile , a fine d' adattarla a legare . Dante Inserno Cant. xix.

Che spezzate averian sitorte e ftrambe .

Min.

El NON LO CREDE . Queflo termine fignifica : To mon n vassi consender : En fidica Non refle al Santo, fi mas fa mi-ratal); cinc Non crede d'aver a ejer que consende : cinc Non crede d'aver a ejer que consende : cinc Non crede d'aver a ejer que consende : cinc Non crede d'aver a ejer que consende : cinc not en fermant consende : cinc aver per ejeriment para o balisoner : V. citot Cant. XI. consende : V. citot Cant. XI. consende : V. citot Cant. XI. consende : V. citot Cant. XI. consende : C. Cant. XI. consende : V. citot Cant. XI. consende : V. citot Cant. XI. consende : V. citot Cant. XI. consende : V. citot Cant. XI. consende : V. citot Cant. XI. consende : V. citot Cant. XI. consende : V. citot Cant. XI. consende : V. citot Cant. XI. consende : V. citot Cant. XI. consende : V. citot Cant. XI. consende : V. citot Cant. XI. consende : V. citot Cant. XI. consende : V. citot Cant. XII.  consende : V. citot Cant. XIII. consende : V. citot Cant. XIII. consende : V. citot Cant

CAPPUCCIO . Il Varchi Storia Fiorentina libr. IX. pag. 265. dice , Il cappue-, cio lia tre parti : il Maczocchio . il " quale è un cerchio di borra , coperto " di panno , che gira e fascia intorno p intorno la tella e di fopra, foppanna-" to dentro di roveicio, cuopre tutto il , capo : la Foggia e quella , che pen-", dendo in fulla fpalla , difende tutta n la guancia finistra : il Becchetto è una n firicia doppia del medefimo panno , che va infino in terra , e fi ripiega , in fulla spalla deftra , e bene spello , s' avvoige al collo , e da coloro , che y voglion effer più deftri e più fpediti, p intorno alla telta , cc. E quefto e il cappuccio, che gia portavano le persone civili , e del quale parla il Poeta . V. fopra Cant. IV. St. 7. alla voce Mazzorchio . Min.

95. E disse : Io dico che direi , o Sire , Poichè da te ch' io dica mi vien detto ; Ma dir non oso, ch' io non ho che dire, Se non dir quanto quì quest' altro ha detto; Perch' ei l' ha detto con sì terso dire, Ch' io sto per dir, che mai s' ud) tal detto: Però dico, ch' a dir non mi dà il cuore, E lassico dire a un altro dictore.

Cappelluccio, che è il quarto dixenlo, jatre fue cirimonie, fa un discorio fenza conchinône, come fi vede nella fonza conchinône, come fi vede nella propositione di consideratione di propositione di consideratione di frigizzatione, na folo rifelficone al granioto ed ingegnofo artificio del Poeta. Simile a queda maniera, di replicare più votte le medefime parole, e quella, che fi legge in Omero, libr. IX.

la, the fi legge in Omero, libr. IX.
dei! lisde, ove dice:
O'u yel ris viou allos augurora rolle
voicus.
O'ur 'rel' vieu.
Che is S lyini traduffe:

Che nius altro proferà penfeta Miglior di quella, ch' io mi penfo, ec. E Dauce Inferno Canto XIII. difie : P' credo, ch' ci credette, ch' io credette, ch' io credette, chantonio Ahmanni nella Commedia della Convertione di Santa Maria Maddalena, atto II. Sa la feguente Ottava.

Sai, the 'I ferroite i fervo del fervente: C. VI.

Che fi fa fervo thi 'I fervito piglia: ST.95.

Tenga il fervito, e non chi ferve, 4

mutte:

Ne ferre bin chi troppo fi configlia .
L'anima genrojo e i non prudente
Si dona a molti, e da nefini ma' piglia:
E latto il fine fereir, pata di profite, ze, g
Che poco più lotto ; parlando Santa Maria Maddalena:

a manoantena:
Se non puis puis voler, che io mi voglia,
Del mis proprio voler curvien dolermi,
Che d'ong 'attro voler mipriva spoglia,
E tiemmi l' alma 'affitita e' membri
instrui.
O voluntaria pena, o dolce doglia,
Che piati, e mai min pori ai dipiatermi.
Ne' neulpo Amer, sie me, ma fato e, ma fato

- 96. Anch' io I' ho detto, che tu fei un buffone,
  Rilponde il Re: e intanto Libicocco
  Tagliare ad Arno I' argine propone,
  Acciò nel campo l' acqua abbia lo sbocco.
  E come vuo [ rifponde allor Plutone ]
  Mandar Arno all' insò, vifo di fciocco ?
  E poi dal fiume d' Arno a Malmantile
  V' è un ghiandellino; dica Baciapile.
- 97. Questo, che sa il baséo, ma è tristo e accorto a E perch' egli è auditor d'ipocrissa, Veste cilizio, e con un vilo smotto Canta sempre laldotti per la via;

V v v s

## MALMANTILE

Risponde a occhi bassi, e collo torto: Fate motto di là in Cancelleria: E quì va in mezzo, bacia terra, e in fine Tornando al luogo, piovon discipline.

- 98. Voltati, dice il Re, spropositato:
  S' alcuna coda qui non hai propossta,
  Come vuoi ru, busaccio, che 'l Senato
  Vada in Cancelleria per la risposta;
  Pur sento, rispond' ei, ch' in Magistrato
  Così dir s' usa: ed io l' ho detto apposta;
  Ma s' io vi scandolezzo, e alcun m' incolpa
  D' errore in questo, io me ne rendo in colpa;
- 99. Non occorre brunir co labbri i faffi,
  Dice Plutone, o flaccia fenza polpe,
  E fare il torcicollo, e ovunque paffi
  Seminar difcipline, e dir ute colpe;
  Ch' io fo, che chi per lepre ti compraffi,
  Avrebbe almen tre quarti della volpe;
  Però va a fiedi, e fegua il Tiritera:
  E quei è affetta. e parla in tal maniera.

c. v.. Piusos riprende Cappellucela e ed in-25,6 ganto II quien diavolo , che è Libicoccos de la companio de la companio de la comsona la companio de la companio de la comcoma langolibile ; onde Piusos ordina al felto diavolo , che è Baciapile , il el companio de la companio de la comcoma la companio de la companio de la comcome loi grida , col deina ; che e lo felio, che non proporre nulla ; però Piucome loi grida , col ordina ; che dica ; de egli " accinge a parlar, che dica ; de gli " accinge a parlar, che dica; de companio de la companio de la comcome loi prendi de la comcome loi prendi de la companio de la companio de la companio de la comcome loi prendi de la comcome la companio de la comcome la comcome la comdi a comcome la companio de la companio de la comcome me la comcome 
524

Tornande al luogo piove difcipline.

BUFFONE. Quel che fignifichi , dicemmo fopra Cant. III. St. 27. è il Latino
Scurra, Min.

UN GHIANDELLINO. Un pero pero. E qui effendo detto ironico, fignifica: E un grande spazio da Arno a Malmantile. Min.

Nell' edizione di Finazo fi legge Centellino, che è "Vicul Jofo di vina: e si l'una; che l'attra voce, che fignifica piece col ad di mi indicatinente, s'inprese col ad di mi indicatinente, s'indicatine di piece di consideratione di che finazioni di cindicatine di che finazioni di ciendo fi motte votte per eprimere una gran dilitanza da un luogo a un altro, p'i esuno fevos, cico lo fipazio della groficaza d'uma fava a, pure per ironia. Bifo.

BASEO - Balordo ; Melenjo ; Simpido ; Bajojo . A quella voce allude la Franzefe Esbabi ; Smarriro, Conjuo ; quali Osafito . E Far il basio vuod dire Finger di mon intendere , o Fingerfi umon fenza giudizio ; dal verbo Bajire , villo lopra Cant. Il. St. 79. E lo fielo che Far la gatta di Mafino , o la gatta morta , vifto fopra Cant. I. St. 19. Min.

ADDITOR D' IPOCRISIA . E un grandissimo ipocrito. La voce sporrito vien dal Greco exerpivious , che fuona Comtraffare : e l'. Ipocrifia fi difinisce Una callida ed aftura palliazione del vizio occulto ; perche Iporrito fi chiama Colsi , che essendo uno scellerato , nondimeno nell' abito , negli atti , e nelle parole mostra d' esser buono , e s' asfatica di parere quel che esti non è : e propriamente Hyporrita fignifica Commediante , Iltrione . S. Ago-fino nel Sermone del Venerdi dopo la Domenica della Quinquagefima . Hypo-erita Graco fermone fimulator interpreta-sur , qui , dum intus malus fit , bonum fe palam oftendit ; bypo enim falfum , criin vero judicium sonat . Nomen autem bypocrita translatum eft a specie corum qui spettaculis telta sacie incedunt , diftinguentes vultum caruleo , niveoque celore , O ceteris pigmentis , babentes simulacra eris lintea gypfata , O vario celore diftineta , nonnunquam colla & manus creta perungentes , ut ad persona colorem pervenirent , O populum , dum in ludis age-rent , fallerent , modo in specie viri , modo in forma femina, O reliquis praftiguis. Il Berni nell' Orlando contra gl' Ipocriti Canto XX. St. 4.

Non ban da far le maschere i Cristiani. Questi sciagurati sono di tre sorte : la prima e di coloro , che fingono nel coetto degli uomini d' effer pienl' di religione , ed internamente sono ateisti : la seconda è di coloro , che sanno del bene, non moffi dalla virtu o dall'amore del bene ; ma per effer creduti buoni : la terza è di coloro , che dimostrano di non effer buoni , perché altri credano , che eglino fien buoni davvero , e -non ipocriti . In questo diavolo fi scorgono tutre tre quelte specie d' ipocriti , che appresso di noi sono lo stesso, che bacchettoni , detto fopra Cant. II. St. I. Dante nell' Inferno Canto XXIII. parlando di loro , dice :

Laggiù trovammo una gente dipinta Che giva attorno aftai con lenti palfi , Piangendo, e nel sembiante stanca e vinta . B qui dice : Vifo smorto , cinè Faccia palleda e scolorita . E dice , che Piorono discipline, per intender uno di tali bac-chettoni falfi, o diciamo ipocrito. E forto nell' Ottava 99. seguente dice : Se- C. VI. minar discipline , che ha lo steflo fenso . ST. 97. B s' usa affai il servirsi di questi due termini , per esprimere : E passato per quefla firada un bacchettone . Veramente que-At tali infami non talciano di valerfi di tutte le forte d'apparenze : ed io ne conosco uno della prima specie d'apocriti, che trovandofi in nna pubblica adunan-24 , in cavarfi il fazzoletto di tasca , lafcio cadere una disciplina a vista d'ognano : ed ettendogli detto , che avvertiffe, che gli era calcato non fo che dalla taíca, egli raccogliendola disfe : Non e mia roba : Non fon cois bueno , che io adopri tali arnefi . Disciplina chiamiamo quella Sferza, che le persone vefar penitenza , cosi detta dall' Ammumire , ovvero Galligare il corpo per renderlo fervo ubbidiente al fuo Signore, e ben disciplinato, cioè inftratto del tuo dovere, che è la fommissione alla ragione . L' uto frequente della disciplina comincio in Tolcana, e fi diffule per tutta Italia , e fi ereffero Compagnie de' Difciplinanti o Battuti l' anno 1260. Sigonius de Regno Italia . Min.

Il citato Berni, colla frase di San Matteo domanda gl' ipocriti : .-In fepoleri dipinti gente morta ;

Sepulcra dealbata , Tages , xixoviaulves , Sepolture intonacate. Salv.

E da vederfi a quello propofito il libro , intitolato Hiftoria flagellantium , ec. fampato in Parigi troo. in ta. fenza nome dell'Autore; ma è opera del Boileau. Bife.

SPROPOSITATO . Uno , che non fa nè dice cofa a proposito . Min. BUACCIO . Ignorantaccio . Che fi dice anche Afinaccio , Caftronaccio , Babbuaffo , Bur di panno . V. fopra Cant. III-St. 49. la voce Arfafatto . I Latini pure avevano diverse voci , che esprimevano quelto ficilo, come fi vede in Plauto Bacchide , Arto s. Sc. 1. dove dice :

Quitumque abique fant , qui fuere , quique fururi funt postbac . Stulti , flolidi , fatni , fungi , bardi , blenni , buccones ,

Solus ergo omnes longe ante co ftultitia, · C' moribus indoctis 2

Newsgap by Lymni I

c. vs. E Terenzio nell' Esucontimorumenon . 5T.99. Atto V. Sc. I. .. in me quidvis barum rerum convenit,

Qua funt dicla in fluitum, c.index, fli-pet, afinus plumbeus. Min. L' HO DETTO APPOSTA . E' que'lo,

che i Latini dicono Ultro, Conjulto, povecto Dedita opera; etce Non per er-VI SCANDOLEZZO : Il verbo Stanfo-

leggo , portato dal Greco al Latino , e dal Latico a noi , ha fignificato d' Infopra Cant. 1. St. 16 e le gli da ancise il fignificato di quelle parole Si ormini tuns feand-ligat te , ecc. come e nel prefente luogo , che prefo in fignificato attivo vuol dire : 5' so ve do occasione di far errore, Se io vi jono cagione d' in-ciampo, Latino Si tibi offensioni sum, offenfionem affero ; per elem.io · lo eredeil fentir poi , the egli da ad ujura , m' ba setto, che aveva di lui. Min.

BRUNIR CO' LABBRE I SASSE. Brunire . parlandofi di materiali fodi , come ferro, offo , oro , at. vuol dire Dare il luftro e pero intende qui Dare il laftro a' faffi co' labbri , baciandog li ípello , atto , che fi la da' Crifliani devoti per tegno d' ne miliazione . Sopra Cant. 11. St. 9. diffe : Dare il luilro a' marmi co ginocchi . Min.

OSSACCIA SENZA POLPE . Carme cattiva ; perche quando fi compra la carne , che fia con molto offo , fi dice : Pa e poeu del buono 1 e da questo dicendofi a uo nomo Ofia fenza carne , s' inten-

de Trillo , Ribaido o Scellerato . Min. FARE IL TOSCICOLLO . E lo fteffo , che Fare il Calistorto , cioe il Bacchettome ; perche coftoro , per dimoftrar pies ta e divozione nell' efferno , torcono il collo verío i' una delle ípalle . Bifr.

CH' 10 SO , CHE CHI PIR LEPER TE COMPRASSI , AVEENSE ALMEN TRE Semplice , troverebbe poi in te tre quarte almeno di maliziofo o furbo . In Latino fi direbbe : Pro fimplici columba , aftuta vulpes . In tutta quefta Ottava narra moire di quelle azioni , che fanno gi' Ipocriti e Bacchettoni falfi . Min-

Io, che fono un infano e ignaro ognora. Perchè laper lupir non voglio o vaglio, Dico, ch' al Duca, perchè a' muri ei mora, Tofto in testa si dia pel meglio un maglio, Finchè lo spirto sporti al foro fora . Dond' ei fa i peti e pute d' oglio e d' aglio; Acciò l' accia full' alpo doppo addoppi La Parca, e il porco colla stoppa stoppi .

Il Tiritera , che è il fettimo diavolo , ST. 100. propone, che fi dia in ful capo a Baldone, e s' ammazzi . Il Poeta lo fa parla-re in bisticcio, a imirazione di Luigi Pulci cel suo Morgante Canto XXIII, St. 47. che dice 1

La cafa cofa parea bretta e brutta , Vinta dal vento e la natta e la notte , Stilla di fielle , ch' a tetto era tutta , Del pane appena ne dette ta' dotte : Pere avea pure , e qualche fratta frutta, E fvina e fvena di botto una botte .

Poscia per pesci lasche prese all' esca, Ma il letto allotta alla feafca fu frefca . v. l. Quell' so , che infano fono. e ignaro, cc. Fu forse nel comporre in bifticcio a. vanti al detto Lu-gi, Luca fuo fratelio a perciocche v' e di tuo una intera Piftola in un Capitolo di 94. verfi .. la quale ha questo titolo: Circe, figlimola del Sole, ad Ulifse . Piftola X. in bificci : e comincia:

Viifit , o lafto ! o duce amore , i'mura Se porce parci qui aemento or monta In Jelva Jaivo a me pin caro cora ...

Ma di tal maniera di comporre ne parlero più larg mente quiv fotto alla vo-

ce Biflicio Bifc.
Dal Latino Mallena, Mar-Mollio Dal Latino Mallena, Marrello grasde di legas, per uso di battere i ecrchi alle botti, o per ammazzare i buo; o per aftri lavori di legazame, ne' quali i richieggono percussioni gagliarde e gravi Min.

SPORTE Sporter a dranger in forrea, come vanasa le groude de terri fuori delle murglie delle cuie i donde Sporti, quelle. Aggiuste, che in fatte dile cafe, fueri del mure maritro, e rette de beccatile, siprogrami e columna: in Littino Miniana, che il Filiandro Sporta pala, delle a Mrine, cre, Qui vinsi direz s'Eugei e ofica uni in spirite. Minperto. Quel Romore, che el il venso feapa de di'umon dalle parte de bafto Latino Tedana. Min.

ASPO. E un Baftoncello, con due traverfe in croce contrappofte è diffante alquanto l'ana dell'eleta, fopra il quale firazuna C. VI. il filo, per ridurlo un matafar; detto dal. 5T. 100. l'Annaspare Naspo, e poi Aspo altri. menti Guidalo, onde Azguindolare. Min.

designer, se'è ve averes , are offendes. Peres, Peres, Series, George offendes, Centre, Peres, Series, George offendes, Centre, Peres, Series, George offendes, 
- 101. Ben tu puzzi di pazzo, ch' è un pezzo,
  Dife Piuton, bettiaccia, per bificcio;
  Perch' io per me non lo ne zaccapezzo
  Quelchè tu vogliz dir nel tuo capriccio;
  Ma non son Re, s' io non te ned wivezzo:
  E perchè tu non temi grattaticcio,
  Mentre fitma non fai delle bravate,
  Quelt' altra volta le faran pecciate.
- 102. Or via feguite. Qu') lo Scamonea
  Si rieza, in viós tutto inlanguinato;
  Perch' ci, ch' è un fafidiolo, appunto avea
  Fatto a' graffi con un, che gli cra allato;
  Però colla bifunta fua giornea,
  La qual traluce come cici ficiliato;
  Sicch' ella un Argo par, fatto alla macchia;
  Si netta, al Re s' inchina, e così gracchia:
- Perchè s' ei vuol sturbar la nostra pratica,

.

Fa male i conti, e colla sua aritmetica Nel zero l'ho fra l'una e l'altra natica; Poiché se un bacchio il capo a lui solletica, Sbrattar l'armata non sarà in gramatica, Che tutta a brache piene, ancorchè stitica, Tremando andranne come parallicia.

104. Olà, dove siam noi? (dice Plutone)

E che à, scorrettaccio, ch' io ti zombo:
Darò ben' io sul capo a te il forcone,
Sicche alle flelle n' anderà il rimbombo:
Guarda quel che tu d'', porco barone,
E va più lesto, e col calzar del piombo:
Stà 'me' termini, e parla con giudizio,
Che per mia se ti privo dell' usico.

c. vt. Plutone, dopo aver riperfo il Trito-\$7. tot. 7a, comands, che dita Semonea si tavo diavolo, il quale dà anch' egli un configlio ipropofizzo, e com pacio ipporche; onde Plutone lo igrida, minacciandolo di levargili til dipin ti l'emberia ', fe egli non e' avveza 'a pathar con terraisno nefli e riferento.

v. l. Tal ch' io per me non fo , ec.

Perch' ei , ch' e un fastidiofo , quivi

avea

Che poi traince qu'al cielo fiellato .

In sin ß of Ballan figure e ferenties. Ever for mich econ ; che i Gred dicono explyzent : et e., quando ß dicono explyzent : et e., quando ß dicono explyzent : et e., quando ß dicono explyzent : et e., quando ß dicono due periode, che nano lo fietfo poco differente fastout; et alerte fignishen exploration 
più firetta, o intera, o dimezzara fi profieriva. Fra Guittone d' Arezzo, nella Raccotta de' Poeti antichi di Monfagnore, Aliacci, tutta ena Cappone va refiendo di quefte allufioni di parole: ed è quella, che fi trova a carte 385, nella literara o conclutione della qual Canzone dice così:

Movi canzone adesia,

E vianne a Rezzo ad esta,
Da cui ev espa, o al bo,
Se 'n alcun ben mi do,
E di', che presso so,
Se yad da ternar so.

Addin in primo tumpo vale. Ad base infam brain, fectore, defice vale. Ad best lightm rempus in cil fecondro lango. Ad best lightm rempus in cil fecondro lango. Ad iffam valed sire. Ad fira mos damas, ad lei. Il primo Ed los vale Et bales: il fecondro, Sus, ovand dire Sans, verbos il fecondro, Sus, nome. Ne fono efempi in Bindo Bonichi, ed in Francesco da Barberino. Miss. "Si-trovana hancros efempi del briticcio "Si-trovana hancros efempi del briticcio

appleife agli antichi Greci. Ne' Silli di Timone, in un verie contro Platone, ri riportato da Enrigo Stefano nella Pecfa Filofofica, e dal Cafaubono nel libr. ti. cap.; della Satira Romana fi lerge: Ωt ανίπλαστι Πλάτων, πιπλασμίνα "Σαύματα ιδιάις:

E in

E in queft' altro pure contro Cleante

...... ixius pikes Aenes , Thue Атохнов. Il Varchi nell' Ercolano facendofi fare

questa domanda " Che cofa è scrivere », in bisticci ? risponde " Leggere quel-" la stanza , ch' è nel Morgante , la " quale comincia .

" La cafa cofa parea bretta e brutta , " o tutta quella piftola di Luca Pulci

, che scrive Circe a Uliffe : , Ulifie , o lafio | o dolce amore , i' more ,

" e saperrecelo : la qual cosa sa oggi " Raffaello Franceschi, meglio e più inpo gegnofamente, o almeno meno ridevolmente di loro . Di queflo Franceschi, in un Sonetto al citato Varchi , che io leffi tra certe Rime MSS. del Lasca ( il qual Sonetto, non effendo del detto La-ica, farà affolutamente d' Alfonio de' Pazzi ) fi dice cosi :

E verrei fei o fette Di quei Sonetti ancora, o duri o freschi. Che compone in bifliccico il Franceschi . Nel Ciriffo Calvaneo , libr. III. fi legge la seguente ftanza :

Eccoti intanto costoro accoftare . Prefio alla fonte , ebe mon v' era il

fante Il vecchio salis' era a salutare Questi de passi più di venei avante, Dicendo alla fraschera da infrescare La bocca e'i becco , ed evvi attinti intante

Guftar de' vin de tante non attinto Che 'I maftro non ne moftra 'I quarto e 'l aninto . In un Codice a penna della Libreria Ric-

cardi ho trovato l' apprefio Sonetto alla Burchielleica , il quale però è mancante d' uoa terzina :

 $U_{\mathcal{N}}$  beco un baco colla becca in bocca, La vite vota celle vene vane Et un che'n forno appena pone il pane, E ticebe tacebe et una tacca tocca. Mona Ricca, che'n rocca fila a rocca,

Chiavi con chiovi, e pezze line e lane Con un monte di menta nelle gane . E'l Sole in sala, che solo balocca. E natte nette composte di notte,

Geri , che giura , ch' un giro non gira ,

E un che gratta grotte, c batte bette ;

Guariron delle sotte L' Alfabeto di Siena , col ventriglio ST. 201. D' un arzigogolo, allevato a miglio. Luigi Pulci a M. Matteo Franco Sonetto 101.

La zabbia anche ba cilecca Aspettar tanto questa bella a ballo . Dipinta in punto come il Pappagallo. E il Buonarruoti nella Fiera, Giornata I. Atto 5. Sc. 2.

O fe ne vanno in pezzi gin pe' pozzi. Nelle Rime e Profe del citato Fr. Guittone d' Arezzo vi fono molt' altri bifficci , ficcome ancora nel Pataffio di Ser Brunetto Latini nell' ultimo capitolo . La derivazione di questa voce, oltre l'addotta dal Minucci , in più altre maniere fi riporta dal Menagio nell' Origini della Liogua Italiana . Io però la farei venire da Biflicciare, che è Contraftare infieme , e che in altra maniera fi dice Tenzonere , e più baffamente Tincionare , quaft s' aveffe a dire Bifliccionare : e il Bis aggiuntovi è una particella accrescitiva, la quale dà maggior forza ed efficacia alle parole , come fi vede in Bi-flente , Bifforto , e altre . E certamente Bifliccio è Tenzone , Satta con parole alternativamente , e come fi fuol dire di

botta e risposta; poiche dicendo v. g. alcuno Mela, 1º altro subito risponde: Mela, pera, e pefca balena, che fono tutte voci , che anno fra loro qualche poca di confonanza . Bife. NE RACCAPEZZO . Non fo ridurre a cape, Non rinverge, Non rinvenge, Nes

ritrovo , Non intendo . Min. O Penfiero. V. lopra Cant. 1. St. 21. Min. NON SON RE . Lafrio d' efter Re . E' termine giuratorio , che esprime : Tansa, quanto è nero, che io sono, quale io sono. Non son Padre di Telemaco, cioè non sono Utisa, se io non ei frusto, disc Uliffe a Terfite , preffo a Omero . Min. s' 10 NON TE NE DIVEZZO . S' io men ti fo l'afciar questo vizio o questo tuo mo-

do di trattare . E' il contrario d' Avvezzare. Vengono da Vizio, quafi Avvizjare , per Afinefare a un vizjo : c Difvizjare , per Liberare da un vizjo . Quefti due verbi , tanto attivi , che neu-XII

C. VI. tri , anno fempre lo fteffo fignificato . ST.101. Diciamo per elempio Avere il vizio del tabacco , cioè Estersi assuefatto a pigliar-

me . Min.

TU NON TEMI GRATTATICCIO . TE non fai stima de' piccoli gastichi , Tu non semi le bravate , e non enri le riprensioni . Nelle Raccolte de' Poeti Greci trovafi un certo verío jambico, che voltato in Latino fuona così :

Incus maxima non timet firepitus . Grattaticcio intendiamo Grattatura the leggiermente offende la cute . Mio.

PECCIATE . Percofse nella peccia , Calci nel ventre, termine buffo, e piuttofto icherzoio. Peccia lo fteffo, che Pancia; sebbene della parte, che è dallo stoma-co al petrignone. Perria pare più verso lo flomaco , Pancia più verso il pettignone . Quefta è dal Latino Pantices , Inteftini : quella forse dallo Spagnuolo Perbo , Latino Perlus , onde Rimperciare .

Il Burchiello dice : Di' a Peccion , che non ti dia tropp' ofso. Percione , toprannome di beccaio graffo di que' tempi . Salv.

BISUNTA SUA GIORNEA. Sua vefte affai unta . E per Giornea s' intende la Sopravvefle de' foldati , che da' Latini fi dice Chlamys: e fi piglia per Vefte d' autorità, donde abbiamo un proverbio, che dice Affibbiarfi la giornea , che fignifica Presumersi molto di se medesimo. Il Lalli Eneide Travestita libr. 1. St. 102. parlando di Didone , dice :

Come Diana allorche uscirne a caccia

Lungo P Eurota o pure in Cinto fuele, Fra intie l'altre la giornea s'allaccia, E suol parere fra le sue ninfe un Sole. Il Forti, parlando della Prammarica delle donne, al cap. mibi 242. ( e cava le parole da' libri pubblici di questa città ) dice : Non potevano portare alcuna giornea o mantello o altro veftito fparato , ne maniche sparate o tagliate per lo lungo delle braccia . Donde fi deduce che questa era una Sopravvefle o Zimarra , aperta turta dinanzi , ulata anche dagli uomini di conto oelle case ; ma da noi oggi fi piglia per Toga o Vefte curiale , che chiamiamo Lucro : e nel presente luogo vuol dire questo . Min.

Si dice Cingerfi e Metterfi la giornea per Accingersi a fare una cofa con ogni efficacia . Il Berni cella Lettera ad uo Amico : Ma il follion s' ba mefio la giornea.

E par , che gli ofti l' abbian falariato A afcingar bocche , perche il vin fi bea. Bifc.

TRALUCE . Traspare : e s' intende . che era piena di buchi , perche foggiunge Un Arzo par tatto alla massina, cioè S' assomiglia a un Arzo malfatto . Argo fu quel pattore, che avea cento occhi : e fu latciato da Gionone in guardia d' lo , figliuola d' Inaco , convertita da Giove in vacca : ed a quelti occhi alfomiglia i buchi, che erano oella veffe di Scamonea . Plauto , febben mi fovviene, chiamo caía illuftre quella , per la quale , per effere il tetto rotto , fi vedeva il cielo . Quel che voglia dire Dipingere alla macebia . V. fopra C:ot. 1. St. 69. dove vedrai anche il fign ficato di Gracchiare . Min. PRATICA . Intendiamo Confulta o Con-

grefio di Confultori, dallo Spagnuolo Pla-tica, Ragionamento, Difeorfo; donde Praticare un negozie, vuol dire Trattare o Maneggiare un negozio. Varchi Storia Fior. lib. xIV. Ragnnafi la Prainca , e delibero , che per efier la città ferma , non facerea bifogno fare altra forfa . Ma quethe diavolo credo , che intenda Starbar la nostra pratica , cioè Dar diffurbo a Martinazza nostra amica: perchè Aver tiene qualche donna o innamorata : e corrobora quefta opioione il fapere, che Baldone non flurbava il Configlio de' diavoli, ne li loro congressi o pratiche, ma florbava Martioacea con affediar

Malmantile . Mis. L' HO NEL ZERO . L' be nel forame . Non lo stimo . Zero è la figura tonda dell'abbaco , detta forse da Giro , la quale forma le diecine, e per fimilitudine s' intende il Forame : e ci ferviamo di questa parola , per coprire il detto fporco le t' be in cule , nintiffime fra la gente baffa in quelto fignificato di diprezzo . E qui torna bene , perche dice Con tutta la fua aritmetica, cioè abbaco, io l' ho nel zero , che è figura d' aritmetica . Min.

Si dice anche lo t' bo nell' anello, nel medefimo fignificato, e per la medefima fimilitudine: e di più, perche in Latino il Forame fi dice Anut. Brunetto Latini termina così il fuo Pataffio: Fin vo? far, che vi fien rotti gli anelli.

Bife.

MACCHIO . Baffone o Pertica , dal Latino Baculus . Min.

SOLLETICA . Solleticare , qui intende

SOLLETICA . Selleticare , qui intende Perquotere : e parla ironico , perché le baftonate fono contrarie del folletico . Min.

NON SARA' IN GRAMATICA . Non farà difficile , e che ci voglia grande iludio. Gramatica prefio gli antichi voleva dire Lingua Latina , come quella , per intender la quale ci bisognava lo fludio della gramatica. E percio la Greca antica , ovvero Ellinica e litterale , che fi conferva folamente nelle scritture, a differenza della volgare e moderna , la quale oggi fi parla , corrotta da quel-l'antica , e fi chiama Romera , cioè Greca de' tempi baffi , ne' quali i Greci non più tennero il loro antico nome di Hellines , ma per gl' Imperatori Romani , che în Oriente avevan trasferito l' imperio, Romei cominciaronfi a nominare : quella Greca antica , dico , trovafi chiamata Gramatica Greca , perchè gli oderni Greci , per apprenderta , anno bisogno di gramatica , ficcome noi per imparare la Latina . Nel principio dell' antico Volgarizzamento manoferitto delle vite di Plutarco fi legge : Oni comincia la cronica di Plutarco , la quale fue traslatata di gramatica greca in volgare greco in Redi , ec. E perche la grammatica è cola fpinosa e difficile; per questo il dichiarare e agevolare l'intelligenza di qualche fatto o questione ofenra e imbrogliata dichiamo Sgrama sicare . Min. Saper di Latino, diceano anche Saper

Saper di Latino, diceano anche Saper di lettera . Salv. A BRACHE PIENE, ec. Per la paura

A BRACHE PIENE, C. Per la paura fi movera loro il ventre, c s' empieranno le brache. V. lopra Cant. 1. St. 43. Min. STETICO. Uno, che difficilmente ha il benefizio del corpo. Min.

Da gun'ince, Affringente , Salv. COME PARALITICA . Cioè Tutta tremante , come fono i paralitici . MinDOVE SIAM NO1? Dove credi tu d' ef- C. vt. fere? Termine, che fignifica 1 Porta ri- \$1.103-feete alle persone ed al lugo, dove eu fei. Alesandro, sentendos recitare da

fei. A lefândro, fentendofi recitare da uno, che aveva difecia la fioris de fuoi fatti, una narrazione lomana dal vero, dife allo Socioco: E dove eramo noi dalora i quafi diceffe: Che mon it ricordi; che io vi era profente? Altre volte fignifica: Che mon bai giudizin i per elempio Tu dai ento fundi at tale, che mon ba a aver cinquanta, dove fiam mui? cioc dovo fiamo mi col errollo I Min.

k CHE SI ? Termine ulato, per indure timore, ed ha del giuratorio : E che ii, ch' io ti zomio? quafi dica : Giuro che ti, ch' io ti zomio? quafi dica : Giuro che ti, ch' io ti zomioro, fr tu mon parli meglio . Si ula allai, per face flare a fegno i fanciulli. E che ti, che io angoo cplà, e ti sfrazo. Si dice anche Valto Giuchiamo o Stamo a vudere, che io ti sfrazo? Un Poeta moderno fa ne fervi per Giuchiamo, dicendo :

E the st, padron mio, th' io m' indovino Del vostro andar girando la cazione?

SCORRETTACCIO. Uomo feorretto diciamo Colui, che fenza rifectto alcuno dice parole sporche ed oftene ed indecenti in ogni luogo. Min.

ZOMÓO , Zunhars , Perquetre , ét il.
Latino Ferierae , É formito da fanos.
Latino Ferierae , É formito da fanos.
Frierae , e verho fatto dal finos , onde
reneque , presens , e Tympanos , il
Tumburar e Tambufarae , e da Tympano
man, Zambara , Apprello i force disperso
e de la propue de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio del la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio del la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio del companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la

RIMBOMBO Rifmonamento, l' Eco, cioè quel fuono, che resta alquanto dopo un romore, e massime ne luoghi cavernofi. Dante Inferno, Canto XVI.

Già era il loco, ove s'udia il rimbombo Dell'acqua, che cadea nell'altro giro Simil a quel che l'arnie fanno rombo. Min.

C. VI. VA'COL CALZAR DEL PIOMBO. Cam-BT.104. mina adagio e confiderato nelle tue operaajoni . Governati con prudenza . Latino Matura lente . Dance Paradilo Canto XIII. E questo ti sia sempre piombo a' piedi , Per farti muover lento, come uom lasio,

Ed al si, ed al no, che tu non vedi. Min Col calzar del piombo . Accuratissimamente . Con ozni avvertenza. Viene dal

Piombo , che serve all' archipenzolo , per regolare con tutta dirittura le fab-briche, ed altro : e quel Calzare vuol dire Accomodare, Adattare appuntino alcuna rofa ; ficeome s' adattano al piede le scarpe nuove, delle quali fi dice pro-priamente Calzare. E Questa mi calza figoifica Questa tal cosa s' adatta benissimo alla mia capacità . Bife.

105. S' alza Scorpione allora e vien da effo D' Aftolfo il Corno orribile propofto, Che gli eferciti, dice, in fuga ha messo, Conforme scrive e accerta l' Ariosto . Si rallegra Pluton, e dice: Adeffo Non ci farà dal Cancelliere opposto, Perchè ci calza bene : e certo questa Cosa del corno a me va per la testa.

Risponde sogghignando Ciappelletto: (Ch' in tal modo si chiama il cancelliere ) Voi già m' avete per dottore eletto, E non ch' io serva qu' per candelliere; Per mio debito dunque io fon costretto A dire all' occorrenze il mio parere : Su dice il Re, dottor de' miei stivali . Metti anche il corno in termini legali .

Vuoi forfe darci qualche eccezione? Stiamo in decresis : dì', peto vestito; Và ben , rifponde il Sere , ch' ei propone Cofa, che non deprava ordine o rito . Sonate un doppio, disse allor Mammone, Ch' ei la passò: facciam dunque il partito, Perch' ella segua di comun consenso, E ognun favorirà, siccome io penso.

Fatta che ebbe Piutone la bravata a ST.105. Scamonea, fi rizzo Scorpione, nono diavolo, e propose, che si pigliasse il Cor-no d' Astolso: il che piacque a Piuto-ne, e per questo si volto al Cancellie-

re , domandandogli , se ci aveva diffire, domandandogii, ie ci aveva dimecultà : ed egli l'approvò ; onde Plutone ordinò, che fi facesse il Partito.
v. l. Conforme scrivo e accenna l'Ariosto
Voi gia m'avest in quest' offizio eletto. Pafeaben dice il Sere, el'invenzione E bella , e non deprava ordine a ritto. Che ogmus favorirà , ecc.

soggnignando . Seggignare , Mo-firare o Far fran di ridere , quafi da Subchachinnari ; febbene in fua forza è il Latino Subridere : ed è un certo Ridere per fegno di disprezzo o di poca ftima, ebe altri faccia di qualcofa : e fi chiama Rifo annacquato, cioè non pure, non vere , ma finto . Min.

E NON CH' 10 SERVA QUA' PER CAN-BELLIERE . lo non fono qui per candel-liere . lo non fon qui folamente per far numero ; ma devo dire ancor' io il mio parere , quanto occorra . Min.

DOTTOR DE' MIET STIVALE . Termine di disprezzo, e vuol dire Dottore de nulla . V. fopra Cant. IV. St. 10. Min. PETO VESTITO : Latino Pedirus . Che

cola fia Pero , vedemmo nell' Ottava

too. antecedente : e quando il vento e. C. VI. ice dalle parti da baffo, accompagnato er. top. con qualcos altro, fi dice Prio refino: e da queflo il Lettore può comprendete quel che fignifichi. Min.

SONATE UN DOPPIO . Quand' altri , dopo molte cofe malfatte, ne fa una bene , dal medefimo folita farfi di rado , ovvero , dopoché uno abbia terminata una faccenda con grande flento , ed in molto tempo, diciamo: Sonate un dop-pio, cioè tutte le campane, pet l'alle-grezza di questa cosa insolita, o della terminazione di quefta faccenda , che fi penfava non aveffe a effer terminata mai . Min.

FACCIAM DUNQUE IL PARTITO . FAT il parcico, Far lo Scrutinio, che noi volgarmente diciamo Far la fquittine , e Squittinare . Min.

- Vanno le fave attorno ed i lupini . E sentesi stuonato e suor di chiave . Alle panche, gridar, Tavolaccini, Raccogliete pel numero, e le fave Pigliate in man; che questi cittadini, Che in fimil luogo star dovrian ful grave, Rendono (il capo avendo pien di baie) Male i partiti , e mangian le civaie .
- Vanno i donzelli , ognun dalla fua banda : Ma perchè ne ricevon mille scherzi . Che più neffuno ardifca il Re comanda, Se non vuol, che a pien popolo si sferzi. Di nuovo attorno i boffoli fi manda, Da vincersi il partito pe' due terzi : E cercate alla fin tutte le panche Fu vinto, non offante cento bianche.

Si fa lo ferutinio , e i donzelli vanno raccogliendo i voti co' boffoli , e finalmente , non oftante cento voti in contrario, fu vinto, che fi pigliaffe il Corno d' Aftolio, per far diloggiar Baldone da Malmantile , B qui termina il fefto Cantare .

v. I. Ricogliete per numero le fant . Rendendo, il capo avendo a mille baie. ST.108. Fische cercate poi tutte le panche . D' ASTOLFO 'LL CORNO . V. 1' Ariofto nel suo Orlando serioso , che lo finge un corno , il di cui fuono fugava la gente . Min.

C. VL. VANNO LE PAVE ATTORNO ED I EU-ST.108. PINt . E' coftume in Firenze , come era anche in Atene, di fare i parziti o squittini con fave e Ippini i' e però avendo il Foeta veduto, che nel Configlio Grande di Firenze , chiamato Il Configlio del Dugento , nel quale intervengono centinaia e centinaia di perione ( come in questo Configlio de' diavoli è necesfario , che intervenidero foura too. demont, mentre cento voti nen impedivano il vincere il partito ) i eavolaccini e donzelli vanno distribuendo le fave ed i lupini a coloro , che devan rendere il partito ; fa utare il medefimo coftume nel presente configlio de' diavoli , dove dice, che fi fenti gridare finomuto e fuor di chiave , cioè in voce , che non incuona e non accorda : e questo procede, perche esendo più d' uno , ed in diver. se parti della stanza a gridare, è imposfibile che s' accordino nel tuono ; come anche, perché dette voci son profferieu fra tanta gente , che bisbiglia , il che le rende ottuse ed offucate . Min.

le rende ottule ed offucate : Min.

Il Configlio del Dugento non è lo
flesso che il Configlio Grande, di cui fi
è parlato sopra , pag. 509. e al presente
non è più in essera ; ma quello del Du-

gento ancor dura . Bijó.
TAVOLACIONO . Serve o Duagrillo di
Magilirato, con detto, secondo altumi,
at Tabellio, ederco (spera in quelle C.ser.
che fono un nunero determinato, e diferenti algai sinti donzesti , feno quelii , che al tempo della Repubblica Biavano (empre in Palazzo, e tervisno alla travola del Segoni, ciafonno il noscetto del Segoni, ciafonno il noscetto Tavolacioni di tervisno alcetto Tavolacioni di tervisno al-

le : e che abbiano confervato il nome; ficcome fi conferva ancora l'ufinio ; elifendo coftoro obbligati a radiar a fervire alle tavole in palazzo del Screniffimo Gran-Doca; In occafione di Foreficie di ipolalizi ; ee. ma per altro approno ogni mattina; e ferrano ogni fera le porte della citta. Min.

Tavolaccini da Tavolaccio, forta di targa di legno, la quale esi portavano, ficcome oggi portano per difesa delle chiavi una fancia o fanciotto. Salv.

BACCOCLISTE PEL NUMERO : E LE PLYS FOLDATE EN MAN, Sc. A fine di fiper con facilità , quanti fieno coloro , che emdoso il uvoro, il Tavolaccino pi, gia in mano da ciatomo una fiva i e quelle poi fa contano, e indicano il namero de votanti : e quetto fi de face in contano, con contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la contano de la conta

STAR BUL GRAVE . Tenere il decoro la gravita. Star favio . Min.

BENDONO ( IL CAPO AVENDO PIEN DI BILIE ) MALE I PARTITT, CC Rendere il partito, è quel Dario O Mettre Ila fata o imion mel lojovo, che fi dice Dare il onco. Avere el capo pien di baie , vuol dice Scherzen fempre, Ejer fempre dedre alle barie. Min. A PIEN POPOLO. În prefenza, el a

tiffa de twite el repolo. Min.
Greco πλητάσης αγομάς. Plene foro.
Salv.

mossolo. Quel Vafo, nel quale fi mettono i voti, dagli Ateniefi desto Camus, Gre.o hupos. V. lopra Cant L. Se 37. Min.

## FINE DEL SESTO CANTARE.



## DEL

## MALMANTILE RACQUISTATO

SETTIMO CANTARE.

Paride, dopo aver molto bevuto,
Entra d'andare al campo in frencila:
E come il fonno avez peb ber perduto,
Perde nel gir di unste anche la via.
Cade in un fosso, onde a donnessi sinte
Corron le Fate, e gli nsan cortesta:
Vien condosto in un antro, e per diporto
La storta gli è antrata di Magerto.

- I. We tempera te, diffe Catone,
  Pench fi dee berne a modo e a verfo,
  E non come colà qualche trincone,
  Che giorno e notte femper fa un verfo;
  Ond'e if cuoce, e perchè ei va Giorno,
  La favola divien dell' universo:
  E vede poi, morendo in tempo breve,
  Ch'è ver, che chi più beve manco beve.
- a. Se il troppo vino fa, che l' uom foggiace A tal' error di tanto pregudizio; Chi non ne beve, e quello a cui non piace, A quello conto dunque ha un gran giudizio: Anziche nò (fia detto con fua pace) Perch' ogni eftremo finalmente è vizio: E fe di biafmo è degno l' ano e l' altro, Quelto ha il vantaggio, al mio parer, fenz' altro,
- 3. Perchè se quel s' ammazza, e non c' invecchia, Ed è burlato il tempo di sua vita,

Almen sente il sapor di quel ch' ci pecchia; E tien la faccia rossi e colorita; Burlar anche si fa chi va alla secchia; E infacca senza gusto acqua scipita; Che lo tien sempre bosso, in man del ssico; Il qual l'aiuta a far morir di tisso.

4. Però fia chi fi vuole; egli è un dappoco
Chi 'mbotta al pozzo come gli animali :
S' avvezzi a ber del vino appoco appoco:
Ch' ei fa, che l' acqua fa marcire i pali;
Ma, com' io dico, fi vuol berne poco:
Bafta ogni volta cinque o fei boccali;
Perch' egli è poi nocivo il trincar tanto,
Com' udirete adello in quefto Canto.

C. VII. Volendo il Poeta narrare in quello 6tt. 1. Volendo l'accidente occorio a Paride Garani, per aver troppo bevano, s' introduce coli rifictures y che s, factome è mate il bere motto vipo, cosi fia anche male il bere notto vipo, cosi fia anche male il bere lolamente acqua a concentratione mali, fia fia meglio teliggere quello del ber vino , ma però regolaramente . Argomento del Settimo Cantare

Parie dop are milis frants.

Batte d'a nder in campo in frencia:

Estre d'a nder in campo in frencia:

Estre d'a nder in campo in frencia:

E come aven poi un l'erre podeto;

Pedi un gir di natre acche la via.

Fina modettri in un d'arre o pre dipris.

Fina modettri in un d'arre o pre dipris.

La firité gir d'arretta de Magerte.

L. Perie fi deve lerr, e.

L. guelli errer, e.C.

E di di higher è degne e l'une, e.C.

E di di higher è degne e l'une, e.C.

E fe di biafmo è degno e l' uno, ecc.
Burlar anco, ecc.
Il qual l' ainta a farlo movir rifico,
Ma, come io dico, fi vund torne poco.
Bafta ogni votate due o tre boccali.
A MODO E A VERSO . Regolatamente.
È il Latino vulgato Modo C formis, eccò Riti , Decenter Min.

nard reener. nurd perpur. Iliad. d.

Nat d' fura y n'avra y fost , narà gappa vitart. Salt.
TRINCONE. Una che bere afai: D.
TRINCONE. Una che bere afai: D.
Tologan Cant. 1. St. 6. Si dice anche Petchare nella (guence Ctrus erra; quafi Sacciare il vino , come fanno le pecche
(cioè l' 19), che fanno il micle , coi
dette dal Latino Apirula ) le quali facciano il dolce da' fiori e di vini bian-

decte dal Latino Apriale I in qui l'acciono dolle de l'acciono dolce da fori e da vim bandiciono dolce da fori e da vim bandiciono delle da la fori e da vim bandiciono delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle altre più delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle de

Ignavum fucu prens a prafepilus arcent, Si dice Cioncare per Bere feonciamente. Il Landino, nell'esposicione a Dante, Inferno Cant. IX. alla parola Cionca nel verso

Che ful per pena be la foranta cionea, de ce, che Cioneo è parola Lombarda, e fignifica mozzo; ma Cioneare in Fiorantimo fignifica diforduntamente bere. Sicchè quelti tre veiti Trincare. Precibiare, e Cioneare anno lo flesso fignificato: e sebne anno del forestiero, tuttavia sono utati in Firenze. Min.

Da Face forfe ne viene la voce Faci-

gnone, che da' nostri contadini fi chiama un certo verme bianco grollo , che fa mate alle pere , er. Salv.

Cionco , come dice il Landino , è voce Lombarda nel fignificato di Mezzo; ma Cioncare, per Bere, è voce Fiorentina, e affai antica, per teftimonianza del Beccaccio , che nel fuo Comento fopra Dante, parte a. peg. 94. ciprette, quan-to poi ditle il citato Landino con quette parole : E quello Cionca vocabolo Lonsbardo , il quale appresso noi non suona quello , che appresso loro ; perciocche moi diremmo d' uno , che malto bevefie , Colui cionca . Ed ei medefimo lo pole cosi in pratica nel libr. Iv. della Tefeide ,

quivi dicende t ..... e cominciaro a bere: E perché non d' avevano a pagare . Senz, ordine verun n' ebbon ciuncato Tanto , ch' ognun reftonne inebriato a Se ne trovapo ancora esempi nel Cavalca . In Franco Sacchetti , e nelle Favole d' Esopo. Della sua origine V. il Menario . Sicche quefto Cioncare non è voce foreftiera , come vuole il Minucei : e Pecebiare ne meno; effendo quelta voce moderna della plebe Fiorentina ; onde relta folamente Trincare ; che e originata dal Tedetco . Bifc.

SEMPRE FA UN VERSO . Sempre fa la medefima cofa . Diciamo Verfo il canto dell' uccello , Verso del rusigonalo , Verfo del fringuello : e da tal verso viene il pretente dettaro . Min. μίλος ; onde Philomela , che anche fi dice . Λέδου , Caneatore . Dante Rime ;

E cantino gli augei Ciafenno il fuo latino . Salv.

VA A GIRONE . Uomo , che gira , intendiamo Pazzo : e pero tervendoci della voce Girone, che e un villaggio vicino a Firenze, copertamente intendiamo uno, che fa delle passie, come s' intende nel prefente luogo . Min. Girone è in cirea tre miglia lontano da Firenze, verso la parte di levante,

si detto , perchè in quel luogo il medefimo fiume, non potendo fcorrere per lo diritto, fa una gran voltata del fuo corto , che altrimenti fi dice girara . Bifc. LA FAVOLA DIVIEN DELL' UNIVER-

prefio la riva del fiume Arno: ed é co-

so . E' burlate da tutti , Latino In ore C. VII. eft ommi populo . Il Lalli Eneide Trave- ST. 1. flita . Canto Iv. St. 78. Son fatta, cime 1 la favola del mondo

Il Petrarca Son. 1. Ma ben veggio or, ficcome al popul tutto Favola fui gran tempo .

Tibullo libr. 1 ..... ne turbis fabula fiam ;

Nella Scrittura : Et factus fum illis in

parabelam . Min. CHI PIU BEVE MANCO BEVE . Cice . Chi eroppo bene, s' ammala e muere, e così vive poco, e per conseguenza beve

manco, cioè dura a bere manco tempo di colui , che beve poso . Marziale. libr. Vt. Immodicis brevis oft atas , O rara feneclus .

che da noi poi fi dice in proverbio : Poco ci wwe chi troppo spareechia. A similitudine di questo si dice: Chi più

fludia , manco fludia . Min. OGNI ESTREMO E' VIZIO . Ogni effremo è male . Ogni troppo è troppo . Que-

fla fentenza ufiamo dirla 4 troppo e il peco Guaffa il ginoco .

al che pare , che facelano molto a propofito i seguenti verfi di Orazio . Eft modus in rebus , funt certi denique

fines . Quoi ultra citraque nequit confistere re-Elum . E Yerenejo, mettendo in Latino una fensi

tenea d' un favio della Grecia , diffe : Ne quid nimis . Min. E il medefimo Orazia , libr. u. Ode. to. Illuftrando la fentenza d' Ariftotite,

che fa confiftere la virru nel meszo : Auream quifquis mediocritatem Diligit , tuens earet obfolets Sordibus teeli , earet invidenda

Sobrius anla . Salv. SENZ' ALTRO . Affolutamente ; fenza aleun dubbio. Latino Sane , procul dubio . Min.

VA ALLA SECCHIA . Beve acqua . Secthis diciamo quel Vafo, col quale fi cava l' acqua da pozzi, dal Latino Simla. V. fopra Cant. V. St. 10. Min.

INSACCA . Per fimilitudine diciamo Sacro 21 ventre dell' nome , quindi Infaccare vuol dire Mandare gin nel men-Yyy

G. VII. tre. Pulci Morgante Cant. XIX. St. 137. ST. 3. E mangia, e beve, e insacca per due

T. 3. E mangia, e beve, e injacca per due verri . Pel contrario Sacar in Ifozganolo è Trar-

rs, cavar fuori. Min.
Anco Dance ed Canto XXVIII, dell'Inferno chiama il Ventre il riffo facto, cicè
il Sates abominesse, come vuole il Vellutello: e cio molto propriamente, per
l'ufizio, che effo fa: e che con parola,
agli orecchi d'alcani chizziandi poca
grata, viene nel feguente verso espresi
mella più batta manera, della pebe. Bif.,
mella più batta manera, della pebe. Bif.

SCIPITO. Che non ha fapore alemno. Dal Latino Infjudas: Min. BOLSO. V. Sopra Cant. III. St. 53. Grafie non naturale; con difficulta di refero. Caralle bolfo i Franze fi dicono Ponfi , dal Pulfare, cioc Battere i finazie per la lena alfannata. Lucano libr. IV. Pellora s'anca granta, pua criber anpie.

litus urget , Es defetta gravis longe trabit ilia pulfas . Min.

IN MAN DEL FISICO. Col medico fempre attorno; cioè Sempre infermo. Min. CHI IMBOTTA AL POZZO. Chi beve fempre acqua. E lo flesso, che Infaccare, detto sopra. Min.

ANIMALE: Intende Animale irrazjonale. Sebbene la voce Animale è genesica, e comprende forto di le anche l'uomoi noi ce ne ferviamo per fiperiale, intendendo folamente le beltie: ficche dicendofi a un uomo To fir un animale, intendiamo To fir una befita ; un sirrazjomovale. Min. 3º AVVEZZI. S' Ajung'accia. V. fopra

Cant. VI. St. 101. Min.
PA MARCHE I PALI. Vond dire. Il
vinn fi gualfa annacquandio; quant dica: Fa infractiorer i pali, rie reggono le
viti; che producuno il vinno; co prafa, fi ma
rari nifractiorer il vinno; che nagle dalle
vati; che finno più debit de pali, mentre
di dell'acquar I l'acquar che conte; per
biatturare ulo dell'acquar I racquar. Il
veri di productione il productione di
veri di prafare, fi ma revoluera gli finmachi degli nomini, che finno più deboli ?
Min.

a questo proverbio ultude gratiofamente il Redi nel Distrambo . Salv. Il luogo del Ditirambo del Redi in bismo dell' Acqua, per eifere amonifismo, lo fino a proposito d' aggiungersi a queste Note. Nell' edizione di Firenze del 1691. si legge a carte 34. o fegg, e con dice, in nome di Bacco: Chi l' acqua bevo Mai son riceve

Grazie da me:
Sa per l' esqua a bianca , o frejfa ,
O nel torfani fila brana :
Yel fija naume mon servejfa a
Quella fionce nel importana :
Patra ditiron ; t- espericcio fig.
Ristrofa ; ed i-filarne
Con farra perido ; elades
Terra e (cil motte a fisquadro :
Ella rompe ; pant e ; pl argin ;
E con fin membile difercipii
Le con fin membile difercipii
Patra oliterația in dim più servejii ,
E l' andiți ficturiipiii ;
Alle modi Habullillima ;

Pers alreagie a for pie vergia;

Et adopt francisco;

Che facia prestudifica;

Che facia prestudifica;

Lidi par l'acque ad Nicole;

Ni l' I figura ma f filorob;

D' i valitar quelle del Tago;

C' to per me non a fin reage;

E' to per me non a fin reage;

E' tip mai cusante arbier;

E' tip mai cusante arbier;

E' tip mai cusante arbier;

Li min man le filoro,

Li clicirie a Represació

Certi magri Medicana,

Ne cen effi m' affanna;

Ne cen effi m' affanna;

Ne cen effi m' affanna;

Act al di m' m' affanna;

Act al d'arbier a m' ride;

the contains he cappe in fight eff basses the cappe in the series of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of the cappe of t

Di Limoneello
Sia shandregista
Di molfro shillo:
Di molfro shillo:
Di molfro shillo:
Non faccio bovande;
Ma rejo tyrlande
Su queffi mici crini:
Du molfro mici crini:
Su queffi mici crini:
Full Alexandre,
Non ne bramo; e soon ne chro
I fuebti! ancordè anibreai;
E mille altre acque colorife;
Son bruande da fruglisti;

E da femmine lezjoje; CVII.
Fino vino a ciafina bever bijana,
E man par mica sergana
E man par mica sergana
E man par mica sergana
E mon par mica sergana
E mon par mica sergana
mica del man participar del man
mica del man fighte Fiornaino. Dice cinque o dei beccipi per ilcherno i fapendo
bene, che egai margiore bevitore non
bevera main giara quantità in una vol-

- 5. Omai ferra gli ordinghi e le ciabatte Chinque Lavora e vive in ful travaglio: E difilato a cena fe la batte A cafa, o dove più gli viene il raglio. Chi dal compagno a ulo il dente sbatte: Tanti ne va a taverna, ch' è un barbaglio: Parte alla bufca, e infin, purché fi roda, Per tuto è buona flanza, ov' altri goda.
- 6. E Paride, ch' anch' egli fi ritrova A corpo voto in quelle catapecchie, D' Amor chiarito figlio d' una lova, Che Ivaligiar gli ha fatto le bufecchie, Dice al villan: Va' a comprami dell' uova, Ecco fei giuli, tonne ben parecchie: Piglia del pane, e fopra tutto arreca Buon vino, fai! non qualche cerboneca.
- 7. E se à avanza poi qualche quatrino, Spendiolio in cacio, non mi portar resto Messer since poi portar resto proposition de la contadino, lo torrò, si on et rovo, a noro cotesto. E partendo, gli ride l'occhiolino, Sperando aver a sir un po' d'agresso; Ma facendo i suoi conti per la via, S'accorge, che' non v' è da far calla;

Deferive affai vagamente il venir della aotte, fulla qual' ora Paride affaito dino, che vada a comprar roba da man- 57. 5. Yyy: C. VII. giare , e da bere , e per tale effetto gli ST. 5. da foi giuli , con ordine che gli fpenda

v. I. Chinnone lavora o vive ful travaclio. Dice al villan , va' a comprami , ec. Ecro fei giuli , tone ben , ec.

DRDINGHI . Intende Ogni forta d' armefi , ingegni , macchine , e firumenti per lavorare . Diciamo anche Ordigni ; anzi gli antichi non differo altrimenti . Min.

CIABATTE . Vuol dire propriamente Scarpe vecchie , e quelle Scarpe all' Anpostolica , che usano i Frati scalzi ; ma 2' incende anche Ogni frammento di maseriali di coloro, che lavorano, e per Ogni forta di masseriezzinole vecchie e confumate, che i Latini dicono Scruta . Min.

VIVE IN SUL TRAVAGLIO. Latino Manibus vielum quaritat . Campa delle sue braccia . Travagliare in lingua Francese vuol dire Lavorare : ed in Firenze pure è usato in questo senso , dicendosi Cosa ben travaglista, in vece di ben lavora-sa: e di qui fi. dice Travagliste, in ve-. ce di Viver col lavoro o colle sue fatiche, cioè di quel che fi guadagna a lavorare . Petrarca C. III.

A qualunque animale alberga in terra. Se non se alquanti , ch' banno in odio il Sole ,

Tempo da travagliare è , quanto è 'l giorno : Ma poiche 'l Cielo accende le sue fielle

Qual torna u cafa , e qual s' annida in felva , Per aver posa almeno infino all' alba . febben per aftro Travaeliare vuol dire Elser anzustiato da infermità o da altro .

Min. DIFILATO . A dirittmra . Latino Rella . Greco infit. Con preslezza, e senza sermarsi. L' Autore se ne serve anche forto in questo Cant. St. 63. Varchi Storia Fiorentina libr. 1x. Raffaello non prima giunto a Firenze, che andandosene difilato , senza pur cavarsi gli fli-

vali, a Palazzo. Min. se la batte. Se ne va via. E termine affai ufato fra la gente baffa per esprimere Fuggir via o partirsi in fretta : ed ha del furbefco Battere la calcosa , cioè Batter la strada , Andar via , Camminare ; donde Strada battuta vuol dire Strada , che è spesso camminata , o Strade di pafie , Latino Via trita . Lucrezio : Avia Pieridum peragro loca , nullius ante

Trita folo . Il Petrarca diffe .

Ogni fegnato calle Provo contrario alla tranquilla nita.

Il Marchetti traduse il passo di Lu-

erezio cosi : Per via nen comunal di Muse io bacco. Strade da nulla avante orma fegnate .

DOVE GIT VIENE IL TAGLIO . Dove li torna più comudo . V. fopra Cant. 11-St. 48. Min.

A UFO . Senza fpendere . E' detto plebeo . Si scrivono da' Magistrati di Firenze lettere di commissioni a' ministri sorenfi, le quali da coloro, che le chieggono , e le presentano , fi pagano aº Magistrati , che le sanno , ed a' minifiri, che le ricevono: e quando non fono chiefte, ma tono fatte e mandate per proprio intereffe di quel Magiffraio, che le fa , non vi e spesa alcuna : e pero , affinche tali lertere . le quali non fi pagano , fi postano distinguere da quelle , che fi pagano, ferivono nella fopraferitta ex Officio , ma l' abbreviano scrivendo ex Uffo : ed : tavolaccini o donzelli , che le confegnano , non leggono fe non ex Ufo: e diffinguono quefte due fpecie di lettere , dando a quelle , che fi pagano, il nome di Lettere col diritto cioè colla dornea foefa : ed all' altre il nome dell' Ufo , cioc fenza spefa . E di qui é nato quefto detto A n/o, che vuol dire Senza Spesa, e serve in ogni occafione . Min.

IE DENTE SBATTE. Cioè Mangia. Min. E UN BARBAGLIO . Son tanti, che fanno abbagliare, non se ne puo raccorre il tonto, senza ibugliare o abbarbagliarsi, cioè errare ; dal Parpuglione , che differo gli antichi alla Provenzale; cioè dal Latino Papillo , Farfalla , di cui e noto l' errare intorno al lume . Min.

ALLA BUSCA . Cercando fua ventura . Bufcare, vuol dire Acquiftare, Ottenere, Guadagnare . Latino Erufcare . E dalla Spagnuola Bufcer venuta a noi questa

voce, infieme eon molte altre negli ultimi tempi . Min. SI RODA . Si mangi . Sebbene Radere fi dice de'topi, de'tarli, e fimili . Min.

PER TUTTO E' BUONA STANZA, OV'
ALTRI GODA. Ubi bonuss, ibi patria.
Dove fi fla bene, quello e buon passe.
E per ogni passe e buona flanza.
Diste come in proverbuo il Petratca. Min.

Diffe come in proverbio il Petrarca. Mins. CATAPECCHIE. Intendiamo. Luogbi erridi, inculti, e difabitati. Mastio Franzefi in lode delle Gotte.

Or per uscir di queste catapecchie.

Nello flesso modo, che Pocciac è fatto da Apte, Apcela e, o Ajfoula e con i ve-rifimilmente Catapetria: puo deduri da Apte, Apissula y, che vuol dire Pierela fommia: e Cata, prepositione Greca, la quale dice un certo ordine, o è è aggiunta per magg ar forza, come fi vode nelle parole, Catafalte y Catafatto, Catarono, che differo gli anichi per Cafibeduno, e fimili . Min.

duno, e fimili . Min.
Lappeggio, Real Villa, è detto fimilmente da Apiculus . Aperchio in quel

d' Urbino . Salv.

CHIARITO. Agginfato. V. fopra Camtare 1. St. 1. Vuol dire, che Amore l'aveva accomodato, perche s' era pieno di mal di chiaffo, come fi diffe fopra Cant. III. St. tt. Min.

LOVA. Levia. Pairma. E profet di injuira a una donna. E voce firaniera, e vuol dire Luya i che finzincaniera, e vuol dire Luya i che finzincaniera, e vuol dire Luya i che finzincaniera ce pi Sugramoli diccoso Lida. e ci incup. si, pariando di Romelio e Remo, altevat di una Luya , dice : Quefa Lauranza, era bella, e di inp corpo pianiera di luga, i cultura di presentatione di Romelio e Romelio di Romelio di Romelio di Romelio di Romelio di Romelio di Romelio di Romelio di Romelio di Romelio di Romelio di Romelio di Romelio di Romelio di Romelio di Romelio di Romelio di Romelio di Romelio di Romelio di Romelio di Romelio di Romelio di Romelio di Romelio di Romelio di Romelio di Romelio di Romelio di Romelio di Romelio di Romelio di Romelio di Romelio di Romelio di Romelio di Romelio di Romelio di Romelio di Romelio di Romelio di Romelio di Romelio di Romelio di Romelio di Romelio di Romelio di Romelio di Romelio di Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio Romelio

SVALIGIARE. Cavar della valigia. Qui intende: Gli ba fatto confiumere i denari i, petche in feliciono i ventricini del porco ( Boccaccio Giornata v.). Novella to. Dove te femmine vanno in seccoli fu pe' menti; rivente vanno in seccoli fu pe' menti; rivente porto delle ler buccettie nationale.

noi le pigliamo per Tafche o Berfe, nel. c. ville quali fi tengono i denari. E Svaligia - 37. 6re proprimente intendiamo, quando i ladri di Brada rubano a uno tutto quello, che egli ha addoffo r e lo pigliamo

per finonimo di Saccioggiare. Min.

PARECCHIB. Numero indeterminato,

che ciprine Molti, dal Latino Pierigue,

(recordo alensi Veleviane de delle

che esprisne Molti, dal Latino Plerique, secondo alcuni. Volgarizamento di Palladio manoscritto, nel mese di Marzo, al cap. De sicu: Si metra siste alle barbe pareschie pietre. Min.

CERBONECA - Vino fradicio . L' Accademico Fiorentino incerto , cosi nominato in tuna Raccolta di Rime piacevilaiche dicemmo altrove enere il Burchiello , delcrivendo un cattivo vino , dice: Szatcio non pagierobbe ne flamina ,

Tant' è morebiato, e colla feccia mifto: Sciroppo mi par ber, ma non di vigna.

(bi ne beve non gligna: (bi egli è ciprigno e cerboneta fina: Chindendo gli ocebi, mi par medicina. Brunetto Latini pel iuo Patafito, disse

Crisma.

Nel cer questi i par muora cerbonea:

Forie si dovrebbe dire Creconeca, derivando questa voce da Cereone, che vuol
dire Vino fradicio; e si dice Creone dal
circolare; che si il vino, quando da la
volta, e si guasta. Min.

NOS MI FORTAR INSTO. Nos miriporar sinzar de la jum; ch' ar le daia per ifendere. Speciali tutti quanti. Il presentation de la la la la la la la la la la la 17d'in mercian, Giorgia, cine qua mayulo, che è bell'filme, nantrale, ed ciprefication al maggiori segon et che il modello di quata commissione, che, fa Parica quel fos la trore, che fipreda tutto quanto il danaro, che gli ha dato, mofirando di vodere, che non a vanati

punto, mentre dice :

E del refto, tos sirbi tastagnuoli. Bisc.

MESSER SINE. Vuol dire Messer si ;
ma dice Messer sine, perché fa parlate
un contadino : Nestri sie rure loquuntur. Min.

GLI RIDE L' OCCHIOLINO. Vuol dire Si rallegra. Il rider dell' occhio, forse accenno Ovidio in quel verso:

Rifit , & argutis quiddam promifit ocellis,

C. VII. FARE ACRESTO ... Nouncart ; ma in-\$17. 7 rende d'avano ilicicio, come farebre, quando uno, mandato a comparar roba, dice aver pepo più di quello , che ha fipelo , per rubar quell' avanto. Viene da' containi , che per rubar si padence , pigliano l'ava non matura, che fi chiama Agrete, e ne fanno fengo , che fignificato anche in Nipoli, come fi cava dallo Conto de li Cuart di Giamle-

fio Abbattutis . Giornata 1. Cunto 8,

dove dice: 1 Mafrannole le frijfel, est li quali mariaturio tutte l' autre figlie, reflamole paro agrifa pe fibitare co gufto li eravaggie de avita. Min. NON N' II DA PAR CALLA. Plan viè da fare avianti. Calla fi dicon quel Rimifejti d'uro e il argimo, ple mi l'avociale dell'oro o dell'argimo, cicale Cale dell'oro o dell'argimo, cicale detto poi in proverbio, cipprime aggi focta di piccolo varano. Alla

- 8. All' ofte se ne va per la più corta;

  E l' uova; il pane; e l' cacio; e l' vin procaccia:

  E fatto un guazzabuglio nella sporta;

  Le quattro lire slazzera; e si spaccia.

  L' altro l'aspetta a glosia; e si sulla porta;

  Per veder s' egli arriva; ognor s' affaccia:

  E per anticipare; il fisco accende;

  Lava; i bicchieri; e sa l' altre saccende.
- 9. Perch' egli è tardi, ed ha voglia di cena, Poich' ogni cofa ha bell' e preparato, Si firugge e li conluma per la pena, Che lì non torna il meflo ali mandato; Ma quand ci vedde colla foorta piena Giunger al fine il fuo gatto frugato: O ringraziato, dice, fii Minoffe, Ch' una volta le furon buone moffe.
- 10. Chiappa le robe, e mentre ch' ei balocca In cuocer l' uova e il cacio, ch' è flupendo, Sente venirfi l'acquolina in bocca, E far la gola come un falificendo: Sbocconcellando intanto, il fiafco sbocca, E con due man alzatolo, bevendo, Dicc al villan, che nominato è Meo: Orsò, ti fo briccone, addio, io beo.

c.vtt. Il contadino, mandato da Paride a sr. 8. provveder la roba, ando all' ofte per tanto flava alpettandolo con grande anfetà serà: e fubito giunto, egli messe a cuocere l' uova e' l'cacio: e intanto, viato dall' impazienza e dalla fame, comincio a mangiar del pane, ed a bere. v. l. Giugner al sin quel suo gatto, ec.

O ringraziato fia, difie, Minofie.

L'acquotina gli fa venere in bosca.

E con due mani alzatolo, ridendo

Orsis ti fo un briccone, addio io beo.

PER LA PIÚ CORTA - Vuol dire Per
la firada più corta; ma qui intendi Per
isbrigarfi più orefo. Min.

quafi per oresto. Intio Longe, è detto quafi nora panpav ebbv. Noi Dalla lun-44, Andar per la lunga. Salv.

PAUGACIA. Tresvode. Vaol proprismente dire trare di rovare nua esfa, e trovaria, Latino Peripai Cr aftenzi, e ferimendoli, con quello folo verbo Proacciare, la diligenza, che 'ula, in cerere e andare a caccia d' una coda, e la fortena, che r' ha, di trovare quel che de cerca; onde poi molti dicono: I suon de corta con contra con contra di cutazza vagolico. Mefalenza, Mefa-CUAZZA MOGLIO. Mefalenza, Mefa-CUAZZA MOGLIO. Mefalenza, Mefa-

glio. Il Cafa, nel fuo Capitolo del Marsello di Amore, dice :

Non era ne forella ne curina o Si facea d'ogni cofa un guaz zabuglio. Ogni fianz a era camera e cucina.

Mattio Franzefi , nel fuo Viaggio di Venezia , dice :

For a me tavolate dilegae erra;

E. d. dendy digin an grata chaption as provided as the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company

LIRA . E una Moneta Fiorentina . che

vale an giulio e merce, detto anche Co- C. 911fimo, perché il noftro Gran Duca Cofi- st. 8. mo I invento, e fu il primo, che batteffe in Firenze quella moneta. Min.

SLAZZERA . Cava , conta , mette fi ra, fa venir fuora a forza. E' parola furbelca, lebbene affai ulara. Min. Slazzerare , propriamente vuol dire Spendere generofamente, prodigamente, fenza troppo ritegno, e quafi con una maniera di comando al danaro, il quale fubito ubbidifca a lasciarsi spendere. La plebe , nelle fue convertazioni d' allegria . per un certo genio di slatinizzare , traiporta alcune parole Latine , fenza riguardo se fiano o sacre o profane ( comaggiore elpressione a' suoi sentimenti : e cosi supponghiamo, che siano quattro o sei di questi battilani, che, dopo aver mangiato e bevato alquanto, vogliano tuttavia comprare , v. g. un altro fiasco di vino: e non essendo tutti pronti a metter fuori il danaro , a riguardo d'awere già spelo quanto volevano o poteyano, il brie allora fa loro dire , rivolti con una certa naturale prolopopeia alla lor borfa , quelle parole del Vangelo : Leavere , veni foras : ed in tal guifa ipendono liberalmente quel di più , e siazzerano, com'esti dicono, la lor mopeta a Bife.

st spaccia. Si striga, Si fpedifie. Min.
L' ASPETTA A GLORIA. L' afpetta
con gran defiderio, con pazienza efirema.
Si dice anche Afpettare a bosca aporta
Larme bians. Min.

HA BELL' E PREPARATO . Ha di già messi all'ordine V. sopra Canti III. St. 140 Min.

NON TONNA Nº IL MESON Nº IL MANDATO, Ñew terna sin ; non maria altans a sin e quel ce fia si sin . Dictano anne la la maria si ce quel ce fia si sin . Dictano anne la lo mandato il cervo e, del cor-vo , che mando Noe finori dell'arca ; il quel con toron mia. Mia. carro petidirero de regerai i concedial. Cara petidirero de regerai i concedial. Cara quello nome chimatal anche il Gatta, quello nome chimatal anche il Gatta, sinimale noto, il quale ; quando cha fato fingato con pertiche o con baffoni ; non da tatro, che volgenfi figuatio o che da tatro, che volgenfi figuatio o che

284-

c. VII. guatare; donde vogliono alcuni, che abst. 9. bia avuto il nome. Così il contadino, quando (cende alla città. Dante Purgatorio 16.

Non altramente flucido fi turba Lo montanaro , e rimirando ammuta, Quando ruzzo e falvatico s' inurba .

Min Si dice Gatto, per merafora, ad Uno che stia oculatissimo, e come si dice, acciento a non lasciarsi portar via punto del fuo : e che perc'o e' faccia oeni difefa . e co' fatti e colle parole , acciocche non glie ne fia uturpato un minimo ches ficcome fa il gatto, quando ha la preda in bocca, che nell' illefo tempo, pieno di brama per divoraria , e di fospetto che non gli fia rapita , la tiene agguantata con gli artigli , e con guard-tura bieca e gnaula e loifia , mostrandofi feroc fimo , per quanto e' puo , contr' ad ogni affalitore . E perche quando i gatti lon frugati con baftoni o altro , come dice il Minucci , o piurrofto gnando vanno in amore ( giacche Frutare può effere al fatto del costo molto bene allufivo ) e che s' azzuffano infieme , fanno ftranistime voci , di manieraché pare , che non folamente fia telto loro il cibo di bocca , me che di più fiano fcorticati vivi ; percio Gatto fratato fara ftato traslato a fignificar uno , che fia nel snaggior fegno accurato a fostenere le proprie ragioni . Bifc.

UNA VOLTA FURON. BUONE MOSSE. Usa sufar á trais. Queflo detro, ufatifimo in queflo fignificato, vien da coloro, che finado a vedre correr el pallo, per lo gran defiderio, che anno di vedre prisone cuvili, fedo gridi vedre prisone cuvili, fedo gridi vedre prisone cuvili, fedo grifono; ma pure al fine vecendo, allora dicono: 2 ¿mefi os bose mefo. Il che pafitto in provechio, fignifica la terminazione di qualifivogifa evoco o negosio.

11 BALOCCA . Si trattiene . Si dice anche Star' a bada o Badaluccare . E' voce usata pe' bambini . V. lopra Cant. VI. St. 32. Min. SIUPENDO. Buonissimo. V. sopra Cant. VI. St. 55. Cosa maravigliosa, e si persetta, che induce s'appore. M.n.

Greco Gaupaner . Gaupaner Der . Salv.

SENTE VENIESI L'ACQUOLINA IN BOCCA. Si jente copiume d'ail apprito, e per quello gii (oprabbonda la faiva e insi, che la gola gii fa come na faifirenda: perche il goraptore qui l'umidar la Salificada e perche il gibiorir qui l'umidar la Salificada e regionale più un fiu e in si, per inghistrir qui l'umidar la Salificada e rere le porte, l'accordoli fare l'operazione con alzarit ed abbinfuria il ni quello figni faitage lappe . V. fopra Cant. v. St. 62. Mn.

E i Latini, delle cose appetitose dico-

snoconcellando. Diciamo Shecepitellare, quaed' uno, mentre aspetta, che vengano i compagni a menia, o che fia portata la roba in tavola, piglia de' pezzetti di pane, e mangia. Min.

smoca il Piasco: Suwa il figlio, e. dei nella iperfine ; per purgario dall'immondite o finer , che vi pora elere. Mia.

MED. cice flarishmene. E la figura.

MED. cice flarishmene. E la figura.

MED. cice flarishmene. E la figura.

Mergis, ipefio usiza di noi ne nomipropri, come fero per Francifia, titto

de (rigir e) teritorish nel Desmetone )

mia. Coni Lippo Steipo, (cypo, Piasnie). Coni Lippo Steipo, (cypo, Piasio). Niceri, accordanono i nosti antichi da Filopo, Analizzo, Luopo o lacoppo, Giriana, Ongris, e da altri in-

fanit. Mr.
V. un Catalogo di noltri nomi , corretti o accorciati , colla loro derivazione , nel Vol. 5 de Commentari del Crefeimbeni iopra la fua tsoria della volgari Poefia , pag. 131. al quale fe ne potrebabero aggiungere molt' altri . Bfic. v.
TI FO BEICCOME. TI fo brindfi. QueBo è quel modo di parlare , che di-

no e quei moso di pariare, che dicono sonadattico come accennammo fopra Cant. 3. St. 28. al sermine Ufcie del feminato. Min.

- 11. Così per celia cominciando a bere, Dagliene un lorfo, e dagliene il fecondo, Fè sì, che dal vedere e non vedere, Ei diede al vino totalmente fondo: A tavola dipoi mello a federe, Lafciato il fiafco voto fopra il tondo, Voltoffi a' dieci pan da Meo provvifti, E in un momento fece repulifi;
- 12. Dicci pan d'otto, e un giulio di formaggio
  Non gli toccaron l' ugola : e s' inghiotte
  Due par di ferque d'aova, e da vantaggio:
  Poi dice: O Meo, ſpilla quella botte;
  Che t' hai per l'opre, e adammi il vinno affaggio:
  Io vo' flatera anch' io far le mie lotte,
  Bench' io flia bene, fia ripieno e [ventri,
  Perché mi par , ch' una lattata c' entri.
- 13. Il rufico, che dar del fuo non nfa, Non faper, dice, dove fia il fucchiello: Che per cafa non v'è ftoppa në fufa, E che quel non è vin, ma acquerello. Ci vuol, rifponde Paride, altra feufa: E rittofi, di canna fa un cannello, E in fulla botte pofto a capo chino, Con effo pel cocchiume fuccia il vino.
- 14. E perch'è buono, e non di quello, il quale E' nato in fulla fchiena de' ranocchi, A Meo, che piutroflo a Carnovale, Che per l' opre, lo ferba, efce degli occhi: E bada a dire: Ovuia! vi farh male; Ma quegli, che non vuol ch' ei lo 'infinocchi, Ed è la parte fua furbo e cattivo, Gli rifponde: Oh tu fei caritativo!
- 15. Non so, se tu minchioni la mattea : Lasciami ber, ch' io ho la bocca asciutta :

Che diavol pensi tu poi, ch' io ne bea? Io poppo poppo, ma il cannel non butta , Rilponde Meo: Po far la nostra Dea! Che s' ei buttasse, la berest tutta: Oh, discrezione! s' e' ce n' è minuzzolo. Paride beve, e poi gli dà lo spruzzolo.

16. Non vi so dir, se Meo allor tarocca;

Ma l'altro, che del vin su sempre ghiotto;
Di nuovo appicca al suo cannel la bocca;
E lascia brontolare, e tira sotto;
Ma tanto esclama, prega, e dagli, e tocca,
Ch'ei lascia al fin di ber, gh'mezzo cotto;
Dicendo, ch'ei non vuol, che il vin lo cuoca;
Ma che chi lo trovò non era un'oca.

C.VII. Paride, in burls in burls berendo, 37.1.1. voto il fafico, e poi é mangé dieci parto il fafico, e poi é mangé dieci parto de la parto de la fagila de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego de la fego

A tavola di poi pofto a federe. Ch' io vo flafera, ec.

A Mes il qual piuttollo a Carnovult.
Che diavol penfi tu mai chi in bea f
CELLA. Voce ultailima in Firenze,
per denotare Burla, Scherze. Viene da
una giovane commediante, la quale era
di genio feberzoio e burietco, e faceva
ta parte della ferva, e fi domandava
Celia. Il Perfani:

Il tuo canto è più dolce d' una avelia; Ma scusami, se teco io so la celia. Min.

DAGLIENE UN SORSO, ec. Cinè Bemi un poro, e poi un altro poro. Sorfe è quella Quantita di mino, o d'altro liquere, che si può bere senza ripi siar siato, dal Latino Subere. Nin.

FA ST, CHE DAL VEDERE E NON VE-DERE. La cofa ando in maniera, che in un momento, in un batter d'occhio, ec. Latino in icin oculi. Min.

DIEDE ECNDO AL VINO. Cicé V.tò il fiesto. Fini il vino. Dar fondo a una coja vuol dire Conjumare affatto. Termine marinaresco, e fi dice Dar fondo, quando la nave si ferma in porto, finito il vizggio. Min.

TONDO. Cou chiamiamo quel Piatto fpianato, di fiagno o d' altra materia, fopra il quale in tavola fi pofano: bicchieri. Nin.

In Veneria, La mefolera, quafi dal Latino Menfularia. Salv. FECE REPULISTI. Fini, Ripuli, Con-

FLEE REPULISTI . Fini , Ripul , Conjunio gisi cola, 'Ne 'volle voder la fine . Termine baslo, e utsto dalla plebe. Min. E B uno de foliti latinismi della plepe, tratto dalle patole del Salmo 43. Quarte me repubisti, e sitavolto al fignificato di Ripulire. Bisc.

NON GLI TOLCARON L' UGOLA. Non gli scemareno l' appetite. Quando a un grande afizmaro fi da poco cibo diciamo: mo: Non gli ba soctato l' ngola , c ancora: Non gli ba soctato madni: e proverbialmente: E flata una fava in bocca all' orfo. Labia, non polatium rigat . Ugala fi dice quella Particella carnofa , the pende fra le fanci per ufo di forma convenientenne la nove . Latino Uva ,

Columella . Greco erapis . Min. SERCUA . Numero di dodici ; ma fi dice d' uova , di pere e fimili , che per altro tal numero fi dice Dozzina . Min.

Quil Usa figuenza. Salv. SPILLA LA BOTTE. Bura la Berte. Spillare fi dice da Spillo, che e quel ferro acuto, col quale fi bacano le botti: e quefto forte dal Laino Spisslam poppure da Spisslam propure da Spisslam se crieccinio lib. IV. cap. 41. chiama Spina ferraria: e "I (uo antico Volgarizzotte, Spina feriaria, pla Cannella, podta nel fondo de vasti da vino, per iarre ulicire la feccia. Min.

E con questa spina si dovevano bucare gli otri del vino . Salv.

OPERE Coloro, the aintano Lavorare a transdaini, ricevendo il prezzo delle loro fatiche giorno per giorno, fi dicono Opere o Opere. In Latino fimilmente Opera fi dicono i Lavoranti. Min.

B nel Vangelo in più luoghi fon chia-

mail Operarii. Salv.

vuo' PAR LE MIR LOTTE. Voglio fare le mis forze. Voglio pigliarmi inute le
foddisfazioni polibili. Diciamo: il tale
voud troope latte, troope invones, troopi
ficgti, troope cirimonie; quand' uno, in
fare un' operazione, la vuol fare on
opui requisito, anorché superfluo, e
non necessirio. Min.

SVENTRI. Scoppi per le troppe mangiare e bere . Min. Quali che il ventre crepi . Sunntrare

vuol dire ancora Mangiare o bere afiai. Il Panciatichi nel Ditirambo primo, che di presente è stampato in Firenze, imitando quella Stanza del Pulci, riportata sopra alla pag. 526 diffe:

Soinai, fuenai, fuentrai de vini; Che vanno in caleagnini. Bilc. UNA LATTATA C ENTRI. Ci flia bene sua lattata. Diciamo Fare una lattata dopoche s' è mangiato e be vuto bene, fi fa venire in tavola nuovo vino, e nuovò bicchieri pultii, Che per

sitro Lattata è una Beruada, fatta cue C. VII.

gazilera, sera, è finil di popor, che VII.-2.

gli fano pafare per famigna, la qua
te fi di per lo più a étabricania per

ninferfaste: ed io cedo, che i gran he

ninferfaste: ed io cedo, che

necche vogliano intendere, che queflo

per con l'antique del come

re rinferfaste: l'adore

del vino bevuto, come in alli fichire

la Lattata, li quali dilatino pia coma-

Da una conferva di femi di cocomero, ftemperata nell' acqua, fi puo fare in un fubito una lattata quando fi vole. Salv.

SUCCHIELLO. Diminutivo di Succhio, che vale lo ftesso: è Strumento d'acciaio per 196 di bucar legnami: ed è il Latino Terebra. Min.

NON HE STOPPA NE' FUSA . Il villano , per non dar bere , trova scusa di non poter mettere la cannella alla botte , perche non ha ftoppa da avvoltare in fulla cannella, per adattarla al buco della botte : ne meno puo bucarla , perché non ha fufa da turare il buco dello spillo , delli quali fufi ( che per altro servono alle donne per adunarvi sopra il filo , quando filano a rocca l ci ferviamo per turare fimili buchi , perché per effer ben tondi e di figura piramidale, serran bene ogni buco . Aggiugne di più per scusa, che quello non è vino , ma acquerello , che è la lavatura delle v'nacce , e serve per bevanda de conta-dini , da molti detto Vinello , e da altri Mezzinco , e da' Latini Lorea o Loth Maximo, e cal Littin Lorra o Lo-ra. Ma Paride, che molto ben cono-fee, che quefte sono tutte invenzioni, gli dice: Ci vond altra fiusa, ed inten-de: Non "afterio per questo di far quest, che io bo in animo, cice di bere. Min. COCCHIUME . Quel Turaceiolo di legno; tol quale si tura la buca di sopra della botte e ci chiama coti anche la stessa buca. I Latini lo dicono Dolii opercu-

hum. Min.
Corrbinme, quafi Coperchiume. Salv.
SUCCIARE. Astrarre a fe l' umido o
fugo. Dal Latino Sugere. Min.
Zzz 2

C. VII. O piuttosto dal Latino Succus, fatto \$1.14. Succure : e questo ora detto Succiare, ed ora Succhiere. Salv.

NATO IN SULLE SCHIENE DE RA-NOCCHI. Nato me pastani, dave flaman i rancebi, che non è vin buono. Min. ESCE DEGLI OCCHI. Nos può vederio conjumare. La da mal volentiri. Gli duole il veder conjumare qual vino, quanto gli durebbe il perdere il lume degli se-

chi . Detto affai ufato in fimile propofito . Min.

NON VUOL CHE L' INFINOCCHI. Non voud, che cultechaethere lo rieraga id beare. Infinochiare e lo fiello, che dar pazane, bubbate, chiarchiere, o empire di ciance, cd e il Lutino Verba dare. Il Lalli Eneide Travestita C. IV. St. 107.

Pereb' il parlar di lei non l' infinocchi.

on, TO SE CANTATIVO ! To bei far apra for all me le dent ocherano ; un in in finili congouere : e é dice ; un in in finili congouere : e é dice ; un confirme de la candad, e le be sicieva ! conferti agit ammaliat, per levar loro la faice. Mon. Altri diccoo Mari d'Agnada; mi la perche modif en la perche modif en la consupilicat a perfose moderne, che fono igguite nell'antico, e molte volico de la candada de partir feccii. E quefo accade, perché polo le cofe paffat feccii. E quefo accade, perché polo le cofe paffat feccii e que la cap. 1.

NON SO SE TU MINCHIONI LA MAT-TEA. Non fo fe tu burll. V. fopra Cantare IV. St. 15. Min.

CHE PRESE TO MAE CA' TO KE BEA? O Quanto penfi tu, ch' is al fine ne bera . Altrove abbiamo dectro di questa particella mai; che altre volte afferma, altre volte nega, e al altre volte fignifica tempo, come qui; che vuol dire, Quanso penfi tu che in ultimo is ne beva a. In Latino direbbefi: Quid demum tenfit ? Min.

TO POPPO POPPO . Cioè lo attendo a futciare , ma so tiro fu poco vona , perebe il camello ne de poco . Min. PUO FAR LA NOSTRA DEA , Elcla-

marione o giuramento di contadini; quafi volendo lignificare la Dea Pales. Vergilio 3. Georg.

Te quoque magna Pales, C.c. Min. Si dice estandio Puo far l' Autea, cioè la Dea . Silv.

SE E' CE N' & MINUZZOLO . Se ce n' e pur un poco . Se ce ce n' e pur un poco . Ser Brunetto Latini nel Patafilo :

to non be fior, ne pusto, ne calia, Minuzzel, ne scannuzzel. Min. Non ante fior di giudizio, vale Non aver punto di cervello. Silv.

GLI DA LO SPRUIZZOLO. CII fpuse il rices ed viljo e musut fille. Spruizziare diciamo quando comincia a Pio-res 
missassantari a no le Spruizzia oficevo 
il Vettori dirii da' contradini una Tuccida 
massanta il posi, per fimilituolice. Miss. 
bia. Vocc ultat in Firenze, e anche is 
bia. Vocc ultat in Firenze, e anche is 
lumbardia. Francico N gri, nol fuo 
laffo in lingua Bolog cic, portando in 
quello il verio d' un Argomenco, che

Il Re si turba alla novella rea , parasrasa :

II Re al frate, e e "mine, a tarreter.

BIONICLARE. E un Rammarierf 0

Dutrif di qualità farragio o finifira evermont e la companio de  la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio del la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio del la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la compan

ni nella fucina di Vulcano: Branzefque, Steropefque & nudus membra Pyraemon.

Il primo nome lo cava dal tuono, il fecondo dal folgore, il terao dall' ancudine e dal fuoco. Min.
TIKA SOTTO. Attende, Continua, Se.

guita a fare quella tal cofa. Min.
DAGLE B'OCCA. Quello termine fignifica, Fa e Rija la tal cofa, ovvece
Prega e riprega: e fi dice Dagli, Piccia, e Fecta: ovvero Dagli, Tecta,
Piccbia, e Martella. Min.

MEZZO COTTO . Quafi briaco , V. 10pra Cant. VI. St. 35. Min. Petronio in certa fua Anacreontichina: Chi to trovo n Anu recolla vino
Tremestina labellis . Silv. Chi to trovo na un n

CHI LO TROVO NON ERA UN'OCA . despo d'oca vi

Chi to trovo non era nomo fenza cer- C. VII.
nutto, ma un matennumo. Cervel d' cca, 5T. 16.
o Capo d' cca vuol dire Domo di poco gindizio. Min

- 17. Poichè dal cibo, e da quel vin che smaglia,
  Si sente tutto quanto ingazzullito,
  Risolve ritornare alla battaglia,
  Donde innocentemente s' è partito;
  Che scula non gli pare aver, che vaglia,
  Che non gli sia a viltade attribuito:
  Cosi ribeve un colpettino, e incambio
  D' andare a letto, s' arma, e piglia l' ambio.
- 18. Senza lume nê luce via ſpulezza, E corre al buio, che nê anche il vento: Non ha paura mica della brezza, Perch' egli ha in corpo chi lavora drento: Per la mota ſibben ſi (Łandolezza, Che dando il cul in terra a ogni momento, Quanto più calca, e nella memma peſca, Tanto più fente, ch' ell' è molle e ſrſca.
- 29. Dopoch' ei fu cascato e ricascato, Per non sentir quel molle e fresco ancora, Che I vino, e quanto dianzi avea ingubbiato, Opra di dentro sì, ma non di suora; Giunto al mulin, Ala mezz' in giù sbracciato Si sciaguatta i calzoni in quella gota, Per dopo nella casa di quel loco Fartegli tutti ratciugare al soco.
- ao. Mentre fi china , dando il culo a leva , Ei fece un capitombolo nell' acqua ; Ond' avvien , ch' una volta ei l' acqua beva Sopra del vin , che mai per altro annacqua : Quanto di buon fi à , che s' ei voleva Lavare i panni , il corpo anche rifeiacqua : E divien l' acqua sì fectne e gialla , Che i pefei vengon tutti quanti a galla .

Le regole ben tutte a lui son note . Che inlegnò, per nuorar bene, il Romano: Diffende il corpo, gonfie fa le gote, Molto annaspa col piede e colla mano : Intanto si conduce fra le ruote . Che fan girando macinare il grano: Ben sen' avvede, e già mette a entrata Di macinarli e fare una fliacciata .

C. VII. Paride fentendofi invigorito , rifolvet-ST.17. te d'ritornarc al campo: e cosi fenz' altro lume fi mede in viaggio ; ma fendofi infangato , volle lavare i calzoni in una gora , e vi caíco dentro : e íchbene egli iapeva nuotare , e s' affaticawa per utcir dell'acqua i tuttavia conobbe , che portava pericolo d' entrar fotto le ruote del mulino , e restarvi in-

franto, le non gli accadeva quello, che fentiremo appreno . w. 1. Si fente tutto quanto ingarzullito . E corre al buio, che ne manco il vento. Farfegli netti, e rascingargli al fuoco. Che i pefti nengon tutti morti azalla.

Diftende el corpo , gonfie tien le gote . VINO CHE SMAGLIA . Vino potente e generofo . Si dice Smagliare , perche il vino nel melcerfi nel bicchiere , lafcia nella superficie una stummia, che fa certe cole come maglie , le quali il vino generolo rode e confuma fubito: e quello disfar quelle maglie fi dice Smagliare : e quando non le disfà é fegno che ha poco ipirito . E di qui i ciechi hanno un detto : Baloccom' io , e vemmene? ed intendono cosi, di domandar al compagno alluminato, il quale ha mesciuto nel bicchiere, se quella stummia fe ne va o fi trattiene , ed in confeguenza se il vino e buono o cattivo -Laica Novella 4. Fecere une feorte regio con quel vino , che smazliava . Min.

Vino che smaglia, forse che sgangera, come se fi dicesse, percuote il petto; tratta la metalora dalle Maglie, ond' è

tefluto il giaco . Cosi Un lume di Luna che smaglia, cioè che seriste. Silv. Che smaglia vuol dire Che risibiara la wills ; intendendoff per Smagliare il Tor via le maglie deell occhi . le quali fon certe Macchie bianche, che cuoprendo parce della pupilla, offendono il vedere. Puo effere ancora , che Smarliare voglia dire il contrario , cioè Ammagliare , cioè Offuscare la vista maggiormente : e ciò per la regola della lettera S, detta altrove in queste note, che posta avanti a una voce, alle volte sa contrario il ino fignificato, ed alle volte lo accretce . Ed in fatti quando fi dice un Vino che fmaglia e un Lume che fmaglia, s'intende d' elprimere una cola , che levi il lume degli occhi ; perche tanto il Vino gagliardo co' tuoi fottilifi mi fririti , che nel metcerfi ichizzano all'aria , e ipeffo percuotono le pupille, che la luce sfolgorante di checcheff's , chendono le nostre pupille, quafi come se in un tratto ne naicelle lor sopra una maglia. Aviamo un dettato , per mostrare iu che consista la persezione del pane , del cacio, e del vino, che dice : Pan coll' occhio,

Cacio fen' occhio

E vin che schizzi nell' ecchie. Bifc. INGAZEULIJTO . Forte meglio Ingaz. garlito , vuol d're Rinvigorito , Ringagliardito, o Rallegrato, di quella alle-grezza, che mette addoto il buon vino, Si dice Entrar in zarlo o in zarro, corrottamente da razgo : e questo dal Latino Ruere . Min-

Ingazzulito, quafi per metatefi In-galluzzito; dal brio del gallo. Salv. INNOCENTEMENTS S' E PARTITO . Dice Innocentemente, perche in vero Paride non aveva errato a partirfi dal campo, poiché n' era flato cavato da coloro , che lo portavano via infermo , come s'è detto fopra Caut. III. St. 25. Min. UN COLPETTINO. Un'altra volta. Un altre pore. I France firmimente dicono per esempio. Bure encore un cusp. Bere un'aitra volta. Provarfi a bere un altro pore: ed è un traslato dal provar-

fi in giostra . Min.

PIGLIAR L' AMAZIO . A darfene . Voec corrotta da Ambulo Latino, che vuol
dire Andare : o pure viene da Ambio a
specie d' Andarna di cavallo, con al
tro nome desto Portante; perche, per

esprinvere Andarfene, diciamo Pegliare il portante. Min. SENZA LUME KE LUCE. Affatto al baio. Senza lume terreno, e fenza spiendor celeste. Min.

SPULEZZA. Va via furiofamente. Patmi, che pona venire di Siulare il prano, che il v. nto furiolamente porta via la pula, cice i pucci del grano: o da Pigliare il pulcq. io, detto legra Capt. 1. St. 80. Min.

Spilez, are non viene da Spileze il gramo, ma da Pijlizze il paizzio, che s' e detro topra 178. 121. quan Spileze il paire, che pire, che la dei e, e g colla z, d verdefi ; ton streib ema detto. Aviano neco a la vice Progris, che e una Caramietta delle Correcte con facilità a. 1856.

BRIZZA, "dura frifica o griata. Viene da Birrista c. il vieto. dell'irisline; è co da Birrista c. il vieto. dell'irisline; è

io Reito, che Albrez eve. Prc.

HA IN CORPO CHI LAVORA DERNTO.

HA in corpo moto vino, che operando col
fao calore, lo rificiala grandmente. Bic.

MOTA. Terra in supposta nell'acopa;

e rid-tta quafi liquida. Ceti appetfo il
Francefi Mute è il Latino Udas; Mati-

dus, e quel che noi ditemmo Malle. Mini. MEMMA. A limitanti Melma, è quella Terra, she i mi fundo de finni: she, i peli, i peli, e pudati vidatari liquida. che la dicismo anche Bellette per Melmerta. Latino Limas: verilmilimente dal Greco giypas, che vonol dire Melmerta. Min. PETCA. Il decentra del Greco pippas, che vonol dire Melmerta. Min. PETCA. Il della discontingia di perindica di Greco giorno di perindica di discontingia di perindica di controlo di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di perindica di

INGUBBIATO . Meffo in corpo . Detto C. VIIplebeo. V. Jopra la voce Gubbiano Caut. \$1-18-1. St. 36. Min.

Dal Latino Inglamies : e questo dal Latino Deglado , feotrico , Sgufero. Salv. DA MEZZO IN GIU SENACCIATO. Così d.ce per ischerzo, fapendo bene , che Sbracciato fignifica , quand' uno , tiran-do la manica in su fino al gomito , lafcia gnuda quella parte del braccio : e non quand' uno fi cava i calzoni , come dice , che avea f tro Paride , il che fi dice Stracato ; ma l' Autore fi ferve della voce Sbrarciare, per intendere Spogliato . E non e vero , che abb a a dire Sbracato , come alcuni anno corretto : non folo , perché l' originale di mano dell' Autore , che è apprefio di me , ed in en fuo primo sbozzo dice Sbracciato; ma anche, perché se d celle Stracato da mez zo in gin , s' intenderebbe , che ci fi lofe tirato iu i calconi fino a mezza cofcia, e non che fe gli fotie affatto cavaii , come era necessario , che egli faceffe , fe e' voleva lavareli . Min.

si Sciaguattar è Dimentore pipanno o aitro fimile nell'acqua. Moi Sciaguattare e l'econocitativo di Sciacquare, donde poi Rifciacquare: e fignifica Shattere feefo l'acqua o altro l'inpore, ovecto Stature dentro l'acqua alcuna coja per puirla. Bilc.

GORA. Vool dire un Canale d' atqua che corre : e propria mente s'intende quella Fofia, per la quale fi conduce l'aiqua a' mulini per macinare : e quefte tali foffe o gore fi fanco a quei mulini , che fore in fu' rivi o piecoli fiumi, ne' quali è scarsità d'acqua, non etiendo necelfacie a' fiumi reali , ne' quali , per effervi abbondanza d' acqua , bafta un foflegno o fleccita f che noi diciamo Pefeaia ) che volti l'aequa al mulino , e ferve per Colta , che è una larga Fofia, entro alla quale fi rapuna inita l'acqua, che porta la gora . Gii antichi finivano molte voci in Ora, non folamente quelle . che averano fimilitudine col Latino , come le Latera , le Deattre tempora ( che ancor oggi dieiamo ) ma anche le Rergora , l' Arcora , le Campera , e fimili . Onde il Sannazzaro nelle Ecloghe della sua Arcadia prese licenza di dic. VII. dire Prátora per Prati, ec. Si poté dun-st. 20. que dare benifirmo il caso, che quefi'acque cosi regunate effi chiamatiero Lacora , dal Latiro Lacus : e poi fi venifie a fiaceare la voce, e dirfi La gora . Da' Latini li trova effer tali o fimili ridotti d'acqua chiamari Eurici e Nili: ma credo , che fote o ipriboliche adulazioni , come fi puo dedurre da Cicerone lib tt. de Legelus, dove dice Duelus aquarum, cans ifte , Nilos Enricofont vocant , quis non irrigerit ? E veramente e cola da ridere ; perche Euripus è uno firetto di mare , ove e il fluto e refluto : ed il Nilo e de' maggiori fiumi del mondo : e quelle son tode semplici e lagbetti , che gli antichi Romani fecero cortere infino di vino in occasione di seste. E da eio piglio argumento, che gli adulatori , per piacere a' Signori , le chiamas-sero Nili ed Euripi , Min.

DANDO IL CULO A LEVA. C'oè Alzando il culo, ed abbassando il capo.

Leva è Stanga di Irana, che ponendosi fotta gran peri, e abbaifinodo y vengono quedi ad altará e maoverti en 
tra perior de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compan

ellere state solievate da due seve. Bije.

FRCR UN CAPITOMBOLO. Rivoliò il
corpo ful capo fottofopra. Fece un tomo col
capo, rivoltandoji futtofopra. V. sopra
Cant. V. St. 82.

Tumo, Greco rrigas cafasa. Salv. In alcuni longhi della nodra Tofcan e particolarmente nel Calentino, il Cerumbolo fi dee Mazzaraio, e Cartambolare, Mazzaraio e mi puro per alcono di este como consumo de quanto montre del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del carta del cart

E DIVEN L'ACQUA II FETTIFTE E GIALLA, Nieller incholicierence, che il Gerani avedic enno fudiciume e chiferze per la vira, che l'acqua ne reitaffezi infectata in traniera, da far morire ututi i pedici phe così d'intende per quel Vinin a palla, ediendo proprieta di quefit soimiti il venire a fior d'acqua fubito morti. Ejó. A GALLA, Niella fipperficie dell'acqua.

A GAILA. Nella juperfice dell' acqua a Dal verho Gallegiare, che piglia origine da Galle, che sono quelli leggieriffime palle, cle mafenno dalle querce: donde legieri com' una galla. Min. O piuttofio, dall' Ebreo Nyal, Sopra.

Galion , Altiffme . Salv.

11. ROMANO . Fu uro Stufainolo , che infegnava nuotare alla gioventu Fioren-

sims. Min. Molto Anasara: Annalpure val dire Metter il Bian forca sil dipo per divere il Bian forca sil dipo per divere il Bian musica e diputare. Andrewe il Bian musica e diputare, a teinere, dal Greco absersivo, che ra teinere, dal Greco absersivo, che ra periodico quando uno perde moto tempo 1 far qualco querzione, e non eccelulace col di bonno, dictamo Elgi annaforma di contra di periodico del periodico del periodico del periodico del monto del mon

Conchiudeva poco . Min.

Milto annaspa esi piede e colla mano.

Imita il Tasso in quel verso della St. 1,

del Canto t.

Molto etli opro col fenno e colla mana:
fecome fopra nella St. 5. di quello Cant.
prefe quel verso del Pattor Fido, At-

Per sutto è buona stanza, ou' altri goda.

Bife.

GIÁ NETTE A ENTTATA DI MACIMASSI B FARE UNA STIACCIATA. Già
tien per cero d'avere a relpar infrante
delle rauer del malim. I calieri, ed ogni
altro, che tenga libri d'entrata e utica
ta, metrono a entrata, quando anno ricevuto il denno : c da quefo noi intediamo: Tien per cero, o ba pia per
ricevas quelle tal cofa. Min.

Seguita l'alleporia del milino e de le cose ad esso appartenenti, mostrando di

voler dire d' una Stiacciata fatta di pafla, e vuole intendere d' una Stiacciata, del suo corpo. Bife. ST.21.

- 22. In questo, che il meschin già si presume
  D' andra sia la cena alle tranocchie,
  Aprir vede una porta, e in chiaro lume
  Sventolar drappi, e campeggiar conocchie;
  Che le Naiadi, nine di quel simue,
  Coronate di giunchi e di pannocchie,
  Corrono ad autarlo, infin ch' a riva,
  La dove il di riluce, in faivo arriva.
- 23. E vede all' ombra di falcigne frasche,
  Fralle più brave musiche acquaiuole,
  Parte di loro, a si suon di bergamasche,
  Quinte e sesse al suo di bergamasche,
  Chi tein, che queste ninfe sien le lasche,
  Chi le sirene, ed altri le cazzuole:
  Io non so chi di lor dia più nel buono,
  E le lascio nel grado, ch' elle sono.
- 25. Il quale con molle e shraculato
  Il cadavero par di mona Checca,
  Ch' effendo fiato allor difotterrato,
  Abbia fatto alla morte una cilecca:
  Si fenote, e remen si, ch' io ho floppato
  Per San Giovanni il carro della Zecca:
  E mentr' ei fi dibatte e il capo ferolla,
  Il pavimento e i circoffanti ammolla.

26. M2

26. Ma le Fate, che specie son di pesse, Ed hanno il corpo a star nell'acqua avvezzo, Più che l'esser alle siene rincresce il vederlo così fradicio mezzo: Perciò lo spoglian; ma perche riesse, Quando un vuol sar più presso, stare un pezzo; Per trattenerso (mentr' or questa or questa la L'assinga) una condi questa novella.

C. VII. Mentre Paride flava con timor d' af-\$7.32, fogare, su soccorso da alcune Ninse, le quali lo cavarono dell'acqua, e lo condusero alle loro starce, dove dette Ninfe si messero a spogliario: ed intantouna di loro conto la novella, che ve-

dremo appresso.

V. I. Campeggiar drappi, e forentolar, ec.
Tra le più belle musfiche acquatisole
Trentsfine tagliar le caprisole
E che fia vero, fade or ve ne factis.
BESCHNO. Infelie, Povera. E voce
che denota commisferzione. Min.

D' ANDAR A FAR FA CENA ALLE RA-NOCCHIE . Cioè Afigare , Annegare , e cost diventar cibo de' ranocchi . Min. SVENTOLAR DRAPPI , E CAMPEGGIAR CONOCCHIE . Supposto , che le mura di quelle stanze foisero bianche, ogni cofa di qualfivoglia colore vi fi difcorne ben fopra: e pero ( fervendofi del verbo pittoresco Campeggiaro) intende e Si difin-guevano sopro a quel bianco i drappi, che sventolavano, e le rocche appiecate alle muraglie . Drappi , cioc quei Drappi da donna , che dicemmo fopra Cant. VL. St. 9. Conocchie. Pennecchi in fulla rocca, che fono quei Rinvolti di lino o lana o altra materia simile , che le donne per filarla accomodano in fulla roces, ftrumento da else ulato per filare. Voce corrotta da Cannecebie, fecondo il Ferrari; perché le rocche per lo più fono di canna. Il Vossio la fa venire dal Latino Colus; quafi ftorpiata da Colucula . Min.

LE NAIADI NINFE DI CUEL FIUME. Ninfa, Latino Sponfa. Gli antichi te giudicarono Dee, e propriamente numa dell'acque, e le chiamarono Naiadi, and të vaur, che vuol dire scorrer; ma facendo prefidenti alcune di queste divinità a' monti , le disero Oreadi : o agli alberi e alle seive , e l'appellaro-

sen devel. a ma serve, e a papellariaciusico. Piesas o Virginio del del safet vicino all'acque, ed in lanche midie e padadol'i e ano fia foglio el tronchi, ma fafil, come puglia, lífci e fena nodi, fe non uso in veta, dove nafec il fome. E per quello abbiamo un priprio. Piesas del come de la conposicio del come del conposicio del come del conposicio del come del conposicio del come del conposicio del come del conposicio del conposicio del concere, che fignifica Cercar le deficalea, dove elle non Jono. Nin.

PANNOCCHIE. Spizbe che si producono dalle canne, dalla sazina, e dal panico, ec. dal Latino Panirusa, voce usata da Plinio, ove tratta delle canne. Ceserum gracilicas modes diffinila levi fusicio temacure so accumuna, graffice panicula 
temacure so accumuna, graffice panicula

coma . Min.

LA DOVE IL DI RILUCE . Intendi ,

non il giorno naturale , perocché era

notte ; ma. l'artificiale , cio e quel chiaro fume, che apparer al Garani , men-

tre era nel pericolo d' affogare. Bife.
SALCIONE FRASCHE. Fromdi di falcio,
alboro noco, che nasce, e vien più vigorofo in luoghi padulofi: Latino Frondes faligne. Min.
MUSICHE ACQUANCLE. Intende delle

ranocchie, che cantano nell'acqua. Bife-Al 3000 D BERGAMASCHE. Chiamiamo. Bergamafa un Ballo, compollo istro di falti e caprinele: e pero dice Quiene effete tagliar le caprinele. Minil'i nome è tratto dalla città di Bergamo e e il balto è compolto fopra una cantona, che fi dice la Bergamafa, che fi cantava tempo fi in Ficenee, introdents foré da quiche Zanni, che in commodia appreinta un ferro ricitolo di quella città. B Caprinda e un Salma can trillo o intercetare di gambe: e quando il distance, effendo per aria, fix più volte: l'avo di quello intercetare, primbt terze o quaero, ecc. che quatre più volte fix un guitare, più apparitie la macfiria e forca del medetimo faisone. Il mome più di Gampinda, per Salma di tratta de l'ale fiette, e derivato dal Caprinia, animais toro, che ha mottifiana agilità ed distinuo.

CAZZUÓLS. Sono certi Administri met, che viccos nell' aegus e, fipos suri pantia e nida, e col impo immo immonio conciente e metamo le gambe, e caicama cache i e metamo le gambe, e caicama no la Moffala da masariori, Latrio Trada a: e che l' Abate Bido da Urbino, e di Diinnario forra Virturo, dece al fano perio con con control de concentratorio de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de co

Retto, the Day net ferno. Bitc. LE LASCION SEL GRADO CH' ELLE SO-NO. Steso che elle fi vogliono, io non da loro più un nome, che un altro; perchè cio. Alm.

NON PA PARINA. Cicé "Non m' her porta, 1 mo pla al propofir mie ». E qui l' Autore moltra d'aver notizia delle diverte opin oni del Gentili circa alle Ninfe, i e quali tutti concordano effer figlico. i dell' Oceano : e conchi udono, che le piu toitero Deira aquaciche: le quali Deita noi poi interpretatimo, che feno diverte forti: cut politice el unidiat. parte del bookir, parte de "mossi, pe con diverti nomi di Nercidi, Napor, Oreadi; ce. Min.

NON SON BESTIE DA DOZZINA. Non fon beilie ordinatie, e da farne poca firma. Diciamo Cofa da dozzina o dozzinale quella che e Lontana dalla perfezione, e che è lavorata con poca diligenza. Min.

Si dice Da dozzina per fignificare una Cofa di poro prezzo; perche quelle robe, che fi vendono a dozzina o a ferque, che di numero di dod ci, come è flato detto nelle apre alla St. 12, di questo C. FATE. V. fopra Caut. IV. St. 54. Min.

STIACCIA. Si dice quella Trappola,
che fi tende celle Laftre a' tepi ed agli uceelli, così detta, perchè uel cadere addoffo all' animale, lo filaccia. Min.

Altra è la Trappela e a latra la Sinacia. L'Troppela e de l'aginte Inganse, L'airo Divisul', è ordionismente fatta l'annuelle de l'aginte de l'aginte de l'aginte similet, emo pue decire; e fi può prender vivo, volcados i: en fono d'airer piece e fagure, da prenderi o vivi o mente i tori ; ma la finiccia s'iemeda fempre quelle, foro la quale rella finicciaso l'animaté, a l'acdergit idelos lefempre quelle, foro la quale rella finicciaso l'animaté, a l'acdergit idelos l'animaté, a l'acdergit idelos lelata adirata in tab bilico, che ad un piecol tocco d'an fusicello o d'altro, albite cade. Qu'a table alta finicia, la Garnia, come è detto di loppe, Bijo. S'SBACULATO. Sonza lessade et fanga.

salgue. Min. CADAVEGO DI MONA CHECCA. Si fasole in Firenze, bel giorno della Commemorazione di unt'. morti, se fosterranei della Raffica di San Lorenzo, he fono il fespottario, e-foptore uno (inheixro di morto, con veli in tefta ed altri abbej limenenti: e-querho da' ragazzi e-detto Alesse Berca, e-co Medonna Presa di uni per efferimere uno shatturo ed aff. Sitto dalla fame, ed il freddo, e ed al-tro flento. Ariofiches portareo in Laino,

dice i Nebi a Charphant differ. Min. Non uls più il rapprietatta ne fotternon uls più il rapprietatta ne fotternate di San Lorense con uno fichletro la figura d'ame wecchi; e ciendo opera non troppo più, il lervisifi dell' odi debe) il mulchere. Il il tegrat a quello propolito il Capitolo del nottro Esguioli, latte da lui in forma di Lettera di rammatico, a nome de' Defunti: l' offa de' quali erano fine di letterate, e ve-

flite alla Soldateica, in occasione d' el-

G. VII. ferfi fatte nella noftra Chiefa di Sao Bia-ST.35. gio folenni efequie il di 30. Settembre 1681. pe' Soldati reftati uccifi fotto Buda, aliorche nel detto anno fu prefa per gfalto dati' Armi Imperiali at Gran Tur-

co. Questo Capitolo eomincia cosi :
Dall' altro mondo a scriver ci siam mossi
A quei viventi così male accorti;
Che in sal guisa strapazzano inostr oss.

ed è frampato nel Tomo IV. delle sue Rime, Capitolo 3a. Bift.

CSOLA Far una cilicacco o filorect i-Fare una barla; cicè cingre di voler fare una cola cicè cingre di voler fare una cola cicè cingre di voler fare una cola cicè ci di vine di ci pola cicè di cola cicè ci di vine di pola cicè di cicè ci di cicè ci di ci sola cicè di cicè ci di cicè ci di ci sola ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di sola cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci sola ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di sola ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di sola ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di sola ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di sola ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di sola ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di sola ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di sola ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di sola ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di sola ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di sola ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di sola ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di sola ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di sola ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di sola cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di cicè ci di c

lo del! Orto, dice:

Ho una vasca, ma ell ha una perca
D' un certo suo turacciol benederto,
Eb' ogni vosta mi sa qualibe cilecca.

Cilecca, è lo stello, che Lecco, Allersamento, quasi da un Latino Illicium. B.sc.

10 NO STOPPATO. Qui ha ho flesso-sinsicato, che Ne disfrado, decto folo-sinsicato, che Ne disfrado, detto flore Cant. 1. St. 5t. Cant. 111 St. 3t. e Cant. 1. V. St. 6t. che per altro Avere Roppato none, vnol dire. Aver no nesti verceit vec per esempio: Tu mi bod jate il frevezio tanto tardi, che in non bo avuro più biscano, e prio in the stagopato. Min.

Viene dall' uso di zastare i morti colla stoppa, acciocche, mentre essi stanno sopra terra, non gettion umori serenti: quasi dica: lo s' bo fatto l' ultimo vilssimo officio; onde non m' impaccerò mai più de' fatti suoi. Bisc.

14. CARRO DELLA ZECCA. Il giorno di San Giovandarità e la maggior iotennità , che fi cetebri in Firenze, per effer del Santo Avvocato e Procestore della città : ed io tal giorno tutt' i Magifitza ti di Firenze, e tutte le Terre e Caffetta fubordinate al dominio fanno la ciri tidi Firenze, e tutte le Terre dedicato al detto Santo : e fra gli altri il Magifitza detta Zecca offerifice un gran Carro trionfate, il figura piramidate, al-

th die flo carro è un unon vive, quato coperno di pelli , legato con fune a un palo di ferro , alto circa un braccio e metzo, che formando in cima un metzo, che formando in cima un metzo cerendo, gli faicia lo teorazco, dove di finale professiona sa Giovanni nel deferto. E perche tal carro, all' effere fraccione, brandice e figuore; pero colui, che è nella cima del carro ; a "pera grandementa sunor eggli. Ed i Pora grandementa sunor eggli. Ed i Pora Parise fi piante pris del Carro dila Zera. Parise fi piante pris del Carro. Mini-

Queft\* Uomo vivo pure e flaro queft\* anno 1749. murato in un San Giovanne di legno ; perché era poco decente , che un vil uomo rappretentaffe la figura di un si gran Santo ; facendo talvolta getta impropri cotla deftra , come benedire in Rrana forma : e paffando dalle Carcerà del Bargello, mostrare coll'atto di quella mano , quei careerati ener quivi riochiufi per tadri : e quando giugoeva awanti alle prima cafa , pastata la piazza di Santa Maria in Campo, quivi da una finestra , dirimpetto a livello della sua aircrea, gli era traimelfa con un'afta ben lunga una gran ciambella , ch' egli cacciand vi il braccio , le la portava via a e in un piccol eanefiro due boccette di vin bianco, det quale bevusone a fuo piacere , gitrava poi quelle bocce fralla felia del popolo : cofe tutte di poco decoro : e pero prudentemente abolite ; perciocabé fimile indecenza era giunta a tal fegao , the I' infima plebe chiamava colui-, ancor dopo terminata quella facecnda , San Gievanni Birbene . Con queft' occasione d'aver io parlato del Carro di San Giovanni, estimo non dover esfere fnor di propofito, il raccontare l' antica usanza, ed origine di detto Carros e ciocché fosse avantiché nella presente forma di Carro i Fiorentini lo trafmutaffere. Ne voglio ogni particolarità del-la gran Festa del Santo Protettore di Firenze minutamente riportare, vedendole. ne già la fua dillinta descrizione a 84. e fegg. det libro IV. della Storia di Goeo Diti , ftampata in quefta città da Giuseppe Manni nel 1735. in quarro, ma folamente replichero un breve articolo ,

che questo Carro riiguarda : e dipoi aggiugnero altre inedite notizie , che reneranno compita quelta mia nota . Il Deti adunque alla pag. 86. della citata Storia , dice ,, La mattina di San Gio-,, vanni chi va a vedere la Piazza de 39 Signori, gli pare vedere una cofa tri-39 ontale , e magnifica , e maraviglio-, fa , che appena , che l' animo vi ba-, fti . Sono intorno alla gran Pia/za cenn to Torri , che pa one d' oro , portate , quali con carrette, e quali con portato-,, ri, che fi chiamano Ceri, fatti di le-, gname e di carta e di cera, con oro e n ti drento: e drento vi flanno uomini, n che fanno volgere di continovo e gin rare intorno quelle figure. In su essi po sono lcolpiti animali e uccelli e di-, verse regioni d'alberi , pomi e sutte , cofe , che anno a dilettare il vedere " e il cuore . E nella pag. feg. " I Ceri , foprascritti , che paiono tutti d' ore , ,, tono i Cenfi piu antichi delle Terre de' Fiorentini ; e cosi per ordine di " dignità vanno l' uno drieto all' altro a etterere a San Giovanni : e poi l'attro di fono appiccati intorno alla Chie-" fa drento , e fianno tutto l' anno così infino all' altra Feffa : e poi fe me spiccano i vecchi " E poco apprello : Dopo quefti si va a offerere una molti-, tudine maravigl ola , e infinita di ce-, rotti grandi , quale di libbre cento , " quale cinquanta , quale più , quale " meno , per infino in libbre dicci di " cera accesi, portati in mano da' Con-" tadini di quelle ville, che gli offerano. " Dipoi vanno a offerere i Signori della Zecca cnn un magnifico Cero por-" tato da un ricco Carro adorno : e tip rato da un paio di buoi envertati col n fegno ed arme di detra Zecca ; e fono " accompagnati i detti Signori di Zecca 13 da circa di quattrocento tutti venera-, bili uomini , matricolati e fettopofti n all' arte di Calimala Francesca e de' , Cambiatori , ciascheduni con belli tor-21 chietti di cera in mano , di pelo di libbre una per ciascuno . Nel Priorifta e Cronica di Giovanni del Nero Cambi Importuni Parte II. nel mio MS. a 162, fi narra , L'anno tete, il giorno u di San Gio. Batifta non s' offerse più i C. VII. , Ceri di Cartapesta dipinti , pieni di \$7.250 n bambocci di carta , ed alti , chi fei p braccia, e chi otto : ed erano portan ti da uomini di pelo chi da figliuoli s , che v' erano quei maggiori, come Pep gliuoli per cero , di quelle terre grof-, ie, che facevano gran romore: e quan-, do andavano ad offerra , di Piazza a 39 San Giovanni , dalle fineftre delle cas fe de' Cittadini , con oncini e con n mazze s'ingegnavano di spiccare qualn vangli di poi a' fanciulli : ed erano , 18. Ceri , che attorno attorno la matn tina di San Giovanni in fulla piazza a de magnifici Signori , l' empievano n tutta, che pareva una cola magnifica, » e rappresentavano quell' antichità di » cosa templice. Ora per scacciare tutta p la semplicità efteriore , come s' era , fatta l' interiore , l' Arte de' Mercap tanti, ne ritece queft' anno cinque de' " maggiori ; cioe il Cero della Terra " di San Miniato , e della Terra di Pe-3, scia , e di Monte Catini , ed altri à 3, quali cinque sece di legnami , e di-» pinti e tirati a ulo di Carri trionfali 39 in su quattro ruote di legno e grosse , un terco di braccio , e non ferrate : n e spese l' Arte parecchi centinaia di " feudi : e per lo spendio , ed etiam per mancamento di tempo, non ne fecero questo prim'anno piu che cinque ; ma , con animo , ogn' anno farne una par-" te degli altri 23. Ceri mancavano " che su giudicara malfatta cosa, perchè , dovevano mandar gli altri 23. Ceri 3 , come erano ustati : e sarebbesi visto n il modo nunvo e "l vecchia; di che " in cambio di 23. Ceri , tolfero quat-" tro Ceri di cera blanca , di libbre 8. » in to. l' uno : e legavanne quattro " infieme : e dipoi , a uio di barella ; " in fulle spalle lo portavano due gar-" zoni , che era cola povera , rispetto , a' Ceri . E li Signori di Zecca alsı (alsi, per altresi è voce molto familiare di quello Scrittore , e fi trova ancora appresso altri, come si vede nel Vocabolario ) , rifecero il loro Carro di len gname , maggiore e più bello di tutC.VII. " ti e cinque ; perchè di carta anco il ST., 16. 30 loro era maggiore di tutti . E la cau-" fa , perché mutaron modo , fi fu , " che per la creazione di Papa Leone X. . n gli ariono in Piazza , fasta l' offersa " di quell' anno, per San Giovanni. Bife. RINCRESCE . Si dice ancora Incresee e vuol dire Viene a mis o a faffidio : ed e il Larino Tadet. Boccaccio Giornata V. Novella 6. lo faro si , che la vedrai tanto , ebe ella ti merefeera . Significa Aver dispiacere, che una cosa sia sucra o non fatta . Boccaccio Novella detta : Ma di tio , the fatto aveva , gl' increbbe . Significa Compaffionare uno, come nel prefente luogo, e for.o in quefto Cant St. 50. Significa angora Aver dispiacere ; intendendofi effere nelle Fate maggiore la compassione , che avevano di Paride ,

spello col solo verbo Risaresfere s'esprime l'uno e l'altro, como legue qui , e ael Petrarca Sonetro 4.

Onde il algierare s'aspettar m'inersfer, e the 6 puo intendere : Mi pola, Mi dissipare il l'aspettar m'inersfer, e mi sisse a sonde s'acceptare . Il Perfinoi nella lettera al Sissor Princire Dan Lorenzo, diffe:

per vederlo cosi mal condetto, che non

era il disgullo d'eller bagnate . E sono

questi due fignificati tanto profimi , che

gnor Principe Don Lorenzo, disse: Il mio besogno bo tia detto a paretchi E ciascun se ne duole, e gli rincresce.

FRADICIO MEZO . Coll' e ftretta , e con una fola &, che fa afpro ( perche coll' e larga , e con due zete , che fanno dolce , secondo l' opinione del dottiffimo Carlo Dati , vuol dire Mera ) fignifica bagnato alfai : e la voce Fradicio, che vuol dire Corrotto , qui fignifica Inguppato d' aequa . La voce Mezo vuol dire una Cofa tenera, per efser troppo matura, come farebbe una mela o pera, ec. V. fopra Cant. III. St. 53. o una Cofe ingenerita , per avere inamppato molto umide , come sarebbe una spugna intinta nell' acqua : e quetto e il tenio del prefente Juogo . Mego e dal Latino Mitis per mature : ed e il contrario di acerbe. che così chiamiamo la frutta non per anco matura . Volgarizzamento antico di Palladio , nel mese di Gennaio , tit. 15. Serbanfi le forbe , fe fi colgano dure , ec.

e ivi comincianfi a immergare. Il Latino dice: Ubi misfere experim. Min. Sia detto con buons pace di quel vatenzomo di Carlo Dati (ch'io non lo ne in che luogo, nei a qual propolito e' porti l'opinione, riferita dal binacci) Merzo per fibili y Fradicio y Strafatto Merzo per fibili y Fradicio y Strafatto

ne in che luogo, set a qual proposito et porti l'opinione, riferita dal Minacci) Marce per Mulle, Fradeiro, « Strafatto Marce per Mulle, Fradeiro, « Strafatto da matenira va circito con due care, faccome in ituti fi prononzii), che le con una tola fi dovocie (creree, è fafficherebbe in rima, non folo del nottro Atarebbe in rima, non folo del nottro Ataco del Canto vut, dell' Inferro, accordo de quella voca con dafatza, a dicendo quivi :

Cuis girammo nella lorda pozza

Grand' areo tra la ripa fecca e'l mez no. Con gli occhi volti a chi del fanto intoz za: Venimmo appie d' una torre al dajuzzo. Vi fono flate in verità diverse quellioni fopra il buon uso della fettera Z, e v'é ftato chi ha avuta opinione doverfi fempre ufar fola , comecche ella fia lettera doppia, cioè avence il valore di due confonanti ; onde raddoppiandofi , lo verrebbe ad avere di quattro , il che farebbe molto inconveniente . Na tali regole non fi vogliono attendere , siccome al bene e nasuralmente parlare pregiudiciali. Regula generale e infallibite fi e Parlare conforme l' ujo comune, e Scrivere conforme si parla. Ora dandosi spesie volte nel nottro linguiggio il raddoppiamento delle conforanti , questo non altrimenti fi puo ben dillinguere, che coll' orecchio, cioc quando egli fente il ribattimento d' una lettera , come per efempio fegue in Bello , Pappa , e mill' altre ; vedendofi chiaro , che tale riperquotimento, ía, che le addotte voci non dicano ne Bele , ne Papa . Così Mezzo, o fignifichi Meta o Fradicio; fa tempre fent re il ribattimento della zeta : la qual lettera sempre fi sente ripercotfa, quando ella è nel mezzo a due vocali , eccettuato quando ne fegue l' I accanto all' altra vocale , ancorche quefta non s' esprima il più delle volte, per seguitare la buona pronunzia, come v. gr. Vizi , per Vizir , ed alırı molti , che i nottri antichi scriffero tempre col ti all' ulo de' Latini , che nel tuono fa zi. Vera cola é , che la zeta avendo due

fuoni , uno lene e uno aspro , io , per diftinguerle, scriverei la zera lene colla coda, e all' usanza spagnuola la chia-merei Zeriglia: e l'altra senza coda: ficcome e divenuto più frequente l' ulo , inventato già da Neri Dortelata , dell' V e J consonanti, e di questo, anco quan-do serve per due, come nella sudaetta voce Vizj: ancorchè non mi piaccia seguitare questa maniera oelle Scritture di carattere maiufcolo, e particojarmente nelle Ifcrizioni, perchè non troppo ra-gionevole parmi l'allontamarfi ne' monumenti pubblici dalla venerabile antichità. Ne voglio trala/ciare di dire, che il Trissico, già piu di degento anni so-no, seguitando il costume de Greci, penso a proporre diversa serittura delle lettere di doppio suono , mettendo cio in pratica, e nella sua Italia Liberata, e nelle Rime e altr' opere fue; ma egli non fa gran satto seguitato da altri . Ancera il nostro Abate Antominaria Salvini, degno sempre d'immortal memoria ( che paíso alla celefte patria il di 16. Miggio 1719. ) nella sua Traduzione d' Oppiano , flampata l' anno 1718. ha propofta un' altra manièra di contraffegno per le C. VII. dette lettere di doppio suono; che però 17.26. ne potral vedere la sua dotta Presazione a quel libro ; che io mi rimettero fempre al parere di coloro, che prudeote-mente ne daranno giudizio. Dico bensi in ultime il mio fentimento, che accet-tandofi l'introduzione di qualche contraffegno per le vocali di doppio fueno, io non l'userei generalmente in tutte l'occorrenze ; perciocche quelto geoerera fempre qualche confusione, fara più lungo il meftiero dello ferivere , e forfe alterera in qualche parte la naturale pratieata pronunzia ; ma l' uferei folamente in quei cafi , che rendono le voci ambigue, come é l'addotta di inpra Mezzo; non giovando troppo cio fire in quelle voci, che non anno ambignità. lo ho praticato in questa edizione di contrassegnare alcune poche parole con accento acuto, per ragione della quantità delle fillabe; poiche ho dubirato, che i fo-seftieri non pratichi della noftra lingna, noo (cambino la fillaba breve dalla lunga . E tanto bafti aver detto di questa materia . Bifc.

- 27. Furo un tratto una dama e un cavaliero,
  Moglie e marito, in buono e ricco flato,
  Che fatti vecchi contro ogni penfiero,
  Dopo d' aver qualche anno litigato,
  La grinza pelle con un cimitero,
  Convenne loro al fin perdere il piato,
  E fenza appello aver a far propolito
  Di dar per ficurtà l' offa in depolito.
- 28. Lafciaron due figliuoli , i più compiti ,
  Che 'I mondo avesse mai sulle sue scene ;
  Perch' esti avevan tutt' i requisti
  Dovuti a un galantuomo e a un uom dabbene :
  Aggiunto , che di solidi eran gremiti
  ( Che questo in somma è quel , che vale e tiene )
  Stavan d'accordo , in pace ed in amore ,
  Ed eran pane e cacio, anima e cuore .

## MALMANTILE

29. Coía, che fare in oggi non fi fuole, Perchê i fratelli s' han piuttofto a noia: E fe lor han due cenci o terre al fole, All' un mill' anni par, che l' altro moia. E questo è il ben, ch' a' prossimi fi vuole! E siam di così perfida cottoia, Che febben fosfer anche al lumicino, E' non fi fouverrebbon d' un luoino:

30. Perch' c' sono una man di mozzorecchi .
Al contrario costor , di chi io favello ,
I quai di cortesia furon due specchi ,
E trattavan ciascun da buon fratello :
S' avrebbon porata' acqua per gli orecchi ,
E si fervian di coppa e di cottello :
E per cercar dell' uno il bene stare ,
L' altro voluto avrebbe indovinare .

C.VII. La Tata principió a contare la novella 57-27, (la quade e totad a lo Cunto de li Cunti, Giornata IV. Cunto 9, e Giornata v. Cunto 9, 2 e dice, che furno gla una i quali venendo a morte laficirono due figlicoli ben coltumati e ricchi, i quali s' amavano grandemente l' un l' altro. Qui il Pere il non digerifione e, condidera, che qualio modo di rattutti tra v. 1. Stegund et condidante de la v. 1. Stegund et condidante de la v. 1. Stegund et condidante propositione.

560

E nutació ciajúm de bom fratilotur TARTO. Des volta y 16 fotinrende di respu-, folos 100 y 16 fotinrende di respu-, folos 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100

PIATO. Lite, e Piatire è Litigare d' avanti a' tribunali , detto dal Latino-barbaro Placitum per Lite , e Placiture , la qual voce ritengono bella e intera i Venetiani . Placitum è il Derreto , Sentenza del Giudice o Magifirato , e quel che i Franzefi dicono Arrefo, fecondo il Budeo da deserio Greco , che vuol dire Placere . No tenatulconfulti , ovvero decreti e fentenze del Senato di Roma ufavano quelta formula: Senatui placere, C'e. come fi ricava da Cicerone Filippica 4. e s. Nell' Ordinance Repie in Francia fi legge fempre in fine : Car tel eft noftre plaifir , Perciocche il noftro piacere e tale . E nella legge fi dice , che Principium placita legis babent vigorem . Venne poi da' Latini baffi a tirarfi quefta parola a fignificare il processo della lite medesima, ficcome anche Indicium fignifica la Senrenza e la Lite medefima , che fa nascere la Sentenza . Piatire lo Syagnuolo di-ce Pleytear , il Franzele Plaider , tutti dall' istessa fonte Latina . Il Doni nel suo Cancelliere dice : Sempre ne' piati la rovina va innanzi , e chi piatifce ba quanto ei ruole il tempo lungo . Ed il Varchi Storie Fiorentine libr. 21v. Erano afie-

gnate le cause delle popere persone, che non potevano piatire per la loro poverta: e po-co apprello , dice : Perche bisignava notificare quel piato al terzo pofiefiore . E in quefti ultimi verfi della presente Ottava 37. d'ee metaforicamente, che a costoro gia fatti vecchi , dopo aver fatta defiderar longo tempo la lot carne a' fepolcri , convenne morire e fatfi fotterrare . Il proverbio Piatire co' cimiteri, vuol dire Efter d' eta cadente, che Luciano pottato in Latino dice : Alterum pedem fepulcro, ovvero in cymba Charontis bebere: che noi diciamo : Avere il pie fulla ba-74 . ovvero il pie nella fofia . Min.

I PIU COMPITI . I più accoffumati , I più gentili . Non dee dire Complite , come si legge nella passata edizione di Firenze, che questo è lezio di chi preten-de d'esfere bel parlatore, e come si dice di parlare in punta di forcherta. Bife. DOVUTI A UN GALANTUOMO, E A UN UOM DABHENE Galantuemo e Uomo dabbene fi posiono dir sinonimi; ma stret-tamente Galantuomo vaol dire Uomo di garbe , e come dicono i Franzesi Onest nono, e oltre a ció amorevole ed alla macoscienza , Uomo d' anima , e che sa opere buone . Spagnuolo Humbre de bien . L' uno e l'altro comprendono i Greci colla fola parola nakonanyatos - nakes fignifica Onefto , Di garbo . aya3ot Buono , Dabbene . Min.

AGGIUNTO . Intendi A cio ( cicè alle tofe dette di fopra) fia aggiunto, ec. Bife. GREMITI. Ripieni . E il Latino Spifins, Denjus. E qui vuol dire Avevano gran quantità di danari; sebbene è detto im-proprio, perchè Grenito s' intende un Albero pieno di frutti , un Luogo pieno di mostbe , o fimili ; perché tal voce fi dovrebbe ulare in quelle occasioni , nelle quali cade la fimilitudine del proprio di effa voce . Greto vuol dire Terreno gbiaiofo e pieno di fafsi , come fogliono timanere le rive de' noftti fiumi , scolata che é l' acqua piovana , quali rive però fi chiamano Greto, come Greto d' Arno, Greto di Mugnone, ec. Ora Gteto addiet-tivo ( dice il Vocabolatio della Crusca) to diciamo in fignificato di Spello , forse dalla moltitudine spessa de' sassi de' greti: e diciamo anche in quelto fignificato c. vit-Gremito . Quanto a me inclinerei a cre- sr.18,

dere, che Gremito dal dirfi propriamente degli alberi , quando fon pieni di fiori , o carichi di frutta, venifie da Gremium; perciocche il Grembo è quella parte, che faol empierfi di tali cose. Gli antichi volgatizeatori, quel, che i Latini differo Littus, essi tradusiero Greto; laonde potrebbe ad alcuno parere questa parola fatta da quella. Seneca Epift. 115. Illos reperti in littore calcult leves , O' aliquid babentes varietatis delettant . I fanciulli si dilettano in cose di piecol pregio , sicome sono pietre , che l' sumo trova nel viaggio e nel greto del mare e ne' fiumi . Palladio nel Gennaio , tit. 14. favellando della lattuga . Candida fieri putantur , fi fiu-minis arena : vel litoris frequenter spargatur in medias. E possono diventare bianche , fe intra loro e intra le loro feglie spefse voite si sparga rena del fiume o del greto. Onde a dire Gremito di foldi s'intenderebbe che Aresie sopra il restito o sopra alla persona sparso gran numero di soldi : conne Gremito di mosebe , s' intende Aver molte mosche addosso, e non nella tasca o in cassa; tuttavia, sebbene improprio , è alle volte ufato , come qui . Min.

Non ho fentito usat mai da nessuno Greto in fignificato di Spesso, e non se ne trovano esempi ne' nostri Scrittori : e però non è finonimo di Gremito. Non è poi neceffatio, che il greto del mare o de' finmi fia ghiaioso : non essendo altto il Greto, che quella Proda o Spiaggia , che vien bagnata dall' acque nel ricrescimento delle medesime : la qual proda è molte volte di tena o belletta ricopetta . E da ció ctedo , che fia detto Greto, cioè da Creta, Terra tenace, che altrimenti noi diciamo Terra da formare , ficcome è la detta Belletta . Gremito poi viene da Gbermire , che è Pigliare e Strignere tenatemente una cofa , co-me fanno tutti gli necelli di rapina co' loto artigli : il che fi dice ancora Gremire. Ed è traslato a fignificate Molte co-fe ben folte e ftrette insieme, siccome v. g. è un ramo pieno di stutti s perchè talsembrano come ghermite, e quafi flivate

a forza d' artigli , in manieraché non fi Bbbb

C. VII. poffano, se non difficilmente, disunire. ST.29. Cosi Efter gremito di foldi , vuol dire Aver de' danari ( ove però e' fi tengono , non fopra il veftito o la perfona ) in moltiffima quantita , onde ne stiano ftrettitlimi , e come da tenace mano ab-

brancati e agguantati . Bife.

CHE QUESTO IN SOMMA E QUEL CHE VALE T. ENE. L'aver molti danari è la cofa più importante di tutte l'altre . Valere e Tenere iono quafi finonimi ; benche Valere fignifica în questo luogo Aver valore o possanza : e Tenere è Fermare o Fifiar bene alcuna cofa . Si dice La colla o La pania non tiene , cioè Non ferma ciocebe dee fermare . Bifc.

ED ERAN PANE E CACIO , ANIMA E CUORE . Andavano uniti e d'accordo in ogni operazione . Lotino Bene conveniunt . C' in una fede morantur . Min.

Siamo foliti dire di due fratelli o amiei cordiali e sviscerati E' fon due anime in un nécciolo ; tratta la fimilitudine da" noccioli di pelca o d'altro frutto , ne' quali alle volte fi trovano due anime , cioe due semi, che volgarmente la ple-be chiama Mandorle, dal seme della mandorla, che è il più comune che si adoperi. Bist.

E SE LORG HAN DUE CENCI O TER-RE AL SOLE . Se anno mafierizie o poderi . Per esprimere uno , che abbia po-ca roba , diciamo : Il tale ba quattro cenci : e se ha beni flabiți in terreni : Eeli ba della terra al Sole . Min.

Qui certamente il nostro Autore fara fgridato , d' avere ufato Lore , accufativo plurale del pronome Egli, in vece di Egli o Eglino , nominativo ; potendolo anco dire comodamente, fenza pun-to alterare il verfo. Ma e' fi vuol ri-cordarfi di quello, che già s' è detto altre volte , che questo poema è dettato in lingua familiare Fiorentina , e che però la detta voce va ufata, piurenfto, che no , in fimile congiuntura . Il medefimo accade nell' accufativo fingolare Lui, che fi pratica adoprarlo molte volte per Egli : e di man'era questo succede , che a dire altrimenti , fi direbbe male: come per esempio aspettandosi alcuno con anfietà , e veggendofi dalla lontana apparir gente, e non ben per

anco diftinguendosi, col dubbio se esso fia o no , succede spetso il dire a un tratto Egli e lui : dove si vede chiaro , che a dire Egli è egli tarebbe mat detto. Il nostro Minucci, qui puco di totto, nella nota sopra Teneva il campanello, che è della St. co. uia due volte Lui in calo retto : e cer.o fla bene , fecondo la pratica comune, Non voglio pero in quelto luogo tralafciare d' dire, che nella controversia, se questo Las posta mai effer calo retto, Ferrante Lorgobardi , cioè il P. Diniello Bartoli , tra glè altri nel fuo Torro e Diretto del non fi puo, e il ino leguace Anten Giuleppe Branchi, o chi altri fi fia lotto quefto nome [ di che vedi : 1 Tomo 8, del Gornale de' Letterati d' Italia , pag. 124. ) nella risposta a Gio. Paolo Lucardes , dopo aver riportato le regole, quando il detto Im puo effere nem nativo . adducono alcuni esempi degli ancichi Autori in loro favore: i quali etempi fi pottono veder facilmente nella detta Ritpofta del Branchi a 106, e 107. Ora e da fapere che questi elempi , siccome prefi da' libri stampati , non fanco stato , e non fervono a formarne regola ; perciocche avendogli io riscontrati quasi tutti negli antichi MSS. gli ho sitrovati differenti nel punto , che fi controverte . Primieramente i primi tre, che fono tratti dal Dittamondo di Fazio Uberti , ne' Codici Laurenziani cosi fi leggono : El e' cosi come beilia fu morso :

Com' e' lo scrifse gia colla jua mano .

Ed e' : come ti piace fla , che fai . Il quarto efempio, preso dal Convito di Dante , nell' ultima edizione delle Profe di Dante e del Boccaccio , che tecero i noftri Tartini e Franchi nel 1733. fu da me corretto a forma di tutt' i MSS, in effa citati , con farlo dire Che egli dice , In vece di Che tui dice . Il primo etcmpio di Giovanni Villani, libr. VII. cap. 8 non fi legge come vuole il Branchi : Era la parte Guella, che lui avea cattiato de Firenze ; ma non folo secondo l' ortimo Codice Riccardiaco ( di cul non credo vi fiz pari nel mondo ) ma anco fecondo l' edizione de' Giunti di Firenze , dee dire : Fueli detto , che era la parte Guelfa , ufciti di Firenze , e dell' altre terre di Toscana . L' altro esempio del Villani, posto dopo il suddetto , non ho potuto riscontrare , per non ritrovarsi nel luogo dal Branchi citato t e quello di Matteo , che folo mi resta a vedere, voglio ragionevolmente supporre , che in qualche buon testo a penna fi leggera altrimenti . Chi dunque in fimili cole fi vorrà fidare delle regole fondate in aria, come quelle fono, che da' libri stampati fi voglion trarre : e non pintrofto vorra fervirfi degli antichi tefti a penna , feritti ne' buoni fecoli della nostra lingua? La necessica d' ufare i buoni MSS. nel fatto di ristampare i nostri antichi Scrittori , accennai io nelle mie Annotazioni alle sopraccitate Profe di Dante e del Boccaccio , a 370. e 371. ma tanto punfe altrui l' acuto raggio della infallibile verità, che fmamiandone per lo dolore , vomitó contro di quella dall' aperta piaga un pestisero veleno : e ció fece ; chiunque fi foffe , che compilò an Nuovo avviso a chi legge , posto per Prefazione alla nuova edizione di Pier Crescenzio, fatta in Napoli presso Felice Mosca nel 1714. Mé coflui non offese giammai; perchè volen-do egli sostenere, che Monarca statua sia ben detto: e che meglio la voce Monarca, nel luogo da me criticato . s' adatti , che la Marmorea , fi tira addol-fo da per se ftesso una brutta sentenza contro, e non già da Prifciano, ma dal più infimo grammaticuzzo del mondo, che arricciando le 'ntabaccate basette, mi pare , che gli dica : Eia , quid narras ! Monarca nomen (ubstantivum eft , neque ullo patto cum alio substantivo, quale est nomen Statna, concordare potest.

Ma il bello si è, che questo valentuomo, in una cortissima Presazione, si dimostra smemorato ; perciocché sostenendo, che l' edizioni di Firenze, cirate dal Vocabolario della Crusca, non fi debbono riftampandofi alterare; non gli fovviene, che poco fopra ha detto di aver corretto egli nella fua edizione di Crescenzio un infinito numero d' errori . Che poi l' edizioni citate dal Vocabolario fiano del totto prive d' errori , oltreché egli medefimo nel fopraddetto fatto confeifa il contrario, i dottifimi com-

pilatori del nuovo Vocabolario , di cui c. 911. usci fuora il primo tomo nel 1719, ren- sr.19. dono piena testimonianza, coll' effersi ferviti, per quanto è ltato loro permeffo, di buoni Testi a penna , che l' edizioni paffate non mancavano di pochi abbagli e scorrezioni . E quindi é , che eglino anno prodentiffimamente molte falle voci risecate, e ad altre posto il vero fignificato 1 e molt' altri fignificati alle parziali voci, e moltifime voci di nuovo aggiunto, le quali non erano nelle antecedenti edizioni . E ciò anno fatto, non gia coll'adoprare folamente le buone impressioni degli Autori , delle qua-li i loro virtuosi antecessori si servirono ( ne' luoghi pero , che ad effi parvero corretti , non già negli errati manifeftamente, come è quello della Vita di Dante, che non fi trova citato nel Vocabolario ) ma con fare diligente ricerca de' migliorl manoscritti, per cogliere da quelli , com' è lor ulo , il più bel fiore di nostra favella . E tanto basti a questo proposito aver detto . Bife.

siamo ai si pesetida corrola . Siamo cui iniqui e di mal animo . Quei legumi , che per molto che fi tengano al facco, non fi quecono ne intenerificano mai, fi dicono di cattiva cottui : però con dire Usmo di cattiva cutui ; si intende di gramo melippo e difficile a perfuaderfi al bene . Greco ar(papar.

FOSSER ANCHE AL LUMICINO. Effer al lumicios , vuol dire Eferer in efferen & vita: e viene dall' alo, che è nello Spedale di S. Maria Nuova di mettere un piccolo lume a un Crocififio al letto di coloro, che fono agonizzani. Si dice zacora : Eferer ella candela. Min.

NON GLI SOVVERREBBON D' UN LU-PINO. Non gji dardbone un minima dintro, dal Latino Subvenio: Sevvenire neutro vuol dire Ricerdarfi. Non mi ricordo, quando fu aquifo. Non mi ricordo, quando fu aquifo. Non mi ricordo, quando fu aquifo. Latino Mintem fuirla mentem venire, Succurrere. Francele Se funvenir. Min.

MOZZORECCHI. Uomo scellerato ed infame. E questo, perche quei malfattori, che per la tenera età sono esenti dalla pena ordinaria, vengono dalla Bbbb a giuC-VIB, giulitàs contrafignati, come dicemno pripo iopra Cant. Il. 55: y. e Cant. Vi. 55: 46.

e Îra gii altri contrafegri une ê il moste pripo iopra Cant. Il. 55: y. e Cant. Orange e la most pripo iopra Cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. Il cant. I

Fare a uno suesi i fervizi poffibili . Min.

si survinn Di Coppe e di Coltrati.
On si factame l'un l'altro (isambirusimente agai fervizio paffibile . Servaire di
toppa e di celtifilo è Fare da coppiere e da
Séalro alle menfe de Grandi ; pet Coppa
intendendo quella Tazza, a julia quale
fi poglaso i birchierie e i ruffi di vino e di
tiri liquori , quando fi progre da berre (c
quello e titicio del coppiere ) e per Caltrilo, indicando fi vituio del lo Sealro ,
tello, indicando fi vituio del lo Sealro ,
tello, con esto dee trinciare le vivande .

Diff.

flo termine elprime la grand' attenzione, che uno ha in servir l'altro, e compiacerli in tutto quel che possa accadere. Min.

L'ocrate a Demonico dice, che l'a-

mico buono con dee aspectare d' essere richiesto dall' amico, ma andare incontro opportunamente alle di lui occorren-

- 31. Effendo un giorno infieme ad un convito,
  Quand' appunto aguzzato hanno il mulino,
  E mangian con boniffimo appetito,
  Non fo come, il maggior, detto Nardino,
  Nell' affettar il pan taglioffi un dito,
  Sicch' egli infanguinò il tovagliuolino,
  E parvegli sì bello a quel mo intrifo,
  Ch' ei fi pofe a guardarlo fifo fifo.
- 32. E refta a feder D tutto infenfato,
  Ch' ei par di legno anch' ei come la fedia:
  Può far (tanto nel vifo è dilavato)
  Colla tovaglia i Simili in commedia:
  E mirando quel panno infanguinato,
  Ormai tant' allegria muta in tragedia:
  Mentre nel più bel fuon delle foodelle
  Si vede ognun ripofar le mafcelle.
  - 33. E tutti quei, che feggon quivi a menfa, I fervi, i circostanti, ed ogni gente, Corrongli addosso, che ciascun si pensa Che venuto gli sia qualch accidente:

Nè fanno, che il suo male è in quella rensa, Com' appunto fra l' erba sta il serpente: Rensa non già, ma lensa, onde il suo cuore Preso al lamo col sangue aveali Amore.

34. Che gli par di veder, mentre in quel telo
Contempla in campo bianco i for vermigli ,
Un carnato di qualche Dea di cielo ,
Compolta colatsì di rofe e gigli :
E sì gli piace, e tanto gli va a pelo ,
Che finalmente , mentrech' ei non pigli
Una moglie d' un tal componimento ,
Non farà de' fioi dì mai più contento .

Effendo gli fuddetti giovani a un convito. Nardino, che cra it maggiore, affutando il pane, fi tiglio un dito, ed inlanguino il tovaglicino: e nel mirar quel bei rolio in ful bianco, f'innamono in manicra, che fi propole di non aver mai a reflar conoliato, f'e in pigliava una moglie, compolit di quel contento del proposito di particolo di particolo di periori per la proposito di particolo di particolo di periori periori periori periori periori di particolo di periori 
Cb' ormai, ec. Che invita alla gagliarda le mascelle Si vezgon quanti seggon quivi a mensa. Corrontli addosso, che tiascum si pensa.

Profe al lamo nel fangue avera Amore. Che gli pas di veder; mentre in quel velo.
CONVITO - Definare o Cena fiptendia.
Dal Latino Convirumo o piuttofle da
Convirar - nel fanto - che gli Soggnotoli
pigliano il loro Combidar per Invierar -,
e nel quale il prefe il Boccaccio - che
diffe Conviro - a menjare -, e Convitata - la
diffe Conviro - a menjare -, e Convitata - la

AGUZZATO HANNO IL MULINO - Sono all'oriane colla fame per mangiare; così tratta la fimilitudine dal mulino . Dicch Macinare a due palmenni, cioè mulini , di chi per preficeza o voracità maffica da amendue i lati a un tratto -V. foyra Cant. IV. St. a. 2. Min.

le tapole . Min-

Palmenti, Latino Pagmenta. Salv.
La fimilitudine è tratta dall' Apazzare la macine del mulino: il che fi fa

fare da' mugnaì, quando alcuna maei. C. VIII.
ne, per cficr coniumaza, non Ilvora 373-31prefio e perfettamente. Così quando uno
ha aguzzato il mulino dell' appetito,
wuol dire, ch' e' mangia prefio e bene, cioè dimolto. Bife.
APPETITO. Vuol dire Appetitaza e

APPETITO . Vuol dire Appetenza e Defderio in generale; ma quando è deto affolusamente e fenza aggiunta vuol dire Fame o Voglia o Guflo di mangiare. V. fopra Cant. Iv. St. 8. Il mal, the viene in bocca alla gallina.

Min.
O'sults prello i Grcci , Apperito in gemerale: da' Latini, come fi vede in Giuvenale è rifiretto all' Appetite del manpare. Così Affge in Greco vale Mi dolga a'ogn forta di dolore: c in Latino vale Mi dolog dal freddo. Salv.

TOTAGLIUGLINO. Quafi piccola toraglia. Quel Pezze di panno lino, the fi teme avanti, quando fi mamjia, efiendo a menfa. Il Boccaccio dific Toraglinela. Noi lo dichamo anche Salvitta, dalla voce Spagmola Scralleta, perche ferre molto al minifero e al fetrizio della tavola. Min. INTRISO. La Tial-vere o altra materia

simile semperata con liquore, come sarchbe farina e acqua si dice Intrife, e Intridere. Ma significa ancora Imbrattato, Sporeato, cc. come significa in questo luogo. Min.

Intrifo , quafi Latino Intritum . Salv.

C. VII. FISO FISO . Senza batter occhio , Con 51.32. grandissima attenzione, Latino Intentis, Inconniventibus oculis . I Greel dicono in una parola a'exapla untlos , che è lo

ftello, ehe Senza vatter, occbio . Petrarca. Cost redeft in fife ,

Come Amor delcemente gli governa Sol un tiorno da prefee . Senza volver giammai rota superna,

Ne penfaffi d' altrui , ne di me ftefso , E'l batter gli occhimici non fufie fpefso . Min.

DILAVATO . Impallidito , Smorto . Si dice Dilavato ogni colore, che non arriva alla perfezione della fua effenza : come Refie dilavate, fi dice un color Rosso, che sia più sbiancaro, e più chia-ro del vero rosso. Latino Dilutus. Min. Il contrario è Latino Saturus, il Color pieno. Salv.

PUO' FAR COLLA TOVAGLIA I SIMILI IN COMMEDIA . Intende , eh' egli E' bianco appunto , come è la tovaglia . Latino Non over fit ove fimile. I Due Simili è un fuggetto di commedia, come quello de' Menechmi di Piauto , e molti vi anno feherzato, perehé è argomento secondo d' intrecci . Min.

Gio. Batifta Porta fece una Commedia intitolata : I Duo Fratelli fimili , stampata in Napoli per Gio. Giacomo Carlino 1614. in 11. e Gio. Batifta Andreini ne fece un' altra , col titolo : Li Duo Leln fimili , impreffa in Parigi 1622. in 8. . Gl' Iftrioni fon foliti tare una Commedia da loro detta: I Duo Simili, rappresentando, v. gr. Due Zanni fimili, o altro ridicolo perfonaggio , qual moftrano con lor curiole invenzioni , non ricogoscere effi medefimi qual fia il vero Zanni . Bifc.

ACCIDENTE. Intendi un Deliquio, uno Svenimento all' improvviso. Bisc.

RENSA . Specie di Tela lina fatta a un opera , che si chiama Rensa , detta così dalla città di Rems in Francia. Cess Perpignano sorta di Panno dalla città della Navarra di questo nome . Arazzi , dalla città d' Arras in Fiandra : e Duazio al tempo del Boceaecio fi diceva uo Panno, che veniva di Dovay, città di Fiandra, che Giovanni Villani, fecondo l' ulo de' fuoi tempi , chiama Doegio. Latino Duacum . Baldacchino , Drappo di Levante , da Babbilionia , che i Levantini ehiamano Bardad , i noftri antichi Baldacco . Giovanni Villani libr VII. E messo suori della città , sopra la sua per-sona un ricco palio di Baidacchini di seta e d' ore . Min.

E Borfella per Brufelles differo comunemente i nollri antichi . Francesco d' Amaretto Mannelli , che dall' originale dell' Autore copio il Decamerone del Boccaccio : ed infieme gli piacque di eorredarlo di brevifime ed altrettanto leggiadre note, pretto la fine del Proemio , dove il telto dice : li tre giovani aile ler camere , da quelle delle donne feparate, fe n' andarono, scriffe in margine : meglio era fare mefcolati di borfella , che intendere fi dovevano panni mischiaei di Brufelles ; prescindendo da ogni equivoco . Bifc.

COME APPUNTO FRA L' ERBA STA IL SERPENTE. Allude a quel detto di Vergilio , Eclog. 3.

...... latet anguis in berba. Bife. LENZA O LENSA . Latino Linea , filam nifeatorium , detta cost quafi dal Latino psicarorum, occia con qual da Latino Linnea Quella Condicella, fatta di cri-ni di cavallo o di jeta cruda, colla qua-le fi lega il lamo da pefrare. Franco Sac-chetti Novella 198. E ben dice il vero, tè elli avea prefo l'alluminato alla len-24, pescando cento fiorini, per riavere gli altri : e Novella 208. Fu già un pefeavore di piccole pefcazioni , pefcando con lami e con lenze e con reticelle di minore maniera . Min.

TELO . Coll' e ftretta Pezzo di tela , in larghezza del fuo efiere, e iunghezza ad libitum , come un telo di lenzuolo o di paratnento , sortetto in tutta la lunghezza di etto lenzuolo o paramento. Diciamo Telo da pane, quella Torraglietta o Striftia di panno lino , colla quale fi empre il pane in jull' ajie . Qui intende il Tovaglinolo . Telo coll' e largo , ulato da alcuni in poeña , vuol dire il

UN CARNATO . In cambio d' Incarnato , colore de carne . Pile.

GLI VA A PELO . Gli va a genio , Se gli confa . E' secondo il suo gusto: e l'opposto d' Andar conti appele , detto sopra Cant. VI. St. 1. Min.

35. E già fe la figura nel penfiero,
E bianca e trelca, e rubiconda e bella,
Co' tuoi capelli d'oro, e l'occhio nero,
Che più ne men la matrutina flella:
E conecchi ei la vegga daddovero;
Divoto le le inchina e le favella,
E le promette, s' egli avrà moneta,
Di pagarle la Fiera all' Improneta.

36. E vuol maindarle il cuore in un pafficcio,
Perch' ella le ne ferva a colazione:
E gli s' interna s'i cotal capriccio,
E tanto fe ne va in contemplazione,
Che il matto s' innamora come un miccio,
D' un amor, che non ha conclutione,
Ma ch' è fondato, come udite, in aria,
D' una bellezza finca e immaginaria.

Nardino s' immagina e fi compone nol penfero una bellidima giovane t le parendogli d' averla veramonte avanti, agli occhi, le parla e te teibbice, e le dona il cuore: ed in quefa guita s' innamora ardentemente d' una bellezza immaginaria. V. b. M. de l'Goulato, come adille, in ratia.

FRESCA. Trattandofi d'uomo s'intedde Uno di poca era : cd Uomo e Donate de fieldi s'intende fani, agtiardi, e di buona era ; quantuaque fieno d'eta grave ; Vergilio : ..... eruda deo , viridifque fenellus .

vergino:
..... eruda deo, miridifque fenellus.
Fresto, secondo il Ferrari, puo avere
origine dal Latino Virestens. Min.
Fresto, si originerebbe così. Viridisa,
Viridistas, Fresto. Orazio:

LA MAITHINA STELLA . Vergil, E. ne'de libr. viii.

Qualis ubi oceani perfufus Lucifer unda .

Min,

PRODE LA FIRM ALL BERDONEY. C. CVII. PROJECT AS TOTAL PARTY TO PROJECT AS TOTAL PARTY TO PROJECT AS TOTAL PARTY TO PROJECT AS TOTAL PARTY TO PROJECT AS TOTAL PARTY TO PROJECT AS TOTAL PARTY TO PROJECT AS TOTAL PARTY TO PROJECT AS TOTAL PARTY TO PROJECT AS TOTAL PARTY TO PROJECT AS TOTAL PARTY TO PROJECT AS TOTAL PARTY TO PROJECT AS TOTAL PARTY TO PROJECT AS TOTAL PARTY TO PROJECT AS TOTAL PARTY TO PROJECT AS TOTAL PARTY TO PROJECT AS TOTAL PARTY TO PROJECT AS TOTAL PARTY TO PROJECT AS TOTAL PARTY TO PROJECT AS TOTAL PARTY TO PROJECT AS TOTAL PARTY TO PROJECT AS TOTAL PARTY TO PROJECT AS TOTAL PARTY TO PROJECT AS TOTAL PARTY TO PROJECT AS TOTAL PARTY TO PROJECT AS TOTAL PARTY TO PROJECT AS TOTAL PARTY TO PROJECT AS TOTAL PARTY TO PROJECT AS TOTAL PARTY TO PROJECT AS TOTAL PARTY TO PROJECT AS TOTAL PARTY TO PROJECT AS TOTAL PARTY TO PROJECT AS TOTAL PARTY TO PROJECT AS TOTAL PARTY TO PROJECT AS TOTAL PARTY TO PROJECT AS TOTAL PARTY TO PROJECT AS TOTAL PARTY TO PROJECT AS TOTAL PARTY TO PROJECT AS TOTAL PARTY TO PROJECT AS TOTAL PARTY TO PROJECT AS TOTAL PARTY TO PROJECT AS TOTAL PARTY TO PROJECT AS TOTAL PARTY TO PROJECT AS TOTAL PARTY TO PROJECT AS TOTAL PARTY TO PROJECT AS TOTAL PARTY TO PROJECT AS TOTAL PARTY TO PROJECT AS TOTAL PARTY TO PROJECT AS TOTAL PARTY TO PROJECT AS TOTAL PARTY TO PROJECT AS TOTAL PARTY TO PROJECT AS TOTAL PARTY TO PROJECT AS TOTAL PARTY TO PROJECT AS TOTAL PARTY TO PROJECT AS TOTAL PARTY TO PROJECT AS TOTAL PARTY TO PROJECT AS TOTAL PARTY TO PROJECT AS TOTAL PARTY TO PROJECT AS TOTAL PARTY TO PROJECT AS TOTAL PARTY TO PROJECT AS TOTAL PARTY TO PROJECT AS TOTAL PARTY TO PROJECT AS TOTAL PARTY TO PROJECT AS TOTAL PARTY TO PROJECT AS TOTAL PARTY TO PROJECT AS TOTAL PARTY TO PROJECT AS TOTAL PARTY TO PROJECT AS TOTAL PARTY TO PROJECT AS TOTAL PARTY TO PROJECT AS TOTAL PARTY TO PROJECT AS TOTAL PARTY TO PROJECT AS TOTAL PARTY TO PROJECT AS TOTAL PARTY TO PROJECT PARTY TO PROJECT PARTY TO PROJECT PARTY TO PROJECT PARTY TO PROJECT PARTY TO PROJECT PARTY TO PROJECT PARTY TO PROJECT PARTY TO P

phin.

Wi Laudi Conzoni e alrei poettel

Wi Laudi e Conzoni e alrei poettel

richi in loby di quella Synat Immagne

tichi in loby di quella Synat Immagne

dell' Impranea : sun seccolta dei quell

porta velere nelle Mannai Hande dei

Ceptia, Letture di Handa Sarae e Trafa
na nella Stolla di Frenze, y e Accade

Trafa
na nella Stolla di Frenze, y e Accade

Trafa
na nella Stolla di Frenze, y e Accade

Trafa
na nella Stolla di Granzi e e Trafa
na nella Stolla di Granzi e Trafa
na nella Stolla (Birl) di mangne

Tresse nel 1714 appretto Guilery Man
Tresse nel 1714 appretto Guilery Man
ricciona la 1714 appretto Guilery Man
creciona la 1814 appretto Guilery Man
creciona la 1814 appretto Guilery Man
creciona la devenimento del 1814 appretto del 1814 appr

C. vii. Do a vifitzilo , fiano quafi ture con-513,6 porne delle nove , per cialcheduna vol-13,6 porne delle nove , per cialcheduna volmagine da alcuai fecoli in qua non fi feuopre mai ; ma nel 1468. v'e memoria , che fi porefic vedere . Se defideri maggiori notatie di quetto facto luoge, V. le fudderte Memorie; periociche i or refresiente de defiderar di vantaggio. Elifo. B GLI S' INTERNA SI COTAL CAPRIC-CIO. Gli fi fica mei etrovello, o Gli entra mella mente quello capriccio, fantafa, opinione. V. fopra Cant. 1. St. 21. Min. S' INNAMORA COME UN MICCIO. S' innamora come un afino, cioc offinatamente j perche l'afino do ofinatifimo e capone. Min. Vergilio, Georg. libr. IV.

In furies ignemque ruunt . Salv.

- 37. Con a credenza infacca nel frugnuolo,
  Ma da un canto egli ha ragion da vendere;
  Che s' egli è ver, ch' Amor vuol effer folo,
  Rivale non è quì con chi contendere.
  Ma Brunetto il fratel, che n' ha gran duolo,
  Poichè l' fuo male alcun non può comprendere,
  Tien per la prima un' ottima riceta,
  Per rimandarlo a cafa, una feggetta.
- 38. Ove condotto, e mellolo in ful letto,
  Il medico ne venne e lo fpeziale,
  Chiamati a vifitarlo; ma in effetto
  Anch' effi non conobbero il fuo male.
  Difperato alla fin di ciò Brunetto,
  Col gomito appoggiato in ful guanciale,
  A cald' occhi piangendo più che mai:
  Io vo faper (dica) quel che tu hai.
- 39. Ei che vagheggia fotto alle lenzuola
  Il genril volto, e le dorate chiome,
  Në anche gli rifponde una parola,
  Non che gli voglia dir në che në come;
  Replica quello, e feccafi la gola:
  Lo fruga, tira, e chiamalo per nome:
  Ed ci pianta una vigna, e nulla fente;
  Pur tanto i' altro fa, ch' ci fi rifente;

c. vII. Così Nardino s'innamora ardentemen-5T.37. te, senza saper di chi . Brunetto suo fratello lo fece portare a casa, dove lo mesero in sul letto, e vennero medici e

fpeziali a vifitarlo, ma non conofcevano oè meno effi il di lui male 1 onde Brunetto fi messe a pregarlo, che gli dicesse quel ch' egli avea . e Nardino, año nella fun contemplazione, non rifpondeva: pure alla fine, vinto da tanti preghi del fratello, parlo nella maniera, che vedremo nell'Ottave feguenti. v. l. Rivoli qui non c' e, ce.

Ma Brunetto il fratel, che n'avea duolo. Perche il suo male alcun mon può com-

Perche is juo mate alcun non puo comprendere .

A CREDENZA . Vuol dire , quando fi

A CREDENZA - Vuol dire , quanco ii cempra qualche mercanica , e non fi shoria ii danaro allora , ma s' afpetta a pagatlo in altro tempo. Ma qui vuol dire Senza, propolito o Senza fondamento. Il Varchi nel Capitolo dell' Uvoa dell' con colo clib ba fquartato ben la quintefienza, Dice de' clia mon ba color nefimo»,

Dire co cila non ba color nejuno, E che quel giallo vé posto a credenza.

Il Lalli Eneide Trav. Cant. III. St. 167.
Contro di nui bravarano a credenza.
Quella maniera è corrispondente al Grati. de Latini. Perfecusi funt me gratit.

La versione Greca dice, bapar in dono ; cloc Di lor corecsa, Senza che in il meritass. Min. INSACCA NEL PRUGNUOLO S' in-

namora; febbene Estrar net fragmolo vuol dire anche Entrare in collera. Fragmolo è quella Lanterna, calla quale fi va di notte a taccia agli metellò, cà a pefare: ed è parola corrotte da Formolo, perche tal lanterna, effendo fimile alla bocca d' un forno, cons è chiamatr.

Min.

Sacto è la mifura di tre flaia, che per
effere la maggiore delle mifure manuali,
ferve ad esprimere abbondanta e quantita grande. I Napolerani dicono A tommola, A cantara, mifure usare, da loto. Bif.

to . Bifc.

EGLI HA RAGION DA VENDERE . GB

avanza della ragione . Ha grandissima ra-

gione. Min, SEGGETTA. Syzgiola portatile con due flangle. V. lopra Cant. I. St. 48, Min. GOMPIO. La conginneura del bratcio dalla parce di juori, dove fi pieta a mer-

zo il braccio, dal Latino Cubitus. Min. VAGNEGGIA. Fa all'amore, Amorgia, Con deficirio d'avver la cofa amata razguarda, come diffe il-Buti, cietadino e Lettore Pitano, nella fuz Lettura fopra à Daote. V. fotto Cane. x. St. 44. Dante Purgatorio Canto XVI. C. VIII.

Este di mano a lui, che la vagheggia, ST.37.

Prima che sia a guisa di fanciulla.

E nel Paradito Cant. X.

E li comincia a vagheggiar nell' arte

Di onel matilro

Fazio degli Uberti nel Dittamondo C

E se d'udirlo proprio ti vagbezzi . eioc Sei vago, Ardenzemenze desideri : 0 C. 144.

E io: wa'pur; che quanto prezio e chiercio Al fommo bene, e fol , che toflo fia Nel paefe, ch' ibramo, e ch' i vaghezzio cicè Defidero, Ne fon vazo, Col quale

cicé Desdero, Ne, son voto, cel quale is sail amor, e d. cis mi pare un ora mill'anni di vitornare. Vaghegiare il Fernarente call Latino Péstare, Frequente videre: e cita a proposto i versi de Lucreio lib. 1. che descrivono Marte, e che vagheggia. Venece:

..... in gremium qui save tuum se Reicit aterno devinistus vuintre amoris: Acque ita suspiciens tereti cervice revosta,

Pascit amore avidos inbians in te Dea

O pure vien da Vago, Avido; perchè chi è avido di godere la cola amita, va attorno per cercarità, e fi rigira come farfalla intorno al lume della bellezza di quella. Dante in un suo Sonetto. Io son ii vago della bella belle rice.

Deeli occhi eralitor, che m'anno occifo, Che la dovi io fon morto e fon derifo, La gran vaghezza pur mi riconluce.

Da Vagleggiare è derivato per avventura Vecciare, parida odierna baffa, per Cielibeare, e bè gli antichi differo Donmere. I fopraddetti verfi di Dante piacevano affa al letterato Principe e Promotore e Fautore delle Lettere, Cardimie Leopoldo. Salpo.

NON CHE GLI VOGLIA DIR NÉ CHE NÉ COME. Intendi ; che 'Non folo non gli volle dire ni il male ; ni la causa di efso ; ma ni meno volle parlare . Min. SECLASI LA GOLA . . Se gli afeingano le fanci pel tanto parlare . Min.

PIANTA UNA VIGNA. Non bada o Non attende a quel ch' ci dice. Che noi diciamo anche Fare orecebie di mercante, che

\*\*\*

G-Tit. the éforda a' citti partiti. che gli fi \$7.39 propagono, attento folo a li fiu vantaggio. Sotto Cant. 18. St. 57. Fer causte puffi l'impertativ. o Fer causte puffi l'impertativ. o Fer causte de la companio de la companio de la comre de la companio de la companio de la comre de perio de la companio de la comre de perio de la companio de la comre de perio de la companio de la comre de la companio de la comre de la companio de la comre de la comcamer. Ferfin sed in comma acarer. Com pfor frente sed in comcamer. Ferfin sed in comma acarer. Com pfor frente sed in comcamer. Ferfin sed in comcamer. Ferfin sed in comcamer. Ferfin sed in comcamer. Ferfin sed in comcamer. Ferfin sed in com-

Montibus O' filvis fludio iattabat inani .

Min.

E detto dall' attenzione, che anno i contadini nel piantare le vigne, la qual

contadini nel piantare le vigne, la qual fa, che effi non fanno conto di niun'altra cofa, e non badano o rispondono ne anoa chi gli chiama; ma pongono quia vi ogali ton Builo, n per far l' opera con utta regoli e diligenza, e n per che, retiminata quelli facecado; rella-tunta vigoria quelli facecado; rella-tunta vigora, pochidima be ga, riigento ma vigora, pochidima be ga, riigento ma vigora, pochidima be ga, riigento mute l'aitre, les cisos' nitende per quei utta l'aitre loro mercationi et all'innon-tro ne nicavono maggior utle y, che di tunte l'aitre. E cisos' nitende per quei delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle d

SI RISENTE. Cloc Si rifveglia da quella applicazione o fijiazione. Min.

- 40. Dicendo: Fratel mio, se tu mi vuoi
  Quel ben, che tu dicei volermi a facca,
  Non mi dar noia, va pe' fatti tuoi,
  Perchè il mio mal non è male da biacca,
  Al quale ad ogni mo trovar non pusi
  Un rimedio, che vaglia una paracca,
  Perch' egli è travagante ed alla moda,
  Che non se ne rinven capo nè coda.
- 41. Vedi foggiunfe l'altro, o ch' io m'addiro,
  O pur la conto, ch' io lo vo' fapere:
  Hai tu quitilione? hai tu qualche rigiro?
  Tu me l' hai a dire in tutte le maniere.
  Nardin rifpofe, dopo un gran fospro:
  Tu fei importuno poi più del dovere;
  Ma da che devo d'irlo, eccomi pronto:
  Così quivi di tutto fa un racconto.
- 42. Brunetto udito il cafo, e quanto e fia Il suo cordoglio, anch' ei dolente resta; Sebben, per sargli cuor, mostra allegria, Ma, come io dico, dentro è chi la pesta;

Per-

Perch' in veder sì gran malinconìa. Ed un umor sì fiso nella testa, In quanto a lui gli par, che la succhielli, Per terminare il giuoco a' Pazzerelli.

43. E conoscendo, ch' a ridurlo in sesso.

Ci vuol atro, che il medico o'l barbiere;

Vi si spenda la vita e vada il resto,

Vuol rimediarvi in tutte le maniere:

E quivi si risolve presto presto

D' andar girando il mondo, per vedere

Di trovargli una moglie di sio gullo,

Com' ei gliel' ha dipinta giusto giusto.

Frete mio, fe veramene en mi jouri quell' attero, e ten dici, laticiami flare, e non mi dire più altro, preche al 
go, modo u non puoi rimidiare al mio 
maire, the e granditimo, timotto di 
autero la preg; dode Nazidon, vinto 
soi it cao; e Brunetto i, fobbette dentro 
soi it cao; e Brunetto i, fobbette dentro 
savez gara travazijo i, facea buon vito: 
a autegii antimo, fi rilovie d'andra gir 
zanosi il mondo, per voler di trovate 
e cavazio di quella frenditi. Nazidon, 
e cavazio di quella frenditi.

v. b. Ugest ken der tje kleit 1 ec.
E. war is frjing, ecc. prilling pipel.
T. war is gind ha dejrortlaght finder.
T. war is gind ha dejrortlaght finder.
T. war is gind ha dejrortlaght finder dejlett, s. che a Bruncten a Nardino, fa it Macherone allo Guocco, per lapter de dis stillationes, come å rede ned Commedia initiolata Macarindes from Gonedeske ja Nort. Se. t. quali right of Gonedeske ja Nort. Se. t. quali right om umm letterato i, come era lo sefenio, anna fi-disidera dile vode lafetere gil flas dipti ser i per le blazane fascislicites and dieter special di gierriches.

GNOCCHUS ET MACCHERO.

Gn., O Me tapinum I mundo travaiare venivi,
ia C.r. non tum morui, cum primum lucis in auras

- , Shorfavit genitrix ? Cur me di-
- " Perieguitat manigolda senem? Cur, sT.40. ladra, placerum
- " Abstulis , & eunctis caricas me , (zva , malannis ? ,, Quando finalmentum dabitur mi-
- ,, Quando finalmentum dabitur mitura travai ? ,, Quando refinabis, fireghiffima fi-
- lia streghæ?

  "Dum me pensabam biancam repofare vechiezzam,
- , Mille diabolicis firaziorque crepor-
- ", Uh me meschinum! poterie quis ferre socorium?

  M., Appuntum Gnec: um video: Quid
  - brontolas? ola!
    "Fronte malinconica, quid tecum,
  - Gnocche, favellas?

    Deh poverhome, pares viridas ma-
  - gnate lucertas ,
  - 2pares .
    27 Teffa dolet forsan ? sciatica ? fiftula ? peius ?
  - ,, An porius placidam flurbant penferia mentem ?
- ,, Die mihi, queso, tuam seannat quid, Ghocche, coradam? Gm.,, Vade viam, Macherone, tuam: fradele, fogare
  - " Me volo , nec quidquam poteris fuccurrere Gnocco .

## MALMANTILE

G. VII. M. , Ohime ! eur sprezzas fradelli ver-8T.40. ba pregantis ?

572

Quis scit ? parlando' passabit sorte dolorus ,

" Præfertim caro dum palefatur amico .

Gs., Deh nolis , quzfo , nelis mihi rumpere teftam : , Deh laffame far fum plenus: vade

bonhoram, " Nee des impaeeium, quoniam mihi crefcis afannum .

M., Deh poffar mundus! tortum mihi facis adeffum .

" Cur mihi , Gnocche , tuum non vis slogare lamentum?

" Sum pro te, chi lo: przftum dic, qualo, travaium Gn. , Pur ibi : Vade tuum , canear ! tu

vade viaggium. .. Me miserum i ad mundum veni

trascinare coradam . , Mancum nonne malum fuerat non

nascere , vel si " Nascere debebam , plus præstum nafcere fungus ,

33 Quam snale ftentando fconteutus vivere femper , .. Omnibus & giornis centum morire

fiatis ? M., Maide I cordoglio feiappas, &

fpernis aitam " Vadis & ad guifam matti lanzique briachi ?

" Infuper & sdegnas , fi quis tua volnera curat Gn., O bellum tempus, Machero, po-

easque sacendas ! Omnes confilium femper dare no-

vimus altris, , Sed fibi medefmis notunt procurare

parerum . 29 Bene dicit vulgi proverbium : Dueere danzam ,

, Atque nuces omnes , qui fedent , battere norunt , " Com funt ad terram. Me laffes di-

co , malhoram . M., Ah Zucarine meus, meus ah Gnoc-

chine galantus , , Quid facies hosti , si desdegnaris amico ?

Cur mihi nascondis , que mazzant vulnera cordem ?

, Non ego partibo, nifi coutes ante marezzam .

Su , fradelle , tuum crepaeorum , qualo raconta . Non parlus ? deh butta fora , me-

fchine , venenum : ,, Die mihi , que carpunt fastidia triftia mentem ,

" Que lacerant eure , que te fufpir a rumpunt ? .. Nonne recordaris strictos nos esse

parentes > "Eft tua mamma mez earnalis ,

Gnocche , lorella 1 " Arque ego natura, fi non carnalis, amore

30 Suin tibi fradellus plus quam carnalis : aitam , " Quam potero tibi , Gnocche , da-

bo : fac denigne provam , " Nam tibi porto benum , nec me ,

fradelle , licent es ; " Namque amo te plus quam me ftefium , Geocche , fi certum .

" Dicito en cta mihi , nec te , mefchire , tatines : Confilium fortan potero tibi dare

gajantum . " Quid turbulentus guardas ? fu but-

ta dek foras : Bia , valenthomus : non finghiottire bisognat : Vulneris ascosti nunquem medicima

trovatur;
20 At shorfando foras, fanatur fæpe

dolorus : " Fiftula , quæ tumuit , totos corrumperet artus ,

» Ni lancetta viam barbieri lefta taiaret . " Sufum , Gnocehe valens , cordolia dire comenza .

Gn., O fortuna mibi , nimium traverfa tapino . , Que mihi per forzam non ffrappas

wentre magonem | ,, Eft ne posibilum, quod non sborfare fiatum ,

. Unam nec potero gambam diftendere voltam ?

39 Sum desperatus : volo me impieeare da verum .

" Cerne, mei , Machero , cavezzam porto fomari .

## RIAIC Q'UIST ATO.

573

- M. , Impiccare? mai non impiccare te . non non : - Mattefeis : coffat troppum impiccare : nientum
- 39 Tu facies ; guardes gambam ( im-picare ? diavol ) Bt to meque fimul piccares , Gpoc-
- che . Gn. fodannum . M. " Maide , quis tantum milzam, tibi rodit afanous ?
- ... , Die , faporite mens , que te fyentura chiapavit ?
- Ga., Si me Impiccabo , cunctos scappabo travaios . M. , Pur lilpe,: iftam matteggam man-
- da malhoram . Gn. .. Sola meum ttentum poterit sbandl-
- re caverza . M. , Ah nimium certe te fteffum , Gnocche , tafinas :
  - . M.-ncum donna timet, mancum fe donna igomentat . m. Ne f ciat colum talem : pazzelcis
  - adeflum : . Incidis in brafam , cupiens evitare padellam,
  - " Qui fugiens damnum, foccorinm a Morte rech edis ,
  - 39 Qua nullum mains damnum reperitur in orbe . . Dicas , unid prius furca maginare
- poteffur ! Nonne vides furcas ipfos odiare fa-
- finos, , Miliantas furcas meritant qui mille
- fiatis ? ... Forfe putas bellam cofam piccare
- tefteffum ? " Nulles audifti , nulles nec , Gnocche , latrones
- Bife volenterum piccatos . Canchere! robbam
- , Perdere , poderos , filios , atque moicram · - Pelinmus ; at contum non mittit
- perdere vitam ... . p Parlemus d' altro : bona notte : porge cavezzam:
- p Fac tennum matti , caveas non fare talopram . Gn. » Si fennum matti facerem , mattif-
- fimus effem :
  - , Sum deliberatus cannam truncare una volta :

- Nec parles , quoniam mandas tua C. VIL. verba Patrailum , Et riquidas tentas accogliere reti
  - bus auras : 2 Dextra orecchia bibit, fed verfat
  - læva parolas : so Surdo verba canis : oleum fimul
- opera perdis .
- M. , Qui pro te robbam propriam vitainque gitarem , Pocum fiimo malum pro te gitta-
- re parolas . Gn., Indarnum gracchias, indarnum,
- M. 2 Litera vis tandem fieri longiffima Gn. Certum .
- M. .. Et godis tortum laqueo diframpere collum ? Go. , Audis . M. Et tandem cornacchis
- elicre paftum .. Gn. Sentis M. Bavofam buccam torque-
- re ? Gn. Cofinum . M. 31 Et tralunatos oculos mostrare ? Gn. Davanzum .
- M. .: Lucentem faciem , lucentia bracchia, fufa Vitcera, contradam totam pestare
- fetore , , » Et vitiare diem vitiato viscere la-
- tum? Gn., Sinum, si dico, finum, volo rumpere cannam
- M. .. Hew ipfis fugiende lupis , buttande fotatis, Terribilis firaziande modis , pri
  - vande facrato . Denique penserus nullus te . Gnoc-
  - che , tuorum Tangit ? Cui lassas pupillos , pazze chiatinos >
- Cui robbam ? cui confortem? miferofque parentes ?
- Teque finalmentum? Cafæ qui fcribitur hares ? Vis proprias carnes tecum mandare
- Patradum ? ..... Vis proprios natos panem cattare per uícios ,
- Dispersos pueros pitocorum more per urbes
- Et post de fora venier que fama da verum ?
  - Gioria que cafe laffatur ? Refpice tandem

c. VII. " Teque tuofque fimul , mifera misr.40. ferere fame a ,

"Et milerere tui", qui preliciere fofato, "Indignum facro corpus recoprire te-

reno . ,, Forian ad Stygias ibis ? feu forfan Achaum

), Ibis ad Infernum? Penfa, poverhome, to factos; ,, Penfala, dico, benum: facile est

calare deorium; , Sed montare tuper, canear f ften

tare b lognat ;
,, Sed nec flentando brutto feapulabis
ab Orco

, Horfus tornemus cafas , fu , Gnocche , cavezzam , Cafa mitte tua . Penfas piccare ?

bel opram!

Effere non vellem Veneto pro bola

teinro .

At ru , te fletium fi piccas , poia farabis .

, An tibi , ne quaro , tibi fis ne boia medemo :

" Et qui pro centum mundis non effere velles ;

Bifere pro ninito nolis. Cavegzam

porge, da quaium., spettemus dice pochettum:

pochectum : p Forsitan ipsa dies saldabit, Gnocche, seritam .

" Dura remotleseunt paleis & tompore forba : "

" Nespula dura die mitescunt, nefpula dura; " Guarda mo, fi Gnocchi poterit mi-

Gn., Tu bene cicalas, doctorus & effe videris;

,, Sed cicala purem, giettas nam carmina faxis . M. ,, Almencum facies moritures, Gnoc-

che placerum ,

Extremumque mihi præftes , care
Gnocche , favorem .

Gn., Quem nam? dil. M. Inra, facies, quod certe domando? Gn., Dummodo fare queam, fabo, fla

Gn ,, Dummodo fare queam , fabo , fta fupra parolam .

M., Et pores & legrus facies. Gm. Dic

ergo, quid opeas?

The second

M. , Eff mihi bottezzes vinetti , Gnock che , rubentis . . . . . Quod difamoratis poset rubare co-

radam ,

Illius humore tazze cum plena pla-

nura eft , 35 Salt tar & brillat , britlando lumina irezeat ,

" Bt rubor in v tro liquefatti andre rubini , " Ac dicto citius (puenat 1 bunc inde

dileguat

Puri sbortigliata merl vis fervida,
qualis

y Cum soffat Boreus , subes sfrattare per auras

" Cernitur 5 & carbon lace purgara ferenum ..." Sat scio"; fi nafum præfiabis ad ste-

te bicherum;

" Optubis her! totum te , Gnocche,
natorem;

» Piccantum retinet pulcrum, garbumque galantum, y Quod ressoratet mortos : de hoc

quato , pochertum

grus amoris.

Nus rechem chi to ? Gu. Reches

hed trettola pattum a

Negoria proderit, cum fim piccaudus adelium

M. , Attamen mine laffes , dum totno , Giocche caveteam ,

ma cog nt , fit fine guitando vinum , morire , guitantum .

Ga., Sum entrentus r abi., gratem fed porta fiaicum y. 3., Main-ficio cortum y & vampat brufo-

re tegaum . Min.

VOLER BENE A SACCA . Porter grandiffine affetto . E fruie utata da' tanciul-lioi . Min.

VA' PE' FATTI-TUDE. Cioc Vattene, e deda a se Ass manaran beletro, dicerano i mariti anticamente alle megli, quando lecondo le leggi Remare, le rimandavano. V. Inpra Cart. v. St. 57. Man.

NON E MAL DA BIACCA. Nos e ma-

le ordinario , e che fi rifani con puco simedio : perche la Biacca , che e un Bianco carrate dal piembo, ed e adoprato da pirtori, ferve anche per fare un unguinto buono a poco altro , che ad alleggerire il dolore alle templici contufiqui : e pero dicendofi : Non e mal da biacca, s'intende . E' gran male . Min.

CHE VAGLIA UNA PATACCA . Che Tieelia mula . Patacca e moneta che in Firenze non vale: . Patacon e una moneta di rame', mata in Portogallo , che vale tre quattrini . Così noi d' una cota , da noi tenuta in poco pregio, dicianto: Non vate un foldo. Non ne darei un fold. Min.

ALLA MODA. Vugl dire All' ufanza. come vedemmo lopra Cint. II. Sr., 54. ma in questo lungo vuol dire Strabagan-te, o Nuovo, e non viu fentito o visto e del tutto infelito . Diciono Cervelio alla moda, per fignificare ('eruello firavas gante e fastafico, dal mutar, che fi fi tutto gipriso, della moda sel seltire l'

Min. NON SI RINVIENE NE CAPO NE CO-DA . Non fi ritroud ne il principio ne la fine di quella cofa . Non fi fa don p'imtende ,o non fi ritrova , come la coja fi flia. Cicerone dile Nec caput nec pedes . B traslaro dalle mataifd del filo-: e fi dice: anche Non fi ritrova il bandolo, the e il principio della mataffa : Min.

HAL TU QUISTIONE ? Intendiamo Hal tu inimiciare . Min. : Dir a fil

HAI TU QUALCHE RIGIRO ? Hai tu qualche innamorata ? Che la voce Rigiro , uiara come nel prefente luogo-, vuol dialtro Regiro fignifica Ripirgo, dicendon; altro Regiro fignifica Ripirgo, dicendon; Il tale fa moite faceride, perebe egil ba molti rigiri, cioc, Ripirgbi ed eccafini di vendere la fua roba. Alle volte si piglia per Ordigno. V: lopra Cant. IV. St. 66: Min.

DENTRO E CHI LA PESTA . Quando one fi storza di mostrarfi nel viso allegro , ed, ha travagli di star malinconico , diciamo : Es fa buon vifo , ma depero e ebi la pefta , cioè dentro fla in alera quifa . Rifus in ore , fletus in corde . Vergilio :

. de dolorem . Mip.

Dentre è chi la pefla , fi dice di colo- c. VII. ro . che anno buona cera , ed anno poi aT.40. le viscere guatte : ed il fimile s' intende di quelli , che mostrano allegrezza nel fembiante , e nell' interno fiano ripieni d'auflizione e di cordoglio i quasi che quelle parti , che non fi veggono , ven-

gano o da marrello o pestello percoste e tormentate . L' Allegri diffe :

Qua dentro è chi la pesta , Questi sono i mici dulori . Pestare è il Lazino Tundo : ed il sar ciò e proprio aficio del Peftello; ma fi dice ancora d'altre cole , come Peffar uno coile baffonate, colle pugna, e fimili . Bifc. EMORE FISSO IN TESTA . Penfiere o Fentafia offinate . V. fopra Cant. 1. St.

more , per efser lieto o malinconico . Bisc PAR CH' EI LA SUCCHIELLI . Egli Ha fra il is e il no di fare una tal cofa, che diremmo Irrefulnio: Dante Inferno 8. (11 Cle I di e I no nel capo mi tenzona. Traslato, dal ginoco delle carte , che fi

dice Succhiellare , quando fi tira fu la eartal adagio adagio : il che pure e trastato dal bucar col fucchiello, che e un' az one fimile al tirar fu la carta . Qui vuol dire : Pure ; che quefta fua fifiazione lo veglia adazio adagio fare impazzite , e ridurio a' Pazzerelli , che e lo spedale , dove fi mettopo i pazzi . Min.

RIDURLO IN SESTO . Ridurto alla gin-Ba mijura , Raggiuftarlo , Rimetterlo in huon essere , Farti ritornare il giudizio . V. sopra Canto I. St. 13. Min.

La fefte nel fare Il cerchio, apre tanto , quanto il lato del fellangolo interitto nel cerchio i e percio e cosi detta ; onde Rimettere in festo, cioe a mifura . Salv.

. CI VUOL ALTRO , GHE IL MEDICO O lui , che cava fangue , e medica piaghe e altri esterni malori : il qual minifloro , non é molto, facevano ordinariamente i Barbieri , ma adetso lo fanno per lo più folamente i Cerufici. Bifc.

SI SPENDA LA VITA, A VADA IL RE-STO . Si spenda la vita e la ruba . Tratto dal giuoco , nel quale fi suole scom-Sper wultu simulat , premit altum cor- . Mettere , e dire : Vafa il refto , Fo del C.VII. rofto. E qui è detto per figura; perche 5T.45; quando è andata :a vita, che è la più 45; act co(1, che noi abbiamo, pare, che non ci refti quafi altro da buttar via...!

GIUSTO GIUSTO . Per appunto : e la

replica ha la olita forta di fuperlativo: Catullo. Magii magii intribrigiant. Nel Fibrico 172, Med, che vuo dire Afiai , Melto, raddoppiato vuol dire Afiaiffimo, Moltiffimo, come altrove abbiam detto. Min.

44. Perciò d'abiti e foldi fi provvede ,

E dà buone speranze al tuo Nardino :

E preto un buon cavallo , e un uomo a piede ,

Elice di cala , e mettefi in cammino ,

Shriciando sempre in quà e in là , se vede

Donna di vilo bianco e chermisno :

E se ne incontra mai di quella tinta ,

Vuol poi chariff, se sila è vera o finta .

45. Perch' oggidi non ne va una in fallo,
Che non fi mmjo fi lultri le cuoia:
E dov' ell' ha un modaccio infrigno e giallo
Ch' ella pare il ritratto dell' Ancroia,
Ogni mattina innanzi a un fuo critallo
Quattro dita vi lalcia tu di lola:
E tanto s' invernicia, i impiaftra e flucca,
Ch' ella par proprio un Angiolin di Lucca.

46. Di modo ch' ei non vuol reflarvi colto,
Ma itarvi lelto, e rivedrila bene:
E per quetto una fpugna feco ha tolto,
E iempre in molte accanno fe la tiene,
Con che paflando ad effe fopra il volto,
Vedrà s' il color regge, o le rinviene;
Ma gira gira, in fatti ei non ritrova
Suggetto, che gli cocorra farne prova.

C.VII. Brunetto, dare buone (perante al fuo 1444 fratello, monto a cavallo: ed avendo feco un uomo a piedi, fe n' ando cercando d' una donna banca e rolla di carne naturalimente: e (apendo, che tutte le donno eggi fi liciano, aveva prefo uma (pugna bugnata, per far conquella la prova, je il rolore era finto

o naturale. Ma per molro, che eglicercafe, son trovo mai donna, nella quale occorrelle far tal prova, perché fi conolecva fenza, farla, che tutte eran tiate e liticiare. Queflo colore finto ; che chiamiamo Lijino o Belletro, fi dice anche Faso, che e un'elab boona a tigorere i panni, da' Latini dette Fassa: e l' intendevano ancora esti per questo Listio o Belletto. Plauto Mostellaria 4. 218. Vetula edentula, qua vitia corporis suco

occultant.

E di qui i Latini per Faco intendono una forta d' Inganno, che ricopre con artifizio un mancamento in una mercanzia, ec. onde Fuenno facere.

v. 1. Che non fi minii o înstrifi le quoia .
Vedra fe 'l color regge e se mantiene .
Suggetto , che li compla il sarne prova .
SBIRCIANDO . Guardando attentantu-

Pr. V. (Opra Cant. 1. St. 9. Mas. CHERAINING. (Refin di Clermin C Grantia, E il 1. Egfis pupponia, the fi is color control. E il 1. Egfis pupponia, the fi is color control. E in the color control color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color color co

DI QUELLA TINTA. Di quel colore. E termine pittorelco, coltumandosi da esti il dire i La tale ba una carnagione, nella quale sono belle tinne, per intendere Belli colori di carne. Mio.
VUOL CHIARIESI. Fuole accertars. Mio.

VUOL CHIARIRSI Vuole accertarfi Min. NON St MINJ Non fi tinga. Minio é specie di Color rofio cavuto di Dipignagno: e Miniare è una specie di Dipignare con finissimi colori sopra cose sottiti, co-

me carcapecora, re. Min.

Del modo di sare il Minio, V. Raffaello Borghini nel suo Riposo, alla pag.

210. Bije. 31 LUSTRI LE QUOIA. Si lifei la pelle. Min.

MOSTACCIO INPRIGNO. Vifo grinzofo o cresposo o rinfriguato. In Francese Re-

ANCHOTA. L'Antroia è finta una donna brava in un Poema, intitolato la Regina Antroia : e petché quello Poema è degli antichi ; che fi ttovino, nella lingua nofita, mi do a credere, che quando fi dice l'Antroia ; s' intenda una vecchia . Il Berni, deferivendo la fua ferva in un Sensi, deferivendo la fua lo bo per cameriera mia l' Ancroia , C. VII. Maire di Ferrais , Zia di Morgante , \$7.44; Arcavola maggior dell' Amostante , .

Balia del Turro, e fiscerra del boia. Na puo effere ancora, che quella voca Ancroia fia un adiettivo, che venga da Craio. che vaol dire Zetico e Duro, dal Latino Cerium, quali Inguairo, Fatto duro come il quoio. Dante, Infer. Cant. 30.

Col pugno gli percofie l' epa croia . Da questa voce (roio abbiamo il verbo Incroiare, che vuol dire Aggringare e Indurire : ed Incruiato, per intendere Pel-le grinz a e fecca e indurita, come è quella delle vecchie, alle quali pero fi dica per scherzo Mona Incroia , che nel parlare , perché l' ultima lettera di Mond confonde e mangia la prima d' Incroia, viene a suonare Ancrois, che vuol dir Vecebia grinzofa . Increiato fi dice un Queio, che per essere stato presso al fuoco, sa drivenuto duro e grinzoso: ed il fimile una cartapecora abbruciacchiata . Si dice Increiato anche un Panno, devenuto fodo per gli untumi e lordure; ma di quefto è più proprio Incorezzato , dal Latino Corrigia . Il Vocabolista Bolognese dice, che Ancreia fignifica Veccbia, che va crollando il capo : e che viene dal Greco upwer , che vuol dire Crollare . Ma venga donde fi voglia , bafta , che appreño di noi vuol dire Donna verchia e ratta , ed in quelto senso e presa nel

presente luogo . Min.

Parlare baz zesso e croso; Passavanti,
cioè Basso e Crado . Salv.

Allude chiaramente all' Ancroia del Bernl, checché fi voglia dire dell'origine di quefto nome, pel quale dalle nofire doone s' intende una vecchia deforme. Rife.

INNANZI A UN SUO CRISTALLO. Per Crifiallo intendi la Spera, lo Specchio da mirarfi, che è fatto di criftallo. Esfe.

Lois. Sudirisme. Terra fitmperate can acqua e ridotta liquida, che con altro nome chiamiamo Mota. Qui vool dire quelle Materie; che fi mettono in ful vojo fe donner, he quali; s'inplellettamo. Voce fatta per avventura dal Latino Illuvies. Min.

Lois è una fincope di Loriera. Di quefie fincopi o accorciamenti firani ne fo-Da d d G-VII. no moltifimi nella noftra lingua , par-87-46-ticolarmente ne' nomi propri , ficcome è Bartole, che viene da Bartolemme , quando fi dice Bartolemmeatrio: e Giorpa da Angiolo , quando è detto Anpiolotro , e molt' altri . Percio non ti maravigliare , che Loia poffa venire da

r da Asjaño , quando é detto Aspidato e, moit altri. Percio non ci maravigliare , che Lala pola venire da Ledraes piutendo che da Iliaviri, che è viene dal Latino Laridas , donde prima fece Lardo . Do lo non credo , che Laia voglis dire Mosa : i specche l'uso commer vodo . Per la Saccionne de Mocommer ia . Percenta . Pe

Sc. 1. dicendo quivi :

Che fe della miaftizza io fealdo il ranno,
Ti leverò d' in ful ceffo la loia;
laddove in fenfo di Mora non fi trova
ufato mai da' nostri Scrittori. Bife.

IMPIAITA. S' supr cus martre himmely e visife, some e l'unquesto. Min.

\*\*TUCCA. Susce e quelle l'emple; me sur misse e quelle l'emple; me de freu per l'imme filmer o macape ne' legnami. E States e una Specie di 1971 o terra o citra composițiune, cas tel 1971 o terra o citra composițiune, cas tel 1971 o terra o citra composițiune, cas tel 1971 o terra o citra composițiune, cas tel 1971 o terra o citra composițiune, cas tel 1971 o terra o citra composițiune tout de president cut de caste citra citra cut caste în centrul cut caste în centrul cut caste în centrul cut caste în centrul cut caste în centrul cut caste în centrul cut caste în centrul cut caste în centrul cut caste în centrul cut caste în centrul cut caste în centrul cut caste în centrul cut caste în centrul cut caste în centrul cut caste în centrul cut caste în centrul cut caste în centrul cut caste în centrul cut caste în centrul cut caste în centrul cut caste în centrul cut caste în centrul cut caste în centrul cut caste în centrul cut caste în caste în centrul cut caste în centrul cut caste în centrul cut caste în centrul cut caste în caste în centrul cut caste în caste în centrul cut caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în caste în

cibi troppo graffi , e i discorfi prolissi e di poca o punta conclusione. Min.

vis ANGIOLINO DI LUCCA. A Lucca cisbbricano ceris figurini di cera o di gef(6, o d' altra aucra; a' quali dopo 
(6), o d' altra aucra; a' quali dopo 
morio luftrante. Per quefto d' una donna 
liciata diciamo: Para ss. Angioliso si 
Lucca; così i Greci, che le belle perfone atfomigliano alte flavue ben fatte, le 
che il colorito del visi della fias donna 
era giullo come quello, che fi feorgrava 
nelle pitture del Amoto Pittoro, Apelle.

Qualit Apelleis eff culor in tabulis In ma bellifilma E. egia di San Gregorio Nazianzeno iopra la vanità delle femmine, una faccia imbellettara e life'ara, con elegante bill'.cio vine detta najevanuos, non najevanos, cite Majebera, e non Factio.

Ωστι προσωπά α τουχέ πρόσωπα φέρμιν. V. Celio Rodig no deii Antiche Leziona libr. xxix. cap τ. Min. Le figure, che fanno a Lucca alcune

monache particolari, tono di terra cotta, con una certa vernice o inveriatura bell'ifima e durevole . Bife. NON VUOL RESTARVI COLTO - Non

woo rimanere ingamato. Min. STARVI LESTO. Stare accorso a av-

CON CHE PASSANDO AD ESSE SOPRA IL VOLTO. Cioe Colla quale spagna immollando di passaggio e alla ssuggita la loro faccia, ec. Bist. GIRA GIRA. Cammina in diversi luogbi,

Cammina moltissimo paese cercando. Min.
1N FATTI. E lo flesso, ebe la somma, o in esteto. Latino Reapse, in same
ma, reoscito. Min.

47. Dopoché tanto a ricercare è ito,
Che i calli al culo ha fatto in fulla fella,
Giunfe una fera al luogo d' un romito,
Che a reflar l' invitò nella fua cella.
A lui parve toccar il ciel col dito,
(Per non aver a flar fuori alla Stella)

sen ill saste il passar dentro, ed egli e il servitore,

48. Vc-

- 48. Vestia di bigio il vecchio macilente . Facendo penitenza per Macone: E perch' ei fu nell' accattar frequente, Per nome si chiamò fra Pigolone . Costui, com' io diceva, allegramente In cella raccettò le lor persone : Spogliò il cavallo, gli tritò la paglia : Sul desco poi distese la tovaglia.
- E gli trovò buon pane e buon formaggio, Tutto accattato, ed erbe crude e cotte, E del vino fiorito quanto un Maggio, Ch' egli è di quel delle centuna botte : Di che spesso ciascun pigliando a saggio, Stettero a crocchio infieme tutta notte: E perchè per proverbio dir fi fuole ; La lingua batte dove il dente duole :
- Brunetto, che teneva il campanello. Dice chi fia, e che di casa egli esce, Non per luo conto, ma d' un suo tratelle, Del quale infino all' anima gl' incresce ; Perchè gli pare uscito di cervello, Non fi la s' ei fi fia più carne o pesce . Così piangendo in far di ciò memoria , Per la minuta contagli la storia.

Capito Brunetto ana fera alla cella d' un romito , dove effendo ftato raccettato, ftando a tavola racconto al romito il cato del fratello, dicendo, che era aora per far fervizio al medefimo fuo fratello

v. 1. Coffui ( com' io vi dico ) allerramente'. continuo flare a cavallo , dice il Poeta, che Brunetto aveva fatto i calli a quella

Condel vin , ma fiorito come un maggio . Dite chi gli era, e di che cafa egli ejce. E non fa, s'ei fi fia o carne o pefte. I CALLI AL CULO HA FATTO. Dal parte . Noi diciamo con piu modeftia , quando aviamo teduto lungo tempo . Io bo fatto i calli come le bertucce ; che in

fatti quegli animali , pel continuo fede c. vii. re fanno il callo nel detto luogo . Bife. st. 47. TOCCAR IL CIEL COL DITO . Confermir

l' impessibile. Min. Orazio libr. 1. Ode 1. Sublimi feriam fidera versice . Salv.

STAR ALLA STELLA . Dormire all' aria. a cielo froperto , Latino Sub dio. Min. E detto equivocamente , per affervi alcune ofterie o alberghi , che fanno per alcune ofterie o attergni, che ranno per infegna la Stella, come n' è uno fuori del caftello di Figline: e dicendosi lo be alloggiaro alla Stella, pare che si voglia dire d' uno di questi alberghi, e s' intende d'effere flato a cielo scoperto, che di norte fi vede ftellato : e qui partico-

Dddd a

C. VII. larmente, per l'aggiunta dell'avverbio \$1.48. Faori , che moftra il non iftare al co-

perto . Bifc. MACILENTE . Mal fano , cioè Magro per lo flento , e giallo di carnagione . Min.

FACENDO PENITENZA' PER MACONE . Macone vuol dire il Diavolo, e viene da Magmetto o Macometto inflitutore della Setta de' Turchi, che parimente fi piglia anch' effo pel Diavolo. Il Berni nell' Orlando Innamorato, libr. 1. cap. 20. St. 8. diffe pure d' un romito :

Per Macometto facea penitenza; che viene ad eller lo fteffo, che qui dice il nostro Autore . Bifc.

FU FREQUENTE NELL' ACCATTARE . Due tefti di mano dell' Autore dicono , uno Frequente , ed è l' ultimo , e l' altro Fervente, e questo e la prima boz-za : e sebbene l' uno e l' altro puo stare , io piglierei l' ultimo , perche in fuftanza vuol dire , che coftui era attento e diligente nell' accattare , e sempte chiedeva , e che da questa sua importunità s' acquifto il nome di Fra Pigolone, che così chiamiamo coloro, che fempre chieggono, e che mostrando una certa ingordigia di roba , fi dolgon fempre dello stato loro . Pirelere è il verso de' pulcini , che beccano . Latino Pipillare . Spagnuolo . Piar dal fare pio pio , che cosi è il lor verfo. Min.

E però è benissimo traslato a significare il Chiedere la limofina importunamente; perche ficcome i pulcini nou rifinano mai di far quel verso, quando sono interno alla chioccia, per volontà di beccare; così certi poverì impronti non restano di domandare, finché non anno ottenu-to qualcoía. Bife-

SPOGLIO IL CAVALLO . Cioè gli Leno la fella e i fornimenti ; quafi che quefte cole fiano l' abito di questi animali.

Bife. DESCO . Tavola fopra la quale fi pengeno le vivande, quando si mangia, dal Latino Disens, Greco dienes, che è Pietra rotonda , o Lastra da scagliarsi . V. sotto Cant. 12. St. 49. Min.

TUTTO ACCATTATO. Ogni cofa avaita per limelina . Min. FIGRITO QUANTO UN MAGGIO . Fio-

ricissimo i perché il mese di Maggio è la

stagione de\fiori : o pure perché quelli . che vanno a cantar maggio , portano un ramo d' albeto , tutte pieno di divetfi fioti, il qual ramo d' albero chiamano un Maggio o Maio . Diciamo Vine fiorito, quando o per effere al fondo della botte , o per altro mancamento , il vino mettendns nel bicchiere , ha nella superficie minutissimi frammenti d' una certa specie di muffa bianca, che e il panno, che fi fa dal vino : e questi fi chiamano Fiori . Sicche qui s' intende , che il vino era vicino al fondo della botte , o avea altro mancamento , che produce la detta muffa; sebbene par che vnglia dire Vino fimilito, perche Fiorito è attributo di perterione in tutte le cofe , eccetto che nel vino , che l' effer fiorito e fegno d' imperfez one . Min-DI QUELLO DELLE CENTUNA SOTTE .

Quefto numero Centuna , benche fia determinato , fi dee intendere per indeterminaro : e vuol dire Cavato da infinite batti di coloro , che l' avevan dato per limofina. E quelto pure e imperfezione del vino, che perde la ipirito e la bonta, in tanti travalamenti e melcolamen-

ti . Min.

PIGLIANDO A SAGGIO . Bevendo . Del rethant Tigliare a Jagje, è lo ftefio, che Ajaggiare, Latino Druphare, nel che fare fe ne prende pochilima porzione. E può effere che l' Autore abbia unta quella fraie, perche effendo il vino cattivo, in vece di berlo in abbondanza . i commensali ne prendessero pochisfimo, quafi, che affaggiatolo, di subi-to lo lasciaffero stare. Bisc.

STETTERO A CROCCHIO. Stettero chiacchierando . V. fopra Cant. I. St. 41. , e Cant. 111. St. g. Crocebio cosi dettn dallo strepito , che fi fa ridendo e chiacchierando nelle conversazioni di trattenimento , percio dette Crorchi. Dal romore fimilmente e dal finono, che rendono, fono dette da' Francefi Clorbes le Campase . Coss diverse lingue s' accordano nel rappresentate coll' arte i semplici suoni inarticolati, che fono un inalterabil linguaggio della Natura . Min.

LA LINGUA BATTE DOVE IL DENTE DUOLE . Si discorre sempre volentieri di quelle cose , dove si ba la passione , o fia di gusto o di diigusto . Min. TENERA II. CAMPARLIO. Teriras, français in importais o Quello detro viene de la Magistrati di Firenze, ne' quali uno de Colleghi di chiama il Proposto : e que foo tempre parla e niponde a l'aiganni compagni fianzo informe cheri compagni fianzo informe cheri compagni fianzo informe cheri compagni fianzo informe cheri que de Proposto tiene glato ulti una (eggión un una convertiaione fempre parla lal judicio de la conventiano de monte para la la judicio campagnio e vivo de la conventiano de monte de la compagnio e vivo de la compagnio e vivo de la compagnio e vivo de la compagnio e vivo de la compagnio e vivo de la compagnio e vivo de la compagnio e vivo de la compagnio e vivo de la compagnio e vivo de la compagnio e vivo de la compagnio e vivo de la compagnio e vivo de la compagnio e vivo de la compagnio e vivo de la compagnio e vivo de la compagnio e vivo de la compagnio e vivo de la compagnio e vivo de la compagnio e vivo de la compagnio e vivo del compagnio e vivo del compagnio e vivo del compagnio e vivo del compagnio e vivo del compagnio e vivo del compagnio e vivo del compagnio e vivo del compagnio e vivo del compagnio e vivo del compagnio e vivo del compagnio e vivo del compagnio e vivo del compagnio e vivo del compagnio e vivo del compagnio e vivo del compagnio e vivo del compagnio e vivo del compagnio e vivo del compagnio e vivo del compagnio e vivo del compagnio e vivo del compagnio e vivo del compagnio e vivo del compagnio e vivo del compagnio e vivo del compagnio e vivo del compagnio e vivo del compagnio e vivo del compagnio e vivo del compagnio e vivo del compagnio e vivo del compagnio e vivo del compagnio e vivo del compagnio e vivo del compagnio e vivo del compagnio e vivo del compagnio e vivo del compagnio e vivo del compagnio e vivo del compagnio e vivo del compagnio e vivo del compagnio e vivo del compagnio e vivo del compagnio e vivo del compagnio e vivo del compagnio e vivo del compagnio e vivo del compagnio e vivo del compagnio e vivo del compagnio e vivo del compagnio e vivo del compagnio e

fa . Dante Interno VI.

Mi pefa si , ch' a lacrimar m' invita.

II Greco dice äygbaur, mi delgo 1e 10 e.v.11. Spagunolo fimilmente Prijame; jonde quel 1st.70, che in Tofeano fi dice Dare il mi dipirace, ello dice, Dare de pime 1. a letela forza ha II dire: M' pierrife; quafi a propositi di pime 1. a letela di pime 1. a letela grava e pini. E perche Amore e pelo, comincio Dante una Canzone: E' m'inerife di me. sc. Min.

Teocritio Baple this, gravis Deus. Salv. Non SI SA S' BI SI SIA CARNE O PERSON. Non fi fa qual che i fi fia. Non è in cervelle. Non ha l'intere conglimento. Non ha l'intere conglimento. Non ha l'intere conglimento. Non ha l'intere conglimento. Novo pe fer dicevano gli antichi un Uema firano o femplice, come fi vede nelle Novelle di Franco Sacchetti. Min.

51. Sta Pigolone attento a collo torto
Ad alcoltarlo: e poich' egli ha finito:
Figliuol, rifponde a lui, datti conforto,
E lappi, che tu fei nato veltito;
Che quì è l' uum falvatico Magorro,
Ch' è un beltione, un diavol travellito;
Che, se tu lo vedessi, uh egli è pur brutto!
Basta a suo tempo conterotti il utto.

. 6 to a

52. Egli ha un giardino posto in un bel piano, Ch' è ogno fiorire e verde tutto quantu : Giardiniero non v' è , nè ortolano , Che d' entrarvi nessun darsi vanto : Da per se lo lavara di sua mano, E da se lo sondo per via d' incanto , Con una casa bella di stupore , Che vi potrebbe star l' imperadore .

53. Ma io ti vo dar adefio un' abbozzata

Quì prefto prefto della fua figura. .

Es nacque d' un Folletto e d' una Fata

A Fieloi n' una buca delle mura:

Ed è sì brutto poi , che la brigata ...

Solo. al fuo nome crepa di paura :

## MALMANTILE

582

Oh questo è il caso a por fra i Nocentini A sar mangiar la pappa a quei bambini.

- 54. Oltrecch' ei pute come una carogna,

  Ed è più nero della mezzanotte:

  Ha il ceffo d'orfo, e il collo di cicogna,

  Ed una pancia, come una gran botte:

  Va in fu i balefiri, e dha bocca di fogna,

  Da dar ripiego a un tin di mele cotte:

  Zanne ha di porco, e naso di civetta,

  Che pitcia im bocca, e del contuno getta.
- 55. Gli copron gli occhi i peli delle ciglia, Ed ha cert' ugna lunghe mezzo braccio: Gli uomini mangia, e quando alcun ne piglia, Per lui fi fa quel giorno un Berlingaccio. Con ogni pappalecco e gozzoviglia; Ch' er la prima col fangue: il too migliaccio, La carne affetta in varj e buon bocconi.
  5. della pelle ne fa maccheroni:
- 56. Dell' offa poi ne fa fluzzicadenti,

  Niente in fomma v' è, che vada male;
  Sicchè, Brunetto, figliuol mio, tu lenti,
  Ch' egli è un cattivo ed ortido animale.
  Ora torniamo a' luoi fcompartimenti,
  Ove fon frutte buone quanto il fale,
  Vaghe piante, bei fiori, cé altre cofe,
  Com' to ti potrei dir maravigliole.
- 57. Ma lafciando per or l'altre da parte, Coomeri vi fon di cetta razza, Che chi ne poò aver uno, e poi lo parte, Vi trova una bellifima vagazza; Che per effer afluta la fua parte, Diratti, che tu gli empia una fua tazza A un di quei fonti la chiara refeddi; Ma fe la lervi, a Lucca ti riveddi.

Pigolone intefo il bifogno di Bruneto, gli dà animo con dirgli, che Magorto, suomo falvatico, ha quivi un orto, dove fon cocomeri, che tagliandoli in dece fuora una bella fanciulla, la quale chiede da bere, ma fe e' fe le da, ella sparifice. Deferive ancora in quelle quattro Ottave la qualita di queflo Ma

v.l. Vuol afeeltarlo, e poich egli ba finito, Che qua c'e l' uom falvatico Magorto. Bafta, a suo tempo io ti diro poi l'intro. Et ba una pancia, quanto una gran

botte.
Co eglie un cattivo e orribile animale.
Dove fon Irutti dolci quanto un fale.
Vagbe piante, gran fonti, e molte (eje.
Cocomeri, un jon di quefla razza.

Che proche ille e pai jurba la juis parte. 231 sărto vistro - Hai evant bonna fortuna o quallo de bramea. Uliano quelto tarmine, per ediptinere, quando quelto tarmine, per ediptinere, qual varil p.º abbatte accidentimente a trocur per esta per apunto, come e it a defiderava, ed a projotico del luo bitogno. Daranta per apunto, come e ita defiderava, ed a projotico del luo bitogno. Daranta per apunto per le, per apunto del projeti non fi leva lou daper fe in procello di girori a e tal creama da ciel fi dice Nata softita, e cal e tal creama da ciel fi dice Nata softita di quella cie cutura i il che la saccio di quella cierca per la creama i il che la saccio di quella creama i il che la saccio di quella con prefente dettato. Mine.

La Spoglia for alla polle, che dice il Binneci, non e attro, che l'Epitermide, che le noftre donne chiamano il Bucio, colla quale nalcone tutt' i bambini, e ger la mutazione del luogo del feto fi lecce e cade in pochi giorni da per fe fiefa . Ma il Nafore vofiliro fi dice, quadto il detro feto viene alla luce, industria con la constanta di constanta la constanta di constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la constanta la c

. UN DIAVOL TRAVESTITO . Un diavole immafibrate da some e intende Un some brutto , quanto il diavole . Min.,

tino Mirabilis vifu . Tanto bella , che fa

flupire chi la mede; ma per venire la vo- c. viz. ce Simpore dal Latino, puo ognuno in- sr. st. tendere il fuo valore. Min.

VOGLIO DARTI UN ARBOZZATA. Cioè l'i osglio dell'ervere algunate o in parte. I pittori dicono Abbazzare quelle prime pennellate, che danno in una rela o altrove, dove voglion fare una pittura « V. fopra Cant. IV. St. 41. Min. POLLETTO. Uno di quelli Spiriti in-POLLETTO. Uno di quelli Spiriti in-

fernali, che dicono, che flicon per l'aria.
Il Ferrari nell'Origini, alla voce Folle, citando Dante, Interno xxx.
Mi diffe, quel folletto è Gianni Schichi, dice, che i Folletto i Ono Lafirvi genj ac lemures, rifu ac firepsus domos umpiantes.

FATA . V. fopra Cant. IV. St. 45. Min. A FIESOL N' UNA BUCA DELLE MU-RA . A Fiefole fi veggono ancora alcune reliquie delle mura di quella antica città : ed in essi frammenti di muraglie fra l' altre fi vede una gran buca di fogna o d'altra cola fimile , la quale dalle donnicciuole é creduta, ed è data a credere a' tanciulli per abitazione delle Fate, e pero volgarmente è detta la Bu-ca delle Fate. È quelta e quella buca, nella quale dice l' Autore, che Magorto era nato d' un Fulletto e d'una Fata. Angelo Poliziano libro III. al titolo Lamia . dice : Vicinus ausone adbuc Fainlano rujento meo lucens funticulus eft , fecreta in umbra delitefcens , ubi fedem efte nune guoque Lamiarum narrant muliercule . Queita credo fia quella caverna . che oggi fi chiama la Fonte fotterra , luogo orrido e spaventevole, ma fempre pieno di limpidillima e freichiffima acqua . Min.

Lutzus fontiulus è quello, che ancho eggi de chiam Fonte Inexere. Salv. Luogo, a' nofiri tempi divenuto fimoto, per l'Immagine d' un miracolofo Crochiffo, alla vifita del quale cominica il popolo a consporter l' anno, 1485, onde di limofore per fatta a principio, una chietta, e dipoli, il acprincipio, una chietta, si dipoli, il acprincipio di presenta di considera di cole un mezzo miglio in circa: e de una finaziola caverna (otto il poegio, in cuichempre l' acqua viva, siccondo la finaC.VII. gione, in maggiore o minore abbondanst.53. za . Percio dicendo il Poeta

A Fiefol n' una buca delle mura. intende, che al fuo tempo fi eredeva, che le Buche delle Fate foifero nelle mura dell' antica Ficiole : le veftigia delle quali mura ancor oggi fi veggono . ma non fono pero molto vicine ne a Fonte Lucente ne alla Fonte Sntterra . V. il Doni nell' Inferno terzo del Pazzo , nel quale introduce per Interlocutori Pazzo , Momo , e la Fata Fiefolana . E del-le Mura di Fiefole , antichillima Città Etrusca, fe ne veda la descrizione, che ne fa il dottiffimo Proposto Antonfraneefco Gori nel Tomo 3. del fuo Muleo Etruíco alla pag. 38. fegg. e parimente la rappresentazione d' una parte di dette Mura , ancora efiftente, intagliata in rame : e posta nella Classe I. delle Tavole al num. 3. Quivi in effa descrizione fi narra alcuna coia d' una buca , per l' apertura della quale fi penetra per luno tratto addentro nel terreno de looraftanti campi . Del reftante moite ftanze e ricetti fono in quella Citta più preso alla Cattedrale, pure ancor effi totterra, i quali descriffe il chiariffimo Dottore Fificoe Bottanico Giovanni Targioni Bibliotecario della Magliabechiana, in una dotta ed erudita Lezione , ch' egli leffe nell' Accademia della Cruica nell' Autunno paffato; ma che pero finora non e stata pubblicara alla luce . Bifc.

NOCENTINI . Cioè quei ragazzi , che a' allevano nello Spedale degi Innocenti, detto fopra Cant. 1. St. 85. Min.

A FAK BANGIAR LA PAPPA A QUEI BAMBINI . Coni diciamo d' un uomo o donna effremamente bruti , quafiché fieno come il Bau, la Befana, è fimili larve , inventre dalle balie, per rendere bambini ubbidienti , e fare , che pel timore mangino la pappa . Min

PUTE COME UNA CAROGNA. Di Carogna V. fopra Cant. v. St. 3. E quello Patire de Latini era espresso col medesimo paragone, perché dicevano Vivum Eddeure. Il Monosini - Min.
PIÙ NEAD DELLA MEZZANOTTE. Ne-

griffino, Più nero del buio. Min. VA IN SU I BALESTRI. Ha le gambe stetili e surte, come sono i balestri, comparazione vulgata , fendoci una cantilena di balie , che dice : Ben ne venga Mignaman ,

Cib' ha le gambe a balefirucci.

Cib' ha le gambe a balefirucci.

Cib' ha le gambe tore: e ancora. Aver le bile; tratta la fimilitudine da certi legni o randelli tondi e curvi , co' quali i vecturali legano firetto e arrandellano le fome, da loro detti Bile; forfe dal Lame.

tion Fitilia. Min. Balefir i infeño che Balefir i infeño che Balefir i infeño che Balefira, fitumento anticamente da guerra, oggi folamente da caccia. V. il Vocaboliario. Ma Balefiracio che è motto differente dalla Balefira, è quell' Arribetto y pel quale pafia la fetra, quanda i incama: e di quello intende la tuddetta eantilena delle donne. Bife.

MOCA DI FOGNA. Alla boca delle foge maethe o principal; in che ricevono l'a cqua delle firacé, quando piove, el a conductono en llame d'Arno, e ficia conductono en llame d'Arno, e ficia conductono en llame d'Arno, e ficial ce di quello intende di Pera concial a: cel quello intende di Pera (pricial a: cel quello intende di Pera (pricial a: cel quello ficialmo Becca à figura o uno,
che mangua el langola equi lorra di cibo , fobbene fiporco , fena difficacione o
rigardo alzono. Luttono Britina , Comrigardo alzono. Luttono Britina , Comrigardo alzono. Luttono Britina , Comlia fono dette. Chievole , dal Latino
Clesse . Mini.

La companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la com

DA DAR PIPIECO A UN TIN DI ME-EE COTTE. Cioc Doru entrerbbono inserse mele cotte, quante n'entrevibbano in un tuno, che è quel gran valo di legno, entro al quale fi mette l' uva pigiata a bollire, per farne vino. Min.

ZANNE . Denti . Propriamente s' intende di quei Denti lunghi , che banno i cienali, i lupi, i cani, ec. che noi li chiamiamo aoche Denti maefiri o mae-Are . V. fopra Cant. II. St. 64. Forfe è meglio dire Sanne, ed è più conforme all'origine; onde Subfannare, Burlarfi d' uno ridendo , in maniera che tutti i denti , come dice il Boccaccio , fi poteffero trarre , mostrando le sanne. Dan-te , Inferno Canto VI.

Quando ci scorse Cerbero il gran vermo, Le bocche aperje , e mostrocci le fanne .

e Canto XXII. E Ciriatto , a cui di bocca uscia

D' ogni parte una Sanna come a porco , Gli fa fentir come I' una fdrucia . Min-NASO DI CIVETTA , CHE PISCIA IN BOCCA . Cioc Nafo aquilino , the ba la punta torta in verjo la bocca , e pare che vi cols dentro . Min.

Naso di Civetta . Vuol dire : Naso fatto a foggia del becco o ruftro della l'ivetta, al principio del qual becco e posto il naío degli uccelli di ravina ed anche di tutt' i volatili i che confifte in due buchi o fori, uno per parte, e di poi impropriamente o per fineddoche è uno e l' altro chiamato Naje . Bifc.

PER LUI SI FA QUEL GIORNO UN BERLINGACCIO, CON OGNI PAPPALEC-CO E GOZZOVIGLIA . Berlingaccio e il Giovedi grafio, che e l' ultimo giovedi del Carnovale : detto Berlingaccio da Berlingare, che vuol dire Bere e mangiare e flare allegramente , come fi fa in quel g orno . E cosi Magorto, quando pigliava un uomo, freeva conto, che quel giorno totte il Berlingaccio, folennizzandolo con mangiamenti , Pappalecchi , e Gozzoviglie , dal Godere , Latino Gavifare , come fi trova in antico Gloffario : onde lo Spagnuolo Gozar , Godere , e 1 nostro Garvazzare e Suazzare . Totti finonimi , che voglion dire Ghiotternie . Boccaccio Giorn. VIII. Novella a. Si rappattumo con lui , e piu volte insieme sece-ro gazzoriglie , cc. Min.

Berlingare , propriamente vuol dire Ciarlare , Difcorrere vanamente . V. il Vocabolario . Nella curia del nostro Arcivercovado, nella ravoletta delle Ferie, Il de di Berlingaccio è detto Dies Ionis Vamilo,nii . Pappalecco viene da Pappare e Lecrare , che è cio , che fanno i folenni

mangiatori , che mentre pappano , cioè C. vit. mangiano con voracità , nello stello tem- sT-55. o fi leccano e le labbra e le dita . E po si leccano e a laccazo, quasi voglia dire Robe da gozzo, Vrvande da in-gozzarsi con gusto; che quando vera-mente son buone e saporite, i detti

mangiatori le mandano giù con qualche fuono dell' esosago . Bisc MIGLIACCIO . Sangue di porco o d' al-

maintactio. Sangue au porto o d'al-tro animale, mescolato con nova e favi-na, e poi fritto nella padella a uso di frittata, da alcuni Latioi detto Tyrota-richus; sebbene questa era ona Composizione di cario e falame, dal Greco Tuest. che vuol dire Cario , e Tapixos , che vuol dire Salame , Min.

Forie da Hama, ulua, Sangue, quafi Sanguinaccio ; ficcome da Hamatites , pietra di color fanguigno , tolta la pri-ma fillaba , fi ditte Matita . Salv.

DELLA PELLE NE FA MACCHERONI . Cioè Cucina la pelle a ufanza di mascheroni. Si fuol raccontare, che alcun shiotto abbia talora fatto fare i maccheroni colla pelle di cappone . Il Boccaccio Giorn. VIII. Novella 3. fa dare ad intendere da Maso del Saggio a Calandrino , che in Berlinzone , terra de' Baichi , nella contrada di Bengodi fi cuocono di continuo maccheroni e raviuoli in brodo di capponi . Bifc.

STUZZICADENTI . Nettadenti , che fono Sortiliffimi ed acuti flecchi di legno filio , d' ofio , o d' altra materia per ufo di nettare i denti . Latioo Dentificalpia . Min.

SCOMPARTIMENTI . Lo stesso , che Spartimenti . Sono Divisioni , Separazioni di terreno , che s' ufano fare ne giardini , per seminarvi o piantarvi ciocche un vuole, distintamente una cosa dal-l'altra. Sopra Cant. vi. St. 53. diffe à Quadri di cipolle . Blic.

BUONI QUANTO IL SALE . SADOVITITImi . Una vivanda con molto fale fi dice faporita, che vool dire il contrario di fciocca o infipida e fenza fale : e perchè il faporito è meglio al gusto , che l' infipido; però per Saporito intendiamo gustolo : e dicendosi Buoni quanto il s' intende Saporitiffimi , cioè Guftofiffimi e tutti fapore . Min. Bece

C. VII. Il Sale è detto Corpo divino da Plato-\$7.57. ne , perché s' ufava ne' Sacrifici . Salv. COCOMERO . Specie di Mellone acquofo di sapore dolce , che fi mangia nella stagione calda per rinfrescarsi . In molti Inoghi d' Italia si chiama Anguria : e cosi la chiama il Mattiolo, e dice, che

era incognita a' Latini ; sebbene fi trova Cucumis , ma intendono il Cetrinolo , che pure in alcuni luoghi fi chiama Cocomero . Anguria , dice il Ferrari , è detta quafi Cucumus antuineus : e così questo nome , che era proprio del cetriuolo, per mancanza di vocabolo fu tratto a fignificare quel frutto, che noi Tofcani chiamiamo Cocomero. Min-

A LUCCA TI RIVEDDI . Quelto detto fignifica Non la vedral più . Tommaso Buoni da Lucca, oel suo Tesoro de Proverbi , dice , che avendo un gentiluomo Lucchese veduto un gentiluomo Pisano a Lucca, uso feco cortefia, invitandolo a definare a caía fua , dove condotto , fu trattato con ogoi forta d' umanità . Partitofi il Pisano, e ritornato alla patria, avvenne, che tra poco tempo il Lucchese ando a Pisa, dove parvegla convenevole visitare il Pisano suddetto. Trasferitofi pero alla caía di etfo , dopo aver molte volte buffato , al fine s' affacció il Pitano, e gli diffe, che non lo conosceva; onde il Lucchele diffe: A Lucca ti veddi, e a Pija ti conobbi: e con quefto fi licenzio. Così scrive un Lucchefe; ma i Pilani rivoltano il proverbio , dicendo : A Pifa ti veddi , e 4 Lucra ti conobbi ; facendo ingrato e scor-tese quello da Lucca , e non quello da Pila . Schbene il Lilli , che non era ne Lucchefe ne Pifano, nella fua Encide Travestita Canto III. St. 4. dice : E dicon Jpesso altrui : Ti veddi a Lucca.

- 58. Tu puoi far conto allor d' averla vista, Perchè mentr' ella beve un' acqua tale, Ti fuggirà in un subito di vista, E tu resterai quivi uno stivale : Se tu non l'ubbidisci, ella, ch' è trista, Vedendo, che il pregare e il dir non vale, Intorno ti farà per quelto fine Un million di forche e di moine .
- 59. E se di compiacerla poi ricusi, Dirà, che tu buon cavalier non sia, Mentre conforme all' obbligo non usi Servitù colle dame e cortesia; Ma lascia dire, e tien gli orecchi chiusi, Non ti piccar di ciò, sta' pure al quia, Gracchi a sua posta, tu non le dar bere, Acciò non fugga, e poi ti stia il dovere.
- 60. Con questa, che farà fatta a pennello, Come tu cerchi , leverai dal cuore Ogni doglia, ogni affanno al tuo fratello, Ed io ten' entro già mallevadore .

Vien-

## RACQUISTAT O.

Vientene dunque meco, e sta' in cervello, Cammina piano, e fa' poco romore; Che se e' ci sente a sorte o scuopre il cane, Non occorr' altro, noi abbiam fatto il pane.

Pigolone feguita a narrar la favola del cocomero , ed infruito Brunetto di come si debba contenere, perché la sau-ciulla non gli scappi, s'avvia con esso alla volta del giardino di Magneto .

v.l. Ma lafcia dir, tien pur gli oreechi. Siccbe vien meco omai , ma fla' in cervello .

TU PUOI FAR CONTO ALLOR D' A-VERLA VISTA, Ti puei dare a credere d' averla veduta , quanto tu l' bai a vedere , perche non la rivedrai più . Min.

RESTERAL UNO STIVALE. Reflerai beffato . Refferat nno scimnnito . V. fopra Cant. IV. St. 10. I Greci differo Bagas confittifi , da un tale , detto Baga , oppure Bagoas , nome da eunuco , che su un uomo infipidiffimo : donde poi noi diciamo Baggeo o Baggiano a un Uomo feimunito : fe non forfe da Bafeo , e da Babbano , da Baggiano, che deriva dal nome d'una

forta di fave , maggiori dell' altre . Min. Si dice Restare uno sivale , per Restare un minchione , un balordo , un infenfato ; perche , ficcome gli flivali fanno la figura della gamba , e posti ritti paiono ngura ceita gamoa , e poist ritti paiono weramente un paio di garmbe, ma che pero non fi muovano; cesi colui, che fi flupitice e sbalordifice per qualche impenitio accidente, refita in quella conformità di rallembrare, cioè una figura d' uomo lenza moto. Bife.

UN MILLIONE DI FORCHE E DI MOI-NE . Una quantita grandissima di finte carezze e lezj . I Latini differo Blanditia . Ed in questo proposito tanto è dire Far le forche , quanto lezj , quanto moipr , fignificando tutte tre una forta di me, ngunicanos tutte tre una lorta da lufinghe, fatte con gefti o con parole, e iono quafi lo flerio che adulazione; perche ancor le moine, ec. fou atti, ge-fii e diicorfi, i quali contengno, fe non falle lodi, come contiene l'adulazione , almeno falle dimoftrazioni d' affetto, affine di compiacere e di acqui-ftar la grazia di colui, a cui fi parla :

e queste son proprie di fanciulli e di c. vii. femmine : e l'adulazione fi pratica da sT.98. ogni forta di perfone , ma è fempre indizio d' animo vile ed effeminato . Il Landino , nell' esposizione a Dante , Inferno Canto xvIII. dice , che gli adulatori in lingua Fiorentina fi dicono Moinieri ; ma questa voce non fi dicendo in oggi, ne avendo autorità di scrittore nell'antico, mi sa credere, che il Landino la derivaffe a capriccio dalla voce Fiorentina Moine, non trovando parola corrispondente alla Latina Adulatores . Il Cafa nel Galateo , volendo mestere in volgare il Latino Adulari , lo espreffe colla parola Tiaggiare . Il Bini in lode del Mal Francese dice :

Io non roppi giammai nè corfi lancia ; Ma chi mi va con si fatte moine , Votrei potereli sfondolar la pancia . La Storia di Semisonte , Trattato IV. Quand' altri ba offeso nn sopreme , non è

da fidarfi di lui , ne delle fue aftute moi-ne e lufingbe . Min. Far le forche . Vuol dire Raccomandarfi altrui . Domandare alcona cofa con aerp altriu e Domanara ettera ega con atti Infinglo i. Tali atti fon propri de fanciulli e delle femmine, come ha det-to il Minucci. E chiunque gli fa, in noftra lingua fi chiama Forca, Capre-flo, Caprefinolo, Cavezza, Farbetto, Futbactiouto, Finfantello, Ginlizza, Gogna , Impiccato , Impiccatello , Trafurellino , Triflerello , Malizjofetto , e altri: quali tutti vocaboli corrispondono al Latino Farcifer; siccome si vede nel Vocabolario. Per Forca si dee intendere , oou il Patibolo , ful quale s'im-piccano i malfattori , di tal pena meritevoli; ma quello firumento, col quale i contadini trasportano gli firami, ed altre minute cose, ed anco quel le-gno del carro, a cui s' attacca il Timone, fatto ancor egli a foggia di Forca; dalla quale è derivata la parola Forci-fer, conforme apprefio fi vedrà. Gli an-

Eccc a

G. VII. tichi Romani ufavano moltifima umanità \$T-59 verfo i loro fervi a riguardo de' loro principali fervigi , e familiare converfazione. Plutareo nella vita di Marcio Corio-

ne. Plutareo nella vita di Marcio Coriolano , dice : wy bi usydda nodame diniτου πλημμελήσων ος, ε ξύλον αμαξής ή τον ένμου ύπεραδουσεν αράμθυσε δειξίλвог шара 14 унтугалу о упр тойто жаθών τη δορτάς παρά Των συνοίκων τη γαίδ-νων ουκζει πίσιν ήχεν εκαλάτο δε Φουρmipes , & yas of thannes unogarny is girριίμα, τουτο βωμαίοι Φούρκαν δνομάζουerv . Cioc : Il maggior galligo , che avefie un fervo, per aver commefio qualche mancamento, era di fargli portare al collo quel legno del carro , al quale s' attacca il timont , e farlo andare attorno per tutto il vicinato; onde chi cio avea fofferso appresso a' domestici e a' vicini non avea più fede alcuna, e fi chiamava Furcifero, poiche quel Legno da' Latini è chiamato Forca. Far le moine poi vuole il Menagio, che derivi dal Greco μιμώ, Scimia, che noi diciamo anco Monna. E cosi verrebbe a dirfi , che Far le maine foise quafi come dire Far le monnine , cioè ali feberzi e i lezi , che fanno le monne , per buscare da mangiare . To però crederei , che potesse anco derivare dal suono, che fanno particolarmente i fanciulli , nel fare le moine , che è un certo mugolamento, a guila di quello, che fanno i cagnuoli , quando a lor padroni fi raccomandano, che pare una replica della fillaba mu, onde da principio fi dicelle Muine. Bisc.

NON TI PICLARE. Non t' offenders, Non t' distrar, Non entares in gara, Non ti fimare injunita. V. fopta. C.III. St. 10. Tanol I France? Pipers, quanto to Syagundo Pirer voglion dire Tugaqual. Charca papella servier, cincé Tunqual. Charca papella verier, cincé Tungre. Fim pircante é quel vino, che par che morda e che punga, quale é il brufoe el 'amaro, di cui fi dice, come in proverbio, Tiende care. Il Perisina :

roverbio , Timlo caro . Il Perfiani :

Va menati l' agreflo ,

Cervellaccio peflato per lambicco ,

Che'l tuo mordente ha trovopico appicco .

Di questo io non mi pieco , Che s'io non ho la nobileà a bizonce , Mi basta di non esser d' undici once . cioè bastardo. Piccassi vuol dire anche Persuadris o Darsi a credere d'esser eccellente in una cosa, come Piccassi di bravo, di bello, di dotto, cc. e vale quanto Estere ambizioso Avere ambizione. Min.

Avere il pugniticcio, il baco in checchessia. Salv.

COMINA SAIV.

Piccarfi d' una cofa vale Pretenderla,

Entrare in picca o in gara e contefa per foflenerla a fuo favore . Bilc.

STA AL QUIA . Sta' fodo . Non bada-

re a quel che ella dice, e non si lafciare fuolgere o persuadere a darle da bere. Dante Purgatorio Canto 111.

State contenti, umana gente , al quia.

GRACCHI A SUA POSTA . Gridi, Tithes, Bjellami proquel: Lafrield dirr , Lafriela tentare: Quando uno vuol qualcota du un altro, ed attende a domindargicile , e coitsi non glicie vuod dirr, tuol replicare a' detti di quello i Graetibia , graetibia ; quan fidica: Tanto mi movo il tuo dire, quanto il graetibare d'una teornaccibia. V. 1000 Cant. viiii S. 44. Min.

NON LE DAR BERE . A'Inde alla favola della tella di marmo, pofia nel muro laterale di Santa Maria Maggiore, per memoria di coluli, che diffe Non gfi datr bere, quando Ceceo d' Afcoli era enndetto alla morte, fiecome he detto di forta alla pag. 467. Bff.

TI STIA IL DOVERE . Ti fucceda quel che in meriti . Min.

SARA' FATTA A PENNELLO - Cioè \$4ra fimilifima ed appunto come auella. Min-IO TE N' ENTRO GIA MALLEVADORE . Te ne afficuro . Ti fo ficurta, che leverat di testa al tuo fratello quella frenesia Mallevadore è il Latino Fideinsior , quafi Affidatore , Affienratore ; detto Mallevadore, secondo il Menagio, dal Levare in alto la mano, per tegno d' afficurazione . Lo Spagnnolo lo chiama Fiador, la qual voce in un antico Volgarizzamento Tofcano manoferitto delle Vite di Plutarco , tradotte dalla lingua Aragoneie , reftó fenza interpretazione , insieme con alcune altre, il che seguiva in queste tali traduzioni, o per vezzo del traduttore, o per infingardaggine, o perperchè non ne fapesse più là: Caro non volte il diposito, ma sièrre fiador per rarfi. Min.
Siccome in alcune antiche Latine traduzioni dal Greco si trova qualche voce Greca non tradotta. Salvo. STA' In CREVELLO. Adopra il cervello, il zimbzjo. Bada bene a quello C. VI. the fai. Bic.

NOI ABHANO FATTO IL PANE. Noi abbiamo dato nel laccio. Noi abbiamo avuno la digrazja fenza rimedio. Diciamo ancora Noi abbiamo fritto. V. fotto Cant. VIII St. 54. Mbs.

61. Zitti dunque, neffun parli o rifponda: Andiamo, ch' c' s' ha a ir poco lontano. Così va innanzi, e l' altro lo leconda, E il fervioro gli fegue anch' ci pian piano; Ma quel demonio, che va fempre in ronda, Gli fente, e gli vuol vincer della mano; Perchè gli afpetra, e cil vecchio, ch' alla fiepe Vien primo, chiappa fu, come di pepe.

62. A cafa lo ftrafcina, e te lo ficca
N'un facco, e colla corda ve lo ferra:
E fatto quefto, a un canapo l'appieca;
Che vien dal palco giù vicino a tera:
E per pigliar il reflo della cricca,
Efe pon fuora; man elf fatto egli erra;
Che quand' ei prefe queflo, gji altri due
da afpetrarlo avuto avvian del bue:

63. Ed oggimai fi trovano in franchigia; Sicché Magotro quivin e rimane Un bel minchione, e n'è tanto in valigia; Che nè manco daria la pace a un cane: Sfogarfi intende, e a quella vefle bigia Vuole un pó meglio ficatadfar le lane; Perciò sà verfo il bofoc col pennato A tagliar un quercio và difilazo.

Pigolone efortando i compagni a far poco romore, s' avvia con est verfo il giardino; ma appena giuosero alla sie-pe, che Magorro gli senti, e prefe il vecchio; che era il più vicino alla deta siepe i e conduttolo a casa, lo serro in un facco: e lepatolo a pulco; tennò per pigliare il resto; ma non gli tro-

vando, sen' ando al bosco per sare un c.v.l. buon battene, col quale aveva in ani-57.61. mo di battonare Pigolone. v.l. N' un facto, e colla corda te lo ferra.

Con un palmodi nafo, e n' e in valigia . ZTTTI . Cheti . V. fopra Cant. 1. St. 10. Min.

LO SECONDA . Gli va dietro . Lo fe-

G.VII. guita . Petrasca Canzone VIII. 8T.6t. Edungran veccino il fet ondava apprefio . . Min.

VA SEMPRE IN RONDA. Gira sempre per l'orto, sacendo la guardia. Ronda, dal Latino Rotundus, dal quale è satto il Franzeie Rond, Retondo. Min.

O da Ranzare, che è detto dal fuono, che fanno le pecchie, i calabroni e fimili animali, quando vanno girando per aria, quafi fpiando chi voglia dar loro alcun iafficio. Bift.

OLI VOOL VISCEN DELLA SANO.

Paut dipt più dispute e pu hib di fere di di-sed prevenir E traitius di
re di di-sed prevenir E traitius di
punto eguate non è pace, mi vince
quello, che è il primo a tirar. re
cempio, i lo ino il primo a tirar. re
te ficuppre fai i febbene il punto e quale
e, vinco io, che iono fino il punto e
tirare: re quello di dice Pirur dell'antirare: guello di dice Pirur dell'antirare: re dice che re la mana. E tano
billa al noftro propotio i febbre moli til
giaceli di cerre da mana. E tano
billa al noftro propotio i febbre moli til
giaceli di cerre da mon quello piluti giaceli di cerre da mon quello pi-

SiEre. Chiadenda O Ripara, fatro di prum e d'altri sterpi, agli orti e d'campi. E voce latina. Franco Sacchetti Novella 91. E giugaendo per entrar nella vigna, dov' erano i petiti, quella era molto bene associata e con buona siepe. Min.

COMPAPA SU COME DI FIFE. Toglia fibre of price permette of pairs of the part of pairs of price permette of pairs of price permette of pairs of pairs. Credo, the quello destato in corrotors of the pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs of pairs

dare a quel verbo una terminazione Tofeana. Con Strappare abbiamo formato da Extra e Rapere. Min.

La Lettera del Boccaccio al Priore di Sant' Apollolo, di preiente e flampata tralle Prole di Dane Alighieri e di Meiter Giovanni Boccacci, in Firenze pe' Tartini e Franchi, 1732. in 4 alla pag. 189. e il luogo citato è nella medelima pagina. Bif.

A CASA LO STRASCINA. Strascinare, è Strascinare un materiale per terra senza sollevarlo o porto sopra vercoli. Latino Trabere. Min. L.O. Fiscare, wood dire Meter.

to ficca. Ficcare, vuol dire Mettere una coja in un recipiente con violenza, dal Latino Figere. Min.

Fictar è l'arrelarre o Intromettre una ceja in un'a dire ton qualche efficara o di fiprito o di forza, per faria penetrare quanto un vouole, dicendord anco delle cole immateriali, come dell'acume e rifufficioni dell'i intelletto, e della vital degl' occhi corporali i contorme l'uno Dante Purgatorio Canto XXIII. in principio dicendo:

Mantre de gli occhi per la fronda serde

Ficcana io , così come sar suole

Chi dietro all' netellin jua vita perde.

Ove non tralaicero di notare, che avendo io già in un mio Sonetto usata quelta
frase in tal maniera

S'aperfe il Cielo : ed io per l'auree porte Ficcai bramofo il guardo : e fatto cuore Lo fpinfi di filendore in ifilendore Fin ch'e' singunise alla celefie curte.

Un faccente muto la parola Fixesi in Fiffai. A ciò lo toge unfi, eflevi fin quefli due verbi diversa proprierà di fignificato i perciocche Fifsare giunge infino alla fuperficie dell'oggetto i e Fiscare penetra dentro i come gli addotti etempi chiaramente dimofraro e Bife.

CRICCA. S' intende Conversazione o Compagnia de più persone: metalorico da quei giucochi di carte, ne quali tre figure uguali insteme si chiamano Cricca, come tre Re, tre Dame, o tre Fanti. Min.

ANUTO AVRIANO DEL EUE . Arrebbono avuto poco gindizio , poce avvedimento . Min.

SI TROVANO IN FRANCHIGIA . Si tro-

vano in figuro. Sano in lauga, deve non temono ojer prefi ; che Franchiga intendefi un Laugo immane per privilezio di Chofi o di Principi , Latino Affian , che pure alcuni Tolcani dicono Afilo ; ed altri più bramosi di voci nuove, dal-

lo Spagnuolo dicono Amy avo. Minalmane un Bel Minchlone. Riman burlato, Riman biffaro. V. lopra Cast. IV. St. 15. Si dice ancora Restare uno Stivule, sopra in questo Cant. St. 58. Min.

Ann.

NALIGIA. E in cullina. Si disc
anche la biquario, in languale, Nel Sapoolone, Nel gabbione, oc. come abbiamo notato lopra Cant. vt. St. 4.1. E Valigia fi chiamu un Arnofe di quale pia
ro al quale fi mettono cole necessiriere per
la propria prifica e, quando fi razgizi e r
adutta in luilla grouppe dei cavallo : o
fulle reni i ma quelta propriamente fi
dice Zaine. Nul

NON DAMERIK LA PACA A UK CANS. NON ADMERIK LA PACA A UK CANS. PAN dardbit he pace a croma; co ca Ta-bi è la finca o cultura, che ciji he , che fi la veraja è assusi an amica, ha trastruccione de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confinementa de la confi

verbi, pigliamo il cane. Min.

SFOGARSI INTENDE. Si vinol cavar la
rabbia « Niole sigar l' ira , dare efito all' ira, come fi fa del suoco e del fummo, che gli fi da apertura, perchè esali.
Min.

A GERLA VESTE HIGIA VOOLE UN E-VITSCREBLANT LE LANGE - ET-BASCREBLANT LE LANGE VOOL DIE BARRIE ESCREBLANT LE LANGE VOOL DIE BARRIE ESCREBLANT LE LANGE VOOL DIE BARRIE LE LANGE
EFFO ABROCHANT LA SCHOCKE DE POSSE
LING HIGH LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE
LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE
LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE
LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE
LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE
LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE
LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE
LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE
LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE
LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE
LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE
LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE
LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE
LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE
LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE
LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE
LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE
LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE
LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE
LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE
LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE
LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE
LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE
LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE
LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE
LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE
LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE
LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE
LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE
LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE
LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE
LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE
LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE
LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE
LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE
LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE
LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE
LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE
LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE
LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE
LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE
LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE
LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE
LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE
LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE
LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE
LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE
LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE
LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE LANGE

Adattera il battaglio ancor dal cielo In qualche modo a scardassargli il pelo.

PENNATO . Coltellone adunco , il quale ferve per potar le viti , appellato forfe cosi da quella cresta o penna tagliente . che ha nella parte di sopra . Nonio Marcello, alla voce Bipennis, dice così: Bipennis manifestum est id dici, quod ex utraque parte fit acutum . Nam nonnulli gubernaculorum partes tenniores ad bane similitudinem pinnas meant eleganter . Pennato ancora è epiteto, che è fiato dato in Latino 2º volatili . Onde scherzando full' equivoco, diffe il Boccaccio Giornata vi. Novella 18. P vidi volare i pennati , cofa incredibile a chi non gli avefit veduti . E noi avendo a raccontare qualche novella, per renderla più credibile, facciamo il caso esser seguito nell' antico affai , quando gli nomini eran più semplici , e Nel tempo che volavano i pennati. Palladio de Re ruftica tit. 43. discorrendo de' ferramenti de' contadini , vi nomina i Pennati , e gli chiama Falces a tergo arutas atque lunates . Min.

VA DIFILATO. Andar difilare è lo flesso che Andar di vela, di filo, addirittura. Detto sopra Cant. VI. St. 10. V. sopra in questo Cant. St. 5. Min.

64. Brunetto, che l'osserva di nascosto, Vedutolo partire, entra nell'orto, E corre a casa, di veder disposto Quel ch' è del vecchio, s'egli è vivo o morto: Così chiuso in quel sacco il trova posto; Che il poverin, trovandosi a mal porto; E trema e stride, e par che giù pel gozzo Egli abbia una carrucola da pozzo.

- 65. Ed ei le corde al facco a un tratto fciolte,
  E fatto quel mefchino ufcirne fiore,
  Che lo ringrazia, e bacia mille volte,
  E fa un falto poi per quell'amore;
  Vi mette il can, che guarda le ricolte,
  Dandogli aiuto, ed egli e il fervitore:
  E poi con piatti e più vafi di terra,
  Due falchi di vin rolto, e lo riterra.
- 66. E l'attacca alla fune in quella guifa,
  Ch' egli era prima, e, poi di quiusi fartta :
  E del fatto crepando delle rifa
  Di nuovo con quegli altri fi rimpiatta;
  Quando Magorro in giù viene a ricifa,
  Con una flanga in man coranto fatta,
  Perchè gli par mill' anni con quel tronco
  Di far vedere altrui, ch' ei non e' monco.

O.VII. Brunetto, che flava naícoflo a offerza-STA4-re, vedores partiel Magorto, corés altacás di eflo, e trovato II vecchio nel facco, lo cavó, e vi mefle dentro II cane, con alcuno vafi di terra e due fachi di vino: e ratraccioto come flava or prima, fi naícofe con gli altri, perché vede venir Magorto con una grande flanga in mano. v. 1. Esti debia mas carracola di un poggo.

Ed ei le corde al facco avendo feiolte.

Dandogli ainto ed efio, ec.

Poi con de piatti , ec. E rattacca la fune in quella guifa , Cb' ella era prima , ec.

Quando Maçores giu viene a ricifa.

Pouvanno. Infite. E parola di commiterazione, come Mejubino, e fimili. Min.

Pouvro e Toverino in fignificato di
Mifero, Mefubino, Inficite, Iono voci
nella noftra lingua più aflettuole e com-

paffionevoli. V. la rifpofta, che diede Ottavio Rinuccini al Marino, il quale avrebbe voluto, che egli nella fua tragedia dell' Arianna, in vece di dire La povera Arianna,

avesse detto La misera. Questo fatto fi narra da Cirlo Diti nella tua dottissima Prefizione al primo Tomo delle Prose Fiorentine. Bisc. TROVANDOSI A NAL PORTO. Trevandisfi a cattivi termini, a cattivo partito.

Min.

E traslato da quel porti di mare, che
o fono mal ficuri per la loro fituazione,
che non talva bene le navi dalle temprefie : o per effere di nemici, fono da
feanfarfi con egni accorteria. Bifi.

EGLI ABBIA UNA CARRUCOIA DA P(220. Carrucola è ora Cajuetta di legno, o di ferro, entre alla quale è impernata una girella feanalata, e fopra a tal tal girella i adatta fune o catena , per tirar fu pefi con facilità : e quella carrucola fitiene como temente appiecata al pozzo, per tirar fu acqua : ed il moto, che fa tal girella con impernata , cagiona per lo più firepito , al quale il Pocta affomiglia i folipin ed urli di Pi-

golone . Afin.

FA UN SALTO POI PER QUELL' AMO-RE . E un detto faceto , col quale s' esprime la grande allegrezza e contento d'alcuno . E tal detto viene da quei ciechi , che per adunare il popolo , fanno nel'e piazze giuocolare i cani, e fra gli altri giuochi gli finno faltare al bafto-ne, con dire: Fa' un falto per amore d' un pane, ed il cane tuito allegro fatta : e pel contrario dicendogli : Salta per una mano di bassonate , il cane fi mette in atto di mordere , e non falta : ed il termine Per quell' amore fignifica A contemplazione o In riguardo : come To fo la tal cofa per amor tuo, s' intende le la fo in tiguardo o a contemplazione tua , per l' amore ch' io ti porto . Min. LE RICOLTE . Ricolta propriamente le

Biade e Grafce, o quando fi riculgono dalla terra, o quando fono giá state ricolte, ma qui piu largamente per quando fianno forra a terra e non fono ancor mature. Bise.

SFRATTA . V. fopra Cant. v. St. 13.

CREPADDO DELLE BEA. Ribendo traingafiarlamente. Ribevano come feco Marguite, oche per le riia feoppio, fecondocide favolegga il i Pudici adi se Morgante. Il verbo Cropare, che per altro anche quanto Stoppiar o Marire, che pure fi dice Scoppiar o Marire, che pure fi dice Scoppiare o Marire dalle rifade quale Rife parti, che abbiamo detto fopra Canti. Ili Sa. 69. Il Publi chela Beca dice : accessi divide Miles.

Tu fei nel letto, e crepi dalle rifa. Min. Quelto verio non è della Beca del Pul-

ci, ma della Nencia del Magnifico Lo. C. VIII. renzo de' Medici, e nell'edizione, di 5T.66. Firenze, apprefio alle Scalee di Badia in quarto fene altra nora, dice:

Tu fe' nel letto e feoppi delle rifa.

La Bus as the report of the report of the rest of the

SI RIMPIATTA. Si turna a nafrondere. V. fopra Cant. II. St. 60 e fotto Cant. IX. St. 5. e Cant. X. St. 37. e Dante

Inferno Canto XIII.

In quel d' ci s' appiatto, misser glidenti.
La Storia di Semilione al Trattato (e.
condo , dice : Queste sesse ses sentences de un libro del Commen ; che su impiattato de
un libro del Commen ; che si impiattato de
un libro del Commen ; che si impiattato de
un libro del Commen ; che si impiattato de
nan de Bunomomi ; c più pratto vica. Min.
A RECISA Senz', intermessione ; Senze
semassi', a precipizia. E lo selio, che
Dissilato , detto poco (opra , St. 62. antecedente. Il Pulio nella Beca dice:

E' io mi metro a cantare a rissfa. Min.

Il verso è della medefima Nencia, ed
è il compagno del riportato di sopra,
effendo ambedue la chiusa della Sc. 11.
e nella detta edizione, dice:

Es's' mi catcio a cantare a ricifa. Bile:
COTANTO FATTA. Großia in questa
guisa: e qui ci va il gesto, che lo di-

modri. V. fopra Cant. v. St. 24. e Cant. x. St. 36. Min. DI FAR VEDER ALTEUI, CH' EI NON E MONCO. Far tonsfere, th' etil bu le mani, o th' etil mon bus manacamento alle braccia. Monto vuol dire Uno, the ba manto una o rutte due le mani. Lutino Mantou una o rutte due le mani. Lutino Mantou. Min.

 Arriva în cafa, e sbracciafi, e fi mette (Serrato l'ufcio) con quel fuo randello Sopr' a quel facco a far le fue vendette, Suonando, quant' ei può fodo, a martello i fitt

## MALMANTILE

Il Romito, che stava alle velette, (Perchè l'uscio ha di suora il chiavistello) Andò (benchè tremando, e con spavento Che avea di lui) e ve lo serrò drento.

- 68. Ed ei, ch' è in fulle furie, non vi bada;
  Che infin ch' ei non fi sfoga, non ha pofa.
  Sta intanto il vecchio all' ulcio fermo in strada
  Ad origliare, per udir qualcota:
  E sene dire: O Leccapeverada,
  Carne stantia, barba piattolofa,
  Ribaldo, santinsizza, e gabbadei,
  Ch' a quel d'altri pon cinque, e levi sei.
- 96. Guardate quì la gatta di Maino,
  Che riprendeva il vizio ed il peccato,
  Se il monello ha le man fatte a oncino
  Per gire a [grafignar pel vicinato!
  Ma quel, ch' hai tolto a me, ladro affaffino,
  Non dubitar ti colterà falato;
  Che tante volte al pozzo va la fecchia,
  Ch' ella vi lafera il manico o! o'recchia.

C.VII. Magorto, arrivato a cafa, fi mefie a' 57.67. baflonar quel facco, credendo che se fosie de distributo de cafa pesso de la mefi e chiavate de consecuente de caracteristica de cafa con consecuente de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de caracteristica de carac

594

v. 1. Cb' avea di lui ,e lo racchinfe drento. Sta pure il recebio all' vsito, . cc. Ad origliare per fentir qualcosa. Cb' a quel d'altri pon cinque , leva sci..

STRACCIASI. Strattarfy vool dire Demadrif il bratto da mezzo in giù verfo la mano, come accensimmo lopra in quello Cant. St. 19. E. Strattarfi, meteforicamente parlando, vuol dire impiezare ogni fua fuzza, diligenza ed attrazione in ma affire. Litton Mambau pedivolgue eniti. Min. STONANDO A MARTELLO. Cioè Ter-STONANDO A MARTELLO. Cioè Ter-

SUONANBO A MARTELLO . CIOC 177-

quotenduloforte oi baffone. Suomere a marsello fi dice, quando i la campani sono a risucción, come fi il marcello full'ancadine. Il cive fi fa, y quando il cubine. Il cive fi fa, y quando citta. Il verbo Sussare el latino Telfiz e vale appresio di noi, come apprelo i Latini, per Sussare e per Terpunerer. V. (oper Cane. III. St. 7. Min. STAYA ALLE VIEXTES. SERVA signival.

do. Fietta o Fédera di camo quel foldo o, che fin in fulle mura d'una cita to foretza a fire la guardia, detro più commensente Sensiudia: e di ll'ungo, o Commensente Sensiudia: e di ll'ungo, o Fédera. Sismo, che fin ranistro da mariari , che teropono la detra guardia in cima till' albero della nave, e dicono Metter l'unono alla orda o ordetta, forfe di qualche piccola vela, che fia in quel lango, Tarregiorata Sen. Ilb. v. Tom. 1.

Distribute Cody

Tom. 1. dies ! Paritidy pois il Poses Fonza, is Menfilie son vostine jalere di una galetta, poffe le volten in mary, le vonne di sonnere. Dal che fi cava, che fi chiamino Friere i leuce batch; at , con uomini per teolicelle i oppute di Vedera, Vedetta, e poi corrottamente Vietta. Sicome da Serio, actico verbo Lisino, figniciante le vergio fi ce Spensa, jungo eminant, ide figuratifi fapere, che State altr vedettre vuol dite Stara a garavara. Niin.

Similmente da deorde, Vedere, il Greco exerid, Vedetta: e exériles, Latino Scopeire, ha la fletta derivatura. Salve. E in Sulle Public. É colmo d'ira

Min.

Ouigliars. Stare in orecchi , Stare a finire con attenzione e di nascofto. Francisco Greiter. Spagnosolo Oscar, forte dal Greco Bra, Orecche, che il Franciofini spiega Spiare, e Guardare da luogo alto, come fanno le fententiele. Min.

LECLAPVEBADA. Teverade, Brodo di dere Brodaio, il che fignifica Tevro y estre dire Brodaio, il che fignifica Tevro y perche il Pecco maggis volentici ogni forta di broda. Varchi Stor, Fiorentine libi. Nev. dicer Cili fode una minifirina bollida, cetta in percenda di pollo. Dette Prcore il consultato di pollo. Dette Prper da di appre fi metteva (alle minofite), come il da altri dottamente offervato. Min.

Letapeverda , come Letatasfiri , et fonto Sanifițăe, Gebbadi , e finiii , fonto Sanifițăe, Gebbadi , e finiii , fon parole, compode di due voci , alia Diriambica , e ferrono di copromi o forranoma . Secila minor formit parole di formati . Secila minor fonti parole da la franțiilă . Spezzalafă , Giramost , e mill'altre . Di Gabbade nome poprio V. le Novelle 155, e 1618, di Franco Sacchetti , pelle guait fi raccona da ceriofa fatti d' un al melito da la propo della fata felenta . Biji. data de propo della fata felenta . Biji. CARNE STANTAL Garanatie vecchia e

frolls . V. fopra Cant. III. St. 24. e 54. Min.
BARBA PIATTOLOSA . Termine inciu-

rioso per un vecchio : e vuol dire Barba c. vii. schija e piena di pidocchi , e d' altre lordus sr.68-re. Min.
Intende di quei pidocchi , che li latino di dicono Podicali invainate della

tino fi dicono Pediculi inguinete; , dalla Joro propria tiche un a c' fi foregono ancora per altre parti della periona. Bift. SANTINFIZZA - I perrito, de' quali a baltanta s' e detro altrovo. E per Santinfizza s' intendono certi Terricolli , che flanno tutto il giorno davanti a una immagine d'un Santo, perche fi creda, che ella facciano orazione. Min.

GABRADEL Rinnegato Uno, che gabba, cioc inganna le Deità, adorandone oggi nna, e domani nn' altra, rinnegando la grima; tebbene Deus non irriderer. Si dice ancora Gabba(anti Min.

Contro coftoro, Torello Evangelifti da Porpi, in un fuo Capitolo al Vescovo

di Ficiole , dice cosi :

Potete ben quaggiù gabbar gli sciocebi Con faccia smunta e portatura sbricia; Ma Dio, the wede sotto la camicia; Non si lascia dar polvere negli occhi. Bisc.

FON CINCUE E LEVI SEI. VOOI dire To si idado si perche ponendo cinque dita della mano, fai il numero di fei, con aggiugare alle cinque dis la roba, che porti via. Plauto dife: Trimo titerrarmo homo, cioco Fur. Abbiamo diverfi modi di dire coperamente Efer Laavottivi, che fi vodono cella prifette St. 49. Efficamiat cella mani, actulare a capi e a Boylili, Fare il Luzzo (che in lingua Jonadattica vuol dire Ladro) Grocarro di mano, e fimili.

Intende della malizia di coloro, che un'il impolate ne pririe a' Libri del dare é dir! averre (che in altro modo fi 
chiamao Libri di Echieri C' rechieri) 
pongono a ccendono (come fi dico) al 
pongono a ccendono (come fi dico) al 
pongono a ccendono (come fi dico) al 
dalla parte del debito cadi fet, onde 
lerano, cide vengono a rubaro, o 
poi glie ne levengono a rubaro, o 
qui con 
con il como del debitore non il 
com 
ani ma beni cretec fengre. Il logo, 
del 

Fiff al Radiutia, Ant. Il logo, 
del 

Fiff al Radiutia, Ant. Il logo,

G. VII- e dice , parlando Antrace cuoco a Con-52.69. grione altro cuoco :

..... tun' trium literarum bomo Me vituperas? fur , etiam fur trifurcifer . E vogl ono alcuni , che per Homo trium literarum s' intenda Ladro, perche la voce Latina Fur è composta di tre lettere. Ma Paolo Manuzio da a questo proverbio un'altra spiegazione, ed e la seguente. Trium literarum bomo per ironiam dici potest in eum , qui generosus & ingenune rideri cupiat . Inde natum , quod olim inen literis ant infigmibut fins, tribus literis notare foleant . Ut pro Quinto Valerio Maximo , Q. V. M. Hine vulgi joens de trium literarum bomine . Plant. in Au-Inlaria jocum alio detorfit , nempe in fervum furacem ; fubiicis enim : Etiam fur trifurcifer . Bije.

LA GATTA DI MASINO. Ogedia finger val d'eller motta, e non era : e però vuol dire Ummo finto. Ummo, der fa il Tranter gli cocki aperti, aver l'occho; ed Agrir l'occho, vuol dire. Andar casto all'operare: e perche tanto la lepre, che il gatto tengono gli occhi aperti anche dormendo, fervono a' Latini ed a avvaluto; e che malfri di man cjare. V. fopra Cant. t. St. 19. Mim.

MONELLO. Cosi chiamiamo quei Guidoni, che per Firenze battono marina, come s' è detto sopra Cant. Iv. St. S. Siccome Guidone di nome proprio fi e satto appellativo, coi toric anche Montilo; in principio diminutivo di Mose, accorciato dal nome proprio di Simone, e venuto a fignificare una tal razza di persone. Min.

ASSASSINO. Vuol dire Ladro di firada, ma qui e detto in vece di Furbo o Briccose, e puo anche intenderfi Ladro di Itrada, Min.

NON DUBITAR TI COSTERA' SALATO.

Sta' ficuro, che ti ha da custare asiai, o
che ne pagherai nn gran fio. Min.

tes est paperal no gran in a sonit.

SECLIAL, AC. TARIET volt fi Brona a fara un male, che vue volta vi fi ruma
cale. Una volta fi pri mula
cale. Una volta fi pri fina
lardo, che nua volta ni rigita i a zampa. Latino Estita tegem fape voldanium
malas fit. AC Orecido rela fictio a dimalas fit. AC Orecido rela fictio a dimalas fit. AC orecido rela fictio a dimalas fit. AC orecido rela fit fit.

Allo pada i fitta di macori de si pa predes. Mili.

Il pro erbio: Tante volte va la zatta al lardo, ec. con graziola trapoficione fu riportato dal Firenzunia nel Captulo fopra le Bellezze della fua Innamorata, con dire: Tanto va al lardo la zampa, che pei

( Dice il proverbio ) vi laftia la gatta . Bilc.

70. Poi sente, ch' egli dopo una gran bibbia
D' ingiurie, dà nel facco una percolla,
Che tutte le floviglie spezza e tribbia,
E ch' ei diceva: Orsù gli ho rotto l'ossa:
E che di nuovo un' altra ne rassibbia,
E che (facendo il vin la terra rossa),
Soggiunge: Oh quanto sangue ha nelle vene!
Questo ghiottone, a me, beeva bene.

71. Bench' ei creda finita aver la festa,
Tira di muovo, e di vicino al fondo:
Ed il suo cane acchiappa in sulla testa,
Che fa urli, che van nell' altro mondo;

On-

Ond' egli stupesatto assai ne resta', Dicendo: Qui è quando io mi consondo: Se tutt' il langue egli ha di già versato, Come a gridar può egli aver più siato?

Seguitando Migorto a dire inginirie, a di una bultoasta in uni facco, e rompe i piato, e fa werfare il vino: e credencio il fangue di Figolone, refla maravigitato, che ne poda aver tanon: e replecando un d'arizo baltomara, ceglie il cane in ili capo, il quale comincio, ceglie il cane in ili capo, il quale comincio capace, che eggi podi aver piu forza di fare quelle tirtuda a mentre ha veriato tutto il fangue.

Soggiunge: ob quanto sangue ban le

Tira Magorto, e da vicino al fondo: Ed il fuo cane chiappa, ec.

Che fa urli, che vianno all' altro mondo... DOPO UNA GRAN BIBSIA . Dopo wm4 lunga diceria o fitaftrucca ; quafi dica :-Dopo aver dette tante icgin te , che farebbono un gran libro : di Bifilia Greco , Latino Biblia vuol dire Libri: è febbene la voce Bibbia oggi comunemente è intefa pel libro della Sacra Scrittura ; tuttavia noi la pigliamo ancora ne' cafi, come il preiente , nel detto fenfo di Libro; o di Lettera , o di Difterfo lungo , come pere , cha la pigliantero gli antichi , fecondo Erodoto libro 1- dove dice : Harpa um inclusifise , leporis ventri biblion ad Cyrum ; lebbene qui e Vizlietto . Lettera . Dal poema d' Omero, insitolato l' Hiade , il quale è d' una prodigiosa quantita di verfi , come quelli , che ascendono al numero di quindicim la tettecento ottantatre , una gran moltitudine di cose o di parole, differo i Latini llias o Mader. Properzio libro II. Elegia 2.

Tune vero longat condimus Biadat. Seu quicquid fecit, five est quodeumque locuta

Maxima de nibilo nascitur bistoria . Mir.

TRIBBIA . Stoviglie . Intendiamo Ogni

forta di piatti e vafellami di terra , per c. VII. ufo di cucina . Il Ferrari . Storiglie . Fi- \$7.70. étilia , vafenta , & frivola . Undenam , nondum comperi . lo stimo , che sia parola ftorpiata dalla Latina , Utenfilia . Creicenzio 13. 12. E molti altri arnefi e Stuvigli di bisogno. Palladio volgarizzato , libro 1. tit. 6. Fabbri da far ferramenti e di legname , e di flovigli da vino , da lavorare , e da ufare . Quefto ultimo non é nel Latino, ed è appiunto nella traduzione, per impiegare la voce Stovigli. Tribbia. Tribbiare, propriamente vuol dire Battere il grano in full'aia , del Latino Tribula tri wa, o tribulum tribuli , che vuol dire una Specie di carro, col quale si scunteva il grano in sull' aia, come si cava da Columella libro 11. cap. at. Si panca inga funt adiietre Tribulum C' trabam poffis : E Varerre i romann O restam posti : E var-rone lib. 1. cap. 25. E spicis in area ex-cuti grana invencis, investis., O tribula. Equeño dal Greco τριβών, Pestare, Tri-tare. Latino Terre, o d. δειβών, Schiacciare : dal qual verbo viene il Latino Tribulatio , Traviaglio , detto anche da" Santi Padri Prefinta . Min.

Tribbiare, lo flesso, che Trebbiare, Laino Trichrare V. gli esempi nel Vo-cabolario. Qui shonimo di Spezzare tritamente, cioè Riduere in minutissimi pezzi. Bisc.

RAPFIBEIA. Replice. Traslato dal congiugner con fibbia, bottoni e fimili, il che fi dice Affibbiare. V. fopra Cant. II. St. St. Min.

A ME .. Quello termine fignifica . A min guidizio , Secundo mi , Secundo mi , Secundo mi , Secundo mi mi patere 6 intendamento: e per lo piu fi dice replicatalmento de per lo piu fi dice replicatalmento de me , cico de rer quatare io vindico . Il Francefi Quant' a moi . I Greci fimilmente xar' sul, cico Excodo me, Secundo il mos pindazio . Mip.

BEN N' EL GREDA FINITA AVER LA

FESTA . Antorche egli creda aver termi-

C.VII. nato il megozio, cioè D'avere ammaz-ST.71. zato Pigolome. Similitudine tratta dalla folennita, colla quale fon fatti morire que, che fi giudiziano. Mia.

ACCHIAPPA. Ceglie; perché febbene Acchiappare vuol dire Digliare nno con frande e violenza; ci ferve anche per ciprimere Colpir bene. Latino Certo ichis ajecqui. Spagnuolo, Acertar. V. C. II. St. 41. Min.

FA URLA, CHE VAN NELL' ALTRO MONOO. Fa wili grandifimi . Iperbole; quafiche ei gridi tanto forte, ch' c' fi fenta cziandio da coloro, che fono nel mondo di la', cloé da' morti, ovvero dagli antipod', gente, che abita l'Amurica, la quale fi chiama volgarmente il muovo mondo s' detti così, per avere le piante de' piedi oppolte alle noftre. Esfe.

STUPEFATTO . Rimaflo flupido per la merarviglia grande . Lati-o Obfinpefactus . Min. PUO ECLI AVER PIÙ FIATO ? Può

eeli aver pin iena, posta, faculta, ec. Quando l'animale non ha piu fiato, cioc dopo l'effere ipirato, non puo piu operare alcuna cota. Bije.

- 72. Brunetto in quesso mentre col suo fante
  Avea di gh., scorrendo pel giardino,
  Il luogo ritrovato, e quelle piante,
  Ov'è colei, che chiede il suo Nardino;
  E gh l'h a tratta fuor bell'e galante,
  Che non si vedde mai il più bel sennino;
  E con un suo bocchin da letorre aghetti
  Chiede da ber; ma non gh't se l'alpetti.
- 73. Perch' ci del certo, in quanto a contentarla,
  Non ci ha nè meno un minimo penfiero:
  E però quante volte ella ne parla,
  Muta dicorfo, e la riduce al zero;
  Ma perch' ella è mozzina, e colla citarla
  Le monache trarrha del monallero,
  Vede, che s' ella bada troppo a dire,
  Si lascerebbe forse convertire;
- 74. Però per non cadere in queflo errore,
  La pigha a un tratto, e fe la porta in flrada:
  Ed al vecchio fa dir pel ferviore;
  Che più tempo non è di flare a bada,
  E ch' ein e venga, d' ei l' alpetta fuore,
  Acciò con effi anch' epli fe ne vada;
  Che lì non vuol laticairo nelle pelle,
  Ma condurlo al paefe alle lor fefte.

Men-

Mentreché Magerto fi Iludia a b itonare, il lavo fin ante col fervitore era andro nell' orto, ed avva trovaro il cocomero, et sigliardio n'era ufica la fanciulla, che ggli cercava: la quale fi necie a pregato, che ggli erapoiete la tatta proposito dell'arconomica dell' proposito dell'arconomica dell'arconomica dell' mando il servidore a chilarar Piglone, per condurlo feco alle nozze di Nardino.

Non v ba manco principio di penfiero. La piglia a nutratto, e portala in ifirada. Et al vecchio fa dir dal fervitore.

FANT . Si de el Semiorr , faltitre la laste i liccome in Latino Pare figni fica Servo, da noi detto enche Garzono: Sebbene Fant ; per commentente vuol dice Soldato a piede, perchè ne tempi dell' Imperio baito, che la milizia comincio a riputarfi pia per la catilletta. Che per la lodi etca a piede, a visibiletta. Che per la lodi etca a piede, o fi de l'enviorre del cavalletto, e precio di detto Fante. Diin.

SENNINO. E' una parola, che fi dice per vezsi a una terminoa bella, favia, e pulita, e che operi con giudicio, con fenno, e con puntualità. Latino Scita pretta. Scitula. Min.

puesta, Scitula. Min. BOCCHIN DA SCIORRE AGHETTI. Co-

si diciamo di quelle femmine, le quali, per parre belle, reognon la boca ferzata, e ridotta forzatamente più liretta del fuo naturale, ne movono i labbri di come le gli lono accumodati allo feechio, onde par proprio, che abbiano la bocca accomodata a ficiore un nodo co' denti «febre e quello, e he vedemmo fopra Cane. II St. 10. Ma.

NON SE L'ASPETTI . Non lo forri ; cioe Non aspetti , che le dia bere . In Ipagnuolo Esperar è lo fteilo, che Aspettate . Min.

LA RIDUCE AL RERO La rifuce al suala. Zero e quella Figura d'abbato, te per fe flefia unos rifuma numero alcuino: ed accompagnata, forma le dietine a es feros per cirimere il nulla. Min.

MOZZINA . Uomo assuro , tristo , e che sa si conto ino ; ma s' intende nel genio maligno . Latino . Vulpis reliquia . Quetha voce vien. oric da Orecchi morzi y C.VII. che cosi fon grant quei furbi, ehe me ser. riterebbono le forche, ma per la tener est aone fono capaci. Sopra Cant. VI. Sc. 54., ed in que'ho Cant. St. 30. e credo que'ho, perché diciamo Morzemecki; in vece di Muzzima, nello fledo fignificato. Min.

Di moz zorcechi, V. quanto è flato detto in quello Cant. St 30. nel luogo citato, alla p1g. 564. Bijè.

LE MONACHE TRABRÍA DEL MONA-STERO Conguivible l'impossibile de fra industrea, per fuasirea, ed eloquenza. Dogene dille Oratio non ex animo proficients, sed ad gratiam composita, melleus est laqueus, quod friller blande compieteless bomunem jugalet. Min.

pieletas homoren jagolet milita.

José alet de Nervo dipintere a Machro Simone medico, il quale volera entre d'una brigata, che andrea in comerci d'una brigata, che andrea in comerci d'una brigata, che andrea in comerci dipintere d'una brigata, per antica de la comercia del activa brigata. Jo fin ma la faestifi per voir i periode vi ame, quanto la mercito solla estra brigata, Jo fin ma la faestifi per voir i i periode vi ame, quanto del comercia del activa brigata, Jo fin mon la faestifi per voir i i periode vi ame, quanto del comercia del comercia del comercia del consulta del comercia del consulta del consulta del comercia del consulta del comercia del consulta del comercia del consulta del consu

TEMPO NON È DI STARE A BADA. Non è tempo di trattenerfi . Non vi è tempo da perdere . Min. LASCIARLO NELLE PESTE . Abbanio.

LAGGIARIO NELLE PSTE . ADDARIO de mario ad ericcio . Uno la qualche infomento ad ericcio . Uno la qualche infopreccio fugge vin , e lucia i compagni : quebto di cie . Lafarar adle pelle . cio sella podare o aella frasta , cue co<sup>6</sup> fuol mancamenti in fabbricato al priccio coloi , che è iuggito . Si promonità colla crima e fette. a differenza di Tybria e però quella rima ha un proco di falfica e però quella rima ha un proco di falfica ma tollerabile , ed e ammedia . Min. 75. Coñ di là por tutti fer partita, Ma più d' ogn' altro allegra la fanciulla; Perchè non prima fu dell' otro tilcita; Ch' ogni incanto, ogni voglia in lei s' annulla; Anzi a' lor preght in ful caval lalita; Senza più ragionar di ber ne nulla; Va fempre innanzi agli altru tu tar di mano,

Fiera e bizzarra, come un capitano.

Dagli pur (rispondea) ch'egli è tassello.

76. Brunetto fi ridea di Pigolone,
Perchi ei parea nel vilo un fico vieto:
E menava a due gambe di l'padone,
Come egli aveffe avuto i birri dreto:
E la donna diceva: G'ambracone,
Che la duri: ed il vecchio manlueto,
Che fi vedeva fatto il lor zimbello:

C.VII. Usc'ta che su la fanciulla dell' orto, gr.75, cesso l'incantesimo e la voglia del bere: anzi colla maggiore allegna del mondo monto a cavallo, scherzando e morreggiando il vecchio, il quale era ancor

pallido per lo spavento avuto . v. l. Cosi di La poi tetti fan partita .

UN TRAR DI MANO. Cioè quella Dilanza, che mijara un faje o altro, lanciato dalla mano. S. Luca 22, 24, 291. Lando del Salvadore, quando s' altontano dagli Apofloli, per andare a fare orazione al Padre, dife con quefta frafe. Et iofe avulva efi de sis quantum ichius efi codis. Rife

piditu sil lopidis. Tili.

NETARRO VOU dire Farancho, Szizzgio cosi fimile, lecondente l' utierono gil antichi; ma fi piglia nachospirmoja e France, come e predo nel prepiditudi di più di più di più di più
più di più di più di più di più
più di più di più di più di più
più di più di più di più di più di
più di più di più di più di più di
più di più di più di più di più di
più di più di più di più di più di
più di più di più di più di più di
più di più di più di più di
più di più di più di più di
più di più di più di più di
più di più di più di più di
più di più di più di più di
più di più di più di più di
più di più di più di più di
più di più di più di
più di più di più di
più di più di più di
più di più di più di
più di più di più di
più di più di più di
più di più di più di
più di più di più di
più di più di
più di più di più di
più di più di più di
più di più di più di
più di più di più di
più di più di più di
più di più di più di
più di più di
più di più di più di
più di più di
più di più di più di
più di più di
più di più di più di
più di più di
più di più di
più di più di
più di più di
più di più di
più di più di
più di più di
più di più di
più di più di
più di più di
più di più di
più di più di
più di più di
più di più di
più di più di
più di più di
più di più di
più di più di
più di più di
più di più di
più di più di
più di più di
più di più di
più di più di
più di più di
più di più di
più di più di
più di più di
più di più di
più di più di
più di più di
più di più di
più di più di
più di più di
più di più di
più di più di
più di più di
più di più di
più di più di
più di più di
più di più di
più di più di
più di più di
più di più di
più di più di
più di più di
più di più di
più di
più di più di
più di più di
più di più di
più di
più di più di
più di
più di
più di più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più di
più

Lo Fiorentino spirito bizzarro. Salv.

FICO VIETO. Fixe anachisto o slato. Un fico, i quale al colore e tenereza pir maturo, e non è, ma dalla nebbia è ridotto giallo, come ic fosse mature: comparatione che espeime assi bene la faccia gialli e grinza d'Pipolone. B l'epiteto Viere e proprio de, la carne salata, lardo, burro, e colto, quando, per effere l'antir e corrotti, mutano il colore. Il dorce d'il fapore. Min.

A DUE GAMEE MENNA'D DI SPADONE. Faggirus, Cerrus. Spadous a low mani fi chiama quella Spada piu grande delle plode comuni ordinarie, la quale s' adespera con ambe le mani. e per derificino di coloro, che vintandoli di bravia, al-l'occalione poi luggono, col tolo direc. Mirio di fipdatore, o Cimico di fipdatore, s' intende a due gambie, che vuol direc. Cold. Esta Augusta Virus.

CON EGLI AVESSE AVUTO I BIRRI DRETO. Detto ulato per elprinere, che uno corra velocemente, ficcome correno coloro, che (ono perieguitati da' birrà. Min. G'AMBRACONE, CHE LA DURI. Di-

G'AMBRACONE, CHE LA DURI . Dubito, che voi non fiate per dusare a camminare . Giambracone fu un matto, che femfempre andava gridando.: Che 'la dari' o però quando noi veggiamo, che uno faccia un' operazione con grande attenzione, e che noi duhitiamo, che egli non fia per durare, fogliamo dire Giambarone, e fenza dire che la dari'; intendiamo: Tiaccia al Gipto y che egli contributo i con è comunemente, intelo ;

PATTO II. LORO ZIMBELLO. Divernis eli larg liberza. Zimbello, polite al figuiñacuo, che accennammo fopra. Cant.
15. 15. 19. 100 dire ancora quell' Urcello
te fi liga per un piede altare al befilerro
de parrai, e atri ingle, dece fi render
de parrai, e atri ingle, dece fi render
production de parrai de la compania de la compania
production de parrai de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania del compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la compania del la c

Latino Trabeati . Bifc.

ciamo Zimbella uno, quando è burlato: C. VII. beffato, e firapazzato da tutti: nel qual \$7.76. fenso è preso nel presente luogo, e sotto Cant. IX. St. 66. Min.

Dagli , ch' ei lo merita . Offervifi , che il verbo Dare , ne' cati , come il prefente, vale per Continovare , Seguicare , Durare, ec. e con dire folamente Datli . fenz' altra aggiunta, s' intende Seguita; ma s'aggiunge cb' egli è fafsello, per una certa vaghezza, e per un genio e natnrale inclinazione, che anno i Fiorentini di parlar per proverbio , merafore , comparazioni , o fimilitudini : e forse è aggiunto, per consondere ed oscurare il detto; perche Dare al sasullo vuol dire Perquoterlo , e non vuol dire Seguitare . Abbiamo due specie di tordi , cioè Bortacci e Salselli : i primi fon meno aftuti e più facili a lasciarsi pigliare : i secondi sono più astuti, e ad ogni poco di somore scappano; però quando la notte col frugnuolo fi fcuoprono, fi dice D4gli colla ramata , che quefto è un fajsello , che afpetta poco . In fustanza nel presente luogo vnol dire Continua o Seguita a burlarmi, bestarmi, e strapazzarmi, che io le merico. Da questa asturezza del sas-sello, si dice Sasiello a un Uomo, che sa il conto fuo , ed efercita il fuo fapere 4 vantaggio , pretendendo sapere più del giu-flo e del dovere , avido di guadagnare , e

tenace del fuo , più del convenience . Min. Safsello, Latino Turdus fafiatilis . Salv.

77. Con scherzando, com' io dico; in briglia'
Ne vanno fenza mai sentirsi stanchi:
E' sempre ogunu più calda se la piglia,
Perchè il timor gli spinge e sprona i sanchi
Perciò, dopo aver state molte miglia,
E che lor parve un tratto d' esser tranchi,
Tutti assanti per sì lunga via,
D' accordo si fermaro a un' osteria.

78. Dove il padron, che intende fare a pasto, Trova gran roba, per parer garbato;

CH, 51

Ch' ei tien, che a far non abbian troppo guasto:
Ma e' non fa, ch' e' non hanno definato:
Ben sen' accorge al fin, ch' ei v' e' rimasto, a'
Quando in sul desco poi non restò fiato,
E che quella per lui e una ricetta,
Che il guadagno va dietro alla cassetta.

c. vii. Brunetto colla fua compagnia feguita st.77, da legramente il fuo viaggio, camminandi pel timore, e be anno di Magorto i ma ftimandofi già ficuri, fi fermarono a un' ofteria, dove mangiarono più u quello, che il padrone non s' afpettava:

quello, che il padrone non s' aspettava'.
v. 1. Pur dopo l' aver fatto molte miglia,
Che parve loro un tratto d'eser franchi.

Ben's n' accoup poi, che v'i c'imafio, Quando fiel foi pin non reffi fiato, Quando fiel foi pin non reffi fiato, Schutze Arous 10 Minist. Account of Schutze Arous 10 Minist. Account of Schutze Arous 10 Minist. Account of infline di fauthi e d'espa commodo, son offenne fi duel delle flato fino. E da noi uitato ancora, per intendete Uno, che fin alligramente e filerzado fina fina delle e con s' l'intende nel preferne luo, colo e con s' l'intende nel preferne luo, po, che coloro feherano fenna penfare po, che coloro feherano fenna penfare po, che coloro feherano fenna penfare

al pericolo, nel quale fono, che Mai gorto arrivi loro addoffo. Min. Siberçare in brigha. E tratto da' cavalli, che ben paíciuri, nell'usicir fuori della falla imbrigliati, fi rallegrano, e saltano e annitriscono, quasi niente curando il feno, che su posto loro, per fargli share a' dovere. Bijst.

E SEMPRE OGNON PIU CALDA SE LA PIGLIA. Oppuno fe no piglio margio penfero. Quello Prigitarfic a data i Francel efiprimono col verbo Calero. Prigitarfica adala i Francel efiprimono col verbo Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero. Calero.

Onde li fe muova vision redere : 11.11

Perile di ritornar li fu in calera : 10.11

E appresso :

Ufit d' Atene, ne li fu in calere, D' Ipolita l' amor dolce e pudico. Spiego la forza di quelto verbo il Petrarca, quando diffe:

Ne denero fento , ne di fuor gran caldo;

a che fu come una spiegazione de' due

Ne del volgo mi cal , ne di fortuna: Ne di me molto , ne di cofa vile . Min.

Calet , diffe Stazio in quefto fenfo .

Ogmu più calda fi la piglia. Vool dire Cafitobami prende la coja per fimpre più di maggiore importanza. Si dec La rad cofa mi feotra o mi conec, per fignificare, che quella importi afialismo, ficcome importa il fentifi ficotare. Si dice ancora La tal cofa mon m' è ni calda ni friedda, per moltrar d'effere indifferente a viceveria, e a non la ticevere. Bif.

GLI PARVE D' ESSER FRANCHI. Para ve loro d' efter in fienro , e d' efter libers da Magorto. Min.

FARE A' PASTO . Si dice , quando l' ofte ; fenza prezzare cofa per cofa , di quello che metre in tavola , vuole un tanto per períona , e mette in tavola quello , ehe pare a lui . Min. Ch' Et TIEN . Ch' egli è d' opinione . Ch' egli firaté . Nelle distide , e giuochi Che elli rarde . Nelle distide ; e giuochi

th' egis si creat. Nelle distace, e giuochi fi dice i se sengo idalla rai parte 3 cioè lo son d' opinione, che quei tali vinceranno. Bile.

Bife.

A FAR NON ABBIAN TROPPO GUASTO . Non abbiano 4 mangiar molto .

L' Etrusco incognito dice .

lo ero fazio , e non fei troppo guasto .

Il Berni in Lode delle Peiche :

Dioscorite , Plinio , e Teofrasto

Non banno scritto delle pesche bene Perche mon ne facevan troppo guasto; cioè Non ne mangiavano moste, perche non gli piacevano. Min.

L'Estufo è Alfonso de Pazzi, Accademico Fiorentino, che così si sece chiamare in quella celebre Accademia - Fu chi , più per efercizio del fato ralento , e :per motivo d', escitario, ad una virtuola, gara, che per rancore, ch' egli avefle contro quel valentuome i Seffantadue di iono adeffo vedere nel terzo libro del-l' Opere burlefche del Berni e altri ? qual libro apparisce stampato in Firenze 1713. in 8. ed e come un'aggiunta agli altri due libti di dette Opete burne di Londra e ma però susti i recciono imprefi in una città d' Italia , ed'inite-mo è ufcito (uori l' anno 1315, e non prima , come vuole il fronteipizio . In: ello fono opere , nella maggior parte inedite, ed alquante d' eue lono per vero dire molto bizzarre ed amene. Il verso dell' Etrufco , citato dal Misucci , non è , ne tra le rime stampate , ne nella mia raccolta MS- dalla quale fi veggono , le dette rime , con altre non poche , effere state copiate . Aggiungo un altro Sonetto del Pazzi , non per apce ...

IL Varchi ha fitto il capo nel Girone, E vuol che fia più bet , che l' Ariofio; Ma se non si ridice innanzi Agosto ; 

E che più piaccia l'acquerel che Imofto; Ma fe gli rimarra l'oppinione. E s'egli è così dotto nell'iftoria, Com'egli intende ben la poesia,

Le fave non avranno mai vittoria. Ma perché non s' intende l' armonia , Che fanno i grilli , cantando la gloria , State contenti , umana gente , al quia .

Udite Ghieremia , Che si lamenta , e per farne vendetta ; Hain cul Girone, e la nave all' Anchetta, Ma 'l Gello, che sospetta L' ambizion dell' oche mal satolle, Si fla filosofando a desco molle . Per Girone intende del Poema di Luigi

Alamanni, di quefto titolo : e poi quan-

buon letterato e poeta , e compose mol-, do l' unifee colla Nave all' Antetta , c. vii. ti Sonetti contro Meller Benedetto Var- vuole scherzaudo alsudere a due suorhi . sr. -8. ful fiume Arno, fuori di Firenze tre miglia in circa dalla parte orientale . Di quefto Autore V. le Notizie degli nomi-ni illustri deste Accademia Fiorentina ,

quefti Sonetti , con altre rime', fi poi- | (pag. 167. e in quefte apre , pag. 53. Bife. V' E RIMASTO . L' ba fgarrata . E rimafto ingannato ; come chi rimane alla trappola . Min. . Non vi refte

Mattio Franzest Contr' alle sberrettate dice's ( CL ...)

Volte per ora , il che non ferve a fiato.

IL GUADAGNO VA DRETO ALLA CAS-SETTA . Cioè Non fi guadagna ; ma 

banchi delle botteghe degli artifti , dove essi, per via d'alcupe sessure, che Tono pe medesimi banchi, fanno calare tutto il danaro, che ritraggono delle logo vendlie i ful qual danaro vi dee fempre elfere qualche utile o guadagno , acpre ellere quarense unite o guadagno; aciocché fiend compendate le ípefe; che tali artifli íoffrono; si nelle matricole; pigioni e falari, de' garzoni; e si nell'implego delle loro perfone. Ma quando coñoro o wandono le loro robe con ifcapito , o pure , in vece di mettere il daparo nella caffetta, lo mettono in tafca, convertendolo in proprio gío, e non rinvestendolo in altre robe; allora fi dice loro : Guardate , che il quadagno non mada dreto alla cafsetta ; cioe che in vece d' ander dentro , per confervatfi , non vada fuori per disperdersi . V' è una certa cantilena , che dice

S' e' piace a C . . . e all' agnolo , Cb' io torni a cafa mia , Vo Sare il pizzicaznolo

Nel mezzo della via : Vo' wender mortadella , Salficcia e falficciotto : Ne mangero una fetta :

Il guadagno andra dreto alla calsetta .

79. Magorto intanto finalmente stracco Di menar il randello a quel partito ,

Sci-

Sciolto ed aperto avendo omai quel facco, Per cucinar la carne del Romito; Ed in quel cambio viflovi il fuo bracco, Tra cocci e vetri macolo e basito, Resta maravigliato in una forma, Ch' ei non sa s' ei sia desto o s' ei si dorma.

- 80. S' io percossi quel vecchio mariuolo , Com' ho io fatto (disse) un canacidio ? Sò , ch' io lo presi , e lo serrai quà solo , Che gnun potea vedermi o dar fastidio : Non so , s' io sono il Grasso Legoaiuolo A queste metamorfosi d' Ovidio , Che sono in over meravigliofe e sitrane , Paiché un Romito mi diventa un cane .
- 81. Cane infelice, povero Melampo, Che netto quà tenei quanto fi feerne! Chi più farà la guardia al mio bel campo Adello, che t' hai chiufe le lanterne? Io ho una rabbia addolfo, ch' io avvampo, Con quel vecchiaccio, barba d' Oloferne, Che al certo fatto m' ha così bel giuoco: Che dubbio! metterei le man nel fuoco.

C. 711. Stracco Magorto dal baftonar quel fac-57.79. co, lo fpicco dal palco: ed apertolo, vi trovo dentro il fuo cane: e reftando maravigliato, fuppone, che fia flato Pigolone, che gli abbia fatta queffa burla.

v. 1. Di menar coi randello ; ecc. Ob mon fia, fi fi fognio i fe fi dorna . Com lo so fatto, diec , un canicido? Che netto qua teni; como fi fetto. Io bo una rabbia adelfo ; ecc. Ch' al certo fatto m' ho apetio bel giuco: Che dubbio? metterni la man ful fiuso. A QUEL PARTTO. In quella guifa, Io quella formac, In quella maniera. Min. coccci. Intecdi Frammenti di piatri , coccci.

pentole , ed altri vafi di terra . Latino . Tefta . Min. MARIUOLO . Ladro , Giumatere .. E vo

ce Napoletana , ma già fatta Fiorenti-

Il Menagio dice "Barattiere: da µuepete, dice la Cruica, dopo il Monofimi. Piuttofto da Maius. Maius. Majirous, Malivolus, Maliolus, Marieji lus. L. in R. Bift.

UN CANICIDIO. Un' occifione d' un cane. Il Poeta ha formato di nuovo giane parola, a imitazione d' Omicidio, Tarritidio, e attre : e a mio parere fla bene, e non offende l' orecchio, como offenderebbero attre, se fi volefiero cosi formare. Bis.

CHE GNUN POTEA VEDERMI O DAR EASTIDIO. Che minimo poterva ofservarmi o impedirarii La vote Gruno per Nuno, oggi è usata solo da nostri contadini . Mini.

NON 50 , S' 10 SONO IL GRASSO LE-GNAIUOLO . Non fo s' io mi fia divenu-Fiorentino , il quale su tanto semplice , che gli fu dato a credere , ch' e' non era più lui , ma divenuto un altro : e per questo tale su messo prigione , dove alloppiato e fatto dotmire, quando fi rifenti , s' accordo a pagare le ípele e le cancellature del pretefo delitto: del qua-le fu affoluto , benchè avelle confessato d' averlo commefio come nuovo perfonaggio : e pago il denato un fratello di quello , che il Graffo fi credeva d' effere : e duro in quefta credenza qualche tempo, e finche li suoi veri parenti lo fecero riconoscersi , e titotnare quel che egli era . La Novella è stampata dietro alle cento Novelle antiche , dette volgarmente il Nevellino, dell' edizione de' Giunti 1578. Da costul diciamo il Grafio Legnainolo , per intendere un uoma fempliciflimo, e facile a credere ogni cofa , beneh' ei fappia non effer vera , ed ellere impoffibile che ella fia . Si dice ancora Calandrino e Cappellaino , come accennammo fopra Cant. V. St. ag. ·Min.

L' argomento della novella del Graffo Legnaiuolo dice così : Filippo di fer Brumellesco da a vedere al Grasso Legnamolo, che egli fia divenuto uno ; che la nome Matteo . Egli fel crede : e mefie in prigio-ne , dove vari cafi gl' interviene. Poi di quindi tratto a cafa di due fratelli , e da un Prete vifitato . Ultimamente fe ne vis in Ungberia . Questa Novella in latta riftampare dal celebre Domenico Maria Manni, molto benemerito delle Letterarie notizie , l' anno 1744. in Firenze in 4. con emendazioni e illuftrazioni i ed avendovi egli posto in principio l' Al- . bero della samiglia del Grasso, noble Fiorentina , che gode il Priorato l'anno 1168. in Manetto ino nomo ; fopra detto Albero , in vece di Prefazione , iftoricamente discorre . Dopo la Novella poi / narra , come nel Codice della Strozziana , ond' egli ha tratta questa Novella, vi-e notato , che ,, la Narrazione di ta-" le avvenimento , dopo la morte del " Brunellesco fu scritta da alcuni , che " l' udirone da lui più volte raccontare:

" e furono questi : Antonio di Mattro El VIR 37 dalle Porte , Mitbelezzo, Andreino da ST.80. " S. Gimignam, che fu fuo difeepolo, " e fno reda, lo Scheggia, Peo Belcari, n Luca della Robbia , Antonio di Migliore , Guidotti , Domenico di Michelino , ed 21p tri : e che effa Narrazione fi trovava . , lui vivente , di alcune cose mancann te n Se ne trova una posta in ottava rima da Bernardo Giambullari, che fiori nel Secolo XV. diftribuica in 158. ftanze . In effa verso il fine fi legge . che il Graffo medefimo, inconttato in Buda da un Giovanni Pefero , Cittadino Fiorentino, che vedutolo in buono flato , lo interrogo della caufa dell' efferfi trasferito in paefe si lontano dal-la fua patria , gli fu dallo fteffo Graffo ordinatamente narrata tutta la Storia della burla fattagli dal Brnnellesco: sulla qual narrazione poi formo il Giam-bullari il fino Poemetto, che lo da un antico Codice , forfe dell' età del Poeta , ho fatto copiare , e ridorre a buo-na jezione : ed ora fra' miei MSS. fi conferva ; ficche è molto verifimile , che questa Novella o Stotia in rima, fia più veritlera dell' altra , diffefa in profa. Medefimamente il citato Manni aggiunge in fine , che ,, il Racconto presente ,, su ridotto da Bartolommeo Davanzati , in ottava rima , e da lui dedicato a , Cofimo di Bernardo Retellat , e fiampato in Firenze in 4. fenza l' anno ; ma quella traslazione non è flata da me per anco veduta . Bill

A QUESTE METAMORFOSI D' OVIDIO . Cioè A quella trasformazione , la quale è a foggia d' una di quelle d' Ovidio , descritte da lui nel suo libro delle Metamorfoft . Bifc.

UN ROMITO MI DIVENTA UN CANE . Sebbene intende ; che Il Romito era diventato un cane , perchè nel facco trovo il cane , e vi aveva meffe il Romito ; fi porrebbe anche dire', che intendesse pa-rergli gran metamortosi, che un Romito , cioè un uomo da bene , diventi un cane , cioè uno scellerato . Min-

NETTO QUA TENEI . Tenevi pulito il paefe da' malfattori , effendo un cane motdace , che non lafciava accoftar neffuno a far danno al gratdino di Magorto . Bifc. HAL

e.vil. MAI Chiuse Le Lanterme : Hai comst. St. fi gli orchi ; ed intende Sei morte : Chiamanfi anche gli occhi ; in tingua furbofea : i Lucclasti : Min.:

Brunetto nel Pataffio 1
Ancderti i luccianti ferepellati 2
cioe Gii acchi ferepellim 3 colla cavità
rolla 4 come hanno le ferpi . Salv.

10 HO UNA RABBIA ADDOSSO, CH' 10 AVVAMPO. LATIOD In fermente totus firm. 10 to una cellera, un' ira grandiffirm. Avvampar fignifica. Abbraciar legremente: Per elempio: un panno bianco, accodizto a una fiarma, s' infuscola e piglia il nero, e fi dice Arjo o Abranza avan dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma el morta dell'arma

hving, also o "deviamijans", Milio.

ARRAR M' OLOPENNE, Berberitis. É
mora la Seoria fiera di Iuditeta, che tagio ia terfa ad Clolierne. Nel rappremolecre Cloferne per un uomo erudele,
alipiquano la fi uli refla ragliata, brustta j e con barba lunga, folta e rabbasifata e da queffo il dire, a uno Barba
d'ingene la inguirio e, perché luona

Milio. De letto , che Tiffa d'impiessar.

Milio.

METTEREI LA MANO NEL FUOCO -Mi par d'essere coi certo di questa cosa, che in la giurerei con metter la mano nei /isoro . Uso d./ giuslici u che chiamavane Divini , upprefio i Saftorii , granla prova , che faceva il reo, per via del luco a stenendo in mano ferro infocado i be l'oltennità , colle quali fi veniva a quefis prova, iono delicrite puntulmense dierro all' Ifloria Auglica di Polidoro Vergilio. Min.

Nº fino proticuto antore, 48 Crificiano I infra alcune prove per yai del fisoco, ficcome fegui nel 105, al lla Badia disciento, fisogo perto, a l'irasea de misoco, ficcome fegui nel 105, al la Badia de misoco de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'accidente de l'ac

- 82. Oimè! le mie floviglie e il vin di Chianti,
  Ch' io tolli in dar la caccia a un vetturale,
  A cagion di quel triflo grafifiatati;
  In un tempo è verfato e ito male.
  Giuro al Ciel, ch' io non vuo', ch' ei fe ne vanti s
  E, s' ei non vola; può far capitale
  Ch' io voglia ritrovarlo: e s' ei c' incappa,
  Che mi venga la rabbia s' ei mi fcappa.
  - 83. Lo troverò bend, , perch' io vuo' ire
    Quà intorno, per veder s' io lo rintraccio:
    Così corre alla porta, per ulcire;
    Ma ei non poù l'arlo, perch' e' v' è il chiavaccio:
    Lo fquote e sbatte, per volere aprire,
    Ed or v' attacca l' uno, or l' altro braccio:
    No.

## RACQUISTATO.

Noiato alfine vanne e corre ad alto, E da' balconi in strada fa un falto,

- 84. Ma perchè ei vede quivi le pedate
  Volte al giardino, e poi verfo la via;
  Che Brunetto e quegli altri avean lafciate;
  Quando v' entraro, e quando andaron via,
  Infospetito e lafcia andaze il frate,
  Ed entra nel giardino, e a quella via
  Scorge quel fiuo cocomero divilo,
  Ch' è flato il fargli un fregio fopr' al vifo.
- 85. Poichè levata gli han quella figliuola,
  Che in effo [com' io ho detto ] li trovava:
  Per la flizza non può formar parola,
  Si sgraffia, a batte i denti, e fa la bava:
  E ipalancando poi tanto di gola,
  Urla, beffemmia il icel, minaccia e brava:
  Dicendo: O Macometto, e tu comporti,
  Che fi facciano al mondo questi torti?
- 86. In quanto a te chi ti pifciasse addosso, So ben, che tu non ne saressi caso;
  Ma io, che da 'mie di mai bevui grosso,
  E le mosche levar mi so dal naso,
  Saprò ben io a costor fare il cul rosso;
  Credilo pur; perchè, s' e' si dà il caso
  (Che si darà tenz' altro) ch' io gli arrivi,
  Io me gli vab di poda inegiar vivi.

Seguita Magorto a dolerfi della fua difigrana : pos fatta rifoltatione d'andaré a cercare del Komino, sitat d'alla finekomino, latta d'alla finedate verfo il giardino, infolpettro ilcio il penfero d'andar cercando di Pigolone, e fe ne va alla volta del giadino : e quivi accorto di el retto della fanciulla, giura di volte trovare coloro, che gli anno fatto quello torto , e di volorgii tutti ingoiar vivi. Nota ; tel la nottro Poreta in quefta Citava 84.

è flato criticato, perchè i è ferrito del. e. vit. la voce l'al la rotte tre l'e rime un arràs, tal lottigliezza fi puo più rotto chiama-ri ejaponnat, perchè i flobrer e femaliere di propositione de finalitatione de la rime di propositione di prima finalitatione productione di prima finalitatione di la rotto di productione di prima finalitatione di la rotto di productione di prima finalitatione di la rotto di prima finalitatione di prima finalitatione di prima finalitatione di prima finalitatione di prima finalitatione di prima finalitatione di prima finalitatione di prima finalitatione di prima finalitatione di prima finalitatione di prima finalitatione di prima finalitatione di prima finalitatione di prima finalitatione di prima finalitatione di prima finalitatione di prima finalitatione di prima finalitatione di prima finalitatione di prima finalitatione di prima finalitatione di prima finalitatione di prima finalitatione di prima finalitatione di prima finalitatione di prima finalitatione di prima finalitatione di prima finalitatione di prima finalitatione di prima finalitatione di prima finalitatione di prima finalitatione di prima finalitatione di prima finalitatione di prima finalitatione di prima finalitatione di prima finalitatione di prima finalitatione di prima finalitatione di prima finalitatione di prima finalitatione di prima finalitatione di prima finalitatione di prima finalitatione di prima finalitatione di prima finalitatione di prima finalitatione di prima finalitatione di prima finalitatione di prima finalitatione di prima finalitatione di prima finalitatione di prima finalitatione di prima finalitatione di prima finalitatione di prima finalitatione di prima finalitatione di prima finalitatione di prima finalitatione di prima finalitatione di prima finalitatione di prima finalitatione di prima finalitatione di prima finalitatione di prima finalitatione di prima finalitatione di prima finalitatione di prima finalitatione di prima finalitatione di prima finalitatione di prima finalitatione di

C. VII. che biafimevoli per la poca avvertenst. 82, 22

57.82, 22 . v. l. E da' balconi in terra fa un falto . Ch' e stato un fargli un fregio sopra il

> OIME I Biclamazione, che esprime difguito o dolore . Latino itti mini ! Min. CHIANTI . B' una regione in Toscana , dove nasce vino buocissimo . Min.

DAR LA EACCLA' A UN VETTURALE - DAR I A CARIO. CUTT. ÉSTEVA EM S. B. PROPITIENCE É DE LA CACIÓ. P. Quando à birir cotros dierro a una per pigliario. Ferravali incrediamo Californio de la Cario de Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Cario de La Ca

GRAFFIASANTI . Bacchettone Ipocrito . E lo fleffo , che Santinfizza , detto fopra in questo Cant. St. 68. Min. PUO' FAR CAPITALE . Può esser certo.

SEO TABL CAPITALE. This ofer certain control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the

fer ficuro, Mit.
5' 21 C' INCAPPA. S' ei mi da nelle
mani. S' e' e' incoglie. S' egli cafca me

miei agguati . Min.

The Second

MI VENCA LA RABEIA. Giuramento imprecativo costro le Reifo. Giura di voler far la tel cofa: e fe non la fe, mi fattopongo a ogni maggior turneato. Min. 5' 10 LO RINTRACCIO. Tratcia fignifica Orma o Voftigio o onde Tracciare vuo dire Seguitare le pedare: e per confeguen-

dire Seguitare le pedare: e per confeguenza qui inteode: Se in lo rierovo. Traccia fi dice quella Strada, the fa il came per la pafiata della lepre o d'altro animale, fintando; donde vien questo verbo Rin-

tracciare, che vuol dice Ritrovere : e Tracciare , Cercare . Latinin Vefligare . Min. Trascia viene da Traclus : e fignifica cola tirata per continuo spazio di luogo; onde, parlandofi di caccia, Traccia è quel fegno, che lascia dove passa v. gr. la lepre o colle pedate o coll' odore o con altro : il qual fegno conofcendofi dal cane, egli va feguitandolo, credendofi ritrovare ( che altrimenti fi dice rintractiere ) la deua lepre . Abbiamo ancora la Traccia della polvere; che è quel Tratto di polvere d' archibufo , che si pone apprefio a' masti , o altri firumenti da suoco , quando fi vogliono scaricare. Bisc. CHIAVACCIO . E' lo fleffo , che Chiaviffello, detto fopra Cant. t. St. 69. che i Sa-nefi dicono Peffio, dal Latino Pefiului -Il Conte Ugol no prefio Dante Infer. 33.

Quand' io fenti chiavar l' nfcio di fotto All' orribile torre , cioè Mettere il chiavaccio . Min.

A QUELLA VIA . A quella foggia . In quella guifa . Min.
FARGLI UN FREGIO SOPK' AL VISO .

Fargli una ingiuria ignominissa, ficcome fono gli siregi. V. lopra Cant. II. St. 3. e Cant. VI. St. 3. Min. FA LA BAVA . locendi . Ha gran rabbia . Latino Sromacharur ; che Bava et quell' Umave viscos, che da per se fissiona cassa di canta di continua , come si vede ne' cani arrabbiati, donde el presa la presene merassora. Si dice ancora: El la presene merassora. Si dice ancora: El presene merassora. Si dice ancora: El presene merassora. Si dice ancora: El presene merassora. Si dice ancora: El presene merassora.

fa wenir la bava, di chi ta entrare in collora, e noia forte. Min. Seneca de Ira lib. I. Spumant aprisora.

IL CIEL MINACCIA E BRAVA . Sgrida e minaccia il cielo . V. sopra Cant. v. St. 51. che dice :

Rabbiofa, il capo verfo il ciel tentenna. che è quel Minacciare il cielo. Di quefte verbo Bravare, che vien dal Provenzale il Varchi ne fa un inngo discorfo nel suo Ercolano; e lo giudica molto esprimente il Latino Obiurgare. Min.

Il medefitto Seneca nel luogo citato i Et totam concium corpus, magnafque mi nas agus. L'origine è da Fremere; Beluxiv. Gli Spagnuoli dicono, La mat brava, cicè Il mar fremente. Salv.

TANTA DI GOLA . Gola afiai larga ,

Suxinxes, ciò fi dice col gesto. V. sotto Cant. X. St. 18. la forza della voce Tanto, usata in questi termini. Si sopone accompagnata la voce con un gestio delle mani, denotanto quella tal

grandeza, Min.
GRI TI PISCIASSE ADDOSSO, "SO BEN
CRE TO NON NE FARSTI CASO. "No
to the morth digit o 'Na at 'imprireble
quand me it pipole o 'Na at 'imprireble
quand me it pipole
presented qualification of the composition
presented qualification of the composition
presented qualification of the composition
presented qualification of the composition
presented qualification of the composition
presented qualification of the composition
presented qualification of the composition of the composition
presented the composition of the composition of the composition of the composition of the composition of the composition of the composition of the composition of the composition of the composition of the composition of the composition of the composition of the composition of the composition of the composition of the composition of the composition of the composition of the composition of the composition of the composition of the composition of the composition of the composition of the composition of the composition of the composition of the composition of the composition of the composition of the composition of the composition of the composition of the composition of the composition of the composition of the composition of the composition of the composition of the composition of the composition of the composition of the composition of the composition of the composition of the composition of the composition of the composition of the composition of the composition of the composition of the composition of the composition of the composition of the composition of the composition of the composition of the composition of the composition of the composition of the composition of the composition of the composition of the composition of the composition of the composition of the composition of the composition of the composition of the composition of the composition of the composition of the composition of the composition of the composition of the composition of the composition of the composition of the composition of the composition o

la Divinità, comanda, che non fi pifei in faccia al Sole. Min. MAI BEVVI GROSSO. Non fopportai mai ingiaria alcuna. Ber grojo vuol dire non la guardare coi per la minuta, mafopportare ogni ingiaria fenza rifentirfene,

fingendo non fen' avvedert. Tratto dal bere C. VII. le medicine, le quali non s' affaporano, sr. 86, ma fi mandano giù a occhi chiufi. Min.

LE MOSCHE LEVAR M1 50 DAL NA50. Ali for wendearer dell' injusivie en facilità a Omero nell' lliade, La preflezra, colla quale un Dio fa tornare indictro, i colpi avyedenati contro a un
Erro, compara al accairar d' una mofea, che fa la madre dal corpo del fuo
figliudio. "Min."

A CONTOR FABB IL CUL ROSSO. Gafigargii. Tratto da' pedanti ; i quali gaffigano 'l' ragazzi', percuotendogli in .idi culo ; e gliele finno rofio colle percofie. V. fopra Cant. v. St. 31. Min. Dl' POSTA : Subito. Viene dal giuoce di palla y che fi dice Dar à pofa , quando fi da di primo tempo , cioc avantiche la palla tocchi terra : Latino E yche la palla tocchi terra : Latino E y-

Higio - Min.
INGOIARE. E' lo fteffo , the Ingollare det(o fopra Cant. I. St. 6. e vuol dire Mandar la roba gin nello flomaco - Min.

- 87. Ma dove col cervel for 'io trafcorfo l' de l' Prè bue di me non è fotto le flelle; Perch' innanzi ch' io abbia prefo l'orfo Vuo [ come fi fuol dir ] vender la pelle: Fatti e voglion qui, perchè il diforfo, Fuorchè a i fenfali, non frutto covelle: E mal per chi ha tempo, e tempo afpetta; Che mentre pifcla il can, l'al lepre sbietta.
- 88. E però primachò a viola a gamba.
  Una fuga mi fuoni di concerto,
  A cafa Pigolon vogl' ir di gamba,
  Che vi farà co' complici del cereo.
  Coal conchiulo, corre , ch' ei fi figamba,
  E come un bracco va per quel deferto l
  Tutti quanti quei luoghi a uno a uno
  Cercando, y' ei vi feuopre o' fente alcund.
- 89. Quel della cella del Romito è il primo , l Ove trovando il passo e porto franco ;

In-

Intana drento, e non vi fcorge nimo, :
Fruga e rifruga in quà e in là, nè anco :
Sgomina ciò che v' è da fommo a imo,
Ma tutto invano; ond' egli al fine flanco
Se n' esce colle man piene di vento,
Ma dieci volte più di mal talento.

- 90. Entrò nel bolco , e ogni contrada fiorfe ,
  E in fomma ne cercò per mari e monti .
  E vedde fenza metterla più in forfe ,
  Il pigiato elfer lui al far de' conti ;
  Onde nel fine all' arti fue ricorfe ,
  Che pur suol vendicar sì grandi affronti :
  Cosi v' arriverò po' poi in quel fondo ,
  Se voi folte (dicea ) di là dal mondo .
  - 91. E poiché fatti egli ha certi fuoi incanti , Che gli riefoon bene e vanno a vanga: Andate ( dice ) o'ftummia di furfanti , Poich' a pianger volete ch' io rimanga , Che fieno in cafa voltra eterni pianti , Tal che ciafcuno , e fino al gatto pianga: E coà poi, di quapto avera detto , Nè più ne manco ne fegul l'effetto .
- 92. Poiché Brunetto e le fixe camerate
  Pagaron l' ofte , [ il quale affai contefe,
  Perché le gole lor ditabitate
  Gli eran parute care per le l'pée ]
  Partiron , e poi dopo altre fermate ,
  Ei le conduffe falve al fiso paefe :
  E giunto a cafa , tingeaziando il cielo ,
  Entra in fala , e di poita fa un belo . I
- 93. Entra la donna, col Romito appresso; É cominciaro a pianger ambedui : Entra il famiglio, e anch' egli fa lo stesso, Senza saper perchè, nè men per cui :

Trovan Nardino ancor di male oppresso, E sbietolar lo veggono ancor lui : L'astante, che porgevagli l'orzata, Pur ne faceva la fua quattrinata.

Magorto lascia i lamenti , e si metre a cercar di coloro , che gli avevano ru-bata la figliuola : e non gli trovando nella cella del Romito, ne in alcun al-tro luogo, ricorie agl' incanti, co' qua-li costrinie rutti della casa di Brunetto a planger femore a onde Brunetto co' compagni arrivato a cafa , fubito comincio

ed egli ed i compagni a piangere . Cercando, fe fi finopre o fente alcuno. Fruga e rif ruga in qua e in la ne manco.

Fragatry: man qua e mia, me manco; Il pigiato e jear egli al far de tronto; Talche nel fine all' opra fua ricorfe. Andate, dire, o febiuma di furfanti; Ne pin me meno ne fesui l'offetto . Perche Brunetto e le fue camerate

Pagato I' ofte , ec. Ei le conduje in breve al fuo paefe.

Entra dentro e di posta sa un belo. E cominciano a piangere ambidui . Trovan Nardino ancor dal male onpresso .

DOVE COL CERVEL SON TO TRANCORso I Che armegg' to? Che giro to? Che frenerith to? Min. Tencrito nel Ciclope i

Q Kunhot Kunhot nos ras polvas inmindragas .

O Ciclope , Ciclope , dove mai . Col cervello en fei gito volando ? Salv. PIU' BUE DI ME NON E' SOTTO LE STELLE . In fino il maggiore ignorante , che fia nel Mondo . V. lopra Cant. VI. St. 98. Sorte la luna diffe il Petrarca :

Arta, o mora, o languifea, un più gentile Stato del mio non è fotto la Luna . Min.

INNANZI CH' 10 ABBIA PRESO L' OR-BO , VO' ( COME BI SHOL DIR ) VEN-DER LA PELLE . Vender la pelle dell' erso prima di pigliarlo , è Fare assegnamenso sopra una cosa, che ancora non s' è conseguita, ed è anche molto dubbioso il conseguirla. Essendo andati tre giovani per ammazzare un orfo , il quale faceva molto danno , primaché arrivaffero al G. vIII. luogo , dove foleva trovarfi l' orfo , fi 57.87. fermarono a nn' offeria , ed avendo alfai ben mangiato , differo all' offe , che lo pagherebbono co' denari dei donativo , che avrebbono dato loro le Comunità , per l'orfo , che volevano ammarrare : ed inviatifi verfo dove flava Ja fiera , fubitochè la veddero , fl die-dero a fuggire : e uno di loro falì fopra ad un albero , l' altro fcappo via , ed il terzo fu fepraggiunto dall' orfo, il quale avendofelo cacciato fotto, l' infranse ben bene : di poi gli accosto il muso all' orecchio , ed intanto quel meschino se ne stava come morto senza muoverfi punto : e perchè l' orso natu-ralmente (secondo dicono alcuni) quando crede , che l' animale , da lui alfal-tato , fia morto , non gli dà più fasti-dio ; credendo , che costui fosse morto , fen" ando , e colui fi levo fu , ed av-vioffi verso la città tutto malconcio . Quello , che era falito in full' albero ; domando quel che gli aveffe detto l' or-fo nell' orecchio : ed ègli rispose : Mi ha detto , che io non mi fidi più di fimili compagni, come fei tu, e che io non venda la pelle dell' orfo, fe prima non l' ho prefo. E da quefta novella abbiamo il presente proverbio, che fi dice anche : Vender it necello in fulla frafta . I Greci differo : Amegnam pifres ceperis , muriam miftes . Min.

IL DISCORSO : FUOR CHE A' SENSALE NON FRUTTO . L' artifizio de' Sensali è di procurare in turti i modi l' efito di quelle mercanzie , delle quali fono mediatorl Ye per fat ció usano gran rigiro di discorso , sacendo con questo molte volte travedere i compratori . Io ho più volte fentito dire a un fenfale ( che per voler effer fincero nel parlare , fi erova al preferte in miferabile flato ) che queflo meftiero non fi puo fare fenza bugia.

C. 911. Il noftro Poeta nel Cant. vi. St. 67. e 68. ST.88, ponendo nell' Inferno un fenfale de' fuol tempi , con proprio soprannome , chia-

mato il Tarola, lo descrive a maravi-glia, e gli dà l'adeguata pena. Anco il Buonarruoti nella Fiera, introducendo Sensali , gli pone soprannomi adattati a quell' arte , come Viluppo , Imbroglia , e Intrigo . Bifc.

NON PRUTTO' COVELLE. Non fu d' stile alcuno . Covelle è voce romagnuola , e vuol dice Qualcofa . E' poco uiata nel Fiorentino , fuorche da qualche contadino . Il valore di questa voce è assai copiosamente espresso dal Coppetta, in un fuo Capitolo Sepra il non covelle . Nel Decamerone trovafi Cavelle per lo fteifo , quaf da un Latino Quel vellet .

Min. E' MAL PER CHI HA TEMPO, E TEM-PO ASPETTA , CHE MENTRE , ec. Male fa colni , che avendo l'occasione pronta ,

perde il sempo, e non la piglia; perche mentre s' indugia, l' occasione sugge... Li noto il verso Fronte capillata, post bas occasio calva.

Ed il verbo Shiettare l' abbiamo anche fopra Cant. v. St. 30. Mentre il can piscia , la lepre se ne va . I Latini differo Semper nocuit differre paratis , secondo Lucano : di dove forie Dante nell' Inierno Canto xxvIII. diffe :

Questi scacciato il dubitar sommerse In Cesare, assermando, che 'I sornito Sempre con danno l' attender sosserse.

Min Abbiamo il proverbio : Chi ha rempo non aspetti tempo . E' noto l' Epigram-ma Greco di Posidippo , sopra la statua dell' Occasione, o vogliam dire del Tempo, rov Kango, tradotto elegante-mente da Ausonio. Salv.

PRIMA CHE A VIOLA A GAMBA , ec. intende , Primathe d' accordo fe ne fuggano. Viola a gamba è il Bafio di Viola. Fuga è specie di Sonata a capriccio. Di concerto , vuol dire Suonata concertata can diversi strumenti, ec. E con questi equivoci intende quel che s' è accennato . Min.

SI SGAMBA . Sgambarfi , vuol dire Affaticare o Straccare fommamente le gambe , quafi , che l' uomo rimanga

fenza le gambe . E' fimile a Spedarfi , dal noftro Poeta ufato fopra nel Cant. 11-St. 8. ove dife t

Vedendomi fpedato, e per la mala. Bifc. INTANA . Entra dentro . Si ferve di quefto verbo-anche forto Cant. x. St. ac. sebbene è improprio ; perché vuol dire Entrare in una tana o suca : c fi direbbe Intanare una volpe , un taffo , un lupo , ec. tuttavia è pur talvolta ufato , come nel presente luogo . Min.

NIMO . Niuno . Dal Latino Nemo . Voce oggi usata da' contadini i ed il nostro Poeta ie ne ferve anche fotte Cant. x. St. 37. in bocca d' un contadino . Min.

SCOMINA . Si dice anche Scombinare . ( contrario di Combinare , che e Accoppiare, Unire) e vuol dire Mettere in confusione o settosopra tutto quel che si maneggia. Latino Perturbare. Min. Altonío de' Paszi , contro al Varchi ,

diffe per ilcherzo :
Il Varchi ha fgominato il Credo grande . Pafc.

DA SOMMO A IMO . Frase Latina , che fignifica Da capo a' piede. Dalla jom-mita della cafa , fino a fondamenti di effa . Petrarca , Trionfo della Fama , Capitolo II.

.... Onde da imo Perdufse al fommo l' edificio fanto .

Il Caporali nella Vita di Mecenate parte IV.

Benea colmo un bicchier da fommo a imo Tre volte a pasto: il primo era vin pretto, L' altro fenz ' acqua il tera o come il orimo.

Bifc. LE MAN PIENE DI VENTO . Cioè Senz' aver trovato o conchinfo mulla . Nella Scrittura : Et nibil invenerant in manibus fuis , che diciamo ancora Colle trombe nel facco . Terenzio difle Infelta

re . Min. DI MAL TALENTO . In collers , e con volonta di far del male e di vendicarfi . Varchi Storic libro IV. Erano verso i nobili di malissimo talento , ne altro , per manomettergli , aspettavano , che quel che avvenne . E frale usata dal Boccaccio .

NE CERCO PER MARI E MONTE.

Questo detto iperbolico e usatissimo, per esprimere Ne cerco da per tutto. Viene dal Lacino. Min.

SENZA METTERLA PIU IN FORSR.
Senza dubitar più . Senza metteria più
in dubbio. Dal Metter in forse see Dante
il verbo insorsare, che il Petrarca disse,
Addurre in sorse. Min.

IL. PIGLATO ESSER LUI AL PAR DE'.
CORTI . A caniferaria hera, "I diffi e
biffato era filamente hi . Quattro giuocano inficrea, eve vinçono, e du n. di
il pigino , cioè quello , che ha gli alir addofo, e da cui di fipreme il denaro. E i' intende in opri caio, che
diffrazia tocchi a un folto della converdiffrazia tocchi a un folto della converdiffrazio co di un di converti della converro della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della converti della conve

Cant. II. St. 3. Min. VANNO A VANGA . Vanno fecondo il defiderio . Latino Ex apipii eius fententia ille res flount . Noi l' abhiamo da' contadini , ehe quando fi rende loro facile il lavorar la terra colla vanga, dicono: Il lavoro va a vanga , eioè bene e come fi desidera . E Vanga è quello Strumento ruftico , fatto a foggia di pala , ma di fer-To pin mafficcio , e pin acuta , del quale i contadini si servono per rivoltar la terra . v. fopra Cant. vi. St. 69. al verbo Impiallacciare . Columella libro III. la ehiama Dolabra : e perche questo come vuol dire piuttosto la Pialla , forse Columella intende qualche ftrumento ufato a' fuoi tempi , che faceva fopra alla terra l' effetto , che fa la pialla fopra il legno , ( come e oggi la Marra frepaine la , della quale fi fervono i contadini , per ripulire e radere i bofehi di fcope per ditporgli alla fementa della fegale ) perche , se volesse dire la Vanga , avrebbe detro Acuta dolabra fedito, e non Abradito : e la Vanga fi trova Bipalium, in Varrone : Id prins Bipalio vortisa .,

Min.

STIMMIA DI FURFANTI Scelerasiffmi . Latino Ex omni vivisrum colluvione
cancreti Stummia , Schimma , o Spuma , è
quello Eferemento, che nel bollire una pentola , piena di cerne e d'acqua, manda
alla [perfeite , il quale fi butta via ,

perché è immondizia ; onde Stummia di C. VIIfurfanti , e li peggio , che fia nella fur- ST.89. fanteria . Min.

CONTESE. Contrasso. Altercò: usan-22 solita degli osti nel sare i conti. Bist. LE GOLE LOR DISABITATE. Gola difabitata. Latino Garges. Così diciamo di coloro, che sempre mangiano, ne mai si veggono sai: Min.

GLI BRAN PARITE CARE PER LE PEREL E. Es parja del 96, et de oftere avofero mengiate respo. D'uno, e che ria buson a peco, e mungi afia; e che vabuson a peco, e mungi afia; e che vate fopfe; e intendedi: Se gli da più del dover , et que de merita la più addicia, a dargi fudamente manigere ; finze dergi danari per pervoyfisse. El Lalli nella ina Enede Travellita Canto II. Se, in Con coglio ma per figo can per le fipe;

BOPO ALTRE PERMATE. Intendi, che coftoro fi fermarono ancora altre volte a mangiare all'ofteria, a avantiche giugnefiero a cafa di Nardino. Bife.
DI POSTA FA UN BELO. Subito comincia a piangere, a belare. V. fotto Cant.

IX. St. 31. Min.
SASTOLARS. Clock Tiangree . V. Iopra Cant. IV. St. 16. Min.
ATTANTA. Intende Colsi , che alfifie
al ferrazio di Narsino infermo. Minati
di diccon quel Serventi , che alffino a
ferratre gi inferno netti pedel
proprio di serventi con infermo in considerati
mode ad afficire e tili loro infermi ce
pero qui lo chiana; co); nome d' Minar , imponendo uno di quetti tali.

ORRATA. Bevanda riufrifativa, fatta di finne di popone, vero, e zuckero, braifino pelli e liquefatti con acqua, e pafatti per flamigna, di da per lo più a' febbricianti a' detta anche Lattata, come abbiamo veduto lopra in quello Cant, St. 15. Min. NE FACEVA LA JOA QUATTENATA. Coò-FACEVA LA fun batte del pianto.

Min.
Quattrinata . Quantità di roba , che
Quattrinata . Quantità di roba , che
quattrinata di mele , d' agli , di fpilli ,
di refe , e fimili . Far poi una quattri-

c.vii. mata di piante o rifo o d'altro, non 51.95, vuol fit altro, che Piagnere o Ridere affai, per poza, vovvero minas tagione; ellendo cio tratalto dalla viltà della moneta Quattrino (che è la quarantefima parte del Paolo Romano ) il quale fi può, anco per un piacere o capriccio, dispergere da qualiforglia perfona più milerabile. S' usa ancora dire Velerae una quattrinata con alcuno. e fignisca voltrii Sbizzarrire o Scapriccire con eiso per vendicardi di qualche dopruso ricevuto. Bift.

- 94. Nardin vede colei bell' e vezzofa,
  Com' appunto l' aveva nel penfiero,
  E dice: Benvenuta la mia fpofa,
  Voi mi piacete a fe da cavaliero;
  Ma voi piangete? ditemi una cofa
  Voi ci venite a malincorpo, è e' vero?
  Non vogliate rifponder, ch' e' non fia,
  Perchè voi mi direfti una bugia.
- 95. Mettete pur così le mani innanzi
  (Rifond' ella ) Signor; per non cadere;
  Mentre, temendo ch' io non mi ci flanzi,
  Specorate sì ben, ch' egli è un piacere :
  Ch' io mi vi levi, ditemi dinanzi,
  Che voi non mi potete più vedere,
  Senza darmi la burla, ch' io m' acquieto,
  E fenza replicar dò volta a dreto.
- 96. Nè fossopra la man non volterei,
  Che l'andare e lo star mi son tutt' una:
  E bench' al mondo io sia come gli Ebrei,
  'Che non han terra serma o patria alcuna;
  Andrò pensando intanto a' satti miei,
  Per veder di trovar miglior fortuna;
  Perchè, come diceva Mona Berta:
  Chi non mi vuol; segn' è, che non mi merta.
- 97. Ed ei rifponde : Oimê ! Signora mia ! Non wi lewate in barca op reflo : S' io non v' ho detta o fatto villanla , Perchè venite voi a dirmi queflo ! Abbiate un po' più flemma in cortefia , Ch' ogni cola andrà bene in quanto al reflo :

Voi fiete bella, ed anco di più sposa; Però non vogliat' esser dispettosa.

98. Ella foggiunge , ed egli ribadisce :

Ella inon cède , ed ci risponde a tuono : Pur gli acquieta Brunetto , e al sin gli unisce , Sicchè l' un l' altro chiedesi perdono ; Ma non per questo il lagrimar finisce , Ch' ognora in casa , e sinora , e ovunque sono (Perchè sempre si smoccica e si cola ) Hanno a tenere agli occhi la pezzuola .

Nazdiao vede la fanciulla , e la trova per appuno come le l' e a immagianta ; ma vitto , che ella pinageva , le dice , che dabita , che ella fia venuen mal·o-lentient : ed ella gli rifiponde , che dubita , che piuttolo egli non la riceva vo-lentient : e lopra quello feguitavano a contrallare ; ma litrapetto al fine gli rapiconte della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della periori della p

Chi monsi vuol un tratte, non ci merta.
Voi vi levate in barca molto prefio.
voi ci ventte h malinooreo. Voi vente malvolentiet, e con poco gusto e feddistazione. Contra sponso. Centra sponso.

glia; fattone una fola parola, come avverbio. Min.

A malineerpo lo ficifo che A malin.

cuere. Franzele A contre cour : il Corps de quali al-contratio è detto da aoi Cuore, come Juflaucorps, Gruflacore. Novelliere antico: Sotte pena del cuere e dell' avere; du corps, del corps, afflittiva e pecunaria. Salv.

MÉTITET PUR COST LE MANI INMANZI ... "Qu'ello termine ci ferve , per
ceptrimere uso", che scerdi un sitro e
ceptrimere uso", che scerdi un sitro e
di effer accutato ful . Per ciempio : I
ragazzi dello Spedate degl' Innocenti ; a
uni fi foppone , che facto tutti baffardi , in occasione di comernière con altri
di , fin occasione di comernière con latri
di , in occasione de la comernière con latri
di , in occasione de la comernière con latri
di , in occasione de la comernière de la comerni
di , in comernière de la comerni
di , in care de la comerni
di , in comernière de la comerni
di , in comernière de la comerni
di , in comernière de la comerni
di , in care de la comerni
di , in comernière de la comerni
di , in comernière de la comerni
di , in care de la comerni
di , in comernière de la comerni
di , in care de la comerni
di

gne anche: per non cafcare. Latino Pra- C. VII.
vertere, Occupare. Min.
NON MI CI STANZI. Non mi fermi

in queste acele per sempre. Min. SPRCORATE. Planger . Diciamo Belare per Pianger . per la similitudine , che ha col belare degli gnelli e delle pecore cerro pianto lungo, che sigliona iare i bambini , came accennamina sopra Cant. vi. St. 2a. ed questo fi dice anche Spreware in vece di Belare, e s'intendo Pianger . Min.

si un , ch' i un Piacere . Tanto bene , che è un gusto a sentirvi e vedervi . Min.

NE SOSSOPRA LA MAN NON VOLTE-RET. In quefta cofa in fono indeferente, cicé Pace m' importa il fasia a nun fatla. Viene da' Luipi, che dicevano anch' alli : Ne mamun quidam untrecen.

Non volterei la mano feferora vuol dite: Non mi muterei d'opinione, dell' effere cioè indifferente, tanto allo fiare, che all'andarmene, logginguendo iubito:

all' andarmene, logginguendo subito :
Che l' andare e lo flar mi fon suts' una.

to SIA COME CLI REREI. Effer come gli Efrei, vuel dire Non eur lange, dat fla fin proprio : e lo dichiara il Poeta medelinto, dicendo : Non bo terra frema , per Terra intendendo Lango o Miritagime , fermata e Ilabitta per lei ; che per altro Terra ferma fi dice quel Pacfe , che non è fidal di mare , Lutico Consignas , Gecco fuevase. Mina.

- VOI VI LEVATE IN BARCA . For en-

C. VII. trate in collera. V. fopra Cant. VI. St. ST. 97. 41. Si dice anche Imbarcare: e l' Iraccondo, overo Facile all' ha, che i frecci chiamano «Apóxolos, è derto da noi

Uomo di poca levatura , cioè che ci vuol poco a farlo levare in collera . Min. FLEMMA . Qui vuol dire Sofferenza o Pazienza ; che per altro Flemma fignifica quel che accennammo lopra Cant.

111. St. 24. Min.

DISPETTOSA . Fraconda . V. fopra Cant. 1. St. 29. Alcuni critici hanno fi tato ancora questa rosa , giudicandola rima falsa , in riguardo dell' f dotce di Spofa , o della cruda di Difpertofa , e dell' o largo di quella , e strerto di questa ; ma io non gli voglio quierare , e difendere il nostro Poeta col Ruscelli o con altri , perche non mi fon voluro pi-gliar la briga di vedergli , come cofa non necessaria · porto ben loro un esempio d' autore classico , il quale dice : La verginella è simile alla rosa

Che 'n bel giardin fulla nativa fpina , Mentre fola e ficura si riposa , Ne gregge ne pastor se le avvicina : L' aura soave, e l' alba rusiadosa, L' acqua,la terra al suo savor s'inchina: Giovani vaghi, e donne innamorate

Amano averne e feni e tempie ornate . e mi pare con quelto esempio , ( il quale fia per regola o per licenza ) di falware il nostro Poeta , e quierargii ancorper l'altre , che anno offervare : e fopra Cant. IV. St. 13. Rofa , Profa e Cofa , Cofa , e Generofa . Min. Quefta belliffima ottava è dell' Ario-

fto , Canto 1. St. 42. Del reftante la critica , riportata dal Minucci , non merirava risposta , siccome stiticheria di persona igoorante, e mal pratica de' nostri buoni poeti . Dante medefinio, che fu molto tempo innanzi all' Ariofto , nel Canto I. del Paradiso fece rimare Fori , che ha l' e largo , con Veci e Creci , che l' anno ftretto , dicendo quivi :

Poca favilla gran fiamma feconda : Forfe diretro a me con miglior voci Si pregberra , perche Cirra risponda .

Surge a' mortali per diverse soci La lucerna del mondo; ma da quella Che quattro cerchi gingne con tre croei.

THE RESERVE THE

RIBADISCE . Ribadire fignifica Ribattere , Conficcare dall' altra parte un chiodo . Qui vale per Replicare . V. fopra Cant. 11. St. 79. Min. Cpali Latino Rebatu re . E Batuere

viene da mariuv , Calcare ; perche chi batte', calca fopra la cofa battura . Salv. RISPONDE A TUDNO : Risponde agginflatamente ed a proposito di quel che si dice . Latino Quale verbum andit , tale dicit . Si dice anche Rifpendere per le rime . La prima fimilirudine è rratra dalla Mufica , la feconda dalla Poefia : e allude al coftume de' Poeti , che indirizzando l' uno all' altro Sonetti ; e proponendofi questioni , rispondevano , e le scioglievano in altra eguale compofizione , reffora delle medefime rime : il qual co-

anche in oggi . Min.

Uno di questi Sonerti fu scritto da

Danre a M. Guido Cavalcanri : e ne riceverte dal medefimo Guido rispofta V. le mie Annorazioni alle Profe di Dante e del Boccaccio , pag. 332. Bift. 51 SMOCCICA E 51 COLA . Si manda escrementi dal naso , e lacrime dagli occhi per caufa del pianto; che Smorcicare vuol

flume venuto dall' antico, fi mantiene

dire Mandar fuori mecci, che è quello Escremento del cervello, che esce dal nafo , detto da' Latini Mucus . Min.

Mucufque O' mala pituita nafi .

La voce Larina puo venire dalla Greca mount, Fango, che fi crede, che fia Muccellaggine della terra , e fmoccicamen-Piero Antonio Micheli mostrera che i funghi vengono dal teme . Salva.

In questo luogo il Minucci ha feguitato l'errore d'Ipocrare, di Galeno, e di tutra la turba degli Arabi i ma fi leggano gli Aurori moderni , come Corderigo Ruischio , il Drake , il Vefalio , Du Vernev , l' Euftrchio , e tutti glialtri anaromici e medici fimili ; e fi vedrà , che l' umor muccolo del nalo , detto volgarmente Moccio, fi prepara continuamente, e fi separa dal sangue, che fi porra per molre piccole arterie alla membrana craffa , della quale fono foppannare le nari : e cio fi fa per mez-

20 di mobilime ghadut, delle quali esqui eternento putilicato. Bife. 18, 18 minera membran è correlata. PEZZOUA. PEZZOUA DE Marcisime ETOS. 1870 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 1872 et 18

- 99. Vivono in fomma in un continuo pianto, Fiangono i fervi, e piangon gli animali; Onde il guazzo per terra è tale e tanto, Che e' portan tutti quanti gli flivali. Ma torniamo a Magotro, che frattanto, Per faper quel che lia di quelli tali, E dove la lua figlia fi ritrovi, Ha fatto al confueto incanti nuovi.
- 100. E veduto, ch' ell' è tra buona gente, Moglie d' un ricco e nobil baccalare, E che giammai le può mancar niente, Perch' ella è in una cafa come un mare; Non vi fo dir, a' ei gongola, e ne sente Contento grande e gusto ingolare, Di modo ch' ei si pente, a sthigge e duole Di quanto ha fatto, e rifareir lo vuole.
- 101. Perciò per un fiu cogno se ne corre, E nell'orto lo porta, dove è un frutto, Ch' ha i pomi d' oro, e ne comincia a corre, Durando fin che l' ebbe pieno tutto : E poiché dentro più non ne può porre'. Sapendo, che l' fiu of aptento è molto brutto, Si lava, ripulisce e raffazzona; E rimbellisce tutta la persona.
- 102. E prefe addolfo poi quella fua cassa, Ch' èt tanto grave, ch' ei vi crepa fotto: Si mette in via, e presso se ne passa. Ov' è la figlia e il fiebile raddotto, Che al fuo venire ogni messizia lassa, Mutando in riso il pianto si dirotto: 1

E vcr-

### E versa i pomi in mezzo della stanza : Poi si sberretta in termin di creanza .

C. WIL. Mentre che coftoro piangono. Magoria de l'avis de fluoi incati, feunore doser popular de l'avis de fluoi incati, feunore dote de la figliuola: e conofeendo, che ela è bene allogata a, fi muta di proposito, e rifolve di regalare gli fiosi d'una
quantiti grande di pomi d'oro, colti;
nel fluo orro: e cosi fece, ed all' arrivo
suo in cala degli spot tutti celfarono di

piangere . v. L. Non vi fo dir , s' ei gongola , e s' ei

fente . Durando infin ché pien non l'ebbe tutto . Sapendo , che 'i fuo aspetto e alquanto

brutto . E posto addosso poi quella sua cassa,

Che piga tames , ec.

Tijla la livida , e profile fine pafia.

Tijla la livida , e profile fine pafia.

Tijla la livida , e profile fine pafia.

Tijla la livida se profile fine pafia.

Tijla da se profile quel luceo dice.

Tafie e Tafiner ; ma fi piglia accora

Tafie e Tafier ; ma fi piglia con con

Tafie e Tafier ; ma fi piglia con

Tafie e Tafier ; ma fi piglia con

Tafie e Tafier ; ma fi piglia con

Tafie e Tafier ; ma fi piglia con

Tafie e Tafier ; ma fi piglia con

Tafie e Tafier ; ma fi piglia con

Tafie e Tafier ; ma fi piglia con

Tafie e Tafier ; ma fi piglia con

Tafie e Tafier ; ma fi piglia con

Tafie e Tafier ; ma fi piglia con

Tafie e Tafier ; ma fi piglia con

Tafie e Tafier ; ma fi piglia con

Tafie e Tafier ; ma fi piglia con

Tafie e Tafier ; ma fi piglia con

Tafie e Tafier ; ma fi piglia con

Tafie e Tafier ; ma fi piglia con

Tafie e Tafier ; ma fi piglia con

Tafie e Tafier ; ma fi piglia con

Tafie e Tafier ; ma fi piglia con

Tafie e Tafier ; ma fi piglia con

Tafie e Tafier ; ma fi piglia con

Tafie e Tafier ; ma fi piglia con

Tafie e Tafier ; ma fi piglia con

Tafie e Tafier ; ma fi piglia con

Tafie e Tafier e Tafier e Tafier e Tafier e Tafier e Tafier e Tafier e Tafier e Tafier e Tafier e Tafier e Tafier e Tafier e Tafier e Tafier e Tafier e Tafier e Tafier e Tafier e Tafier e Tafier e Tafier e Tafier e Tafier e Tafier e Tafier e Tafier e Tafier e Tafier e Tafier e Tafier e Tafier e Tafier e Tafier e Tafier e Tafier e Tafier e Tafier e Tafier e Tafier e Tafier e Tafier e Tafier e Tafier e Tafier e Tafier e Tafier e Tafier e Tafier e Tafier e Tafier e Tafier e

BACCALARE U Jomo di flima. Usa de principal di parf, che fi dice anche Barbajoro Baccalare, da Baccalarena, fi dice colui, che nelle feiene ha acquifazo un grado, profilmo al Dectoraro o Maeltrao, detco altrimenti Liresajáro: il che ufa nelle Frazerie, e corrottamente lo dicono Baccellore, il qual grado fi ritrovava anche nell' ordine della cavalleria. Min.

Latino Vadum . Salv.

Il Boccaccio Giornata II. Novella s. Vide uno, il quale, per quel poco che com-

prender pote , mostrava di dovere essere un gran bacalare . Bisc.

E IN UNA CASA COME UN MARE.

Cloè Sempre pena de roba, ed abbondante
d'ogni lora, fircome il mare, che e immmife, detto perció da Omero arpiyaror, cino Che non ha fin ne fondo. Si dice anche Una cafa come una Dogana.

Min.

GONGOLA . Greco nargátis , Ginbbila . Si rallegra . Si commune per una certa allegrezza interna . E voce ulata atíai dalla plebe . Min. Gongola e nome fatto dal fuono . Ifac ,

Gongola è nome fatto dal fuono. Ifac, in Ebraico Ifacto, dal rito di Sara, come il Latino Cacbinnus è fatto dallo firepito, che fi fa in ridendo. Salva.

Gongolare pare , che per una certa fpecie di metatefi fia lo ftesfo che Aronere , per Defiderare ardencemente , o , come dice it Vocabotario , Bramare con avidita , e quafi ftruggerfi di defiderio . E di vero chi ha granditima brama d' alcuna cofa , fta , come fi dice , a bocca aperta : e anfando (dal qual verho il Defiderio grande fu detto Anfieta ) fa qualche romore, che fu poi afformiglia-to a quello di chi fta in agonia ; onde fu detto Agognare. Tale o fimile effetto fi puo dire , che faccia chi gongola . I Deputati pero non vogliono , che in antico fi dicefie Gongolare, ma Gogolare, fondati fu due elempi, che fono, uno nel Decamerone, Novella so. conforme fu (critto dal Mannelli nel fuo Tefto nominato l' Ottimo, che si conserva in San Lorenzo i e l' altro nel Corbaccio, seritto dal medesimo Mannelli, ed insieme unito nel medefimo Codice col Decamerone : il quale esempio nell' edizione di Parigi 1569. e alla pag. 80. ma fu stampato Ghongola : di che i medesimi Deputzei fi maravigliano , perché chi procuró quell' edizione , preteje d' aver copiato il Tefto del Mannelli per appunto ; mis io , nelle mie Annotazioni alle Profe di Dante e del Boccaccio, pag. 171. ho gia detto , che ció non fu vero . Di queita voce non vi fono altri efempi an-

E gontoli tuturto de' tuo' danni . ma non vi effendo di quest' opera, per quanto io fappia , tefti antichi , non fi puo afferire, che questa parola sia così escita dalla bocca del suo autore. Non farà fuor di propofito il riportare in questo luogo la spiegazione, che sa di questo verbo Francesco Ridolfi, nel suo Comento foora al detto Pataffio , MS. fi conferva in Roma nella Ghifiana , Cod. 2050. Dice egli adunque cosi : " Gongolare e Giubbilare ftrabocchevol-" mente , tutto commofo da interna " gioia ; onde dicendofi a uno , come , ufa in qualche felicità : Tn gongoli , " non può dirfi più . E percio , quando " fi vede altri godere del mai del prof-, fimo , fi riprende con dire : Non gon-,, golare; ebe le stesso può a te avvenire. ,, Gongolare poi da se stesso de propri ,, danni, non solo si dice , m2 si sa " eziandio , e molto spesso , e ogni vol-" ta ch' c' si gode d' esser prosperato in " rebus pefumis, o effendo lontano da ", Dio . Se defideri fopra l' origine di quefia vocc maggiori notizie V. i medefimi Deputati a 94. e il Menagio a Gongolare . Bifc.

RISARCIRE . Riflorare . Rifare II danno o Ricompensargli d' avergli tenuti tanto in pianto . E per altro questo verbe Rifareire vuol dire Rafsettare , come s'è vifto fopra Cant. vI. St. 52. Min.

Latino Sarcire ; onde Sarta telfa pref-

fo i legisti . Salv. COGNO . E' una Misura immaginaria di vino , ebe contiene dieci barili , la quale corrottamente fi dice Conio . Deriva dal Latino Congins ; onde Bigonce quafi da un Latino Buongiar ; a Piltoia perciò deute più proffimamente all'origine Biconge. Giovanni Villani libro VIII. cap. 116. Fu grande dovitia di mino et di grano , che valfe to ffaio foldi 8. el corno del vino in cerre parei valfe foldi 50. Ma qui

tichi, che uno del Pataffio, capinolo IX.

de dice:

£ contoli ra flejo de tusi danni,

the in un mio elemplare a peana fi leg.

£ 1 serce di Edfia, o piutuollo (fifa, far-trato

ta forte di Edfia, o piutuollo (fifa, far-trato

ta forte di Edfia, o piutuollo (fifa, far-trato

ta forte di Edfia, o piutuollo (fifa)

ta forte di Edfia

ta f

SI RAFFAZZONA . Si ripulifee . Si rinfrongifee. V. fopra Cant. II. St. 69. qua-& Si rifa , Si rimette in fazione , in abito , fulla galanteria , fulla bella forgia e maniera . Gli antichi dal Provenzale disfero Ragengare, cioc Raggentilire, dalla voce Gente , ufata dagli antichi Tofeani ancora per Gentile . Fra Guittone : Se di voi , donna gente ,

At' ba prefe amor , non e gia maraviglia . Dante da Maiano :

Ma pregia il senno , e li genti coraggi. Il Beato Incopone diffe , che . La penitenza l' anima ragenza ,

cioe non Riftiaequa , come fpiego alcuno , ma Raffazzona , Ringentilijee . Min. Lo antico Franzese Ragence in questo fignificato, uíato, pare a me, anche da' moderni. E' curiola l' origine di Gente per Gentile ; poiche ne' Poeti Prowenzali fi trovano dal Latino Gentilis , Uomo di parentado , de parentaze o para-ge , che noi diremmo Di paraggio ; tutte quefte voci con bella fcala : Gentils .

Gentis, Gents, Gent, Gen. Salv.
VI CREPA SOUTO . Vi muor fotto per
lo severchio peso: ed il verbo Crepare, che vale per Marire , come vedemmo fopra Cant. 1. 5t, 18. qui è nel suo vero fignificato d' Allentare, perché quella grae fatica può cagionare l' allentamento . Min.

SI SHERRETTA . Cioè Si cana di cape . dalla Berrerra , che è propriamente il Pilens de Latini-Greci wikes , effendo il noftro cappello piuttofto il Perafus. Min. neracos , dalla tefta , and reu neraefai . Salv.

IN TERMIN DI CREANZA . Termine in questo luogo è in fignificato di Modo, Maniera ; quast dica Con modo o manie-ra civile , Con civiltà . Si dicc Avere c Ufare buono o cattivo termine , per Awere e Ufare buena o cattiva creanza.

diiii z zoj. E

103. E dice, ch' egli è il padre della ſpoſa,
E che di lui non abbiano ſpavento;
Perch' egli omai, ſcordato d' ogni coſa,
L' antico ſdegno totalmente ha ſpento:
Anzi come perſona generoſa,
Vuol dare agli ſponſali il compimento,
Ch' è quello, che la ſpoſa abbia la dore,
E che non vadia a marito a man vote.

104. E perché qualfuvoglia donnicciuola
Porta la dote, e di li corredo appreffo,
Acciocch' in quella cafa la figliuola
Poffa moftrar d' aver qualche regreffo:
Nè che gli abbian a aver quel calcio in gola;
Che un picciolo nè anche v' abbia meffo,
La vuol dotar conforme al grado loro
Con quel gran monet di bei pomi d' oro.

105. Gli fpofi allor brillando con Brunetto
Gli rendon grazie, e fan grata accoglienza:
Ed ordinato un grande e bel banchetto,
Reiterar le nozze in fua prefenza:
Ed egli poi al fin con ogni affetto
Riverì tutti, e volle far partenza,
Lodandofi del furto del Romito,
Che si grand' allegrezza ha partorito.

C. VII. Magorto si fa consicere pel padre del-ST.103 la Spoia, ed asseurando Pigolone e tut-

is given y en amendatumo regionale e tumfro , che fegua quel patentado, coltituilec per dote quella caffa , piena si spomile dros. Si hamoo persi di notro gli jonnitali ed il banchetto : e Magorto si ne torna al fion parefe, dande motte losi a Figolore , per efer egli flato attove della movella , racconstra della Fate a. Paride , termina il fertimo Cantare. -"A. Nya matria sadarfira amendata.

Con quel monte di quei bei pomi d'oro. Lodandofi de' furti del romito. Che si gi ande allegrez za han parterito. A MAN VOTE . Senza mella in mano : cioc fi mariti Senza dare dote alcuna . Min.

COREDO. Quegli Arnoft, Abist ed alter robe, che fi damon alle fermina y elre alla dere, quando fi maritane, che i Giucconfutti dicono Paraphorna, i dal
Greco mapi, che vuoi dire Ostre, che
fipaa, che vuoi dire Date, de porta in,
cafe la denna. Min.

11 Corredo fi dice ancora la Denora,

altre . V. fotto Cant. VIII. St. 43. E comunemente fignifica un certo ardire ed autorità (oppra ad una perfona , o fopra i fuoi beni ed effetti : Il rale gli ba preforrerefio addofio , per intendere Ha prefo ardere fopra di lai . Min.

Ng CHE GLI ABBIANO A AVER QUEL CALUTO IN GOLA. Non abbiano a poir infacciarle o rimproperarle, the ella non y abbia portato milla. Non abbiano a aver quella caufa di conculerta. Min. BRILLANDO. Gibbilando. V. fopra

Brillare, quafi Berillare: dal Berillo, che luccica, e dalla loro lucentezza le pietre preziose furono dette Giore, quafi

Allegrie; onde oggi gli Agrimani, più diamanti legati in argento, quafi Agremens, Aggradimenti. Salv.
ACCOGLIENZE, V. fopra Cant. I. St.

34. Min.
SI REITERARON LE NOZZE . Cioè di

nuovo fi fecero gli sponsali , e solenne-mente fi diedero la sede di sposi . Min. Vera cosa è , come dice il Minneci , che il nostro Poeta, trasse questa Novella da due de lo Cunto de li Cunte, cioè dal 1x. della Giornata IV. , e dal 1x. della G ornata V.; ma'vi fece però mutazioni , molto confiderabili e curiole : oltr'all'aver mescolati infieme gli accidenti d'ambedue le dette Novelle . L' argomento della prima Novella, così dice : " Jennariello, pe dare gufto a Milluccio, " Re de Fratta Ombrola , fratiello fuio, 33 fa lango viaggio: e portatole rbello, ebe n desederava , pe liberarelo da la morte ne , è connanato a la morte ; ma pe mo-, frare la 'nnocentia foia , deventanno " Statoa de preta marmora , pe strano " foctiesto, torna a lo stato de "mpummo. 93 e gande contente . Il supposto di que-fta Novella è , che il detto Re , essendo a caccia , s' abbatté a vedere un Corvo ucciso di fresco , che aveva infanguinato un bianchissimo marmo, su eui era caduto : e quindi gli venne brama di trovar moglie di tal vago colore. Il fratello, per consolarlo, caricata una nave di varie mercanzie , se ne va fino in Egitto , ed entrato nel Cairo , gli venne veduta una donzella, figliuola d' un Negromante , la quale era di fimile colore . Egli con afinzia la sece en- c. viz. trare in sua Nave, per condurla al Fra-\$7.10\$ tello. Il Padre di lei, per vendicarfi del ratto, commose nel mare una fiera tempefta. Aveva Giannerello comprato pel fuo fratello , che se ne dilettava, un belliffimo Falcone, ed un bravissimo Cavallo . Nel tempo di questa tempelta volarono inil' antenna della Nave due Colombi appaiati ; il maschio de' quali in voce lamentevole disse alla compagna, che, se quel Falcone sos-se ginnto in mano del Re, gli avrebbe cavato gli occhi : e che la prima volta, ch' egli aveffe cavalcato quel Cavallo, f farebbe rotto il collo : e che la prima notte, ch' egli avesse dormito colla sua consorte, sarebbero stati ambedue mangiati da un Dragone : ed inoltre : fe Giannerello oon aveffe portate quefte cofe al fuo fratello, ovvero lo avefle avvifato del pericolo , fi farebbe trasformato in Statua di marmo. Giunto alla Corte, presentò il Falcone al Re; ma avanti di dargliele gli taglio il collo : di poi gli diede il Cavallo ; quale volendo egli cavalcare, Giannerello in un subito gli taglio le gambe: Andati finalmente pli froff a dormire , Giannerello fi nascose nella camera: e veduto venire il Dragone , lo affali con una coltella , colla quale una volta avendo colpita una colonna del letto , la taglio pel mezzo. A tal romore (vegliatofi il Re , e cre-dendo , ch' egli lo volesse ammazzare , fattolo arreftare dalle Guardie , fu dal fao konfiglio condannato alla morte . A ció pensando l' innocente fratello , elesfe , per non finire la fna vita con infamia, di rivelare al Re tutto il caso de' detti Colombi; ma mentre gliele narrava, appaco appoco fi fentiva da' piedi cominciare a venirgli durezza in quelle parti: è verso la fine del racconto divenne tutto una Statua di marmo . Dopo alcuni mefi partori la Regina due figliuoli maschi : i quali poi per restituire la vita a Giannerello, per configlio dello ftesso Padre della Regina, furono uccisi dal lor proprio genitore : ed in ultimo il medefimo Padre della Regina , impedita la morte della figliuola, che pel do-lore degli uccifi figlinoli fi voleva git-

### RACQUISTATO.

c. vii. tare da una fineftra , restitui loro la vi-ST.105 ta : e fece liete accoglienze e dimoftrazioni d'amore affettuole a tutta quella famiglia , per aver veduta bene allogata la tua figliuola , ancorche il principio gli foife fixto molto ingiuriofo . L' argomento della seconda Novella è questo n Cenzullo non vole mogliere; ,, ma tagliatose un dito sopra na recut-,, ta , sa desidera de pátena ianca e roso fa , comme a chella , che ba fatta de ", recotta e sango : e pe clesto cammină
", pellegrino pe lo munno : ed all' Isola
" de le tre Fate bove tre setra , da lo n taglio d' una delle quale acquitta na n bella Fata conforme a lo core fuio : la " quale acrifa da na febiava , piglia la " negra 'ncagno de la sanca ; ma fcoperto , lo trademiento, la febiava è fatta mo-A rire , e la Fata tornata niva , deventa n Regina . Quefta Novella e più confor-

me a quella del nostro Poeta. Solamente quivi non s' introduce il fratello, co-

-0v :.

me nell' antecedente, a andare in cerca della donzella defiderata : e dove in quetta ella fi trova in un cedro; il Lippi la descrive riposta in un cocomero s e non vuole, che le fia dato bere ; perche altrimenti ella fi fuggirebbe : e oel Cunto fi narra doverfi tare tutto il cootrario . Tralasciato poi il fatto della schiava, fi dimostra in quella vece, aver Magorto per incantefimo coffretto a piangere cialcuna della cafa , dove e ftata trasportata la sua fielipola : ed in ultimo veduto il suo bene flare, colto nel suo giardino un cogno di poni d'oro, fe ne va con esso all' abitazione degli ípofi , e gliele da loro per dote , e con effi fi pacifica , facendo mutare i pianti io altrettanta allegrezza. In fatti mi pare , che il nostro Poeta abbia ridetto il penfiero più unito, e continuato : e di più abbellito con gli accidenti del Ro-mito, che molto bene vi calzano nel loro luogo . Bijc.

# FINE DEL SETTIMO CANTARE.



#### D E L

## MALMANTILE RACQUISTATO

OTTAVO CANTARE.

ARGOMENTO.

Dalle fue Fate Paride vossitio,

Vede la galleria di quell' albergo:

D'un' avventura grande è poi avvertito,

E appresso ba un libro, che non parla in gergo,

Con una spada d'un acciar frobito;

Ond'ei piglia licenza, e volta il tergo.

Vien Piaccianteo condotto al Generale,

Che non gli volle sin ni ben na male.

- I. ORREL, che mi diceffe un di costoro,
  Che giostra tutta notte per le vie,
  Che gutto v è 1, perche, a ridurla a oro,
  Non v è guadagno, e son tutte pazzie;
  Poiché [lafciando, ch' e' non è decoro]
  L' aria cagiona cento malattie:
  Mille disgrazie possono accadere;
  Mille malanni, diavosi, e versiere.
- La notte [ diffe ] è un vaso di Pandora , Che versa affronti , risichi e tracolli ;

Perocchè nel suo tempo sbucan suora Tutti. ribaldi , ladri e rompicolli ; Unde sia ben riporsi di buon' ora : E deve esempio l' uom pigliar da' polli , Che l' un di loro al' più vale un testone , E pria , che 'l Sol tramonti si ripone .

- 4. Ed egli, che d'un mondo affai più vale, Sca fuori tutta notre, o diacci o piova:
  E gira al buio, come un animale,
  Cercando di Frignuccio in bella prova:
  Nè fia gran fatto poi, fe gli avvien male,
  Che ben fapefli, che chi cerca trova:
  Ed eccovene in Paride il rificontro,
  In modo, che non vè da dargli contro.
- 5. Perchè le son tutte cose provate
  E vere, che non v' è spina nè osso:
  E non si trovan poi sempre le Fate,
  Che vengano a levarti il mal da dosso,
  Come al Garani, quand' a gambe alzate
  Andato era la notte giù nel tosso,
  Che, mentre conteggiava colla morte,
  Da esse ebbe un favor di quella forte.

CVIII. Voisede il Peera fagilire a autre cui il control del l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acce

Nell' Argomento dell' edizione di Finaro abbiamo folamente queste varie lezioni Vede quanto di bello è in lero albergo. D'una avventura grande è poi infiruto, E dato ua tibro che non parla in gergo. VA. O dare in un, fet' bai danari in tafca.

Quel che mi di je un tratto un nom pradente. E che l' nomo imparar deve da \*polli . Ed eții , che del moudo afiai pin vale . Sta fuor tuttala netego biatti o piova . Che ben fapte ; cc.

Adulto era la note giù in quel fofia e GIOSTRAN TUTTA NOTTE Giòffera GIOSTRAN TUTTA NOTE E Giòffera O Admetgiare, metaforicamente s'intende de Adultar giunado o pafigiando e fora, pafigue de e fora, o fora a fine determinato, chie fi dice anche Andare sioni o a gironi e derivato da' tonteamenti o tomit. Min. A RIDURLA O RO. Ter risharla alla CA.

A RIDURLA A ORO . Ter riduria dila

eonelusione . Pet apputare la cosa . V. sopra Cant. III. St. 48. Min.

E tratto dallo (partire l' oro dagli altri metalli e materie , meicolate con cito. Coloro, che fanno quell' arte, si chiamano Spartiteri: i quali, facendola bene (econdo le regole, rendono il nedefimo oro purgatifilmo, e fenza alcuna meicolanza d' altra materia - Bife. NON V E GUADAGNO. Nos of ca-

cquisto o ntilita altuna . Bisc.
L' ARIA CAGIONA CENTO MALATTIE . Il Malatesti chiude un Sonetto ,
tatto da lui in una sua grave malattia ,

con queste parole :

E se sentite dire :

Chi l'ore a un colpe di fua vita ba rotte? Dite: Fis Arno e l'atia della notte. cicè il bagnarfi nel fiume d'Arno, e ftare tutta notte fuori di cafa. Bife.

MILE MALANN; pland all situation in final incomplianters; per ciprimers in final incomplianters; per ciprimers in the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property

Si che avendo le reti indatno tefe; Il mio daro avverfario fe ne forni .

Da Adverfario nello fledio modo , che i Francefi fecero Adverfaire , così i nofri antichi . Avverfiere , il Avverfiere e poi finalmente la Verfiera . Il Beato lacopone da I odi Canto Lut.

Lo nemico ingannatore

E Canto XXI.

Fatt' ba averfere venire.

Nell' ulo dicchi, Far la Versiera, Fare il Diavolo e pregio. Min. V. la mia Nota alla St. 19. del C. 111.

Salv.

E curioso lo shaglio, che su preso
nella Dichiarazione o Note al Drama

del Moniglia , Imitolato II Todoffà di Caviti, Catgonie , Tomo III. delle fice Pecfie ST t. Dramatiche pag. 83. dell' edizione di Fience 1689, in a ove fi dice, che Dante per Accerfario d' agni male (Inigeno Canto II.) Intelle il Dizecto ; doveadori dire, ch' egli Intele il Summo bene, cich ta affoliamente fi piglia in mala pare, ingano chi compole quella Nota . Bifi. 25 INCANARA E dil Latino Offindo-

re. V. fopra Cant. 1. St. 13. Min.
TASCA. Quella Sacchetta, che fi parta
communemente appictata agli abiti, per ufo
di portat toba necefiatia alla giornata,
come denari, e fimili, da' Latini detta.
Pera o Zona. Min.

Tafea, anagrammatizzato da Sacca,

ALLEGGERIR TI VOOLIA DI QUEL PESO C. Gio Ti voglia porrat via i denari , e così alleggeriti del pefo e della noia , che per quello ti veniva . Min. MARCA IN QUAL MO' . Clod Somo infiniti i modi . Il termine Manca in queflo cafo e ufato ironicamente , perché s' intende: . Nom mancami modi . Min.

S'Internoc: A con maneano i mosi . Mini-CORRER BURRASCA . É termine marinareico, che fignifica Cerrer pericolo, ed in quetto fignificato è prefo comunemente i febbene Burtafea vuol propriamente dire Sollevamento di mare pel castivo temporale di varni, ec. Min.

Da βοργάς , Boreas , del quale diffe Omero , che ravvolgeva grandi flurti . Καί βορίης ἀιδρηγανίτης , μίγα αῦμα

swholev Saiv, 200 lb from VALO DI ANDRAD II Samble from in a chee Giove free fabblicare da Valon o, ed arie in doon di ciriculo de la complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the complete from the comp

l'aperie, e vennero fuori tutti i mali,

c. viii. che fono nel mondo. E questo è il vast. 3. so, che il Poeta intende nel presente luogo, e del quale parla il Berni nel secondo capicolo della peste, dicendo :

condo capicolo della peste, dicendo : lo lessi zia d' un vaso di Pandora, Che v' eran dentro il canchero e la sebbre,

E mille morbi , the nº usciron suora . Orazio libro 1. Ode 3. Post ignem , atheria domo

Subductum macies, & north febrium

Terris incubuit cobors .

2 (avola è raccontara da Ffindo .

La favola è racconata da Efiodo . Min. BISCHI. Rifico Algibie "Rilibe dal vebo Arrificarf» . Arrificarf» o Arrificarf» o Arrificarf» o Arrificarf» o Arrificarf» o Arrificarf» o Arrificarf» o Arrificarf» o Arrificarf» o Arrificarf» o Arrificarfo de Caronal de Arrificarfo de Caronal de Arrificarfo de Caronal de Arrificarfo de Caronal de Los Arrificarfo de Caronal de Los Arrificos de Caronal de Los Arrificarfo de Caronal de Los Arrificarfo de Caronal de Los Arrificarfo de Caronal de Los Arrificarfo de Caronal de Los Arrificarfo de Caronal de Los Arrificarfo de Caronal de Los Arrificarfo de Caronal de Los Arrificarfo de Caronal de Los Arrificarfos de Caronal de Los Arrificarfos de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal de Caronal

re quella formula, tanto úfata da Platone ne fuoi elegantifimi dialoghi: Rivdovióus, Res ita esa periclitatur. Salv. TRACOLLI. Da Tracollare, altrimenti Barcollare, che è Accennar di cadere: è il Latino Nutare o Titubare: e qui

e il Latino Nutare o Tirubare : e qui vuol dire Difrazia o Pericolo » Min. ROMPICOLLI · Uomini , che confiziano o inducono altri a far male . Latino la omnem audaciam proiefi . Min.

TESTONE. Moneta Fiorentina, che vale tre ziuli o paoli . Min. Dalla gran testa di Cosimo I. che era

grande anche naturalmente . Salva.

n' DN MONDO ASSAI PIO VALE .

Questa iperbole fignifica Now wie prezzo, che lo paghi . Star discosto un mondo,
diffe il Bronzino nelle rime burleiche,

cioè trandiffino finazio. Min.
Non è fuori di proposto questa iperbole; perchè in fatti l'animato e di maggior pregio dell'innaimato: ed oltre a ciò allude benissimo all'esser sa to l'uome nominato da' Greci Mondo piccelo, unapassessos. Bisc.

CERCANDO DI FRIGNUCCIO. Cercar di Frignaccio, Cercar le diffrazio, Andare incontro a pericoli, che Frignaccio dalle nottre donnicciuole è preto pel Diavolo: e diciamo anche Cercare il ma-

"White Theath

le come i medici . I Latini in questo proposito differo : Camarinam movere , da una pianta , la quale ha le foglie così fetenti , che movendole o toccandole lasciano un puzzo terribile : o sorie da una palude , detta Camarina , polla vicino al castello detto Camarina in Sicilia , la qual palude , perche cagionava in detto castello la peste, i paciani do-mandarono ad Apollo, se era bene sar feccare detta palude : e l'oracolo rispose Camarinam non effe movendam : ma celino fatto poco conto di detta risposta . vollero seccarla , e n' ebbero il gastigo , perche i nimici paffando per quella palude già secca , entrarono nel castello , e fen' impadronirono . Min.

Per Friguetto, non credo, che s'intenda il Davedo, em benni il Male, cice le Malatiri. Anno le noltre dome attend deti, per espirante l'Elor amgregato, esperante de l'Elor amfrigato, che ci dimostrano, di qui effer ventual la voce Friguescio, che ta la figura di nome proprio. Le veramente chi comiecia a faniri fi di mala voglia, comincia ad aggrinarie la ficeta (che cio s' ciprime coila fiel Espire singino) le s' ciprime coila fiel Espire singino) le fi raffoniglia a' peci o ad altra cofa, che firigga. Bio

IN BELLA PROVA . Appolla: e l'addietivo Bella s'ula in questi cas per enfair., e per ejuriarre un juperlativo; quafi dica la previsima. V. fopra Cont. 11. St. 14. Cost nell' uín: L'bo bell' e fatta questa o quella coje; cioc L'bo bell' e fatta fattifiima . L'bo terminata, fornita. Millo de la completa con contra con contra con contra con contra con contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra c

CHI CERCA TROVA Detto sentenziofo, che fignifica, che Colsi che va intorno al male, merita che gli succeda.

RISCONTRO . Efemçio , Conferma , Prova . Bile. NON V' E' DA DARGLI CONTRO . Non V' è mudo da poter contraddire . Non vi è ragione in contratio . E cofa certifima es

evidente. Bisc. NON V' E' SPINA NE' OSSO. E' nezozio spianato. E' cosa liscia. Non vi è da dubisare. Non ci è da incontrare difficulta alcuna. Min.

Spi-

Spina è la Lifea ne pofici, alcarba.

A GAMME ALZATE. Cicè Col cape afPingiu. Si dice anche Andare a gambe,
levate. Uso quella friele A. gambe alte Ser Brunetto Latini, maeltro di Dante, nel Parliffo, o overe Capitoli picali
di grephi e di vocaboli Fiorparini. Le
volle (piegger è rato di chi il accomoda.

I' vidi a gambe alzate un che tortiva .

in terra per iscaricare il ventre .

(cioè, con riverenza, cacava) che que- c.viii-Ro vuol dire Tortire in lingua furbelca . ST 5. Min.

Il Pulci nel Morgante Cant. XXII. Sc. 132. Alzo le gambe, e cadde a culo ignudo. Bile.

Bic. CONTEGGIAVA COLLA MORTE. Face-"est conto di morre. Teneva di morre, infranto nel mulino. Min.

- 6. Or questi vool , che pur di bui distorra ,
  Onde di nuovo a' fatti suoi ritorno .
  Le Ninse , che il vedean batter la borra ,
  Tutte gli son co' panni caldi attorno :
  E gli tra loro par , che si concorra
  Di fargli dare una scaldata in sorno ;
  Ma perchè questo in danno suo risulta ,
  Dir volle il suo parreç anch' ei in Consista :
- 7. Che terminò di non farrà altro ; ond' effe Lo feron riveflire a fpefe loro : . . Una camicia movo una gli meffe ; Ch' ha dal collo e da man trina e lavoro : L' altra il giubbone , un' altra le bracheffe ; Tutto d' un ricco e nobil quoio d' oro ; Un' altra gli ravvía la capelliera ; E gli mette il benduccio e la montiera .
  - 8. A fpaffo poi lo menan per la mano A veder la lor bella abitazione; Ma poi più buona, benche fia in pantano, Perchè a pagar non hanno la pigione, La quale è un negozio odiofo e fiano, Quando quell' infolente del padrone Ti picchia a cafa, e con si poca grazia Chiede il femeftre, ch' e' non v' è una crazia.
  - 9. Circa questo, pensiero elle non hanno, Nè di fare altre spese, come accade

Αď

Ad ogni galantuomo a capo d'anno D'acconci, taffe, e laftrichi di ftrade: Il vento e il freddo non può far lor danno, Perch' il tetto, che fcorre, e mai non cade, L'inverno fu i pilaftri di corallo Si ferma, e forma un palco di criftallo.

- 10. Di state il Sole giù n'e lor quartieri
  Non può col frugnolone aver l'ingresso;
  Tal ch' elle stanno bene e volentieri;
  E godono un pacifico possessi.
  Paride intanto infra tazze e bicchieri;
  E di più sorte vini e frutte appresso,
  Con esse ritrovandosi in cantina,
  Volle provarne almeno una trentina.
- 11. Nê per questo atterato egli ne resta; O venga, ch' egli è avvezzo in Alemagna, O che quel vin faccia a salvar la testa; Ed in quel cambio dia nelle calcagna: Ragion; che quadra bene e questa e questa, Perch' ei non urta mai chi l' accompagna, Ma sempre in tuono, e dirtito com' un fuso Con esse per le scale torna siuso.
- 12. O' egli entrato in una bella fala, Ch' ella fia l'accademia fi figura; Perchè vi fon l' aratolo e la pala , Strumenti da fludiar l' agricoltura: Di lì poi falgon fopr' a un' altra feala , Di bafton congegnati infra du emura, Donde , arpicando come fan le gatte , Vanno a paffar per certe cateratte .

c.eiii. Di Paride dunque vuoi feguitare a dist. 6. feortere il Poeta : e dice', che conolectado le Ninfe , che egli fentiva un gran freddo , volevano metterlo a raiciugare e rificaldarfi in un forno , ma egli non volle ; onde effe gli fecero un vellito nuovo a loro (pefe, nella maniera, che viene espresso in questa Stanza fettima; ti di poi lo menarono a vedere la loro abitazione, ed in cantina, dovre bever assafai, e non gli fece danno, per le ragioni; che adduce il "bota: e di cantina falirono alle itanze di sopra. .v.l. Onde di nuovo al fatto fuo ritorno. Ma quei ( che in danno suo questo risulta )

Lo fanno rivestire , ec.

Gli mette una il benduccio, ec.
.Ad ogni galantuomo in capo all' anno.

Con effe per due feate corna in fufo. BATTER LA BORRA . Intendiamo Tremare , e Battere i denti per caufa del freddo . E fi dice cosi , per la fimilitudine, che ha tal battimento di denti col batter , che fi fa della Borra : la quale è Specie di lana , triturata col coltello , e ferve per empiere i basti delle bestie da foma , ec. e per liberar detta borra dalla polvere , fi mette fopra a un' affe , forata con piccoli speffi tori , e fi batte con un mazzo di corde adattate a questo effetto : e quefto battere fa uno ftrepito . che ha qualche fimilitudine col battere de' denti , che faccia uno tremante per canfa del freddo , ec. Si dice anche Barter la Diana . Tremar tutto , flando alaria , a cielo scoperto , Latino Sub die . V. fotto Cant. Ix. Sr. 6. Min.

DIR VOLLE IL SUO PASERE ANCH' EI IN CONSULTA . Allude a un tribunale di Firenze , che fi domanda la Conjulca che è il tribunale dell' ultime appellazioni i perche quando alcuno riceve da qualfivoglia altro tribunale o magifirato una fentenza contro , può fempre rappellariene e ricorrere alla Consulta . E qui dicendo, che Paride voglia dire ancor egli il suo parere in consulta, mo-ftra, non ch' ei semplicemente s' appelli dalla fentenza d'effere scaldato in forno, ma ch' ei voglia effere come uno · de' Giudici del medefimo appello . E feguitando CHE TERMINO DI NON FARN' ALTRO , mostra , che non folamente egli volte dire il suo parere , ma ch' ei fi dette la sentenza da per se stesso, per Termino intendendo Determino, Latino Decrevit . Bifc.

BRACHESSE . Brache , Calzoni . Voce Veneziam , talvolta uíata anche da noi .

ogoto D' ORO. Quei d' ere sono Pel-Il di bestie, concrate è dorate, servonto per adornare le ltanze in vece di drappi. Min.

E' ufanza , fi può dire difmeffa pel

lufio e per l'ambizione; perche chi non c.VIII, ha da parar le ffanze co' dommaichi, e 57. 6. co' velluti gallonati, non vuol ne anche pararle co' cuoi ffampati d'oro, come le paravano i noftri buoni autichi. S.4fv.

GLI RAVVIA LA CAPELLIBRA . Gli pettina la zazzera o eboma . Min. BENDUCCIO Da Bema , Strifcia di pamo timo bianca , che s' appieca pendente alla spalla o alla cintola de' bambini , perche si postano con esta mettare il naso.

MONTIERA . Specie di Berretta , usata da bambini . Dallo Spagnuolo Montera , Berrettino . Min. Il Vocabolatio definisce Montiera : Sor-

st di berrettino , in forma si poted cappiello , con merza, prige . Bici, mancani si hi n'artivo. Le cai ca mancani si hi n'artivo. Le cai ca verno per le jonge inclinente fi famo i parana , cine flagamenti d'acque, a giudicano di rati cattiva emaliana : a pero quasdo fi vuol baliforma elema gi giudicano di rati cattiva emaliana : a pero quasdo fi vuol baliforma ilcuna pontassa A. Gio hi voltura illudere il Poera (a noncorche la cafa delle for Faze fode fempre forto "acqua") per lar ridoffe fempre forto "acqua" per lar fode fempre forto "acqua" per lar gonta per la proportio di per la ricoltante il cattivo polto ; fode buora, per effer popria, della quale non fe se

dovera pagar pigione . Bife.

PANTANO . Palusie , che diciamo anche Padule . Lungo piùmo d' acqua ferma,
che renda il terreno inzuppato , relucendolo come fanno , da'. Latini pure detto
Palus , paludi: . Min.

ricione e. Cioè quel Desaro, de fi paga per fitto d'una coja : e parlando con termini propi : Fitto fi dice quel Dasaro, che fi paga per pedrei e terreni : e Pijane fi dice quel Dasaro, che fi paaper cajo bergele, dicerdoli diffirabaregie. Di quelle fi dice anche diffirare, ma det terreni non fi direbbe mia Appijanare : Tijone dal Latino Penfio, sui : Fitto Forde de Fradam , Fit : c

questo dal Latino Fides. Min. STRANO. Stravagante. Qui incende Noisso, Odisso, Fastidisso. La voce Strano, dal Latino Extraneus, ritene anC.VIII.anehe appresso di noi il significato di ST. S. Straniero O Lontano dal parentaso nostro. Viso strano, vuol dire Viso ancigno e bru-

fo, o rescrisfo. Fife fitens vuol dire anche Fescie manitente e palifiat. NinQUALL' INSOLENTE DEL PADRONE.

Gleistert dies it Voc.bolazio jo Colori, che presta fuer del divaste termine. "Ar
che presta finar del divaste termine. "Ar
che presta figura e, chiammo cisplica
re il padome, perché a loro non pare

un buon termine il chielere quella form
ma di danno, che di inno a pagare,

e prest dicono, ch'esti chelle la brigio-

ne (on si poca grazia, cioè Con afiai poco termine, poca creanza. Mic. aemestre. Numero di fei mefi; ma intendi il Denaro, che fi dee per la pigio-

ne di fei mest . Min-

NON V' L'UNA CRAZIA. Non vi fono danari, ni auro di postifiano value danari, ni auro di postifiano value; detto Crazia genericamente, come Quattino, Seddo, e fimili, nominatai di opra. Per altro Crazia è Moneta, che valt tinque quattrini e de l' ottava parte dei Giulio Romano. V. fopra Cant. II. St. 11. Bife.

TASSE E LASTRICHI DI STRADE. Spir, che occurrono farfi alla giornata da culoro, che pofinggono cafe in Firmze; che Lufriche, intende quella Spia, che fi ripartife fra i padroni delle cafe, per rafittamento e lafiricamento delle firade della città. Min.

Il qual Laffricamento è una bellerta di Fireoze, diffusa per tutta la città .

PERCH' IL TETTO, CHE SCORRE, E MAI NON CADE. Abitano fotto l'acqua, la quale è il loro tetto, che fempre fcorre, e mai non eade. Min.

PILATIRI DI CONALLO. Triatiri fi dicono quelle Calonne, fatte di mattoni o a" altri figh, per faitene volte. Latino Trita. E perche il coralio nafce nell'acqua, finge, che quefto tetto fi regga fopra i pitaltri di coralio i e vuoi di re; quando l'inverno s'agginaccia l'acqua, e fi ferma. Min.

NON PUO COL FRUGNOLONE AVER L' INGRESSO. Non può il Sole tramandare o far pemetrare i fuoi raggi fotto l' acqua . Frugnolone da Frugnacio , detto fopra Cant. VII. St. 37. Min.

VOLLE PROVANE ALMENO UNA TRENTINA. Cioe Volle bere rerate bircheri almeno; le pure Pravare in quello luogo non fia polto per Afiaggiar; ma l' Autore, aveado moltato di lopra; che Paride era un gran beone, icguita a rappreientarlo tale con qualche iperbole, mentre dice, che lolo per prova o a faggio cegli beveffe treno volte. Bife.

ALTINATO Commofo o Perturbero da qualifia activitate : Ed. Altireas dal vimo vuol dire Brisco : Onde gli Atterati, Accademici già famofi in Firezoe , incevano per Imprefa un Tino , in cui fi pigiava l'uva : o gosì Accademico usava per imprefa particolare cole attenensi a vino ; ficcome quella della Cruica , che le fuccedé , usa per imprefa tutte cole le fuccede , usa per imprefa tutte cole

attenenti a grano . Min.

E cio fu latro con bella emulazione Avvi una impreta d' un Accademico
della Cruíca , tra le altre molte ingegnofe , che allude all' Accademia degli
Alterati : ed è un Berlingozzo metto nel
vino , col motto , tratto da Dante :
NON TEME ZUPPE . Salvo.

PACCIA A SALVAR LA TESTA. Now offende co fine jumi la trifa, perche è vino debole. Detto scherzuio, tratto da quelli, che giuocando di scherma, non attorto giuoco. ma pattulicono di falvare la telta, cice uon fi colpire nella tella. Min.

ED IN QUEL CAMPIO DIA NELLE CAL-CAGNA « Cioc In vece di debituare il capo , indebolifca le gambe » Bifc.

RAGION, CHE QUADRA BENE E QUEL-EA E QUESTA. Tanto può ofarre per que-Ha razione, che per quella, the egli non fia rimafto alterato dal tanto bere. Lati-00 Quadrat. Min.

NON URTA MAI CHI L' ACCOMPA-GNA, MA SEMPRE IN TUONO, CC. Non barculla mai, come fauno i briarbi, e mon da fointe a chi e feco, ma fla in cercello, e va dritto. Min.

ARATOLO. Si dice anche Aratro, dal Latino. E Arato fi trova nell'antico Volgaritzamento di Palladio 3 donde è fatto il diminutivo Aratelo. Strumento noto, cel qualt i Villam rempono la terra, factodo tirar da busi. Min.

n market on

APPICANDO. É il verbo Arrampicaer finospato: e vuol dire il Salire; cle fanno i gatti fipra a una albero o fimili: e vience da Rempicore, che e un Ferro granfe uninato, cle ulano i marianti per pilatre e fermane e la acci. Latino Harpago, barpognati da che noi pure lo licito. O forte e l'equenativo da figrato, cioc, Latino Serpere, Repere, quali Adrepare. Saliv. CATERATTE. È voce Latina, che CAULAvices dalla Greca sarajièmis, cola 17.13quale intendaismo ancora quelle Buche, fatta ne facilità, per le quali fi paglia di fotto, per entrare in luogli fisperiori con fecta a pissi 7, come facebbe faitre per di cafa in ful tetto i e per lo più tali Cateratte è dinon, per entrare nelle colombale: e di quella forta era la careratta, che dice in quello luogo. Min.

- 13. Ma quì la Musa vuol, ch' io mi dichiari Cırca al descriver queste loro stanze; Che e' io vi pongo addobbi un po' ordinari; Non son per dir bugie ne stravaganze; Perche le Ninse han folo i necestari; Ne voglion pompe, ne moderne usanze, Per insegnare a noi, ch' abbiam le borie Di quadri; e letti d' oro, e tante storie.
- 14. Ch' ognun vuol far il Principe al dì d' oggi ;
  Sebben chi la voleffe rivedere ;
  Molti fi veggon far grandezze e sfoggi ;
  Che fono a specchio poi col rigattiere :
  Il lusto è grande , e gà regna i su i poggi ;
  E fon nelle capanne le portiere :
  E tra cannelli infin qualifyoglia unto
  Ha i fuoi stipetti e seggiole di punto .
- 15. Orsh perch' io non cafchi nella pena De' cinque foldi, ecco ricorno a bomba A brache d' or , che nel faire arrena Per quella feala, che va fu per tromba; Perché febbene ei fa il Mangia da Siena, Gli è difadatto, e pefa ch' egli fpiomba, E colle Ninfe a correr non può porfi, Maffime f), che v' è un fair da orfi.
- 16. Elle di già, com' io diceva adesso, Uscite son di sopra a stanze nuove,

Afpet-

Aspettando, che faccia anch' ei l' istesso, Ch' appunto com' il gambero si muove ; Onde convien poi loro andar per esso, Ed aiutarlo, fin che piacque a Giove, Che quafi manganato e per strettoio Passasse ad alto il cavalier di quoio .

Protestandosi l' Autore di voler dire ST.13. la verità , prega il Lettore a non pigliare ammirazione, se in descrivere le masferizie delle Ninfe , metterà addobbi ed arnefi un poco ordinari , perche in ef-fetto eran cosi : e da quello piglia occafione di biafimare il luffo, che è oggi in Firenze. Di poi tornando a propolito , dice , che le Ninfe falirono alle stanze di sopra , dove con gran fatica fecero falire Paride , il quale chiama il Cavalier di quoio , perche era velliro di quoio , come s' è detto .

v.l. Elle di già ( come nº lo detto adefso ) Ufcite fopra fono a stanze nuove . ADDOBBI - Mafierizie ed Arness per ufo ed ornamento delle flanze , dal verbo Addobbare , che vuol dire Adornare . Du-Freine nel Gloffario Infima C' media Latinitati: Addobbare, amusi infraere, mulitare tingulum alicui conferre, vox confelle ex adoprare, good qui aliquem armis infraire, at militem facit, sem quodammodo adoptet in filium. Sicche Addobbare, (econdo quelto autore, viene dall' antica folennità del veftire i cawalieri . Min-

BORIA . Albagia . Vanagloria . Min. Per Borie in questo tuogo s' intendono i Superflui e vani ornamenti . Diffe una monaca al Piovano Arlotto : Noi Suore non abbiamo bisogno di tante borie di sueri . Bifc.

SFOGGI · Ufanze fontuofe , tanto di reflire , quanto d' addobbamenti di cafa , fatti con splendidezza e più del consucto ; donde fi dice Fare sfoggio o Sforgiare, quando i frutti fanno quantità grandiffima di frutte, o quando checcheffia la-vora più del folito : ed in fomma s' intende d' ogni operazione , che esca del consueto o del naturale : come si dice

grofferra e in bellerra , e supera l' altre frutte della sua specie . E la sorza della lettera f , e venendo da Forgia , cioè Ufanza , al folito antepoftavi 1º f , vuol dire Fueri della foggia , cioe Fuori del folito e del confuero. Giovanni Villani quel che noi diremmo Foggi , chiama Difordinati ernamenti , libro IX. cap. 245. , e libro X. cap. 10. Il medefimo autore libro XII. cap. 4. E non è da lastiare di fare memoria d' una sformata mutazione d' abito, che ci recaro di nuovo i Francefeli . E poco fotto: Come per natura fia-mo di/peffe noi vani cittadini alle mutazioni de' nuovi abiti e istrani contraffare . S'ergio dunque vale Fuori di foggia , cioè della fazione, o vogliam dire maniera di fare mdinaria e ufitata , che il Villani , come s' e vifto , chiama Sformata mutazione d' abito, e diferdinati e fcommenevoli e difonesti e foperchi ornamenti , e nuovi e istrani abiti. Min. Il Boccaccio nella Novella 10. della

Giornata VI, inveirce contra il luffo de' fuoi tempi , dicendo : Ancera non erano le morbidezze d' Egitto , fe non in piccola parte , trapafiate in Tofcana , come por in grandistima copia , con disfacimento di tutta Italia , fon trapaftate . Bifc.

CHI LA VOLESSE RIVEDERE . Cioè Chi la volesie bene esaminare o ricercare , in che maniera questi tali possano fare fimili sieggi . Min.

SONO A SPECCHIO . Hanno debito . Traslato da coloro , che anno debito alle Decime , che fi pagano al Principe , i quali si dice Esiere a specebie , perche fono notati a un libro, che si chiama lo Sperchio: Qui dicendo: Sono a sperchio col rigattiere , da due colpi : uno , che coftoro , che fanno tante borie , non l' anno pagate : e l' altro , che questi Fratta sfoggiata quella , che eccede in loro sfoggi fono di robe ufate e vedute altrove, poiche l' ha prese dal Rigattiere, che vuol dire Uno, che vende masse, cie vecchie, ed abiti nsati. V. sopra Cant. III. St. 6. Min.

Cani. III. 88. f. Min.

19.11128. A. Thom metter dil poere
19.11128. A. Thom metter dil poere
19.11128. A. Thom metter dil poere
19.11128. A. Thom metter dil poere
19.11128. A. Thom metter dil poere
19.11128. A. Thom metter dil poere
19.11128. A. Thom metter
19.11128. A. Thom metter
19.1128. A

PERCH TO NON CASCHI NELLA PERO DE CINCUES DOLLI Quande little del dictorio in una digrefficine, e cum coma porta del consecución del pero de cincue pueda III Vacchi nel fuo liceciano, pariando III Vacchi nel fuo liceciano, pariando ministra ilano regimentos, e pol entrato in un altro, mos fivicados pos di trato in un altro, mos fivicados pos de percenta del consecución del percento in un altro, mos fivicados pos de variativa del percenta del percento in un aprilo per del percenta del se an aryles, il qual grafa non vaciera de eventarios in qual tempo più di quaquali procie vegabiamo, che il Vacchi ferre del cetto Turnara a bomba per diferio, come fa il nello Autore del diferio, come fa il nello Autore del pricente luogo I. A risolio, Satira 1.,

Ma perche j cinque foldi da pagarte . Tu che leggi, non ho, ritornar voglio La mia favola, donde ella fi parte .

BRACHE D' OR . Il nostro Poeta chiama il Garani Brache d' oro, per aver detto di sopra, che le Ninie gli averano messo un paio di calzoni di quoio d' oro: ed in ostre, per alludere al sopransome, che i giuocatori di minchia-Lilia. te anno posto al fante di danari, che Cavili, per ester dipinto colle brache tinte di ST. es, giallo, lo chiamano Brache d' oro. Sotto nella St. 16. il messimo Garani è chiamato Il cavalier di quoio. Bisc.

ARRENA in a value a space of the same of t

VA SU PER TROMBA. Va fu dirittàmente, fenza prindenza; perciocche per
l'angulia del luego è collocata come
in una gola di pozto o di cammino: se
va ad alto, come va l'acqua delle
trombe; quando fi cava da' pozzi o da
altre conferve. Bife.

A. IL MANCIA DA SIENA, Fai il brieen. Fai il nodrego. Il Mangia il con
a ciuna fittura di metallo afia prandena ciuna fittura di metallo afia prandetuolo del comune di qualla città i prandepagara dicono , che fia il fimiliarco di
pagara dicono , che fia il fimiliarco di
pagara dicono , che fia il fimiliarco
in miliarco di qualche natico Pudelli di
fimiliarco di qualche natico Pudelli
fimiliarco di qualche natico Pudelli
fimiliarco di qualche natico Pudelli
fimiliarco di qualche natico
para di Sirana, che
a di Sirana, che
di sirana di sirana
para di Sirana, che
con derifico e un fini prande di
regione di regione di prande di
regione d
regione di
regione di
regione di
regione di
regione di
regione d
regione d
regione d
regione d
regione d
regione d
regione d
regione d
regione d
regione d
regione d
regione d
regione d
regione

Un bell' umore, udendo chiamarfi il Magistrato d' una piccola vecchia città, Magnates C' potentes, diffe scherzando: Magnate, se potete. Salv. Il Berni nell' Orlando Innamorare, si-

bro II. Canto XXIV. St. 62. In una vaga descrizione di questo Mangia di Sirna; narrando, quando e' casco giù dalla sua torre, con queste parole:

Cois cadde una volta il Manzia a Siena. Il Manzia è quel cotal, che fuona l'ore, Che fopra una campana a duc man mena, Un nom di ferro armato e di valore; 634

6.VIII.

Fra Marian gli levò la catena, Che 'l tenea fermo, onde fece un romore Cadendo in piazza, che tal non su mai, E fece spiritare i battegai. Bile.

DISADATTO Contratio d'atto, defreo, agile, ecc. Uno, che duri gran faita a manegiarfi o muoverfi per la graveza, o oper altro accidente. Sciatro ancos e contrario di Atto: e fignifica Uno, che fa male o negligaremente quel the effa. Uno poco pulsio nelle fue faccende e nella

persona. Min.
PESA, CH' EGLI SPIOMBA. E' grave
quanto il piombo. Tesa afraisimo. Bitc.
COLLE NINFE A CORRER NON PUO
PORSI. Non può garegiare colle Ninfe a
toi piu corre. Intende, che le Ninfe al

ficuro lo supererebbono nel corso. Min.
v' g' un salla Da Osts! V' e cattivo o diffilie falire. L' Orso è un animale, che sebbene par gosto e disdateto, nondimono è assa dettro, e facilmente sale anche in luoghi inaccessibili s
donde noi abbiamo: Ester come l' Orso,
cióe gesto edire. Il Berni nel Capistol

al Fracastoro dice : Conviene ivi lasciar P usato corso.

E falir ju per mac certa fala.

\*\*E Palir ju per mac certa fala.

\*\*Deve avria resto itello goji dobroji odnosto na mpe o bala a jeno, chiama mpe o bala a jeno, chiama mpe o bala a jeno, chiama cità dell' ilota di Celatolia, e a un'altra dell' Epiro. Noi diciamo di teophi fimili certi, cipidi e, iesciccii : Noi ve' fimili certi, cipidi e, iesciccii : Noi ve' fimili certi, cipidi e, iesciccii : Noi ve' il Egiopie diffe Pradutar rape. Quella mortagna altifima nell' lodda j, tulla

quale su il primo Alessandro Magno a salire, su detta da Greci dopres, cioè Senza secelli, quasi montagna da non potersi ne anche da chi avetle l'ale sormontare. Min.

1. Alvernia, Aubergne, altramente Chramonte in Francia, e la Vernia în Toicana e moutea altislimo, detta nelle Scritture Terra Verna, cioé Averna, cioé des vice des vice vice des vice des vice des vice des vice des vices des vices des vices des vices des vices des vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de vices de

COME IL GAMBERO SI MUOVE . Cioè Va all'indietro . Nepam imitatur , disse Plauto . Min.

MANGANATO . Infranto . Mángano ( dal Greco unyyaver ) è una Macciona, colla quale fi diftendono e fi da il luftro a' panni e drappi , facendogli patfare a forza di rulli lotto un gravistimo pelo : e tal panno o drappo cosi passato si dice poi Manganate . E Mangano , come s'accenno fopra Cant. vi. St. 86. e una Macchina milicare , della quale i noftri ancichi fi ferrirrano per ifcagliar putre uelle ciera afediate : e con cita feagliavano anche nomini , che dicevano poi Manganati , cioe Sflagellati e pesti dalla percofia : e cosi fi potrebbe intendere di Paride ; ma perché foggiunge Pafiate per frettoio , che e un' altra Macebina . the ferve per firinger ulive , ec. e per mettere in piega i panni , fi vede , che in-tende di quel Mangano da panni . Min-Le macchine da scagliare pietre e nomini e altro , fi domandavano anco Briccole . V. il Vocabolacio . Bife.

17. N' un Dormentorio grande, ma diverso,
Ove ciascuna in proprio ha la sua cella,
Che sta, com' io dirò, per questo verso,
[Se non erra Turpin, che ne favella]
Una stanga a mezz' aria evvi a traverso,
Dov' ella tien le calze e la gonnella,
Il penzol delle sorbe e del trebbiano,
E quel che più le par di mano in mano:

18. Più

## RACQUISTATO.

- 18. Più giù da banda un tavolin si vede, Che su i trespoli sa la ninna nanna, E fa spalliera al muro, ove si vede Una stoia di giunchi e sottil canna: Evvi una madia zoppa da un piede, E il filatoio colla fua cifcranna: Non v' è letti, se non un per migliaio; Che tutte quante dormono al pagliaio .
- Paride guarda, e par che gliene goda; Che la gente alla buona e positiva Sempre gli piacque, e la commenda e loda. In questo mentre a un' altra porta arriva, E nel fentire un certo odor di broda, Che tutto lo conforta e lo ravviva, Entra di punta, perchè s' indovina, Che quella fia fenz' altro la cucina .
- Dal che sentitosi allegare i denti, Si pensa, che vi sien grand' apparecchi; Ma trova in ozio tutti gli strumenti, E i piatti ripuliti come specchi : Teglie e padelle, inutili ornamenti, Star' appiccate al muro per gli orecchi : Ed anche son per starvi più d' un poco, Perchè il gatto a dormir vede in ful fuoco .
- 21. Ond' egli offeso molto se ne tiene, Ch' una mentita per la gola tocca ; Ma quelle , che s' avveggon molto bene , Ch' egli ha l' arme di Siena impressa in bocca , Gli accennan, ch' ei vedrà se il corpo tiene ; Ed ei ghignando allor, più non balocca, E con esse ne va di compagnia. Per ultimo a veder la Galleria

mentorio delle Ninfe, e le loro mafferi-zie Arriva alla cucina, dove Paride le Ninfe lo quietano con dirgli, che

Descrive nelle presenti Ottave il dor-mentorio delle Ninfe, e le loro masseri-preparata cosa alcuna per mangiare; ma 27.12. Lilla

6.VIII.non mancherà da mangiare : ed iotanto 57.17. lo conducono a veder la galleria . v. l. Pei giù da banda , cç.

E sa spalliera al muro, ove si siede. Che quasi sutte dormano a pollaio. Perche senticosi allegare i denti.

DIVERSO . Differente o Diffimile agli altri Dermentori ; perche in questo le celle oon fon fatte di muraglia, ma fon tutte in una grande ftanta, diltinte e divise con stanghe, appiccate al palco ciondoloni attraverío a mezz aria , fopr'alle quali ponendo ciascuna le sue robe e panni , le fa servire per muro divisorio, e così vengono formate le celle . Si può anche dire , che la voce Diperfe avendo duc fignificati , il primo , che vuol dire Differente ( e questo fegue allorache è messo per contrapposto , co-me La tal cosa è diversa dalla tale ) il fecondo quando è posto assoluramente che vuol dire Strano o Stravagante : Il Poesa lo piglia in questo secondo fignificato, come lo piglio Dante, Inferno Canto VII.

Entramos giu per una via diverfia sec. Il Cavalenni, nelle fue Storie lib. XII. parizhndo di Cammillo, quando ditele (Campidoglio, dice. 1/kag ganefo al-le (birotla da condi diverfa formana. Ricordano Malefipini, Storie Fiorent. cap. 80. dice. 2. for il per l'i missão della Signaria, e de non era al loro, nodere , e fu di-

IL PENZOL DELLE SORRE E DEL TREBBIANO. Che così nimendiamo per Penzolo, vedemmo fopra Cant. vi. St. 50. Latino Penfili. Tribisimo è Specie d'ava bianca; ma qui è preso in generale per ogni forta d'uva, che s'appieca nelle fitanze per ferbare all' inverno. Min.

ς αφυλά τρώξιμος , Uva da mangiare . Trebiano , detto da Trebbj , che erano converíazioni e felte , dove fi ballava e flavafa allegramente , c veniva fuori iperbere il Trebiano , vino amabile , quale è quello particolarmente di Petiza .

& Sorba è frutta nota , che fi coglie

acerba, e poi fi matura appoco appoco, o appicata in mazzi per aria, o posta fulla apglia; onde e nato il proverbio: Col sempo e colla paglia fi maturano le forbe, che fignifica, che l' Operare adato fa meglio perfezionare le cest. Bife.

DI MANO IN MANO. Di tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in tempo in t

E fotto l' ombra delle facre penne

Governo il mondo Il di mano in mano. Ed è de etto figuramente, dal fin paífaggio una coli dalla mano d'uno nella
mano dell'altro, come leguiva nel giuoco, detto Lampddeformia, nel quale codi aveva il vanto, che porava una
fiaccola accefa correndo, e con bella e
accefa la configurava e chi aveva a correre dopo di lui. Diffe Lucrezio libri. Il.
Angeluma dia gente, alia minuantare,

Inque brevi Ipatio mutantur fecla ani-

Et quasi envirors vitai lampada tradunt, cice Succede l'uno nomo all'altro, l'uno novente all'altro, di mano in mano. Min. TRESPOLO. Dil Latino Tripus, odir, e un Tezzo, di legno o teopo, in cui foste tre manza, sopri alle quali pofando, fervo per sofatore travole e defibi, de 12-tini detto Trapez, opborus, quasi Mensam ferensi. Min.

17A LA, NINNA, NANNA. You fla from in terra, and imma, o per l'iocgualità delle vie mazze, o del fuolo, o per altre munezmento : e dicinuo For la mana anama de quel Dimosare, der fala delle sur l'antique de la compania del la mina anama de quel Dimosare, de la dice Ninasare, perche per lo più fogliono accompagnate tal ponco cou mon cantiena, che dice; Ninas anama il modanismo, il cincio Nania. V. fopta Canto, vij. St. 14, Ogefto Dimosare il dibumbili delle delle delle delle delle delle probabili delle per delle delle delle delle probabili delle per delle delle delle delle probabili delle per delle delle delle delle delle probabili delle per delle delle delle delle delle probabili delle delle delle delle delle delle delle delle delle probabili delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle probabili delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle d

Damoini. Pain.

SPALEIER. Quella Parte della ferriola, alla quale s'appoggiano le spalle sedende: e per Spalliere iocendiamo quel.

Tiante d'agramio d' altro, che flanmo appoggiato a' muni de' tiardini., come

s' è detro (opra Cant. vi. 8t. 51. Quello artificio di parare le mura colle piante, dicest da alcuni in Latino Gene repisrium. E qui intende quel Pararo di finole, fatte de gianchi o canne palesti, che formessa dalla panca, (opr' alla quale dice, che sedevano le Ninse, e serve per spalliera alla medefima panca. Min. 5700/A. E il Latino Stress, che con-

ferva appresso noi il suo signistato. Min. MADIA. DAI Latino Massire, il qual pure e Greco: ed e una Cassa adatta, giora a quattro passi, actoro 1818 quale signor a quattro passi, actoro 181 quale dice Zoppa da na prode, perche le macava o era rotto uno di questi piedi. Zoppa similmente da un piede era la tavoli della vecchierella Baucide li presso voi della vecchierella Baucide li presso voi della vecchierella Saucide la pressona di la fere la ratio puta del productione del pressona della pressiona della

mensam succinlla tremensque
Ponit anus; mensa sed erat pes tertius impar:
Testa parem secit. Min.
FILATOIO Strumento, col quale per

via d'una gran quoi a filla lana, canápa, ec. e fi fanno le funi . Min. CISGRANNA . Specie di feggiola, come accennammo fopra Cant. vl. St. 7. Min. DURMONO AL PAGLIATO . Cioè Dor-

mono in fulla pagita. Min.
Taglisio è quella Mafia di paglia in
coromi, fatta a empola, con moo fiile nel
mezzo, che fanno i contadimi full' dia: c.
quando anno cenato, nel mandar fuoriil cane a far guardia al podere, gli dicono: L'a' dormi al paglisio: e ciù qui

ha prico la fraic il nofico Ausore. Biff.

LA CENTE ALLA TUDONA E POSITIVA.

L'Omos fiberto, finarro, e finaza maleja.

L'Omos fiberto, finarro, e inmiso del fufio
e della bari. Latino, fine fine Co fallaciii, more maieram: ed L'umbi politivaintendiamo Luso, che mon la viggi sel para,

fiire, e che in ogni cofa fi tratta finaza

lafio. Min.

injio. Min.

zóspiot, Veftito politivo. zospila godd.

San Paolo a Timoteo, detto ivi in Lae
tino Habitus ornatus. Salv.

SENTITOSI ALBEGARE I DECTI. Vabl dire Sentitofi Himolare della gola e daldefiderio di mangiare; febbene dillegare i denti vuol dire Quando i denti , per aver C.VIIImaflicata qualtofa acida o agra , come il st. 8. limone , ec. : intormentifono , e fi fente nna certa difficultà nel maflicare ; ma ufandofi , come nel prefente luogo , vuol

dis Fenir voglis di mangiare. Niti.
TEGILIA. Specie di egame, fatts di
same, Haganis per di darra, freu per
same, Haganis per di darra, freu per
same, Haganis per di darra, freu per
to di venire di Greco ribina, la qual
voce tra l'altre cole fignica l'Agie
da para, e'l Taucciola O tepreto de
fammando, o vogliam dire di quel
da para, e'l Taucciola O tepreto de
fammando, o vogliam dire di quel
da para, e'l Taucciola O tepreto
fammando, a viccorre purtar via
finame. Ma dicendo modi Tegida j.
gli antichi in particolire, mi muovo a
finame Ma dicendo modi Tegida j.
gli antichi in particolire, mi muovo
a primemo Ma dicendo modi Tegida j.
gli antichi in particolire, gui muovo
a primemo Ma dicendo modi Tegida j.
gli antichi in particolire, di pradelle anno na calcio in cima il manlos
or per comoditi d'appicarla, le ferdelle anno na calcio in cima il manlos
orredi, del quali parti al Pocta, dil-

cendo:
Stanno appiccate al muro per gli orecchi.
Ovidio libro VIII. delle Metamorfofi:

Fagineus, dura clavo suspensus ab ansa.

Quello delle padelle fi dice propriamente Oxibis; ciedno per ordinario un cerclicetto a aperto da una parte, fatto del 'modefimo manico; o onde non può dirfi, ne anco-seello. Descho fi chiamaro propriamente que l'avi folle fecchi ne', quali fi pase il manico; perche avendo, no po' d' alaza (para l'ordo della medefima (écchia ; raifomiglia la figura degli orecati, i Rénazdo Bellinicoin se'

Sonetti i Ma wa perfeben vi porfe ben l'orecchio .
Dell' Ottibo delle ipadell V. il Panciatithi selta fin Cisalara, in lode della Padella e della Frittura, a 15. In queflo 
thogo it nostro-Antoro-ha prefo Orecchio 
genericamente per figinicare quella 
l'arte specifia gondo s' arfaccapaggh arnef della condo a. Bife-

TOCCA UNA MENTITA PER LA GOLA.

Dare una memira per la gola a uno , è
Quando fe gli due , el egli afferma il

C.VIII. falfo : ed è grandiffima ingiuria , e che ST. 11. muove a ira . E però il Poeta fche zan-do dice , che Paride fi adira per l' offefa , che riceve di quella mentita per la

gola , cioè di quel supposto , che vi solic roba per la gola , che fu falso. Min.
Mentita per la gola , cioè , che scommetterebbe la gola . Salv.

V. i libri di cavalleria, che trattano ex professo delle Mentite . Bife.

L' ARME DI SIENA IMPRESSA IN BOCCA . L' Arme di Siena e una Lupa : ed il Mal della Lupa e intelo comunemente per un' Infermità , che fa flare il paziente in continova fame ; onde quan-do vogliamo intendere : Il tale ba gran fame , diciamo : Egli ba il male della lupa : e più copertamente Ezli ba l' arme di Siena, e s'intende la Lupa, cioè la Fame. V. fopra Cant. III. St. 22. Min. VEDAA' SE IL CORPO TIENE. Coè Mangera e berà. Detto affai ufato dalla

gente di vil condizione . Latino Se in-

GHIGNANDO . Ridendo leggiermente Latino Subridere . Min.

Ancorche il Sorrifo fia diverfiffimo dal Cachinnus , che è Rifus effufus , come la fletfa voce moftra , wind momerate , Rifo , per dir cosi , Scarrucolato , cui elor-ta a fuggire il fuavissimo Oratore Ilocrate: e il Gligno fia un Sorrifo; pur tuttavia fia in piede l' etimologia, por-tata prima da Ottavio Ferrari nel libro

dottiffimo, intitolato Origines Lingue Italica, e poi da me rapportata nelle Anno-tazioni MSS. fopra il Pataffio di Ser Brunetto : la quale per avventura con troppo rigore su impugnara nello Aminta difeso; poiche l'etimologie, come le fimilirudini , non camminano fempre con quattro gambe . Chiamare , Latino Vocare , Accerfire , chi puo negare , che non fia dal Latino Clamare? Si bucina tra la gente, vale Si fufurra; e pure Buc-cinare, Latino vale Sonare la trombetta. E fimili altre molte fi troveranno , ove le parole derivate non s' accordano perfettamente coll' originarie . Salv. GALLERIA . Cosi in voce firaniera

chiamiamo alcune Stanze, piene e ador-nate di galanterie, e di cofe fingolari e maravigliofe: quali fiance da' Latini fon dette Pinachibeca , dal Grech mivat, che suona Tabula pilla , e bina , Luogo per riporre alcuna cosa . E per altro Galleria , voce militare , è Specie di fornfi-

cazione . Min-In quefta Galleria pone l' Autore al-

cune cole ffraviganti , per darle ad intendere alle perioce femplici : ed imita il Boccaccio ; che fece l' ifteffo nella Novella 10. della Giornata VI. Il Buonarruoti ancora nella Fiera Giornata L Arro III. Scena IV. narra alcune cofe d' una fimile Galleria : e lo ffetio fece Lorenzo Bellini nella Bucchereide pag-Yos. Bifc.

Di Maiolica nobil di Faenza Ivi le foglie fono e i frontespizi : Quivi fon quadri di gran confeguenza, Di Principi ritratti e di patrizi, Originali, fatti già in Fiorenza Da quel, che gli vendea fotto gli ufizi: Ed evvi dello stesso una fibilia, Ed una bella cittadina in villa .

23. Di cartapesta mensole e sgabelli Intorno intorno inalzan fopra al piano, Statue eccellenti di quei Praffitelli . Ch' a i fassi danno il moto in Settignano :

### RACQUISTATO.

Cedano i Buonarroti e i Donatelli A quel baffo r lievo di lor mano, Ch' a' Padri Scalzi pur si vede ancora Sull' arco della porta per di fuora .

- Sicche quest' opre, che non hanno pari, Quanto i suddetti quadri, ch' han del vago, Non si posson pagar mai con danari, Perchè son gioie, che non hanno pago. Uno fcaffale v' è di libri vari , Ch' eran la libreria di Simon Mago, Ch' abbellita di storie e di romanzi, Fu poi venduta lor dal Pocavanzi .
- Evvi un tomo fra gli altri scritto a penna, Ch' a me par bello , e piace fine fine , Ove fi legge in carta di cotenna Tradotte le librettine in sestine : E che Galeno, e il medico Avicenna · In musica mettean le medicine ; Però, se il corpo sempre a chi le piglia Gorgheggia e capta , non è meraviglia .

'L' Autore da principio a descrivere la Galleria delle Fate, e nazya la bellezza d'alcune pitture e flatue, pondifimili dal retto delle maferiale, per effer opra de' più feimuniti artefici i lebbene febrerazione gli falta lopra i più eccellenti macfiri. Oltre alle pitture y e anche mo fetfale formo di tiòri, del medefimo mo fetfale formo di tiòri, del medefimo valore e ftima , che fono le pitture e fculture .

v.l. Di maiolica fina di Faenza . Ivi fon quadri, ec. Con una bella cittadina in villa . Nell' arco d' una porta per di fuora. Fu lor venduta gia dal Pocavanzi. FRONTESPIZJ . V. fotto Capt. IX. St. 15. Min.

MAIOLICA NOBIL DI FARNZA , Specie di piatti ed altri vafellami di terra , la quale meglio, che in altri luoghi fi lavera oggi in Faenza : e quelta terra e detta Maidica dall' ifola di Maiorica o Maior: C.VIII. ca , dove gia fi fabbricava : e l' Ifola , ST. sa. che diciamo oggi Maiorea, già fi dice-va Maiolica, come fi vede in Giovanni va Massicca , come il vece il Giovanio Villani fipo iv. cap. 30. Negli anni di Criffo, 117, gli Pifani feciono una grande armata. di falce e nazi , ed andarono fipor all'ifala di Massicia E che in que-fla ifola fi fabbricaffero tali vafellami ; fi deduce, non folo dal nome, che ri-tengono di Maiolica, ma anche dal vetengono di Massitra , ma anche dal ve-derii nelle fabbriche antiche di Pila , è particolarmente nelle facciare delle chie-fe , murati di tali giatti, come per tre-feo e memorie delle vittorie avute da Pilani contro a Majorchini . Min. Maiorca e Minorca , Latino Balearides . Salv.

PATRIZI . Dal Latino Patricius . Oggi volgarmente Gentiluono ; ma qui per Patrizi intende Uomini illuftri . Bifc.

C-VIII. UNA BELLA CITTADINA IN VILLAT-SL-BE right in Ference no pinnor de spechi
pi, di donne fonermine, in abino da
villa ed activi de Sibile en Romayero,
compete ul pinnor fone no margori,
di constado, per villifano pretazo. Desrepitare di vendevano fonto le loger, vprimer di vendevano fonto le loger, ve pinnor di Vendevano fonto le loger, ve quello basgo fi-die; fane gli Uffici i
e quello basgo fi-die; fane gli Uffici i
e quello basgo fi-die; fane gli Uffici i
e quello basgo fi-die; fane gli Uffici i

DI CARTAPESTA MENSOLE E SCABEL-LI. Sgabelli, non quegli arnefi di legno da federe, ma altri fimili più ati e fenza fpalliera, fu'quali fi pofano, fiatue, bosti, vasi, e cofe fimili. Bis-

DI QUEI PRASSITELLI. Di quelli feule ori valoro i eccibili, come în Praiste le . Parla pero ironicamente e per detifione. Prafilireli detto poetelamente ; come . Assiballe . Etterre e fimili ; per la rima ; in vece di Prafilires . Assibale ; Etterre . Cosi i Latini raddoppiazono Ia Li na Religio, Religiona; a ; ciò conducendogli la legge del verfo. Min. CHE A' SASI DANSO II. MOTO, IN STITICNANO . Darti moto a' faffi, ed di moto a' faffi, del moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faffi, ed moto a' faff

di pierra , che paiono vive . Vergilio : .. vivos ducent de marmore vultus. In Settignano, borgo vicino a Firenze abitano molti scarpellini , i quali , seb-bene fabbricano poco altro che flipiti , feaglioni ed altre pietre , per uio di oriche di cafe , ec. talvolta lavorano anche delle figure , ma per lo più belle come le suddette pitture : e però il Poeta scherzando dice : Danno il moto a' saffi : e par che voglia dire Animano i fassi, fabbricando starue , che paiono vive ; ed intende , che Danno il moto a' fassi, cioè Gli muovono ed effraggono dalle cave, le quali fono in quei monti di Settignano ; luogo detto cosi , quafi Septimianum , podere o possessione della cafa Settimia , antica Romana , ficcome Petrognano, della Petronia, e altri molti luoghi dello Stato , che ritengono ancora il nome de' padroni , nobili cittadini dell' antica Roma . Min,

Le Satue di Dedalo ; ficcome fi legge in Platone ; dicevafi , che fi movedfero; e però le legavano : E quella favola credo che fotte finta dall'a manirazione , che impresiero negli animi , benche rozze ; perche erano le prime , che avesfero qualche grazia a onde le cose ingegenofe turono dette Dedaler : e la Terra ; Dedaler ; ingegnofa productirice di bei parti . Salvo.

A QUEL BASSO RILIEVO DI LOR MA-No , ec. Perchè si posta conoscere , di che qualità erano queste statue, porta l'esempio d'una figura, che e nell' architrave della porta della chiesa di San Paolo de Carmelitani Scalzi , che e una figura fatta di baffo rilievo , la quale rappresenta , o almeno dovrebbe rappresentare un San Paolo ; ma e lavorata cost maravigliofamente male , che s' è resa celeberrima per la sua stroppiataggine : ed e compagna delle flupende pitture del famoso Lombardo Zannino da Campugnano. Intendendo dunque il noftre Poeta di questa e d' altre figure , che le fono atrorno , fatte della medefima maniera , vuol dire , che le statue , che fi vedevano in quella Galleria, eran

Quella figura di San Paolo fopra la porta della chiefa de Carmelitani Scalzi, detta volgarmente San Paolino, è flata levata via, effendo flata tinnovata tutta quella chiefa fin dall' anno 1677-Eife.

Quanti, cutt nan rei; vaco. Cice Quanti dei devens, i quini piace ono più a coloro, che non s' inneciono di pitera i, quali fiono la muggiere parte. Cosimo Rodelli nel diriprere in concerni controlle dei pitera in controlle di pitera in controlle di pitera in controlle di pitera in controlle di pitera in premio a chi mreglio a tono giudicio di folie portato, concolle vagnita poci intelligenza del Ponecide in quel materia, i lo inganno culla varieri delle colore di pitera poci intelligenza del Ponecide in premio a chi varieri delle colore di pitera poci in colla varieri delle colore di pitera poci intelligenza del Ponecide in pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pitera di pit

NON HANNO PAGO. Non banno prez-20. E parlare ironico: e vuol dire Non banno prezze, cioè Non 1 apprezzano, Non si simano, Non vagien mila. Min. Min.

SIMON MAGO. Fu 4º autore e capo
de Simoniaci, effendo fiato il primo,
che tentaffe di comprare da San Piero i
beni facri e fipirituali, come fi legge negli Atti degli Apoftoli. E che coia fia
Mage V. [Opra Cant. 1, St. 20. Min.

Mago V. fopra Cant. I. St. 20. Min.

FOCAVANZI. Fu uo Libraio Fiorentino così detto, il quale nel tempo, che
l' Autore compole la prefente Opera, era
ridotto in povertà, e vendeva poc' altro, che leggende. Min.

CARTA DI COTENNA . Intende Cartapecera . Latino Membrana . Min. D' uno che facca negozio di fibri , diffe il Menzini nella Satira \$. Questo graftin dell' erudite quoia .

Salv.

LIBRETTINE - Quel Libretto , che infigna conoficre le figure dell' abbaco , e le prime reçole del medefino . Il Burchiello . Vedulo andar , ch' é par delle librettine . Cico E tanto magra , ficco , e fparus , th' é pare una figura d' abbaco . I tatini un macilente, etienuato e deforme nello fledio modo chiamavano Monogrammo . cico Delinardo fadamente , e fatevoi il fodo con Delinardo fadamente , e fatevoi il fodo.

r puro dintorno, finan carne o relevito, C. 1111. Min. ST. 29. La fantafia, venuta in capo del nostro

641

Poeta delle Librettime tradotte in sessione e simile a quella del Boccaccio nella Novella 10. Giornata v.; delle Piagge di monte Martllo in volgare: e ad una d' Alsonso de Pazzi contro al Varchi, che dice:

Varchi traduci la Maccheronea; effendo tutte invozioni firavagautifime, per far rimanere gl'ignoranti, o per deridere gli avveriari. Bift.

deridere gli avvertati Bife.

IN MUSICA METTERN LE MEDICINE .

Quando si dice semplicemente Medicina .

da noi s' intende quella Bravanda fosti .

da , the si beve , colla preparazione o dissolizione del torpo ., data prima ton altransi silvojo, e.c. Min.

tum fulopps (cc. 1816. E Mettere in musica , che fi dice ancora Mettere in ful linto, vuol dire Mandare in lungo sont 10fa . Aletimenti Mandare d'oggi in domani : II che praticatidofi con gl' infertii , non riece loro troppo grato ne utile . Bife.

"Goldmen A. Corplettion e termine munico, de Italio decto Périficar e de un Trille di vece firare celle gole, a justice na celle gole, a justice na cerco modo è fimile quel romore, che fa sel corpo il vento o al talla medicina: e di l'hora, siteradon-do di queflo romore, che fa il corpo, dice, che il pariene non pola fra di meso di non ecuara con i podela Gone di mone cuara con i podela Gone di mulica talli medicine: a Min.

26. Un ve n' è in rima, che la Sfinge è detto, Scelta d' enigmi, che non hanno uguali; Perch' ognuno è diffinto in un fonetto, Che il Poeta ha ripien tutto di fali; Perch' ei, che fa; che è Sale, ebbe concetto, Acciocche i versi fuoi fieno immortali, E i vermi dell' obblio non dien lor noia, Porgli fra fale e inchioftro in falamoia.

Fra questi libri delle Fate si trova anche la Singe, che è uoa scelta d' Indonostro Poeta si fa vinelli, distinti ciascuno in un sonetto, ma, che merit

opera d' Antonio Malatefti : la quale il C.VIII. nostro Poeta ( facendo di essa quella sii-57.16. ma , che merita ) non averebbe messa . . M m m m C-VIII. fra queste leggende, se il medesimo Ma-\$1.26. latelli oon l'avefic forzato a farlo, componendo egli medefimo la prefente Ottava, non alterata punto dal nostro Poeta . E perché tale opera contiene , come abbiamo detto , Indovinelli , il Malatefti le diede il nome di Sfinge, che fu un mostro appresso a Tebe , figliuolo (secondo Igino) del gigante Tisone e di Echidna , che fignifica Vipera , e fratel carnale , secondo il medefimo , della spaventosa Gorgone, del Can Cerbero, del Serpente di più teste, chiamato Idra, e di più altri mostri e animalacci : il qual mostro dimorava in un monte contiguo a Tebe, fopr' ad uno fcoglio vi-cino alla ltrada: ed a chiunque paffava proponeva un dubbio ( che i Greci dicono iviyua , i Latini Grupbus , pure dal Greco , e noi Indovinello , come s'è detto fopra Cant. vi. St. 34.) e fe quel tale non lo scioglieva, il mostro improvvilamente lo pigliava, e l' uccideva . Accadde , che Edipo , figliuolo di Laio Re di Tebe , su quivi mandato , ed il mottro gli propole: Qual' ra quell' animale, the da principio andeva con quattro piedi, poi con due, ed in ul-timo con tre : Edipo rispole, questo effer l' uomo , che da bambino va carponi colle mani e co piedi , e cosi con quattro piedi : poi ritto in su due pie-di : ed in vecchiaia con tre , perche va col baftone : e coo tal foluzione vinfe il mostro, che percio fi mori v.l. Perche oznano è diftefo in un fonetto.

Accio i fusi versi bastino immortali.

Resco I fusi versi bastino immortali.

RIPIENO DI SALI . Ripieno di belli ed

arguti penfieri. I Latini ancora chiamavano Sali l' Arguzie, trovandofi nell' Arte Poetica d' Orazio v. 270. At nostri pravvi Plautina C' numeros C'

Laudavere sales : Giutto Lipsio , nell' Antiche Lezioni , Dicit se amare clegantes Plauti sales . Lu-

Non foliti lufere fales . Terenzio nell' Eunuco :

Qui babet falem , qui in te eff , ioteode Scienza , Sapere . Ma qui l' Autore , fcherzando coll' equivoco del fale , dice , che il Malateiti , il quale fa che cosa è il sale, e che effetti partori-sca (perché egli era guardano de ma-gazzini del Sale di Firenze) ha messo de' fali ne' fuoi fonetti , per far loro una falamoia coll' inchioftro, affinche i fuoi versi si contervino, e si ditendano da" tarli della dimenticanza ; fapendo , che il fale cooferva e d'fende dalle putredini : e le composizioni si conservano da' vermi dell' obblio con feriverle : e questo si sa coll' inchiostro, e pero lo chiama Salamois . I Litini dicono la Salamoia, Muria, del che ooi componghiamo la voce Salamoia, quafi Salis muria. L'Inchioftre da Monfignor Ciampoli fu chiamato , dal cnofervare le memorie, e i nomi degli uomini, Balfa-mo della fama. Min. Si potrebbe ristampare la Sfinge del

Si potrebbe ristampare la Sfinge del Malatesti, divenuta rara al pretente, facendovi ancora una buona aggiunta di Sonetti inediti, de' quali io ne ho gran parte ne' sniei MSS. Bist.

Carried Sales

27. Altri Poemi poi vi fono ancora,
Ed hanno caparrato alla Condotta
Grillo, il Giambarda, a Joplito, e Dianora
I fette Dormienti, c Donna Ifotta,
E un certo MALMANTIL, che 3' e' va fuora,
Ecco fubito bell' e meffe in rotta
Le Dee col Bambi, che l' ha chieflo e vuole
Fare all' acciughe tante camicioude.

C. VIII. Narra, che molt' altri Poemi iono in 87.17. detto feaffale, e mette tutte leggende e nicciuole e pe' fanciulli . Fra quelle leg-

gende dice , ehe sarà ancora la presente fua Opera

v.l. Et anno incaparrato, ec

CAPARRATO . Data la caparra , cioè Dato danari innanzi , per fermare una mercanzia per conto proprio. Voce for-mata, dice il Ferrari, da Cape arrham. Qui vuol dire , che anno chiefto il MALMANTIEE : Gli antichi differo Innarrare , da Arra , Caparra . Min.

ALLA CONDOTTA . Così è chiamata a Firenze una strada , nella quale anno le botteghe i libral e alcuni stampatori : ed e cosi appellata , perche nelta mede-fima firada anno i magazzini coloro , che tengono i muli per la condotta delle mercanzie a Roma, a Bologna, ed altrove - Min-

Questa contrada è altrimenti nominata il Garbo , di cui fi è parlato altrove .

MESSE IN ROTTA LE DEE COL BAM-BI . Il Bambi era uno , che vendeva lalami , formaggio , ee. che noi chiamia-mo Pizzicagnoli . Dice , che le Ninfe fooo per appiccar lite con detto Bambi . erche esso impedira, che elle non abbiano il Poema di MALMANTILE, volendolo egli per Farne alle accingbe tante camiciuole , cioè per Involtar falumi . Ed in fustanza vuel dire . che la presente

fua Opera sarà buona, per vendere a pe-c. vittfo per carea al pizzicagnolo; che cosi \$1,27. diciamo, per esprimere che un libro non abbia in le di buono altro , che la carta . E qui sebbene il Pocta dice questo per sua umilta e modeftia , non estendo la sua Opera da vendersi a peso per carta; tutravia non fapendo, che la mia enna doveva farle meritare tal fine , tece buon pronostico , e non dubito , che avera dato nel fegno . Il Lalli nella fua Franceide Cant. IV. St. a1. fi fervi di questa medesima frase a

E to cartacce for fervono al fine Per awvelger l'accumple e le sonine . Min.

E il Firenzuola nelle Rime pag. \$1. Grande allegrez za, che n' banno icarrocci,

Messer Vincenzio Guai , Di queste faginolate , che tu fai ! E più fotto :

Felici carte , da far de cartocci ! Ma prima di tutti uso questa maniera Marziale , Epigramma II. del libro III. cosi parlando al medefimo fuo libro :

Cuins vis fieri , libelle , munus ? Fessina tibi vindicem parare , "Ne nigram tito raptus in culinam Cordyllas madida tegas papyro , Vel turis piperifque fis encullus

- Evvi anch' un libro di segreti, il quale Giova a chi legge, e infegna di bei tratti, E infra gli altri a far, che le cicale Cantin, senza che'l corpo se le gratti : E a far , che i tordi magri , coll' occhiale Guardandogli, divengan tanto fatti: Descrive poi moltissimi rimedi: Per chi patisce de' calli de' piedi .
- S' io vi narraffi tutto il continente . Costui, diresti, ha i lucidi intervalli : Pur vo' contarven' una folamente, Ch' è vera, nè crediate ch' io sfarfalli : Racconta d' una tal parturiente, Che una carrozza fece a fei cavalli :

E ch' una voglia fu, che avea avuta, Ed io lo crederò senza disputa.

- 30. Perchè la donna , come altera e vana , Sopr' agli sfoggi ognor penfa e vaneggia : E bench' ell' abbia un ceffo di befana , Pompofa e ricca vuol che ognun la veggia ; Perciò colci cibbe la voglia fitzna Della grandezza dell' aver la treggia ; Ancorchè trutte , perchè il cervel gira , Le girelle vorrian ; che l'Sangue tira .
- 31. Ma bafti circa i libri quanto ho detto;
  Perchi io, che negli fludi non m' imbroglio,
  E questi mai ne altri non ho letto,
  Che forfe i fatti lor faper non voglio;
  A qualche error non voglio far foggetto,
  Che pur troppi n' ho fatti forr al foglio:
  E poi perche fon tanti e tanti i tomu,
  Che ne anco fo dir d'un terzo i nomi,

C.VII. Termina il racconto de' libri , che 57:28. (ono nello fcaffale; e narrando un favolofo iperbolico parto , fa una leggieri fatira contro al luffo delle donne . v.l. Guardandegli , divennir tanto fatti .

Guardandogli , diventin tanto fatti . S' io vi contassi , ec. Pomposa e bella vuol ch' ognun la

rugija, Duffi, ete gwill arkel ta vogish rana. Ne maen fapris dir di na rez si smi. Al maen fapris dir di na rez si smi. Al maen fapris dir di na rez si smi. Al tropa, scien mel ti cottom, o cone fi dice a panti di lana, he e derivas fond lacto dell' Ecclefiditio Status, o cone fi dice a panti di lana, he e defivias fond lana maetam. E votol dice, che fi smi. Al tropa di cone fina maetam. E votol dice, che fi smi. Al tropa di cone fina di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di cone di con

una cofa materiale, ce gli figuriamo come un abifio di luce o di tenebre : Bife.

Bift.

10 SFARFALLI . Io agginngd al vero .

10 m. avvantaggi nel racconto . Dalla
Farfalla , che gira e s' avvolge or qua
or la , è deuto Sfarfallare . Min.

E detro propriamente dal Baco da feta, che dopo aver terminato il fuo Boszolo , pafati alcuni giorni lo trafora i ed cice fuori cangiato in Farfalla: e quefto fatto fi dice comunemente Sigpiliare: il poi traslata oa fagnificarte fabbe e fandonie, e cioe coci diversificatio di un verno e della cui traformazione con leggiadra maniera diffe Dante nel Canto: Acel Pragratorio :

Non v' accorgete voi , che noi fiam vermi ; Nati a formar l' angelica farfalla : Che vola alla Giuffizia fenza feher-

mi? Bifc.

UNA CARROZZA FECE A SEI CAVALL1 . Se vuoi vedere un catalogo di parti
ftra-

Aravaganti , leggi il capitolo primo della Scuola del Criftiano d' Antonio Mafini da Bologna , dove tra l' altre cofe racconta , che Alcipe partori un elefan-

UNA VOGLIA FU . Che cofa fia Foelis in questo proposito . V. sopra Cant.

II. St. 42. Min.

ALTIERA E VANA . Altiero , fi può dire finonimo di Sucerbo , pigliandofi spesso l' uno per l'altro ; sebbene Altiero fi dice Colui , che per grandezza d' animo non riguarda e non applica a coa animo non riguarda e moi appicta a co-fe vili , anzi dimoftra verso di quelle una certa schiszza generosa e senza vizio i e Superbo si dice Colui , che per vizio e per capriccio spropositato disprezza tutti , e tutte le cose indisferentemente, e senza distinzione alcuna. Qui, dicendo Alte-ra, intende Piena di presunzione di se Refis , che è lo fteffo , che Superbo : e Vana , Dedita alle vanita , o Vanagloriofa , Boriofa . 11 Petrarça diftingue quefte due voci , dicendo nella Canzone xxII.

Che in vifta vada altiera e difdegnesa,

Non superba e ritrosa . Min. BEFANA . Significa: Donna malfatta ; perche Befans diciamo un Fantoccio fatto di cenci , che fi fuole da alcuni metre-re alle finestre il giorno dell' Epifania , il quale da Epifania e detto corrottamente Il giorno di Besana . V. sotto Cant. 1X. St. t. Min.

TREGGIA . Intende Carrozza . Schbe-

Franzese La tipbaine , da ftopavea .

ne Treggia è un Veicolo ruflico fenza ruo- C.VIII. te , per ufo di portar paglid , legne , ec. fa- 57.31. cendolo tirare strasciconi da' buoi . Servio, fopra quel verso di Vergilio t. Georg.

Tribulaque , trabeaque , O iniquo pondice cosi : Traba , genus vebiculi , diclum

a trabendo ; nam non babet rutas : ed è la noftra Treeria . Min. La voce Treggia per Carrozza è della

lingua Gerga o Furbesca . Nel Rifila-mento misurato in lode del Taffio e del Chiarire, citato di fopra alla pag. 2. e altrove , fi legge Il parar con fei burchi in una treggia ,

L' andere in carrozza a fei cavalli. Le nostre maichere da Beco, cioè da contadino, i Caleifi chiamano Treggino-li, quasi Piccola Treggia, cioè Carrez-

zimo ; chianiando parimente la Treggia Carrozza . Bifc. IL SANGUE TIRA . L' inclinazione o Genio le spinge , le forza . Intende , che Le girelle , che le donne anno in testa , avendo fimpatia coll' altre girelle , fanno

defederare alle donne quelle della carrozza . Min. NON M' IMEROGLIO NEGLI STUDJ . Cine Non attendo agli fludj , Non bo che

fart con loro , Non m' impaccio di findiare . Min. FUR TROPPI Nº NO . FATTI SUL FO-

GLIO . Per modeftia intende : Pur troppi fono gli errori , che bo fatti nel comporre la presente Storia . Min.

Però seguiam con Paride le Dee A veder cose belie e stravaganti : E prima troverem di gran miscee, Corpi di mummie, ed offa di giganti : Essere in corpo a un pesce due galee, Impietrite con tutt' i naviganti , Legni, li quali esse han per tradizione Che fur fatti del giuggiol di Nerone .

33. Chiuse in un vaso poi vedrem le gotte , Ch' ebbe quel vecchio chioccia di Sileno:

E l'afta, che fu, dicon, di Nembrotte, Con che volle infilzar l'Arcobaleno; Benchè fi creda più di Don Chifciotte: E veramente non può far di meno; Perchè in vetta, nel mezzo della lama, V'è fcritto Dulcinea, ch' era fua Dama.

- 34. Pende dal palco un fecco gran ferpente,
  Che quan in doccodrillo s' afomiglia:
  E dicon, che la coda folamente
  Per la lunghezza arriva a cinque miglia;
  Ma quel, che più curiofo di niente
  E' certo, è una grandifima conchiglia,
  Ove fra minuta alga e poca rena
  Sta congelato un iuvo di Balena.
- 35. Evvi un mantice, il qual per via d'ingegni
  Soffiando fa girare uno firumento
  D'un arcolaio a ventiquattro legni;
  Invenzion movo a d'orivolo a vento;
  Perch'o qui flecca ha i fuoi numeri e legni;
  Che mofiran l'oré, e' quarti, e ogni momento:
  Chi vi dipana, fa quant'e l'avora,
  Ch' a li fin d'ogni gomitol foona l'ora.

Lafelato il racconto de' libri , torna C.VIII. l' Autore a narrar le cofe maravigliofe ST.32 e fingolari , che fono in quefta galleria. E perche in tali gallerie fi proccura da chi le fa , di riporvi cofe tiravignati,

chi te fi, di riprovi coti fravagani e ca ninciglie raggardevoli ; e molte da difi en hogono per accrediare il ilono gi e per il indirio Puera mener harbe go, e per il indirio Puera mener harbe me fono due galei impierire in corpo a un pefec , e favolori e, come un vafo pieno di gotte ; ec. Ved. Luciano nelpieno di gotte ; ec. Ved. Luciano neluomini in corpo a unu balema vi e Bindo, ove deficive il vafo di Bandora ; con le qual erano tutti i malori , e unti maliani ... di quali cili ban per traditio di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la contra di la con

Sta congelato un novo di firena .

MISCEE. Intendiamo Bazzerole, Mafferizinole ed Arnesi vecchi di poto prezzo., che abbiano del curroso. Mesenzin di bagattelle e di currosita varie. Min. MOMMEZ. V. topra Cant. VI. St. 52.

Min. Otto (1) NERONE. Abbinno un outer deuts, che et a Nersa in più in oddre deuts, che et a Nersa in più in deuts, che et a Nersa in più in deuts, che et a serie dei deuts de deuts de l'arte espa de l'arte espa de l'arte espa de Nevela legardate. Il Daved in l'arte policie l'arte possible del min pepiero. Il di un containo chiamato Nevi il quae le lara topa un gieggiolo, ofercaped attud i, che motravino in calt su un el lara topa della del

tendendo: Noi 1º avevamo ben veduto . E del legname di questo giuggiolo dice, che eran fatte le due gilce , impietrite in corpo al pesce . Miss

VECCHIO CHIOCCIA . Verebio malandato . D' uno , che fia alquanto infermo , dichiamo (biocciare , dalla Chuccia, Gallina vecchia e spelata, che cova i pulcini , come il malato cova il letto. E l'Autore chiama Sileno, vecchio chiocria , gerche Sileno , pedante ed aio d. Bacco . fi faceva portare fopra a un afino , quafi che fosse mezzo infermo : ed i Gentili dicevano , che egli fi trattava in quefta forma , perche enendo egli il maeftro di Bicco , il quale e numerato fra gli Dei poltroni , ed amici delle comodità e del

pointere, era giusto, che tolle un momo di tust' i fuoi comodi. Miss.

VOLLE INFILZAR L' ARCOBALENO.

Volle infilzar l' Arco celeste, che i Latini chiamavano lride, e la dicevano, infieme co' Greci , Ambasciatrice degli Dei .

Vergilio Eneide 5. Irin de cælo misis Saturnia Iuno . Ed il noftro Poeta dice: s che Nembratte volle infilzar l' Arcobalene , perche egli fu quello , che pazamente fi penso di voler guerreggiar col cieto , ed a tale effetto fabbrico la famoja Torre di Babel , cioè della confusione . Min

DON CHISCIOTTE . Che in noffra linua vorrebbe dire Don Stituele , o cofa fimile. Fu un eittadino della Mancia, il quale avendo terti molti libri di cavelleria , cioc Amadis di Gaula , Palmerino d' Oliva , ec. s' imhriaco ed invaghi del mestiero di eavaliere errante di tal maniera, che fi metfe ad imitare le actoni di detti cavalleri : e facendofi armare con quelle eirimonie, che eran folitil fare quei cavalieri , andd anch' egli a eerear l'avventure , come graziofamen-te racconta Don Michel Cervantes mel fuo Don Chifciotte , il quale fu molto bene eradotto in nostro volgare de Lorenzo Franciofini da Castel Fiorentino, affai benemerito della lingua Spagngola : l' aggiunta o fecondo libro del qual rac-

conto vogliono , che fia flato composto C.VIII. da Catlo V. Imperatore . E perche i ea- sr.33. valieri erranti non erano ftimati veri cavaliert , fe non avevano l' innamorata : pero quelto Don Chitciotte fi finte ancor egli la iua , che fu Dulcinea del Tobofo ; e da questa Duiciaca il nostro Poeta prova sche zotamente , che questa Atta foise piuttosto di Don Chisciotte, perchè nella lama, che era in eima alla detta afta , v' era feritto Duleines : ed intende , che quello ferro eta dolce , cioè di cattiva tempera . Min.

UN GRAN SERPENTE . Quefta iperbole de! Serpente é posta qui ad imitazione, o per dir meglio , in derifione di coloro , che scrivono le ftorie d' Etiopia , che d'cono efict vi tali ferpenti, che in-goiano un cervio o un bue intero per volta, e fono di lunghezza di più di trenta piedi . E che M. Attillo Regulo . nella prima guerra contto a' Cartagine-, ne accidelle une in Affrica prello al fiume Bagadra , che era lungo 120. pie--Min-

Nel libro della Scuola del Criftiano, citato di fopra troverai cofe ftravaganconfermate per le più coll' autorità di diversi Scrittori , Bift.

MANTICE Si dice, anche Mantaco .

MANTICE . 3 dicc anche maniau . V. logia Cant. L Se. 55. Min.

Il Secchetti nella Novella 225. che è cur offilma ; ula Mantaco e Mantacir o e inoltre ; il verbo Mantacar ; per Soffice col mantici . Bi dice volgarmente. ge Soffippe quello , she ferve nelle cucine , per accendere il suoco . Bisc. - ARCOLAIO . Stramento , fatto di can-

ne rifefue i o stecche di legno , sopra il quale s' adatta la matafia per comodica di dipanarla o incannarla, come s' è detto ispra Cant. v. St. 9. Min. CHI HI DIPANA - Dipanare e Raccorre

il file, formandone una palla, per comodità di metterlo in opera : e tal palla f diee Gomitolo , dal Latino Glomerare', e Glomas, 'che e il Gonerolo, che a Roma ancora fi dice Glomero. Min.

36. Una Sfera belliffima fi vede ,

Ch' è sopr' a un ben tornito piedistallo,

Che per giustezza tutte l' altre eccede , O sien satre di legno o di metallo : Vada pure , e sotterrisi Archimede Con quella sua , ch' ei sece di cristallo , Ch' e' bisogna guardarla , e si starsi addietro , Per timor di non romper qualche vetro .

- 37. Che questa, che con ogni diligenza
  Di purgate vesciche su commessa,
  Se per disgrazia o per inavvertenza
  Perquote o cade, ell'è sempre la stessa.
  Es s' l'cristalo ha in se la trasparenza,
  La vescica al diasano s' appressa.
  Ed è un corpo, che giammai non varia:
  E quel si cangia ognor secondo l'aria.
- 38. Se in Grecia fatta fu la criflallina, E questa di veliciche vien da Troia, Che a Fielol fu portata a Cattlina La notte, ch' ei fuggl verso Pissoia; Ch' ei onn giunse n'e anco alla mattina, Che 'l poveraccio vi tirò le quoia, Sicchè due capitan sue camerate La prefero, e la diedeto alle Fate.
- 39. Mentre s' ammira così bel lavoro,
  E vi fi fanno fu cento argomenti,
  Paride guarda, e vede una di loro
  Cavarfi un occhio, la parrucca, e i denti,
  E dargli a un' altra, perchè in tutto il coro
  Delle Naiadi, ch' ivi lon prefenti,
  O fiora (che pur anche lon parecchi)
  Han fol quei denti, un occhio, e due cernecchi.
- 40. Perocch' elle son cieche e vecchie tutte, E loro i denti son di bocca usciti; Ma non per questo ell' appariscon brutte, Ch' ell' hanno volti belli e coloriti:

E se mangiar non posson carne e frutte, Elle s' aiutan con de' panbolliti, Perchè quei denti, come l'ochio, e i ricci Non hanno più virtù, ch' e' son possicci.

- 41. Gli portan per bellezza folamente
  Una per volta, acciocchè per la via,
  S' ell' ha ir fuora a vulta della gente,
  Afconda ogni diferto e mafcalcia;
  Ma il tenergli, la legge non confente,
  Se non un' ora, e poi a quella via
  A riportargli a cafa vien coffretta,
  Acciocch' un' altra dopo fe gli metta.
- 42. Così per offervar le lor vicende,
  Quelta, ch' io dico, fe gli cava adelfo,
  Gha ritornata dalle lute faccende,
  Perch' il portargli più non l' è permefio;
  Ond' a quell' aitra gli confegna e rende,
  Cedendo ogni ragione e ogni regrefio,
  Perchè in quell' ora a ornarfi ad elfa tocca.
  La fronte e il capo, e riferrar la bocca.

Descrive una Sfera , fatta di vesciche di porco : e mostra , che fia molto migliore di quella di criftallo, che fece Archimede Siracuíano , perché é più sta-bile , e più ficura . Mentreché Paride stava mirando e discorrendo sopra il bel lavoro della Sfera di vesciche , una delle Ninfe fi cavo la parrucca , un ocaltra , perche cosi è l' ordine fra loro . Qui pare , che alluda alle Lamie , donne , o larve , per dir meglio , che con carezze allerratrici erano itimate da' fuperfliziofi Gentili mangiarfi i bambini , le quali fra tutte tre avevano un occhio folo, e quello ufavano a vicenda, or questa or quella, secondoche descrive Angelo Poliziano, libro 111. tit. Lamia, the dice : Lamia babent oculos exemptiles , boc eft ques sibi exemunt detrabuntque cum libuit , rurfumque cum libuit refuman etym ellipure alle over niem den extili him unenter operatorilori, operatorilori, tili ma ditter reposuat, quine regem, fitce a secrete comma fam illem dependalem e Criminan, ere. Sel lamis ber, illem e commandam illem den ber, illem e commandam illem des ellem signi, vagetur per fice, per plates, ere, donum vers cum revent in igh flatim limite dimi ille ille selle, destroye in land i ille finape doni cate, fern unater. A Perché fir nong justo com i verre,

Che'l portractio m' lafirò le quasa .

Le préfero , e pa dichero alle Fate .

PIEDISTALLO . È quella Tierra , che 'patra al dada , fogra il quale pofe la ce-lanna : e qui è preto per tutta la bafe , che regge quelta fua Stera , come è prefo commemente. Min .

VADA PUER , E SOTTERRISI ARCHIMEDE . È ofimata la galea d' ArchimeNo no n

CVIII de . Quand' uno fa un' operazione me-57,38 glio d'u altro, diciamo al inperato : Tu si pna ire a riporre o a fasterara; intendendo : Ta bai pradas turto il credito o la flima, che è quella, fenza la quale uno e tra gli uomini come morto; facche vuol dire, che Non fi dee più far tana Hima della fire. d' Archeme-

far tanta titma della Sfera d' Archmede, fatta di criftatto, perché questa, fatsa di vesciche, t' ba superata. Min.
PER TIMOR DI NON ROMPER QUAL-

CHE VETRO . E' notab le la varia lezione di Finaro , che dice :

Trule fi romer guille, come il verre; preche è piu bizzara e più li prinos 1 uindo noi fimili maniere ( di fare cios appaire mi altra cola quella fieldi 4, che quella (, che gia avvano detta , ficcome i rrillalle e il verre) per inganante coloro, che non atcoltanu con cutta l'attenione e, che non fi ciordano delle entino della coloro della biene della biene della biene della biene della biene della biene della biene della biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di contra di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di biene di

DA TROIA. Non dalla città di Troia, come pare che voglia dire, ma dalla Troia, e femmina del porco, delle cui veleciche era formata queda sfera. Minn-VI TIRO LE QUOIA. Vi mori. V. lopra Cant. IV. St. 20. Qui tocca la co-

pra Cart. IV. St. 20. Qui tocca la conune opinione, che Catilina famolo capo di congiura, descritto da Saluftio, moriffe a Piffoia. Min. Di ciò parla Giovanni Villani nel

E VI SI FANNO SU CENTO ARGO-

MENTI. Cioc Si diferre afiai fopra quefia sfra. Min.
PARRUCCA. Voce firaniera fatta nofirale, e vuol dire Zazzera of Chioma fina, che diciamo Zazzera opficira, dal Franzele Perrugue, Chioma. Postrobe forte dirfi in Latino Capillamenium.

Min.
CHRNECCHI . Capelli , pendenti alla tefla . Qui intende quella Parrucca o Capelli pellicci ; febbene Cernecchi fi dicooo.

quei foll Capelli , che pradoso delle tenspie agli orecció , con altro nome detti Fisteragos ; che i Larai , fecondo i Poliziano nel luogo forpraciano , devano Ciationos : e noi diciamo Ciationi quei Ciosodal di pelo ; che Jiamo avere i capretti e i becchi fatto la gola , i quali anno qualche finditudine con questi capelli ; che ooi chamiamo Ceracchi.

Cernecchio, è Piccola ciocca de capelli, feperata del rei cante della capelliera . Viene da Cernere e Cernire, che fignifica Separare o Diffinmere . Latino Cernere : e Ser Brunetto Latini nel Patallio, cap. 3. dille Cernecchiare :

Riveta, ibnfa, rabbufa, cernecebia. Lu voce Fraccapie non ho trovato, che fa flata udata dagli antichi, e non l'ho lent ta praticare ne anco da' mi derni. L'ifletto dico di Cratiano per Ciuddio di peti fotto il mano delle capre. Bisc.

PANBOLLITO., Pappa, fatta di pane,

nescalco, De re outerinaria. Min. A QUELLA VIA. O Da quella via. Subito. Senza metter tempo in mezzo. Latino Extemplo, E vestigio. Sebbene fi potrebbe intendere ancora per la quella maniera, la quella gusta, come è inte-

fo lopra Cant. vii. St. 84. Min. CEDE OGNI REGRESSO. Cede ogni az lore, ogni autorita. V. lopra Cant. Vii-St. 104. Min.

RISERRAR LA BOCCA. Intende Rimettere i denti. Borta iferrata fi dice de Uno, che abbia meno i denti dinanza; dal ferrare le befie , e rimetter toro i chiodi a' piedi , quando fono sterrate a Mina.

# 43. Piena di cibi intanto una credenza Vien pari pari aperta fpalancara:

## RACQUISTATO.

E fatta da vicin la riverenza
Parole pronunziò di questa data:
Cavalier, se tu vuoi sar penitenza,
E in parte a noi piacere e cola grata,
Ho munizion da caricar la canna,
E poi da bere un vino, csi è una manna:

- 44. Credilo a me, ch' egli è del gloriolo;
  Però quà dentro, via diffendi il braccio,
  Che troverai del buono e del guftolo,
  Se tu volefile ben del caftagnaccio.
  Paride fece un po' del vergognofo;
  Ma nel veder le bombole nel ghiaccio,
  Mandò preflo da banda la vergogna,
  E fece come i cicetii da Bologna.
- 45. Levatagli poi via la calamita
  Di quel buon vino, e maffime del bianco;
  Gii fataron le Dec tutta la vita;
  Dalla baletta influer del·lato manco;
  Sicchè in quanto ad aver taglio o ferita
  In altra parte era fieuro e franco;
  Poi dangli un brando colla fua cintura;
  E del trattarlo l'intavolatura;

"Menere flavaso gazdando is fudiere galanterie, comprave una credenta aperta, piena di raba da mangiare e da
ber e, el inviso Paride a loddistrifi.

Egli dopo aver farro atquanto - lo fehizsinofa, mangio e bevve. Terminato II
mangiare, ile Ninfe lo fitarono, rendende per la beleria muestia. Qui il
Poeta imizi l' Autore, che favolaggia
Orlando imperetribile in attat la periona, eccettoche nelle piante de' piedi.

CERDENZA C. Con chiamismo un Afri-

CREDENZA. Con chiamiamo un Armadio, entre al quale fi ripongone e confervam gli arnefi ed avanzi della menfa : il quale armadio fi dice ancora Credenziera, perche quei bicchieri, vafi, e bacili d'argento, ec. che fi mettono alle tavole de' Grandi, per fervi-c.vIII.

20 o per apparato della menia, fendo 57-43cosi imbandisi turti informe, fi dicono
Credenza: c questi fi ripongono poi, o
almeno fi dovriano ripore in detto armadio i che però lo chiamiamo ancora
Credenza: Latino Abessis. Min.

SPALANCATA. Mijato aperta. V. fopra Cant. v. Sz. 32. Palanca o Talancate dicismo la Chindrada o Ripare, plantar pati a un finme, donde Spalancao vuol dire Senza palanca, e per conieguenza Tesalmente aperto, e fenza verun titerne o imodimunte. Mio.

run ritezno o impedimento. Min.

Palanca e folamente il Palo divijo per
lo lungo, che attrimenti fi dice Steccone, e del quale fi fa il Palaneato. Bife.

PAROLE PRONUNZIO DI CUESTA DiNunu 2

C VIII. TA. Difse parole fimili a quefte o di que-\$1.44. so tenore. Dalla Data, la quale fi attende moltissimo nel giuccò delle carre, per esempio, delle minchiate; onde fi

dice : Ha fatta una buona o una cattiva data . Min.

SE TU VOOI FAR PENTIENZA. Se ra rooi mangiare. Termine ultao per umita, nell' invitare uno a definare o a cenare con noi ; quasi diciamo. Fraira di diginare, perche la mellra menfa è pecera e (carfa di cibi. Si dice ancora er carità, come s'è visto sopra Cant. v. St. 68. Min.

HO MUNIZIONE DA CARICAR LA CAN-NA . Ho roba da mangiare e da bere , per caricare la canna della gola , e non quella dell' archibulo . Min.

UN VIS, cult d'EXA MANNA . Propinfillion . Act tent de l'agge foile la manna , che mando Dio nel deferro al le manna , che mando Dio nel deferro al monte de l'acceptation de l'acceptation de la manna . La companie de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptat

Total et out courson . I butting chiaman Fine pingi il Fine petitorie, goverio e i hamilline : e cite fine pingi promo e i chiamilline : e cite fine pingi fine pingi pingi e cite fine pingi fine pingi pingi e cite pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pingi pi

CASTAGNACCIO . Pame, fatto di farina di Caffagne. Qui vuol mostrare, che per opera d'incanti quella credenza dava tutto quello, che uno sapeva desiderare. Min.

E pone per licherzo il Caftagnaccio, come una delle più squisfite vivande ; che fi polia desiderare; quande ell'e delle più vilì , ellende quella il confueto cibo de nostri montanari i quali ne' loro terreni non ricolgono grano o altra blada da far pane . Bift.
FREE UN PO' DEL YERGOGNOSO .

FICE UN FO DEL VERGOGNOSO.

Finse alguanto di non si ardire a mangiare. Mostrava vergognafi di accettar
l'invito, che gli factiva quella creden24. Min.

NOMBOLE Fight weren; qualifyervone per metter it view in frifer net ghacero e serve, dettl coni [fecondo ilquin] dal funco, che finno nel mandar [nori il vino , che par che Itonii Fennbol. Il Roceanon voolie, che i Latini accora da tal funco le d'eccleto Anpiocora da tal funco le d'eccleto Anpiocora de la consecució de la consecució de consecució de la consecució de la contrile, che vuod dire Brounda; detti cosi dal funcho. Min.

come 1 circui Da Boldon's Si dà loro un foldo, perché comiento a cantare, e bis gna poi dargliene due, perché fi chetino. C serve per ciprimere uno, che fi faccia moles prepue a fare una tal cofa, profitando non volor farla, e biologna poi pregarlo, che refii di farta. Orazio libro 1. S tira III. Omnalbus bor visitam et cantrollus, in-

ter amicos Ut nunquam inducant animum san-

terr rogati ,
Jaiulli munopeam dessistant ,
Si dice Cierbi de Bologne , de Ferrara ,
o de Midaco I I Latini in questo propofito differo Arabirus ribiero . Qui intende , che Paride si fece pregare a mangiare e bere , e poi non fi trovava il

modo, che egli reftaffe. Min.
CALMITA - È la pietra Magnes, la
quale ha proprietà d'attrarre il ferro,
come appianto ha il vino di tirare a fe
Paride : ed e fra effo ed il vino la ftefa fimpatia, che è fra la calamita e il
ferro. V. fopra Cant. v. St. 19. E fotto
in quello Cat. St. 66. Min.

Della virtu magnetica, vedi i File-

GLI

نام الرا المالي

CLI PATARON I.I. DER , rc. Deride Colementente le fazzioni , che il raccontano onelle lavvide (egli natich) , on 
mente nel Clause de la Cupte la pertando 
quivi una latazione ridicciolo i, che Parride cioto no preede deller uccio i, 
to bafetta finilira. La modre d' Arbilli et 
no finilirane il i uno figinalor , coi un'
farlo sella palade Sige, finorethe est 
quale egli poi in ferio da Pride , onde 
ne relto moro . V. Orbido , Metamorio 
oli libro atu, v. doc. L' Arriblo I e que-

flo e I. Autore , che nel fommario di c.vill. quefte flanze ha citato il Minucci fenza gr.45. nominarlo ) narra nel Cant. xii. St. 49. che in tal maniera, era fatato Orlando ; qui vi dicendo :

Era ugualmente il Principe d' Anglante Tutto fatato, suorbèvin una parte : Ferite esur potea sotto le piante ; Ma le guardo con ogni studio ed arte .

Bisc.
Di TRATTARLO L' INTAVOLATURA :
L' instruzione di come si debba advorar
quella spada : Intavolatura e Scrittura ;
che per via di none e di muneri regola la
mano del sonatore : Min.

- 46. E perchè il tempo ormai era trafcorfo,
  Che inviarlo dovean di quivi altrove.
  Prima in fua lode fatto un bel difcorfo,
  Che l'agguagliava a Marte, al Sole, e a Giove:
  Figlinol [ differo ] quanto t'è occoffo
  Fin qu'i l'anoute, e il come, e il quando, e il dove,
  A noi palefe è tutto per appunto:
  Anzi lei qu'i per oppra noftra giunto;
- 47. Acciò tu vada incontro a un'avventura ;
  A prò d' un pover uomo, quefla notte ;
  Quello è un tal, cognominato il Tura ;
  Ch' in Parion gonfiava le pillotte :
  Era in bellezze un moftro di natura ;
  Sicchè tutte le donne n' eran cotte .
  E lafciando i rocchetti ed i cannelli ;
  Per lui checché facevano a' capelli i
- 48. Non ch' ei ne desse loro occasione, Come qualche Narcisio inzibettato; Ch' una custia, esh' e' vegga a un verone, Di posta corra a sar lo spasimato: Anzi e un di quei, ch' al mondo sta a pigione, A bioscio nel vestire, e sciamannato; Ch' addosso i panni ognor ututi minestra Tirati gli parean dalla finestra:

59. Ed

- "49. Ed effe eran capone; ma chiarite,
  Alfin lalcitando quel luo cuor di fmalto,
  Fecer come la volpe a quella vute,
  Chi avea sì bell' uva, e tanto ad alto,
  Che dopo mille prove, anzi infinite,
  Arrivar non potendovi col falto:
  Gli è me [ diffe ] chi to cerchi airra paffura,
  Che quetta ad ogni mò non è matura.
- 50. Cosi non la faldò glà Martinazza,
  La qual non vi trovando anch' ella attacco,
  Poiché gran tempo andata ne fu pazza,
  Avendo il terzo, e il quatro, e ognuno firacco,
  Condurre un giorno fecto alla mazza,
  E per via d'un, che le teneva il facco,
  Avvezzo a tofar pecore ed agnelli,
  Ment' ei dormiva, gli tagliò i capelli.
- 51. Quei capelli, ch' un tempo avea chiamati
  Del luo falcio mortal funi e ritorte,
  Le bionde chiome, o Dio! quei crini aurati,
  Che ricoprivan tante piazze morte,
  Onde fcoperti funo i trinicierati,
  Ove il nimico fi facea sì forre;
  Perché (pre quanto un Autore accenna)
  Lo rimondaron fino alla cotenna.

6-9111. La fize, dopo aver lodato Parife frei 744 bezaro, prebilor, e per meganimo o generolo, alfomigliandolo percio a Marte, al Soles, a diore, glidifero, che l'averan fatto capitar quivi, percile egli andide a liberate il Para ; quale stato le donne crano inamorate di lui; ma accoretto di, che non corrigondera a nifino, i lo liciarono a e bastinizzar, percile gli non volte mai corrigondera le, avera firmigli la mila; che concer i percelle, avera firmigli la mila; che cutto va. E. Espiñando le rocke en i camelli.

Gli era un di quei, ch' al mondo è a pigione. dl lo Lejisto quille une di finale delle Grenore in participa delle Grenore no portugli el julio del conservatore no portugli el grande del conservatore del conserv

ra di liberare il Tura dall' incantelimo. I Frangefi fimilmente dinero Aiventares . E i nottri Touani ancora , tentendoft in quetto del termine cavallere co , chiamarono gli accident, che accadevano a' cavalieri , e davan loro materia di fare prodez/e , Avventure . L' A-lamanni nel Girone in prircipio :

Narrero de Giron l' aite avventure . E prima di lui il Boccaccio Tcieide libro v diffe :

Ma non li parve via ben ben ficura ; Pero non se ne mije in avventura . Min.

IL TURA . Coftui era un povero uomo , che gonfiava le pilotte in Parione : che in Firenze e la ftrada , cove fi giuca alla pillotta detta cosi da mar-mo l'ario, perche in esa anticamente aveano le betteghe coloro, che lavora-vano di marmi, o pure (il che forte è piu verifim le ) quafi hipa regio Ripe sione ; po che tale ftrada sbocca ini paifergio di Lung' Arno, In Roma ancora vi e la contrada di Parsone, fimilinense coss detta , quafi Rione & Ripa . Regio Ripenfis . Opque e cosi chiamaia , qua-fi Parte di Rione , Pars regionis , come mi vien riterito leggerfi in alcune cone o contratti . E perche verame te coffui era bruttiff mo di taccia , ed aveva la zazzera avviluppata e lorda , lo chiama Moftro di natura in bellezza , ed irtende Deforme ; febbene pare , che vogita dire di bellezze Ioprannarurali . Min.

PILLOTTA . Specie de palla da giuceare . V. logra Cant. vg. St. 34. Min. N' ERAN COTTE . Erane abbraciate dal fueco d' Amore per lur . Vergilio En. 4.

Uritur infelex Dido : Dice Briache del fuo amore , e s' intende Innamoratissime di ini . Latino Ebria amore . Plauto nel Milite o Soldato giernofo , Atto 1- al quale da nome di Pyrgopoissices , cioè di Abbastitore di torri e di titta , o , come noi diremmo Tagliacanto ni . e Sparcamentagne : ta dirgli da Arsorrogo , cioc in noffra lingua Sparapane , Paraffito , ino adulatore , che tutte le donne jono di lui fieramente innamorate . Quid tibi ego dicam , quod omner mer-

tales friunt , Pyrgopolinicem te unum in terra vivere Virtute O forma O fallis invitliffimus? C.VIII. Amant te omaes mulieres , neque bercle \$1.47. inente ,

Qui fis tam pulcher .

Ed egli , sprezzatore altero di tali amori , compiange folamente la fua dilgrazia , beccandofi tu quefte lodi , dell' effer troppo bell' nomo , da fare innamorare di lui tutto il mondo :

Nimia eft miferia , pulcbrum efse bominem nimis Min.

LASCIANDO I ROCCHETTI ED I CAN-NELLI . Lafciando star de lavorare . Le aveva preit tanto forte l' amore , .e tanto le teneva fife nell'amogolo penfamonto, che non potevano più attendere a' loro ulati lavori . Quando Didone .fi . fu innamorata d' Enca , son tirava innanza gl- edifizi e le fabbriche della fua cirtà ( onde Vergilio ebbe a dire :

..... pe.dent opera interrupta , minaque Murerum ingentes )

come quella , che era occupata da più potiente penfiero . Col prefente detto di la ciare i ruccbetti es i eanwelli , s' Intende questo , perche le donne d'infima piebe ( che tall vuol , che s' intenda , che erano l' innamorate di coftui ) per le più non anno altro lavoro , che l' incannare e tefere , a' quali lavori s' adoprano i Fuctietti , che tono Legnetti tondi , forati per lango , e fer ono per ragui arvi inpra la feta , ed ogni altro filo : ed i Cannelli , che jogo Pez zwii di tanna ; tagitata fra un nodo e l' altro , da" Latini scro cetti Isternodea e fervono per lo medefimo effetto d' adonarvi fopra la teta , ec. per adottarla a teffere . il che fi dice intannare . Min.

CHECCHE . Ad ora ad ora , Di momento in momento . V. fopra Cant. III. St. 68. Min.

. FACEVAND A' CAPELLE . Si perquere. donne combattono tra di loro , diciamo Fare a' capelle ; perche il for perquoterfi e per to più il pigliarft. I' una l' altra pe' carelli . Min. COME QUALCHE NARCISO INCIDENTA-

to . Cine Come figlions dare oct. flone alle donne d' innamerarfi alenni bei giorani, profumati d' dori . Narcifi fono per antonomafra denominati i Gurussi di belliffirmo

CVIII. Fime affette ; da Narcifo , figliuolo del gr.48. Sume Celio e della inidi Liriope , she nel mirati nell' acque chiare d'un fonte, s'i namorto della propria belleza , come racconta Ovidio nel libro III. delle Metamoriofi . Coltoro fi domandino altrimenti Zerbini , Damerini , e fimili . lorgiforata e lo fielio che Profemato , cioc Che fa di zibretto , odore moto , cod chiamato dall' animale di quello nome.

Bift. - CUSPIA: Berretta a fegție di facelerte, zurre alimande le dione fi firman i ze. - CUSPIA: dimande le dione fi firman i ze. modo , chie e deton cel prefente leope modo , chie e deton cel prefente leope una (πβπ , un tiappresse c fimili arme. η, ulati dalle donne, intenciamo una Dassaa. Così del portare luciamo una Dassaa. Così del portare luciamo una Laure e Barfaure, come fi cava da Matteo Villani i 1. 81. , c Brodoto volcona varver in peci ottornila foliafii, che porvarver in peci ottornila foliafii, che porsure periodi del moderni del moderni del moderni avezgiana del moderni del moderni avezgiana del Nació fi firma del moderni avezgiana avezgiana avezgiana avezgiana avezgiana avezgiana avezgiana avezgiana avezgiana avezgiana avezgiana avezgiana avezgi

rateite estemisa. Min 
iv VRONS. Latino Menienum, Tedium, 
Tersala: e in Greco, fecondo alcuni, 
regislos de supileñadas « Abbentears, 
supileñada su supileñadas « Abbentears, 
resultante de la latino de la latino de la latino de 
resultante vuol dire chaitro, 
o Terrazzo, Fegorera. Qui creco o, che 
abbia a dir Baleam e non Fernas « Verrene e detto quali Girma» ( vio Gira» , 
dall' andarvi (opra e rigitare « Abben 
dalle andarvi (opra e rigitare » Abben 
Latino "Abbelate" Min.

In ordine all'etimologia di Frons, ecc. ole parole del Menagio : ", virronte , » Sporto . Loggia isportata foor del mar vo fo, fittavi o pierce. Latino Menasa mano. Da proformo , il 18. Generi: il me vi porto del marco del menaso d

2 -1

da : la quale noi veggiamo derivare dall' infinito Bevere : e così quella potrà venire dall' infinito Vedere . Bifc. FAR LO SPASIMATO . E' Mostrarsi di

FAR LO SPASIMATO. E' Moftrarfi di fasimare per amore, di morir di spasima per l'oggetto amato. Si dice ancora Fare il casicamorto, per alludere a quei damerini, i quali pare che si ivengano, quado do ono d' avanti alla dama. Biss.

AL MONDO STA A FIGIONS, Sec. Cost side sime d'un lum figue figura s'etit et s', finca confiderazione, e de voere a CSIAMANNANO, cito fidei ammanute 19, Mete et s'etit punto, cito fidei ammanute 19, Mete etil enime i z cuti i pami entri 19, Mete etil enime i z cuti i pami entri 19, Mete etil enime i z cuti i pami entri 19, Mete etil enime i z cuti i pami entri 19, Mete etil enime i cutatto modi di dire i l'Autore deferite i tradititate del Tara. Del reflo pari lando lecondo moralità, ognuno dovrebe ettre in quelle Tara. Del reflo pari lando lecondo moralità, ognuno dovrebe ettre in quelle tran. Del reflo pari lando lecondo moralità, ognuno devende ettre in quelle filma fire ettre i la filma filma filma filma in trare; il filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma filma fi

A B.Oxcio . A biotto . A transfe : Vi e il verbo Aubiofciarfi per Abbandonasfi , Avvulisfi . V. il Vocabolatio . Bifc. CAPONE . Offinato . Latino Pertinax .

Pervicax . Min.
CHIARITE . Certificate , Rendute certe
e chiare . Bilc.
CUOR DI SMALTO . Cuor duro a guifa

 torto. B quello detto ci ferre, per efpriamere uno, che abbia ufiara ogni pofibili diffigenza per confeguire una rila cobbia abbandonata l'imprefi come imposfibile, o fia quella tal cofi fiata data a un altro: cel egli poi fi vanti di non l'avervoltas, perche non era buona, o non era il cato fito, ehe diciamo: Farfi onere del Sal di Euglio. Min.

COSI NON LA SALDO GIA MARTI-RAZZA. Cost non fini o termino l'amore di Martinazza, la quale non trovando attacto, c'oc non trovando luogo di fierare in quello fino amore verfo il Tura', del quale ando pazza, cioc flette innamoratifima di lui: Min

CONDURRE UN GIORNO FECELO AL-LA MAZZA. Condurre uno alla mazza, e Tradir' uno. Condurre uno con ingenni e Infingbe in mano de' fusi nimici o della finilizia e o in qualche altro periodo, e, come fi fuol dire, al maftello. Latino In infidiza ducere. Mino.

Condurre uso alla mazza, viene o dal Condurre uso al fire mazzicato; cico bilinano: o piurtofto dal! Efire guda da dirui, fenza ch'egli fi n'arrega, ad incorret in agnatio perioli; ficcome la mazza e la guida de'cicchi, i quali fi dicono effer condort a mazza. Bife,

TENEVA IL SACCO. Tenere il facto, Tener di nano. L'intara a commettere un delitto. Abbiamo un proverbio fentenziolo, che dice il Tanto ne vua a tii ruba, quanto a chi tineni facto, che ciprime. Agentes C' confenientes pari parapuninata. B diciamo anche: Tener, fi il facto i' un l'altro i che esprime il detto di Tenenzio Tradero operas una detto di Tenenzio Tradero operas una

that. Min.
Viene da quei ladri, ehe s' accordano a ruhare le biade, quando fono espofle sull'aia; poiché, per far presto,
uno di loro tiene il sacco, e l' altro ve
le pone dentro. Buf.

TOSAR PECORE E AGNELLI . Non è C.VIII. da rigettarfi la var. lez. di Finaro Tgár 37.50, pecore e percelli ; alludendo benifimo allo feberzo del Berni nel capitolo al Fraccafloro, che didie:

Una carpita di lana di porco. Bifc. DEL 300 FASCIO MORTAL FUNI E RITORER. Metafora amorofa. Siccome le funi e ritore tengono uni e più legno in un fafeio o fastello i coni i capelli del Tura, quali funi e ritore, tengono uni ta col corpo l' anima, cicè tengono ini ta col corpo l' anima, cicè tengono ini via le amanti del medefiono Tura. Birisere dicemmo, che cofa fieno, fopra Cant. vi. S. v. 9. Min.

PIAZZE MORTE. Si dienne i Luophi vatanni de feldati : per efempio un capitano è pagato per centro foldati, e non ne ha fe non novanta i quet dieci infino a cento, che mancano, fi dienno Piazze morte. Ma qui intende quelle Piazze, et elegiciano it margin e citarria de mali ; che vengono nel capo, fopri alle quali non nafono capelli. Min.

1 TRINCIPARTI . I hopbi dere trans te trincire : Inende , che e ol tepliarpli i espelli , fi fono feoperti quei luoghi , quali con quelle margini parevano una campagna piena di trinciere . Trincirea , o Trinca , è un Alzamenta di terreno , condatta a fuggia di belione , nel ricina di qualt dimonani [pldati , per difenderfi dall' artifièrie , ce. de munici . Franzet Trenche ; cioè Tagliara . Min.

OVE IL NEMICO ST FACEA ST POR-TE. Cioè Dove s' aftondevano i pidocchi. Min.

LO RIMONDARON PINO ALLA CO-TENNA. Gli tagliarmo i catelli fino rafenta la pelle . Rimondare vuo dine Tagliare a un albero i rami . B Cotenna s' intende folo la Telle del porce ; ma quando fi tratta del capo, s' intende anche quella dell' uomo . V. fopra Cant. v St. 31. £fin.

52. E così Martinazza ebbe il fuo fine, Volendo vendicarfi per tal via; Perocchè buona parte di quel crine, Ch' alcun non fen' avvedde, leppà via:

E fab-

### MALMANTILE

E fabbriconne al Tura le rovine, Con una potentissima malía, Che registrata in Dite al protocollo, In un Lupo rapace trasformollo.

658

- 53. E questo Lupo raggirar si vede
  Intorno a un montuolo cafamento
  D' una gente, che, mentre move il piede
  Sopra alla terra, v'è rinvolta drento.
  Di questa cosa il tempo non richtede
  Con per ora fartene un comento;
  Perch' egli è tardi, e pria, che tu l'intenda,
  Spedir devi Iasho questa faccenda.
- 54. Or dunque vanne, e perchè tu non faccia
  Qualche marron; ma venga a arar dritto,
  Acciò tal magillero fi disfaccia,
  Perchè fcatrando un pel, tu avrefli ritto;
  In queflo libro qui faccia per faccia
  L' ordine e il modo fi rittova feritto,
  Portalo teco, o acciocche tu diferena,
  Perch' egli è buio, co quefla lanterna.
- 55. Egli la prende con il libro inficme,
  Dicendo, che varraffi dell' avvifo:
  E che d'incanti e diavoli non teme,
  Perch' egli è uom, che fa moftrare il vifo.
  Si parte, e perchè al campo andar gli preme,
  In due parti vorrebbe elser divifo:
  Pur vuol fervirle, perch' e if figura,
  Che non ci vada gran manifatura.
  - 66. Confiderando poi nel fuo cervello, Che s' a quel luogo a bambera s' invia, Porrebbe andar a Roma per Mugello, Perch' ei non fi rinvien dov' ei fi fia : Ricerca nel fuo maftro feartabello Di quei paesi la geografia;

## Ma quel [ per quanto noi potrem comprendere ] Non si vorria da lui lasciare intendere.

Marcinazza obbe il foo intento i perche perio buono parre de capelli del Tura; con effi gli fece una maia, che to trasformo in tupo, e il o confido in toro quello racconto, le Fatte licentairano Paride, e gli diedero un libro o dove era fericto il modo da tenerfi, per disti quell'incento, ed um lanterna per farfi lume: e Paride fi parre con riodo d'andre el campo.

v.l. Portalo teco, e acció in lo diferena.

Poich egli e bino, ec.

LEPPO VIA. Porto via di nascosto 11 vierbo Leppare el terve, per esprimere velocita nell'andar via, o nel levar

via qualcola . Min.
Leppare, vuol dire Fuggir via con prefreza: e poi di neutro l'atto diventare
attivo, per fignificare Togliere, Portar
via, Rubare filhifimamenie. Viene da
Lemo, che il Vocabolario definice:
Fumma, to et apprendi in materie untuofi, onde poi ne procede alcun fettue: e
quetta definicione e trattat dal Bati, che

comentando quel verío di Dante , Inferno Canto xxx.

The foller scarae gittan tanta leppo; diffic: Leppo i puzz, at aris musa, come quando lo fince s' appifità alla pentola o dalla padella o Mu. Leppo in vericis non è Fiamma, ma è Famo. In un bellifitimo Dunce in caraspecora MS. da Andeca di Giulto da Volterra nel 1770. difficence di constanta del constanta leppo di Egge la giola Famom childma: e le parole di Dunce mededimo dimoflarao, che quetto fia il vero fignificato i periocche pochi verili lorge la giola fia li vero fignificato i periocche pochi verili lorge la giola fia il vero fignificato i periocche pochi verili lorge di dific.

Et io a lui : chi fon li due tapini , Che fuman , come man hagnate 'l verno,

Giseenslo finetti a' tuoi defiri confini è' Ed in fatti il fumo è cola fuggitiva e che fpariice; onde fi dice per proverbio, quando s' e imarrita qualche cola: Ell' è andata in famo. Il Minnect quivi fotto Cant. IX. St. 50. nella nota Fare a

ruffa raffa, porta un'altra etimologia C.VIII. di Leppure; ma io credo, che questa fia s'r.52. la piu vera. Bift.

MALIA . Incantesimo , Fattucchieria , Stregoneria . Min.

PROTOCOLLO Libre pubblico, tennes e tellamenta: per firivervi fopra i contrati e tellament: e cosi è intelo da noi; fichben Protocollo vuol dire Libro da regifirarvi fopra ribertelfia . Il Berni, Sonetto in biafimo d'una mula, dice:

..... E troppo fla digiuna

Che il proteccili miomoria, non fanos e preche veramente Proteccile e un fiderapreche veramente Proteccile e un fideratri proteccio della proteccia di consistenzia di colo a proteccio di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di consistenzia di

registrata al suo protocollo. Min.
MONTODO LAMANINO. Linende il
Castilia di Montilipo, che oggi è quini
Castilia di Montilipo, che oggi è quini
castilia di Montilipo. Che oggi è quini
castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di castilia di ca

MENTRE MOVE IL PIEDE SONE ALLA
TERRA, V. ŠE INNOLTA DEENTO. Le
reliquie di quefto caftello (ono ab tate
da persone, che fabbricano vafellami di
terra, come pentole, boccali, ec. quali fi fabbricano per via d'una routa, la
quale va mosfa ce' piedi, e fa l'effetto
del tornio: e perche in muover detta
snota, e fabbricare il vaso, la terra
Ooooa (fitz-

c.viii. schizza addosso a chi lavora i però dice ST.53. Mentre move il piede sopra alla terra ; o' è rinvolta drento .' Mio.

Aviamo un proverbio uízto da noi . per fignificare una coía notifirma a chicchessia, il quale dice : E scritto ne' boc-tali di Monte Lupo, che i Latini disero : Notum lippis atque tonfaribus: e noi pure Chi vuole udir novelle,

Al barbier fi dicon belle .

V. il Monofino p. 3. c. 316, Fu antichif-fimo costume de' vasai lo scrivere o dipignere alcuna cofa ne' lor vafi ; effendo cio stato praticato fino dagli antichi Etrusci come si può vedere pe bei rami, che vanno uniti coll' opera del Dempste-10 De Etruria Regali . Si legge una bellissima burla , fatta con uno di questi boccali da Baldassarre Franceschini pittore, detto il Volterrano, e da altri fuoi compagni a Tommaso Trasredi, gobbo, e butfone di Corte : di cui più fotto , Cant. 1x. St. 53. sa memoria il nostro Poeta, ove il Minucci da una fuccinta relazione della fua vita. Questa burla vien riferita dal Baldinucci nelle Notizie de' profesfori del Disegno , nella Vita del medefimo Volterrano, Decenn. 5. e p. 1. del Sec. 5. Del restante Monte Lupo era antichiffimo castello de' Fiorentini , dicendo il Villani nel cap. 31. del libro 5. ch' e' fu fondato da loro nel 1203. con avet prima disfatto Malborghetto, che era un borgo a piè di quel monte , posseduto da' Conti di Capraia: il qual borgo in oggi è rifatto per maggior comodità degli abitanti , e il castello è affatto diroccato . Bifc.

FARTENE UN COMENTO . Cioc Fartene una lunga dichiarazione; perciocchè i comenti sono lunghe spiegazioni dell' opere de' buoni Scrittori . Bifc. NON FACCIA QUALCHE MARRONE.

Fare un marrone . Fare un errore grandiffimo , an errorene . Mio. Uso questo proverbio il Bergi nell'Or-

lando innamorato libro 1. Canto Xv. St. 3. dicendo :

In nessun altra cofa l' nom più erra, Pigliapin tranchie fa maggior marronl, Certo , che nelle cofe della guerra :

Quivi perdon la scrima le ragioni . Per Marrone non s' intende il seutto ,

che è Spezie di Caftagna : ma s' intende lo Strumento da contadini , simile alla marra , ma più firetto e più lunto : e la fimilitudine é forse dedotta dalla figura di quetto strumento , che pare a prima wifta uo error dell' arte . Bift.
ARAR DRITTO . Operar giuffamente .

Non fare errors . Tolto dal bifolco . Diciamo ancora Rigar diretto . Min. MAGISTERO . În quetto luogo fignifica

l' incanto , la Malia , fatta al Tura . Bifc.

SCATTANDO UN PELO . Se ra sefciffe punto dell' infirmazione, rhe en bai. Srat-tare o Scorare, fi dice della freccia, quaodo scappa dalla cocca, e dall' arco: e di qui e tolta la metafora, o forse dall' orivolo a ruote . Min.

TU AVERESTI FRITTO . Il Proverbio dice : Come difie la Tinca a' tintolini , e fenz' altra aggiunta s' intende : Noi abbiam fritto . Qui intende Tu avrelti finito , cioè Tu avrefte rovinato quella nego-210 . E' lo stesso, che Nai abbian fatto il pane , detto fopra Cant. VII. St. 60.

Min E' UOM , CHE SA MOSTRAR IL VISO . E' nomo ardito, e che non suzze i cimenri . Min-

NON VI VADA GRAN MANIFATTURA . Non vi bisogni molta operazione . M4mifattura è Opera di mano ; onde Mani-nifattori iono Coloro , the lavorano colle mam , come artefici , e altri lavoranti . I negozi groffi, come Setaiuoli, Lanaiuoli e fimili tengono i Libri de' Manifattori : cioè di quelli , che filano , incannano , tessono , e in somma di tutti coloro , che operano , per condurre alla

persezione le loro merci . Bist.

A EAMBERA . A raso . Latino Intonfulto . Vien sorse da Bamberottolo , che vuol dire Razazzuolo fenza giudizio. Bil Razazzo in alcuni luoghi e chiamato Bamberottolo . Dicefi anche A fanfera . Min.

Nell' antico fi diffe A vanvera . V. gli esempi nel Vocabolario : poi fi diffe A fanfera, mutato l'v consonante in f. ficcome è in uso appresso i Tedeschi : ed eziandio medefimamente fi ditle A bambera , colla mutazione dello fteffo v in b, comcoche quette fono due lettere ;

che anno qual il medefinio (uono, non los prepisio no li ma norra apprello i Greci ed i Latini, trovandoli nell' antile firitura v. par. Corbus per Corvus, y no la consultata di latini, trovandoli nell' antibushera polia varere l'origine di Bamberapolio, effondo la trace difference, sefondo la trace difference, a effondo la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la consultata di la

ANDARE A ROMA PER MUGEL! O .

Fare una strada al tutto contraria, come sarebbe andare da Firenze a Roma.

e pigliar la strada pel Mugello, che è c.vill. directamente contraria. Min. \$1.56.

NON SI RINVIENE I Cloè Non riconofer in che parte es si sia, e non sa quel ch' ei si debba fare. Min.

MASTAU SCARTABLLO. Intende quel 
hiro, che gli averano dato il Fate, 
hiro, che gli averano dato il Fate, 
hiro, che gli averano dato il Fate, 
vece Sernadile e corretta da Curtabile 
di Blana, come modra il doctifimo di 
di blana, come modra il doctifimo di 
di tatta il consistenzi di 
carta di consistenzi di 
di poli spanioli chiammo Cartago
ai di Colli Spagnuoli chiammo Cartago
ai di Colli Spagnuoli chiammo Cartago
il consistenza and figlio fraca
tattori ai fore continuata and figlio fraca
il colli spagnuoli chiammo Cartago
il colli spagnuoli chiammo Cartago
il colli spagnuoli chiammo Cartago
il colli spagnuoli chiammo Cartago
il colli spagnuoli chiammo Cartago
il colli spagnuoli chiammo Cartago
il colli spagnuoli chiammo Cartago
il colli colli spagnuoli chiammo Cartago
il colli colli spagnuoli chiammo Cartago
il colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli colli

- 57. Fu Paride persona letterata,
  Che guì titudiato avez apiù d'un saltero;
  Ma poi non ne volendo più sonata,
  Alla scuola studiò di Prete Pero;
  Però s' ei non ne intende boccicata,
  E' da scusario: e poi per ditre il vero,
  Lettere ed armi van di rado unite,
  Perch' han di precedenza eterna lite.
- 58. Ma benchè la lettura fia fantaflica,
  A un, che, fi può dir, non fa niente,
  E ch' altro di virtù non ha feolaflica,
  Che pelle pelle l' alfabeto a mente;
  Tanto la biafcia, finologa, e rimaflica,
  Ch' a compito leggendo, finalmente
  Il funto apprende, e fra l' altre fue ciarpe,
  Ripone il libro, e fprona poi le fearpe.
  - 59. Così cammina, e a quel castello arriva: Passa dentro, lo gira, e si stupisce, Che quivi non si vede anima viva Perch' a quell' ora in casa ognun politrisce.

#### MAEMANTILE

Ma perchè non è tempo, ch' io descriva Quanto col Tura a Paride sortisce, Con buona grazia vostra farem pausa, Per diffinir di Piaccianteo la causa.

60. Che da quei trifli, com' io diffi diamzi, Fatto, mentre pappava alsegnamento D' infaccarfi per lor quei pochi avanzi, Toccò de' pie nell' arfenal del vento : Di poi gil ifefii fel cacciaro inanzi, Giufto come il villano il fuo giumento, Pungolandolo, come un animale, Finche lo fupifer dove è il Generale.

C.VIII. Descrive le qualità di Paride, e dice, ST.57. ehe egli era letterato, perehé avea letto più d' un Saltero, che e quel librieciuo-lo, contenente alcuni Salmi, che fi da a leggere a' ragazzi , quand' anno imparato a conoscere le settere dell' Abbicei. E con questo dire , intende , ehe egti non sapeva troppo leggere a e dice , che non e da far meraviglia di quelto , perehe l' armi e le lettere non furon mai d' accordo : e pero egli , ehe era armigero , era seusabile , se non eri letterato ; contuttoció compitando leffe in quel libro , ed intefe quel ch' et dovera fare : ed arrivato al eafamento montuofo, trovo , che ognuno dormiva . E qui l' Autore lascia il parlae di lui , e torna a parlar di Piaccianteo , che lafeto fopra nel fine del Cant. v. e dice ; ebe a furia di ealei e pungolate fu da colore condotto dov' era il Generale

662

v.l. Alla stuola torno di Prete Pero .

Rimette illibro , e sprova poi le starpe ,

NON NE VOLENDO PIU SUONATA .

Non volendo più sentre di fare :

Non votendo più fentre aiscorrere di fare una tal cofa: e qui intende Non volendo più fludiare. Mrs. Vien detro, quafi fia venuto a fafidio anche la doloria madalina, dell'armo-

anche la doloczza medefina dell' armonia, che tuole dilettare ognuno . Bifc. PRETE PERO . Si d ce, che costui infegnava dimenticare . Min.

Prete Pero , cioè Piero , come Paolo fu detto Polo . Di Pierino del Vago , ia-

mode phrore, che avez nome Turny, a dei, che non formplain della su wita, a dei, che non formado il nome di Tura dei, che non formado il nome di Tursanta della contra della contra della contra di consistende punto. Non congite approx i tersistende punto. Non congite approx i tersistende punto. Non congite approx i terche e quello, che co' Greca ancer noi
che condito punto. Non congite approx i terdecismo "Edifact,» e e i' usi il noftro
Proca nolla presente St. 48. Procepho nelcismo della contra contra della con
difficultion imperadore, cite poi fi adocto Giudipiano, dice, che Egir na "Andala

Johns, cito, per Nos faperes "Adhetia",

ne frievre et ijsa nome - Nin.

Si dice snebe Benetata z e vool dire
Ntorie o Quefi metate Latino Election
(Ntorie o Quefi metate Latino Election
(Latino o Quefi metate Latino Election
(Latino o Quefi metate Latino Election
(Latino o Latino o Latino
(Latino o Latino o Latino
(Latino o Latino o Latino
(Latino (Latino o Latino
(Latino o Latino
(Latino
e nella Stanza leguente d'se: Pelle pelle, che, come nota il Minucci, e lo stello. Bisc.

FANTASTICA . Clot Bisbetica , Diffici-

ALTRO DI VIRTO NON HA SCULA-STICA. 'Non be altre illruzione o ammaciframento di worin, cloc delle fienze, che s' infegnano melle fenole » B ic. PELLE PELLE Superficialmente. E lo fledio, che Bucia Bucia, detto fopra

Reilo , che Buccia Buccia , detto lopra Cant. III. St. 27. Min. LA BIASCIA , STACLOGA E BIMASTI-CA . Biatciare . Malitare finza denti .

CA. Bistiate: Mistiates fines, denti: cio cella lingua e eto plato. Qui intende quello flud'are, obe fanno i fan-culti , quando imparano a leggere, che prima di rilevare o profiriri la parola, che leggono, la compirano fotto voce, facendo colla bocca il medefinno gello, voud dire quella Remaliria, eta S. Frinderé, intendi : Cresa d'indovinate quel che dire quella feriatra. Min.

Rimaflicare e propriamente Mafticar di muovo, ed ha lo stesso fignificato, che Rugumare e Ruminare. Bisc.

A COMPTO LEGGENDO. Legger a compies e quello Actopper le Isterre e filiabe, che fanos i fancralli quando comuniano a imparar a leggere: i il che fi dice Compitare, cico Contare anna a sua le Itterre, per poi fommarle, per con dire, in una parola i il che fi dice Riterare. Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles are: Min.

Alles

mo; ma egli ba un po di difficultà nel C.VIII. compitare : Bifc. ST.5%. CIARPE : Bazzecole : V. fopra Cant.

III. St. 5. Min.

SPRONA POI LE SCARPE . Detto usato, per burlare uno, che viaggi a piedi . Min.

ANIMA VIVA . Ancor fopra Cant. VI. St. 19. fi ferve di questo detto , assau usato da noi ; sebbene si sa , che l' anima sempre vive : e qui vuol dire , che

tutti dormivano . Min.
POLTRISCE . Poltrire . Dormire . Vic-

'me da Patro, che vuol dire Letto; citca che V. fotto Cant. IX. St. 39. Min. FACCIAN FACSA. Kipofiameri o Fermiamori. Frait Latina, venuta dal Grepoe, ustas anec da noi ; i quali da Paufa abbiamo fatto Pofa, e da Paufare, unto pure da Latini de tempi bali, p Pofare. Min.

BOCCON SANTI. Bereni ettimi e fquifiti . Aviamo il Pan fanto, che altrimenti fi dice Pan dorato, il quale fi fa di piccole fette di pane ; tuliate nel brodo, rinvolue nell' uova ubatture, e di poi fritte nel lardo . Bifi. . ARESHAL DEL VENTO - Ripofilisio del

pento, cioè il neutre. Assende vuol dire una Stanza, entro alla quale si fabbricano i namis. Dante Inserno C. xxi. Quale nell'arzana de' Veneziani.

Ma oggi fi d'ec , Arfenale : e credo , eho fia parola corrotta , e venga dal Latino Arx na ualis , la quale origine viene approvata dal Fetrari . Min.
Per Arfenal del vento fi possono forse

Per Arfenal del vento fi potiono lorte meglio intendere le parti deretane, donde e l'efeita del vento, che fi parte dal ventre, e doye per ordinario fi foglion dare le pedate. Bifc.
PUNCOLARE Stimolare. Pungolo d

PUNGOLARE COB una punta acutifima d'actieto en cima , del quel fiferonn i contadini per puguere i buoi, acciocte cammina. Latino. Stimulus. E quello si dice Punçolare. Min.

61. Appunto il Generale a far s' è posso
Alle minchiate; ed è cosa ridicola
Il vederlo ingrugnato e maldisposto,
Perchè gli è stata morta una verzicola:

Le carte ha dato mal, non ha risposto, E poi di non contare anco pericola, Sendo scoperto aver di più una carta, Perchè di rado, quando ruba, scarta.

62. Coftoro alfine fe gli fanno avanti , Per dirgli del prigion , ch' hanno condotto ; Ma e' poffon predicar ben tutti quanti , Perch' egli , ch' è nel giuoco un uomo rotto , E perde una gran mano di teffanti , E gliene duole , e non ci pub flar lotro ; Lor non dà retta , e a gagnolare intento , Pietolamente fa queflo lamento.

4.VIII. Colloro, che condocevano Piccinnest. Act. sea nivarono al Generale, il quale flava giuocando alle minchiate; ma perche egii aveva fatto una mano d'errori, a perdeva, e pero era in collera, in vec d'afcoltare quel che effi dicevano, fi messe adolers della Fortuna, come fentiremo appresso.

v.l. Sendo Jesperto aver più d' una carta . MINCHIATE . E un giuoco affai noto; detto anche Tarocchi, Ganellini , o Germini . Ma perche è poco ufato fuori della nostra Toscana, o almeno diversa-mente da quel che usiamo noi , per intelligenza delle presenti Ottave stimo necessario sapersi, che il giuoco delle minchiate fi fa nella maniera che apprefio . E' composto questo giuoco di novantalette carre , delle quali 16. dicono Cartacce , e 40. fi diceno Tarocchi , ed una , che fi dice Il matto . Le carte 56. son divise in quatero specie, che fi dicono Semi, che in quattordici sono effigiati Deneri ( che da Galcotto Marzio diconfi effer pani antichi contadinefchi ) in 14: Coppe , in 14. Spade , ed in 14 Baftoni : e ciascuna specie di questi femi comincia da uno , che fi dice Affo, fino a dieci, e nell' undecima é figurato un Fante, nella va. un Cavallo,: nella 13. una Regina , e nella 14. ou Re : e tutte quelle carte di femi , fuorche i Re , fi dicono carracce . Le 40. fi dicono Germini o Tarocchi : e questa vo-

-----

ce Tarocchi , vuole il Monofino , che venga dal Greco s'rejos : colla qual voce, dice egli co.! Aiciato, Denotanter foldes illi, que cibi caufa ad lufum convenunt. Ma quella voce non io, che fa; so bene, che traspos e traspi vuol dire Sodales : e da quetta oce diminuita all' utanza Latina fi puo effer fatto Hetaroculi , cioe Compagnoni , Germini forie da Gemini, tegno celefte, che fra Tarocchi col numero e il maggiore. In quefte carte di Tarocchi Iono effigiati diverfi geroglifici e fegni celefti : e ciascona ha il suo numero , da uno fino a 55 e 1' uttime cinque fino a 40. non auno numero, ma fi diffingue dalla figu-ra im refavi la loro maggioranza, che è in quest' ordine Stella, Luca, Sole, Mondo , e Trombe , che e la maggiore , e tarebbe il numero 40. L' allegorm è, che ficcome le fielte ten vinte di luce dalla Lona , e la Luna dal Sole , così il Mondo e maggiore del Sole , e la Fama , figurate colle Iron be , vale più che il Mondo; telmente che anche quando l' uemo n' c.uscito , vive in ello per fama , quando ha farre azioni gloriule. Il Petrarca fimilmente ne' Trionfi fa come un giunco ; perche Amore e supera-to dulla Castità , la Castità dalla Morte , la Morte dalla Fama , e la Fama dasla Divinita , la quale eternamente regna. Non è nomerata re anche la carta 4t. ma vi é impressa la figura d'un Matte : e quelta fi confa con ogni carta , e con ogni numero , ed e iuperata da ogni carta , ma non muor mai , cioè non paffa mai nel monte dell' avversario , il quale riceve in cambio del detto Matto un' altra cartaccia da quello, che dette il Matto : e fe alla fine del giuoco quello , che dette il Matto non ha mai preso carte all' avversario , conviene che gli dia il Matto, non avendo altra carta da dare in fua vece : e questo e il caso , nel quale si perde il Matto . Di tali Tarocchi altri fi chiamano nobih , perche contano , cioc chi gli ha in mano vince quei punti , che essi vagliono: altri ignabili , perché non contano . Nobili fono z. 2. 3. 4. e f. , che la carta dell' Uno conta cinque, e l' altre quattro contano tre per ciascuna. Il numero 10. 13. 20. e 28. fino al 35. inclusive contano cinque per ciascuna , e I' ultime cinque contano dieci per ciafenna , e f. chiamano Arie . Il Matto conta cinque, ed ogni Re conta cinque, e sono ancor essi fra le carre nobili. Il numero 19. non conta , fe non quando e in verzicola, che allora conta cinque , ed una volta meno delle compagne respettivamente. Delle dette carte nobili fi formano le Verzicole , che fono ordini e seguenze almeno di tre carte uguali , come tre Re o quattro Re ; o di tre carte andanti , come 1. 2. 3. 4. e 5. o composte , come 1. 13. e 28. Uno , Matto , e 40. che fono le Trombe , 10. 10. e 30. ovvero 10. 30. e 40. E quefte verzicole vanno moftrate prima, che fi cominci il giuoco, e meffe in tavola , il che fi dice Accufare la vergicola . Con sutte le vergicole fi confa il matto, e conta doppiamente o triplicatamente , come fanno l' altre , che lono io verzicola , la quale efifte fenza matto, e pon fa mai verzicola, fe non nell' Uno , Matte , e Trembe . Di que-fle carte di verzicola fi conta il numeso che vagliono , tre volte , quando pero l' avveriario non ve la guaffi , ammazzandovene una carta o piu, con car-te superiori ; che in questo caso quelle, che restano, contano due volte, se pe-ro non restano in seguenza di tre . Per elempio: Io mostra a principio del gino-

co 32. 33. 34. e 35. fe mi muore il 33. C.VIII. o il 34. che rompono la feguenza di tre, sr.61. la verzicola è guaftata : e quelle, che vi restano contano solamente due volte per una ; ma fe mi muore il 32. o il 35. vi resta la seguenza di tre, e per confeguenza è verzicola, e contano il lor valore tre volte per ciascheduna . Il Matto, come s' é detto, non fa feguenza, ma conta fempre il fuo valore due volte o tre e secondoché conta la verzicola , o guafta o falvata . E quando s' ha più d' una verzicola , con tutte va il Matte, ma una fol volta conta tre, ed il refto conta due . E quefto s' intende delle verzicole accusate e mostrate , primaché fi cominci il giuoco i perché quelle fatte colle carte, ammazzate agli avversari , come sarebbe , se avendo io il 32. ed il 33. ammazzassi all' avversario il at. o il sa. ho fatta la verzicola , e questa conta due volte . Quando è ammazzata alcuna delle carre nobili , ciafcuno avversario segna a colui , a cui è ftata morta , tanti fegni o punti , quanti ne valeva quella tal carta ; eccetto però di quelle , che fono state mostrate in verzicola , delle quali , fendo ammazzate, non fi fegna cofa alcuna, fe non da quello, che per privilegio non ginoca ; perché tali (egni vengono dagli avveriari guadagnati nello fcemamento del valore di effa verzicola, che dovria contar tre volte, e morendo conta due: ed il 10. morendo la verzicola. dove effo entrava, conta folo cinque . L' altre carte poi , le quali fi d'cono Carre ignobili e Cartacte , non contano ( febbene amprazzano talvolta le nobili, che contano , côme i tarocchi dal numero 6. in su ammazzano tutt' i piccini , cioè l' 1. 2. 3. 4. e f. dall' 11. in fu ammazzano il 10. dal 14. in fu ammazzano il 13. e dal at. in fu ammazzano il 20, ed ogni tarocco ammazza i Re ) ma servono per rigirare il giuoco. Questo giuoco appresso di noi non uía, fe non in quattro persone al più : ed allora fi danno at. carta per cialcuno : e quando fi giuoca in due o in tre, se ne danno 25. E ginocandofi in quattro perfone, il primo, che feguita dopo quello , che ha mescolate le carre in sulla Pppp

C.VIII. mano dritta ( che fi dice Aver la ma-ST.61. so ) ha la faculta di non giuocare , e paga fegni trenta a quello , che nel giuoco piglia l' ultima carta : e questo, che piglia l' ultima carta ( che fi dice Far l' ultima ) guadagna a cialcuno di quelli , che anno giuocato , dieci fegni. Colui , che non giuoca , guadagna ancor' egli de' morti , cioè tegna ancor lui il valore della carta a colui, al quale è ammazzata detta carta . Se questo primo giuoca, il secondo ha la sacultà di non giuocare , pagando 40. fegni : fe il secondo giuoca, il terzo ha detta faculta, pagando 50. fegni : fe il terao giuoca, paffa la faculta nel quarto ehe paga 60. legni, come lopra. Ma le il giuoco è folamente in tre perfone : non ci è questa facultà di non giuocare . Meseolate che sono le carte , quello de' giuocatori , che e a mano finifira di quello , che ha mescolato , n' alza una parte : e fe v' e nel fondo di quella parte del mazzo, che gli resta in mano , una delle carte nobili , o un tarocco dal 31. al 27. inclutive , la piglia e feguita a pigliarle fino a che non vi trova una carta ignobile . Quello , che ha meícolate le carte , dopo averne date a eiascuno, ed a se stesso dieci la prima girata , e undici la feconda , e scoperta a tutti l'ultima carta , la scuopre anche a se medesimo, e poi guarda quella , che segue : e la piglia , se sara earta nobile o tarocco dal 31. al 37e seguita a pigliarne come sopra a e quelto fi dice rubare . E quelte carre , che si rubano e si scuoprono, sendo nobili, guadagnano a colui, a chi fi fcuoprono o che le ruba, tanti fegni, quanti ne vagliono : e coloro , che le rubano , é neceffario , che feartino ; cioè fl levino di mano altrettante carte a loro elezione, quante ne hanno rubate, per ridurre le lor carte al numero adeguato a quello de' compagui : e chi non fearta , o per altro accidente di carte mal contate , fi trova da ultimo con più carte, o con meno degli avverfari, per pena del fuo errore non conta i punti , che vagliono le sue caree, ma se ue va a monte. Colui, ehe da le carte, se ne da più o meno del numero stabilito,

paga 20. punti a ciascuno degli avverfari : e chi fe ne trova in mano più , e' deve scartare quelle , che ha di piu s ma non puo far vacanza , cioc gli deve rimanere di quel seme , che egli learea : fe ne ha meno , la deve cavar dal monte a fus elezione , ma fenza vederla per di dentro , cioè chieder la quinta o la fefta , ec. di quelle , ehe fono nel moute : e quello, che mescolo le carte ( che fi dice Far le carre ) fattele alcare , gle da quella , che ha chietto.. Convinciafi il giuoco dal moltrar le verzicole , che uno ha in mano : poi il primo dopo quello , che ha mejeolate le carte in fulla mano deftra , mette in tavola una carta (il che si dice Dare ) quegli altri , che seguono devon dare del medefimo teme, le ne anno : e non ne avendo , devono dar tarocco : e questo fi diee Non rispondere : e dando del medefimo teme , fi diee Rifpondere Chi non risponde , ed ha in mino di quel seme, che è flato messo in tavola , paga un fessanta punti a ciaseuno , e rende quella carta nobile , che avesse ammazzato . Per esempio : il primo da il Re di danari, ed il secondo, benche abbia danari in mano, da un rarocco fopra il Re, e l'ammazza : scoperto di avere in mano denari, rende il Re a colui di chi era , e paga agli avverfari fesfanta punti per ciascuno, come s' è detto . Ogni tarocco piglia tutti i femi , e fra lor tarocchi il maggior numero piglia il mipore , ed il matto non piglia mai , e non e preso, se non nel caso detto di sopra. Cosi si seguita, dando le carte, ed il primo a dare è quello, che piglia le carte date : ed ognuno fi fludia di pigliare all' avversario le carte , che contano : e quando s' e finito di dare tutte le carte, che s' anno in mano, ciafcuno conta le carte , che ha prese : ed avendone di più delle sue 21. segna a chi l' ha meno tauti punti , quante fono le carte, che ha di più : dipoi conta i fuoi onori , cioè il valore delle carre nobili e verzicole , che fi trova in effe fue carte , e fegna all' avverfario tanti punti , quanti co' fuoi onori conta più di effo : ed ogni feffanta punti fi mette da banda un legno , il quale fi chiama um figurate o um reflo : e quelli fifuration il in vittuno ficcondo ii concordato ii il tano mi pare, che batti per ficilitare i i melligiama delle predenti cerave, a chi non fode pratico dei gocco delle che e aftii difference da quello, che colle modefine earte viano quelli della ligena, che colle modefine earte viano quelli della ligena, che lo dissono Gamillani jercia. All'indiante in quel parti è proto in cera, cai di dire i como Efinari il matri fue taractis j. Emarar i in nate le verziciole "Effre le Tramba, Carattar ("Catarar », Vono fre le Tramba, Carattar », Catarar », Vono proto della considera », vono proto della considera », vono proto della considera », vono proto della considera », vono proto della considera », vono proto della considera », vono proto della considera ».

contare , e fimili . Min. Colle carre delle Minchiate fi fanno due altri giuochi, diversi da quello, dette comunemente Alle Minchiate , descritto quivi sopra dal Minucci ; ma peto fimili fra di loro : e queffi fi chiamano A' fei tocthi , c Al palio . Si fa A' fei sorebe in due persone , ed anco in tre e in quattro , fi melcolano le carte : ed alzate , fe ne danno fette per uno , le quali ciascheduno tiene scoperte avanti di se fulla tavela . Di poi quello , che ha fatto le carte, preso in mano il mazzo di quelle , che fono avanzate , ne trae una per volta dalla medenma parte , donde ha tratto l' altre , che ha dato a' compagni : e scopertala, se quella tal carta tocca , eioe e accanto , o di fopra o di fotto , a una di quelle , che fond (coperte in tavola, chi ha quello tocco , la prende per se , e la serba , fintantoche non n' ha acquistate sei : ed il primo , che arriva a questo numero , vince il g'uoco. Per esempio: Nelle mie fette carte scoperte v' è il as, se esce fuori il 24. o il 26. io dico rerre , e prendo quella carta . E se per avventura uno de' compagni averà il 13. o il 17. allora il 24. o il 16. non fi da a neffuno , e fi pone nel mezzo della tavola , per effervi due , che lo toccano . Chi fa Pappoleggio , vince il ginoco di posta , aucorehe non aveffe acquillato alcuna earta . Il Pappoleggio è , quando alcuno ha due carte tra le scoperte, che siano d'ffanti un punto l'una dall'altra, v. gr. il due e il quattro di danari : se esee fuori il tre , fi fa pappoleggio , e resta vinto il giuoco. E in quelto modo fi giuo-

ca A' fei tocchi , come fi dice , alla pia-c.viiina , e fenza pericolo di molta perdita . 57.61. Ma vojendofi fare giuoco più grofio , s' uiano aleuni patti o scommede, che fono le seguenti : Primo tocco , Guasto , e Privilegio . Il Primo tocco è , l'effere il primo ad acquiftare una earta : il Guaffo è , l'escir fuori una carta , distante due punti da una delle scoperte 3 v. gr. uno ha il 13. ed esce fuora l' 11. o il 15. E Privilegio e la carta distante tre punti , che al 13. farebbe il 10. e il 16. Ed ogni volta, che fi vince una di queste tre scommesse, si segna una partita . Si scommette ancora al primo tocco in tavola ( che è quando fi tocca eolla prima carra , ehe esce suori ) ed allora fi fegnano due partite 1 e fi fcommette alle verzicole, che è, quando fi fa verzicola colle carte scoperte , e con quelle ancora , che s' acquiftano . Inoltre fi vince il ginoco marrio a coloro-, che non anno acquistate tre carte, che sono la metà delle sei : e si segna loro la posta doppia. Ora perehé questo ginoco ( quando fi fa spezialmente con tutti questi patti ) richiede molta attenzione, potendo paliare a monte o effer prese da altri molte earte, che si sarebbero potute aequistare per se's di qui é , che fi puo dubitare, effere da eio derivato il detto , níato dal nostro Poeta nel C. VI-St. 44. per dimoftrar due , che ftiano attentiffimi a tavola a mangiare :

Sembrano a folo a fol due toccatori : pereiocche in verita eerti tali non muovono mai, il guardo di ful loro piatto . ed inficme colla coda dell' occhio guardano, se venga altra vivanda; siccome i detti giuocatori a' fei tocchi guardano eon tutta attenzione le proprie carte , e danno nell' iftello tempo un' occhiata a quelle , che fono tratte del mazzo . E in ordine a questa denominazione si pno dire , che come coloro , che giuocano alle minchiate , fi domandano Minchiatifli : cosi quelli, che giuocano a' fei tocehi , fi dicano con voce equivoca Torratori . Non riprovo per altro la fpienazione del Minucci , fatta nella fua nota alla citata Stanza 44. ma dico bensi , che non dal ritrovarfi due Toccatori all'ofteria ( che è cosa molto accidentale e da

Pppp 1 non

C VIII. non fare ftato per un detto comune ) ma-\$T.61. dal loro ufizio proprio fia derivata l'origine . Negli Statuti della Mercanzia li-bro 1. rubr. 13. fi legge : Amministrino almeno due di loro insieme il loro offizio, e se saranno alcun tocco, al quale non fiano flati almeno due di loro presenti, e tante propinqui l' uno all' altre , che abbino possuto sentire le parole l' uno dell' altro, ec. e di fotto Factino di loro tre conpie , ec. Per tanto dall' andare coss uniti ed attenti per fare il loro uficio , ne farà nato il proverbio . In quefta rubrica fi dichiara, come anco dalle addocte parole fi vede , che i Toccatori erano lei; ma ora fono ridotti a due foli , per effervi poco bisogno del loro ministero . Ora patiaodo a dire del ginoco Al pa-lio, questo fi fa nella medefima maniera , che A' fei torchi :: folo e differente in questo : Che fi debbono acquistare dodici carre, ma fi pigliano non folo quelle , che toccano , ma rutte quelle , che fono più accoste, e che non fiano distanti i medesimi punti da quelle degli altri compagni . Quelle pero , che toecano , contano , come le folfero due : e l'altre, che non toccano, contano per una . Il giuoco pero fi vince da colui , che prima degli altri arriva a fegnare dieci , ovvero dodici Iupini , o dichiamo fegni ; che ció fta nel concordato. Chi e il primo ad acquistare dodici carte, fegna un lupino : chi fa il tocco in tavola, ne legna due : e cio non leguendo, chi prima tocca, ne le-gna uno: chi accula pappoleggio, ne iegna uno : e venendo fuori il detto pappoleggio, ne fegna tre : avendo nelle carte icoperte , o venendo con quelle ; che s' acquillano una verzicola, ne fegna uno: ed effendo la verzicola d'arie, ne fegna due . Si poliono ancora in questo giuoco fare scommesse di Verzicole , Tocchi e altro conforme più piace

a' giuccatori . Eift.
INGRUGNATO . In collera . Chi s' adira o cotra in collera , fuol mostrario

collà muzzione di volto, torcendo la bocca, o increjando la fronte, con atti fituiti, che fi dice anche Fze mujo; c Fze pregon o largangare. V, topra Cant. tt. St. 57. Laica Novella x. Marson la pretendo freuzera. Fon flora ingregante, assay the so. Decfi atche Novella con Marson la predoction action from the control freuzera. Nonio Marcello antico Granatico Reactifus products ore, C destitus promisentativa. Miss

MAL DISPOSTO . Di mal talento . Dipullo O'Penarata a far male . Bile. AMMAZZATA UNA VERZICOLA . Ammazzare , Rubure , Searrare , Dar mazzare , Rubure , Searrare , Dar mazzare , Verzicola , Non le carte . Non contare , Verzicola , Non ori vipondere , Sijanti , etc. leggi quel cabbiamo detto qui fopra alla voce Minchiare . Min.

Verzisola - Vien forfe da Verzisore, Verzisolare , Puilulare , Germogliare ; etiendo le Verzisole come germ.gii delle carte , che pullulano di quando in quando nel verzisore , cio nel giardino del giuoco , e ranno come un cepuglio di carte. tra di loro coerenti : Bife.

PERICOLA'. E' in petitolo; perché se gli avveriari s' avvergeono di quéllo errore, gli fanno pagare la conluera pena. Bist.

POSSON PREDICARE. Posson dire quanto vossimo. Si dice Predicare a porri, per Parlare altrui in vano. Bisc.

DOMO ROTTO. Uemo collerico. Latino Pracepi in iram, che fi dice ancora in quelto lenío Uemo pricipieso. Min. NON CI PUO STAR SOTTO. Non la pao seffrire. Latino Subfinere, Pati. Min.

LOR NON DA RETTA . Non bada , o Non attende a quel che esse diciono . Non da orecchie . Latino Non facilem accomedat aurem . Dar retta in altro scolo dissero gli antichi nelle cose di guerra , per quello , che i latini disero , Impetumo jubsinere . Min. GARNOLARE . Rammaricarsi . V. sopra

Cant. IV. St. 9. Min.

63. Che t' ho io fatto mai, fortuna ria, Che t' hai con me sì grande inimicizia,

Men-

# RACQUISTATO.

Mentre tu mi fai perder tuttavia; Che e' non mi tocca pure a dir Galizia? Questio non si farebbe anche in Turchia: L' è propriq un' impietade, un' ingiustizia: Vedi, non lo negar, che tu l' hai meco: E poi sen' avvedrebbe Nanni cieco.

- 64. Ma, se volubil sei, quanto sdegnosa, Facciam la pace, manda via lo sdegno: E le tu sei de di miletri pietosa, Danne, col sarma vincer, qualche segno, Fu il vincer sempre mai lodevol cosa, Vincasi per fortuna o per ingegno; Perciò de danni muei restando sazia, La fortuna mi sia, non la Dilgrazia,
- 65. Ma che gracch' to ? Forfe che tai preghiere Mi faran, dopo così gran didetta , Vincer la poita , o porre a cavaliere ? Si sì ; ma baita , poi non aver fretta . O baccellaccio ! i 'oro logna pere , L' è bell' e vinta , ovvia tientela firetta . Capitale! Sai tu quel che tu hai a fare ? Se tu non vuoi più perder , non giuocare .
- 66. E coà finiran tanti fchiamazzi
  Di chiamar la Fortuna, e e i giuochi ingiufti,
  Che mentre vi ti ficchi, e vi t' ammazzi
  Tu fpendi, e paghi il boia, che ti frufti,
  Gli è ver; ma il libriccin del Paonazzi,
  Ov' io ritrovo ognor tutt' i miei gufti,
  Per forza al giuoco mi richiama e invita,
  Appunto come il ferro a calamita.

Il Generale fi duole della fortuna, perche gli è contraria, e lo fa perder fempre: la prega a volerfi mutare, ed effergli una volta favorevole: e coll'Aniotto Canto xv. St. z. dice Fis il vinera, etc. Ma pol accorgendofi, che il fuo

pregare è inutile, riprende se medefino c.viii. del vizio, che ha di giuocare i ma co-sr.63. nosce, che l' ammonizioni non sono abili a farto desistere dal giuoco. v.l. Vintas per tuo mezzo o per ingegno. NON MI TOCCA A DIE GALPILA. Non

- Whizeah Carryl

C.VIII. bo punto il conto mio . Il Bronzino in lost.63. de della Galea diffe : E fe non ne factan tanto romore

Non faria lor toccato a dir Galizia; Tanta gente n' andava per amore. Ed il Perfiani , dolendofi , che un fuo fratello era più lefto e più aftuto di lui ,

Forima: Il miofratello è una siuffizia. Che mi rivede moleo bene il pelo :

I' creden' efser furbo, e giuro al cielo, Che seco non mi tocca a dir Galinia. Da quello , che dice il Persiani , puo , chi legge , comprendere il veto fenio di

questo detto . Min.

Non mi tocca a dir Galizia, vuol di-re Non posso siatare, Non m' è permesso il dire ne anco una sola parola, quale è Galizia . Quando uno e sopraffatto da un altro colle parole, fuol dite ancora : O lasciatemi almeno dir Galizia . Quelto proverbio è stato di poi traslatato a fignificare Non avere il fuo conto in qualebe affare con altrui , come ha detto il Minucci . Ben' e vero , ch' io mon ho potuto titrovare ne indovinare, donde e's' abbia avuta l' or gine . Bifc.

NON SI PARESS' ANCHE IN TURCHIA . Non si sarebbe in luogo vernito , ne a perfona del mendo , sebben sosse il maggioc nostro nimico , come è il Turco . V. fopra Cant. v. St. 6. Min.

SEN' ALVEDREBBE NANNI CIECO . La conoscerebbe uno , che non avesse giudizio. Lo vedrebbe un cieco , come era Nanni . Il proverbio dice : Come difie Nanni cieco : e fenz' altra aggiunta s' intende Vedere ; perché quetto Nanni cieco diceva sempre Vedere . Si dice unche femplicemente Nanni cieco , e s' intende il medefimo . Si dice anche : Lo nedrebbe Cimabne , che nacque cieco , o che avea gli ecchi di panno, detto antichiffimo ; venendo da Cinabue , ritrovatore della Pittura in Fitenze , non perche egli folfe cieco, ma fi voleva denotare, che egli foffe nato al mondo cieco, cioe affatto al buio del difegno . 1 Greci Vel caco clarum . Min-

LA FORTUNA MI SIA , NON LA DI-SGRAZIA . La Fortuna fi piglia ancora in mala parte , come Sors de' Latini ; ma non già la Diferezie fi piglia in buont parte : Ufirmo pero alle volte Baono e Bene accoppiato con male ; v. gr. Egli ba una buona febbre : Egli sta male bene ; ma in tal cato quefte voci mutann fignificato , e voglion dite Grande e Afiai . I Napoletani ufano la voce Beneficiata ( che e la cedola o polizza , che fi trae a forte : ed apprello noi ne lotti fignifica la Perizza col premio ; che quelle senza premio dicamo Bianabe ) tanto in lenio favorevoley che contratio. Nel Cunto de li Cunte , Iorn. 1. Tratt. 7. nartandofi , che era ufcita a forre la figi-uola d' un Re , per effere mangiata da ,un dragone , che voleva ogni giorno una persona , fi capptesenta il fatto con queita frate ! Ora chifso fe cannarcia no criftiano le inorno : et efiendo inta si a lo inorno d' oie sta cofa , pe sciorte è toccata fla beneficiata a Menechella', figlia de lo Re . Bilc. MA CHE GRACCHIO 10 ? Ma che flo io

a ciarlare in vano? Gracchiare e il Gra-cidare della cornacchia o del graccio, quafi Latino Graceulare ; ma ci ferve , per espe mere un Cicalare Senza fondamento, fenza frutto, o al vente. V. fopra Cant. 1. St. 69. Cant. gv. St. 25. e Cant. VII-Sc. 49. Ser Brunetto Latini nel Patatho . in quel yerlo :

Mi difie , I' io non fo , cb' avrem cor-

volle dire in gergo , alludendo al fuono della cornacchia : Che avreme noi pel giorno di domani . Latino Cras . Min. DISDETTA . Dijgrazza . Mala fortuna . E il contrario di Detta , che vuol dire Buona fortuna nel ginoco , o in altro . Spagnuo n Defliche , Lation Malum fa-

tum . Mala jors . Mini. VINCER LA POSTA . Guadagnare quel-Cant. St. 75. e vuol dire Vincere una

volta fila . Min. PORFE A CAVALIERE . Rimaner Superiore . Cavaciere fi ch ama quella Torresta , che nelle fortezze avanza fopra a tutte le muraclie della medefima fortez. 24 : e di qui Ejent o Stare a cavalie. re, vuol dite Ejer superiore, o Avan-zere il compagno. Vaichi Stotie libr. 1x. Tutta questa parte delle mura di qua d' Arno , non avendo ne monti ne colli

\_ Diget. of by 1 coopie

sopraccapi, non può dal di sopra, o, come fi dice, a cavaliere efiere offefa. Min. SI' SI' ) MA BASTA , POI NON AVER FRETTA . Nota il d'alogismo , che sa con le medefino il Generale in questa ottava , e neil' altre , che feguono . Si si , fignifica Certo , certo . Senza dubbio alcuno, cioe Vincerai una posta: e poi risponde a se stesso Non aver fretta , cioè Non isperare di vincerta adesto adefio . Ti converra aspettare asiaissimo .

BACCELLACCIO . Scimunito , Sciocco , Infenfato . Augusto Imperadore diceva Bacelus . . Min.

L' ORSO SOGNA PERE. Ozumno fi firmra di golere quel ch' ei vorrebbe . Ognuno sogna quel ch' ei brama . Vergilio Ecloga viii.

An qui amant iofi fibi fomnia fingunt . V. fopra Cint. II. St. 7. E per qual caufa fi dica l' orio , e non altri animali . V. Cant. I. St. 31. Teocrito diffe : Omnis

canis panem fumaiat , ec. Min. TIENTELA STRETTA . Tieni ffretta , cioè tenacemente la posta, che bai vinta. In altra maniera si direbbe : Guarda be-

ne , ch' ella non ti fcappi . Bitc. CAPITALE. Quelto termine, oltr'a' fignificati , che dicemmo fopra Cant. VII. St. 83. profferito nel modo, che è nel presente luogo, ha la forca del Latino Utinam : e vuol dire Piaccia a Dio . che non fia per efiere , e che non feguia in contrario . Min.

Il Vocabolario nuovo alla voce Capitale instantivo , 5. vs. dice : Modo di dire , correttivo del detto innanzi ; cioè Capitale , che e' non fia il contrario .. Capitale , che e' non fien più ; che vale :

Guardatevi del contrario , ec. Latino For- C.VIII. te , 44 , (cilcet . Ottima spiegazione ; sr.66, ma quivi è stato tralasciato ! esempio del noitro Autore , che faceva molto a propofito, non v'effendo ejempio d' altei . Bife.

SCHIAMAZZO . Romore , Strepito . Traschiamazoo nomore, strepas eta stato dalle galline, il gridar delle qua-li fi dee xiramazzare. Il Vocabolifia Bolognese dice, che il verbo Schiamaz-zare fignifica Essiamare indarno, dal verbo Greco Sciamachro , che vale Pagnare cum umbra; ina è van tà , per-che Schiamazzo viene dal Latino Exclamatio . Min.

VI TI FICCHI . E VI T' AMMAZZI . In quelto cato ton quali finonimi , e fignificano Immergerfi o Applicarfi tutto 4 una cofa . Min.
Vi ti ficchi , cioè Vi penetri dentro con

ogai forzo, a guila di chiodo o de fucch ello fatto penetrare in legno , d' onde n' e derivato Conficeare . V. quanto ho detto fopra alla voce Facare C. VII. pag. 190. Vi t' ammazzı, poi fignifi-ca 1 v' attendi con tale anficta, che non curi nient. la tua vica . Bifc. PAGHI IL R IA CHE TI FRUSTI. Spen-

de per aver danno . I cognide ditte : Sibi ipfi vincula cudit . Min-LIBRICCIN DEL PAONAZZI . I lende

Carre da ginocare, perche gia un tale de' Pasnazzi tabbricava dette carte . Min. APPUNTO COME IL FERRO A CALA-MITA . Per fimpatia , come fa la cata-

mita al ferro , per quelto detta da Fran-zeli Almant , cioe Pittra amante. Min-V. fopra in quelto Cant. nelle note Rila St. 45. Bije.

E farà ver, ch' io abbia a star soggetto Ad una cofa, che mi dà tormento? Come tormento? oibò! s' io v' ho diletto! Sì; ma intanto per lui vivo fcontento . O perfido giuocaccio! o maladetto Chi t' ha trovato, e me, che ti frequento! Tu non ci hai colpa tu : a me il gastigo Si dee dar, poiche con te m' intrigo.

68. Da-

- 68. Datemi dunque un mazzo in fulla teffa:

  Vedete! cccomi qui, ch' io non mi muovo;

  Nè voi farete cola men, che onefia,

  Se, dal giuocar, morendo, io mi rimuovo:

  So ch' ogni di farebbe quella fefta,

  Ch' altro diletto, che guocar non provo:

  Ed a giuocare omai fon tanto avvezzo,

  Che 'l' pentrum ione giovami da zezzo.
- 69. L' ufare ogni fapere, ogni mia poffa
  Non vale a farmi contro al giuoco fehermo;
  Imperocchi no l' ho fitto si nell' offa,
  Ch' amo il mio mal qual afferato infermo:
  E forte giuocherò dentro alla foffa.
  Che forte è diciam pur: tengo per fermo:
  E te trovar le carte viu non poffo,
  Farò [ purch' e' fi giuochi ] all' alioffo.
- 70. Van co' libri alla fosta i gran dottori ,
  I bravi colla spada e col pugnale ;
  Con libro ed armi anch' io da guuocatori
  Sarò portato morto al funerale ,
  Grillandato di fiori , e a picche e cuori
  Trapunta avrò la veste , e per guanciale
  Quattro mattoni , e poiche pien di vermini
  I quarti avrò , vo sare un quaro a Germini .

CVIII. Seguita il Generale a lamonarri, «
1747 combattendo in lui ia voglia del guio1748 combattendo in lui ia voglia del guio1749 combattendo in lui ia voglia del guio1741 comparato in lui in lui in lui in lui in lui
1741 comparato in lui in lui in lui in lui
1742 comparato in lui in lui in lui
1744 comparato in lui in lui in lui
1744 comparato in lui in lui in lui in lui
1744 comparato in lui in lui in lui in lui in lui
1744 comparato in lui in lui in lui in lui in lui
1744 comparato in lui in lui in lui in lui in lui in lui
1744 comparato in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui in lui i

fermo.

Olso · Questa voce ha diversi significati , perche ce ne ferviamo per negati-

va, come nel presente luogo i per dimostrazione di naulea, come Obbo, Che
febitzza è quella? fotto Canta. X. St. 32,
per riprensone o disprprovazione Obbo,
mon fate tal cf. 4: cel ciprime il Latino
Pabr, cel d'aige : quel, che i Greci
distro aiglo i Diciamo anche i Abbo,
Elbo, e lbo. Min.
SCONTENTO. Sconfelato, Dispulato.

EMO 5 to Min.

ACONTENTO Seonfoare, Difgulare.

La lettera f , aggiunta nel principio di
nomi , verbi , ec. ha nel parlar noltro
la forta , che apprefio a' Latiol ha la
particella Ia , privativa ( circa di che
V. il Varchi nell' Ercolano ) e corrisponde alla particella Ex. Min.

CON

CON TE M' INTRIGO . M' impaccio , M' imbarazzo , M' imbroglio con efso teco . E fi dice dell' aver cheffare con alcuno , con cui riesca difficile levarta

del pari . Bifc.

MAZZO . Quel Martellone di legno , che adoprano i matellari a dare in fulla tefta a' buoi ; dunde Mazzuola quella , che a Roma adoprano per ammazzare i malfattori . Si dice anche Maglio : ma quefto è propriamente quello, che adoprano i bottai a cerchiar le botti. Dal Latino Malleus . Min.

Quello strumento, cni quale s' ammazzano i buoi , fi dice tanto Maglie , che Mazzo . Il Boccaccin Filoc. 6. 248. Come i furiofi turi , ricevuto il colpo del pefante maglio , qua e la fenza ordine falsellano . E il Berni nell' Orlando Innamorato , Libro II. Canto XIX. St. 50.

Afferra Brandimarte il brando nudo , E l'alza, come suole spesso il mazzo Ad un bue un beccaio spietato e crudo, A traverso al seroce Barigazzo. Maglio ancora era in Firenze a' tempi patiati un giuoco d'esercizio, che fi faceva col dare col maglio a una palla di legno, posta in terra, per mandarla più lontano degli altri. Il detto Maglio era un Martello di legno, di figura rotnn-da, con manico lottile, di lunghezza da, con manico lottite, di suggintea circa due braccia. Eranvi i luoghi determinati, uno de' quali ancor oggi fi numina il Maglio: e confifteva io una firada affai lunga e bene fipianata. Adefata

fo quello giuoco é difmeffo . Di Maglio, V. inpra 2 527. Bife.
OGNI Di SARBBB QUESTA FESTA. Non mi muterei mai dell' abituazione fatta nel ginoco . Il proverbio comune è : Ogni di non è festa : e fignifica , come dice il Monofino , che la Fortuna è mutabile , e non sempre risguarda le me-

defime persone con prosperevole aspetto. E tratto da Efiodo , che diffe : ex a'el Sipos loourus . Non fempre fara State . Bilc. IL PENTIRMI NON GIOVAMI DA ZEZ-

Zo. Il Pulci nel Morgante, Canto XXII. St. 18. diffe : Ma che val tardi l'efsersi pentuto?

e il Burchiello , presso l' Allacci , nella sua Raccolta de Poeti antichi , pag. 187. Son dopo e danni e pentimenti vani .

L' e io quefto verso fta in vece dell' ar-c.viitticolo i . E il Taffo nell' Amiota , At- 57.68. to I. Scena I.

Cangia , cangia configlio ,

Pazzerella , che sei : Che I pentirsi da sezzo nulla giova. In un altra maniera differo questo proverbio i nuftri antichi , cioè : Del fenne di poi nº è ripien le fosse ; cioè, che molti fon morti col feano, apprefo dopo 'l danno . Ma i Latini prima di noi avevan detto : Sero fapiunt Phryges . Vi fo-no due altri nuftri proverbi , fimili al fopraddetto : il primo de' quali dice : Il foccorfo de' Pifani , che giunfe cioè depo la perdita della loro città : e l'altro : Serrar la fialla dopoche jon perfi i buoi .

FARMI CONTRO AL GIUOCO SCHER-MO . Difendermi o Ripojarmi dal non ginorare. Viene dal verbo Schermire, che vuol dire Efereitarfi per imparare a difenderfi da' colpi ; il qual viene dal Germano Beschirmen , siccome vuole il Vosfio . Dante Inferno Canto XIII-

O Giacopo dicea da Sant' Andrea , Che t' è giovato di me fare schermo?

Il Petrarca Sonetto XVII.

Cb' i' non son forte ad aspettar la luce Di questa donna, e non so sare sebermo Di luogbi tenebrosi, e d' oretarde? Min. L' HO FITTO NELL' OSSA . Ho un defiderio de giocare internatisfimo. Vergilio, del giovane innamorato , diffe , Genrei-

ca libro 111. Quid invenis magnum cui versat in offibus ignens

Durus amor ? B il Petrarca .

E ricercami le midelle e l'ofia . Min. AMO IL MIO MAL QUAL' ASSETATO INFERMO. Come brama il febbricitante di bere , che gli è nocivo ; cesi bramo io di giuocare , che mi è dannoso . Min. Ne' tempi dell' Autore i febbricitanti

morivano, per cosi dire, arrosto. Oggi , ficcome anche da alcuni medici nel-l' antico , l' acqua nelle febbri non folamente non é stimata nociva , ma falutevole. Il giuoco però in tutti i tempil, e la sua sete sarà sempre dannosa : ed è una infermità , degna di compassione , e da non ne guarir così presto . Salv.

Qqqq

G-VIII. Non intende il noftro Poeta per affa-\$1.69. tate inferme un ammalato iedbricitante i elfendo pur troppo vero quanto ha detto quivi fopra il Salvini i ma ha voluto fignificare l'infermo d'idropifia, il quale quanto più beve, più beverebbe; onde Orazio egregiamente nell'Ode

11. del 11. Libro dice : Crescit indulgens sibi dirus bydrops , Nee sisim pellit , nifi eausa morbi

Fugerit venis, O aquofus albo
Corpore languor.

E questo etempio s' applica benissimo al
Giuocatore abituato, che non divien mai
fazio, dopo ancora d'aver giuocato l'in-

tere giornate. Bifc.

CHE FORSE? DICIAM PUR: TENGO
PER FERMO. Vuol dire: Non fi dee
mettere in furfe, cloc in dubbio; ma fi
dee credere per certo, che io ginochero an-

cura in sepoltura . Bilc.

ALIOSSO. Come abbiamo detto fopra Cant. 1. St. 9. tutti li giuochi di fortuna da' Latioi fi dicono Alea : da che io deduce , the quelta voce Aliofio venga dal Latino Alea et O/so : e fignifichi , come in effetto fignifica , Ofso da ginorare : ed è il Talus de' Latini , e l' agrayakot de' Greci . Dicefi ancora Catriofio , quasi Quadro, cioè Dado d' ofio. Quelt' osso si trova nelle gambe di dietro di tutti gli animali d'ugna sesse, come nell' agnello , bue , ec. che negli ani-mali d' ugna fode , come il cavallo , ec. o ditate , come il lione , ec. non fi trova , eccettoche nell' alicorno , fecondo Polidoro Vergilio libro II. cap. 13. e Daniel Soutero de Aleatoribus libro 1. cap. 15. Bulengero de Ludis Veterum cap. 18. ed e un olletto di figura quadrilunga , da una parte concavo , e dall' altra convetto. Nel mezzo del concavo apparisce un picciol buco : ed il couvesfo , che è la parte opposta al concavo , forma in ciafcuna delle sue fiancate due piccoli buchi : nelle testate del fianco al concavo e convetío fono due superficie quasi piane; se non che in una si vede un fegno , come un S. , e nell' altra un fegno come un 8. e queste due parti , quando l' Aliolfo fi butta in tavola , fono le più difficili a rimanere scoperte , perchè sono di più difficil posare del concavo e del conveffo , e l' altre due fiancate non restano mai scoperte, perche n'una per la fua rotondità puo pofare . I noftri ragazzi dell' infima plebe, nel giuocare con quelt' olfo, s'adattano a quei fegni , fervendofene per numero , con fare il concavo il numero Une , il conveilo Farina , cioè Nulla , per effer quefto il più tacile a rimanere scoperto : la parte , dove è il tegno 8. vince otto , perche tiene la figura di quel numero : e da' Greci quelto numero di otto negli aliofi era chiamato Seeficero, cioc Fermabado : e la parte, dove e il tegno S. vince dodici , perchè ha figura quafi di libbra, che fi divide in ta. parti , o fecondoche convengono, diverfificando, o variando quelto giuoco, fecondo i patti. E l' mano detti ragazzi dalla Palqua di Refurrezione (nel qual tempo s'ammazzano eli agnelli , nelle zamne de' quali fi trovano queili offi ) fino a che vengono le petche : ed allora lasciato l' Aliono , e' giuocano a' nóccioli ne' modi detti fopra Cant. 111. St. 27. al qual giuoco durano a gluocare fine a che ffincciati i nóccioli vendono l' anime di effi agli focziali . che farà per tutto ottobre in circa : e da questo tempo fino a Quarefima giuocano alla rulla o alle buche, colla palla di legno , nel modo , che fi dine fopra Cant. III. St. 57. e per-tutta la Quarefima giuocano alla trottola : e cosi diftribullcono i loro trattenimenti per tutto l' anno . Ma tornando all' Aliofie , appreflo agli antichi Romani era utato dagli uomini più fentati , ed in diverte maniere : e fra l'altre il concavo era chiamato Cane o Canicula, torte da quella stella lucida , che si vede nella bocca del Cane Celefte, ftelia cattiva e malefi. ca : e colui , che tirando («ceva appari» re detto lato , pofava in tavola due denari , o quello , che eran convenuti fra lero i ginocatori : ed era cattivo , onde Properzio:

Semper damnosi substinere cames t E Persio dite:

..... Damnofa Canicula quantum Raderet .

La parte opposta a detta era chiamata Venus, stella benigna e benefica : e fi-

gnificava il numero Sei , Latino Senio , da noi detto Sino, nel giuoco dello Sbaragi no , quafi Seino , da' Greci chiamato serne : e chi tirando fcopriva quefta Venere, guadagnava fei, e tutto quel-lo, che avevano posato in tavola coloro, che avevano Icoperto Cane o Canicola . Giulio Polluce libro 1x. dice , che da' più il Sei era chiamato Coo, e il Cane , ovvero l' Affo , Chie : e che in questo lor talo non avevano ne il due , ne il cinque. Con questo oso giuocavano tanto i Greci , quanto i Latini in altre maniere , e fino con lei e otto offi per volta ; ma a me batta aver accennata la fuddetta per testimonio , che anticamente ancora era io ulo questo giuoco : e tralaicio di narrare l' altre maniere, che fon molte, perche non fa a propofito nostro ; ma se il Lettore ne soste curiofo , legga Polidoro Vergilio libro 11cap. 13. Daniel Soutero de Aleaturibus li-bro 1. cap. 19. Bulengero de Ludis Veterum cap. 58. ed Alexandro ab Aletfandro Dierum genialium libro 111. cap. 21. Ho detto , che quetto Aliofio oggi è giuoco da ragazzi : ed il noftro Autore

ci addita questa verità , sacendo direc.viiidal Generale : E fe trovar le carte ini non posio ;

Faro , purche fi ginochi , all' aliofio . e intende : Voglio ginocar fempre : e fe non troverò tarte , ginochero all' aliofio quantunque fia tinoco da ragazzi , purch io foddisfaccia al viziofo genio, che bo di ginocare . Min.

VAN CO' LIBRI , ec. A' Dottori , stume di metrere nel seretro o bara i libri , ed a' Cavalieri la spada al fianco finistro: e così dice, che sarà satto 2 sui, she per sar conoscre, che mentre viste era giuocatore, gli saranno una ghirlanda di quei siori, che sono impresdi nelle carre , la fua vefte farà ricamata di picche e di cuori , e fotto la tefta gli metteranno quattro mattoni : ed in quefta maniera avrà anch' egli attorno tutti quattro i femi , che fono impreffi nelle carte da giuocare a primiera. Min. EAR UN QUARTO A' GERMINI . Ginoin questo Cant. Sc. 61. Min.

Volca feguir, ma tutti della stanza Gli dieron fulla voce , con il dire , Che il perdere è comune', e star' usanza, E perde una miseria di tre lire : Però fi quieti pure, e abbia speranza, Ch' un giorno la disdetta ha da finire : Perocchè i rempi variabili sono, E dopo il tristo n' ha a venire il buono .

Intanto gli mostraron il prigione, · · Che fott' il manto dell' ipocrifia In carità, dicendo, in divozione Faceva lo scultore , idest la spia : Però , perch' in effetto egli è un guidone , L' impicchi, s' ei vuol fare opera pia. Serragli pur , dicean , la gola , e poi , S' ei ridice più nulla, apponlo a noi. Qqqq a

73. Amo

73. Amostante, ch' è uom di buona pasta, E poi dabbene, ancorchi egli abbia il vizio Di questo luo giuocar, dov' ei fi guasta, Fa liberarlo fenz' alcun supplizio, Dicendo, ch' a impiccarlo non gli basta L' aver semplicemente un po' d' indizio; Ma quand' anch' egli avesse ciò commelio Del far la spia non se ne sa processo.

74. Ed al prigion preterito imperfetto
Rivolio colle carte in man, l'invita,
Già fattofelo porre a dirimpetto,
A giuocar d'una crazia la partita:
Ovver fi metta fioro i ful buffetto
Un tefloncino, e fia guerra finita:
Così lo prega, lo foongiura, e in parte
Bada pur fempre a meliodar le carte.

C.VIII. Voleva il Generale continuare il fuo 5T-71. tamento, ma i circostanti lo secero quietare , confolandolo , e mostrandogli , ch' ei fi faceva scorgere a far tanto icalore per una perdita di si pochi foldi : Intanto gli prefentarono Piaccianteo, dicendogli, che lo facesse impiccare, per-che egli era spia i ma il Generale buon nomo lo fece liberare , dicendo , the un poco d' indizio non era bastante a farlo impiccare : ed oltre a quello del far la ípia non se ne fa ne meno processo de el inrende, che se avessero a sare impierare tutte le spie , ci sarebbe saccenda . Di poi il medefimo Generale invita Pizca cianteo a giuocar feco di poeo , e folo per trarteners . Nel che il Poeta esprime il vizio internato di giuocare, che era nel Generale , poiche nello freffor tempiù giuocare , rorna a metterfi a g'uoca-re fino con un vil prigione coll' anfiel ta , che mostra in quell' atto di attender fempre à mescolar le carte , come fanno coloro , che punti dal giuoco , per aver perduto , vorrebbono pur tro-vare con chi giuocare per ricattarfi . v.l. Onde fi quieti pure , ec.

In carità [ diceano ] e in devozione.
L'impicchi, s' circuol / are un' opra pia .
E quando anch' egti avefu cio commefio .

Ed al projess priestries projette GLI DISPON SULLA VOGE : Le feeres
thetere : Latino Vecem alies compromere
CON IL DISE. Andrebbe compromere
CON IL DISE. Andrebbe com faces
that o, prende specific elicitimo del parla familiare Fiorentino e, e di revo usiaco ance in prois da busin Autori del due
con imercolarenti. Lo fleno fi de dire
che i a siri lampiti di quelto Pecma fi
con inti angli di quelto Pecma fi
rore maio dal oforto vecar a. Bis.

trove unio dil nottro (vera . Bi).

STAR INSARE, E dero alla minieta

STAR INSARE, E dero alla minieta

Tolla, in consecutati di suno consecutati

Tolla, in consecutati di surio quali fempre

dell' infinito in luoge di qualiferogia

dell' infinito in luoge di qualiferogia

dell' infinito con luoge di qualiferogia

dell' infinito con consecutati di uni

finitia di uni

finitia di uni

dell' especia consecutati di uni

leoni, all' espi [inpodera lo pentino

comprate i Piete comprate un accomprate con

re regario especiati qualifero

re regario especiati qualifero

re regario especiati qualifero

con consecutati qualifero

con consecutati qualifero

con consecutati

con con consecutati

con consecutati

con consecutati

con consecutati

con consecutati

con consecutati

con consecutati

con consecutati

con consecutati

con consecutati

con consecutati

con consecutati

con consecutati

con consecutati

con consecutati

con consecutati

con consecutati

con consecutati

con consecutati

con consecutati

con consecutati

con consecutati

con consecutati

con consecutati

con consecutati

con con consecutati

con consecutati

con consecutati

con con consecutati

con consecut

nel turificare , facendofi andare avanti , e ritornare indictro il detto turribile : e per tentir buono voleva esprimere l' odore dell' incenso, che conforta l' odorato . E a propofito dell' atto medefimo del turificare , leggi la Novella 35. di Franco Sacchetti , che é curiofiffima : e quivi nota, che in buona lingua fi può dire anche Terribite per Turribolo. Bifc.

PERDE UNA MISERIA DI TRE LIEE . Perde poco . La voce Miseria , che per altro fignifica Infelicità o Avarizia ulata in quefti termini , ferve per avvilire : e pero esprime qui una somma di

niuna confiderazione . Min-Due sono i fignificati di Miseria , In-

felicità e Avarizia : ed in questo secondo fentimento é prefa dal nostro Autore. Ben e vero, che Miferia non fi prende per Avarizia , atfolutamente detta ; ma fi prende pel luo effetto , che in al-tra maniera fi dice Sordilezza , Gret-

MZZ4 , Pidorebieria . Bifc. DOPO IL TRISTO N' HA A VENIRE IL BUONO . Si dice Dopo il cattivo ne viene il buono ( e vi s' intende temos ) che in Latino fi dice Poft anvila Pourbus . Bifc. SOTTO IL MANTO DELL' IPOCRISIA ..

Sotto feufa , Sotto pretesto , Sotto coperta di far del bene . Min.

FACEVA LO SCULTORE . Cinè Faceva d' ascoltatore , e non le Hatuarie : ed intende : Stava alla fcolta , cioe Stava afcoltando i diferesi d' altri per ridireli : e con quelto rermine equivoco viene a dir copertamente Far la spia , come dichiara il Poeta medefimo . Min-

GUIDONE . Fu fante . Uomo d' infima plebe fenza riputazione . V. lopra Cant. 1. St. 65. Min.

APPONLO A NOI . Latino Illins crimen affinge nobis . Se e' fa piu la spia , gasti-ga noi . Ti a'sicuriamo o T' entriamo mallevatori , che e' non farà pin la spia . E' lo festo , che Mio danno , che vedre-

mo fotto Cant. XI. Sr. 49. cioe Mio fia il danno , fe non fegue così , come io dico . UOMO DI BUONA PASTA . Uomo di buona natura . Litino Oleo tranquillior .

Plauto nel Penulo : Ita bune canem fae'am tibi oleo tranquillior m .

Fare flare zitto com' olio . Min.

Bonario , gli antichi Di bon aiere , C. VIII. Fraucele De bonnaire , Carlo il femplice : \$7.71. Le debonnaire , che vale Di buon nidio . Cui meliore luto finxit pracordia Titan.

DOV' ZI SI GUASTA . Dove egli perca ,

Con che egli varia la sua buona natura . Min.

DEL PAR LA SPIA NON SE NE PA PROCESSO. Gastigar uno senza far pro-cejso vuol dire Gastigarlo sommariamente . Latino indicta caufia , o p uttofto , De plano , cioè Senza folennita di gindizio , Senza sedere a banco di ragione , o come fi dice anche volgarmente Pro tribunali ; ma qui pare che voglia dire , che le fp'e non folo non fi gaftigano ma ne anche fe ne fa processo. Min.

PRIGION PRETERITO IMPERFETTO . La voce Preterito , che suona Passato , qui vuol dire , che il prigione era die-tro al Generale : e la vece Imperfetto denota l' imperfezione e vigliaceheria di

Piaccianteo . Min.
Allude al fecondo tempo delle conjugazioni de' verbi . e perche la plebe per Preterito intende le Parti deretane , credo pero , che il Poera abbia voluto fcherzare , con dimoft are Praccianteo un bel viso di culo : e dicendo Imperfetto , abbia voluto intendere Malfatto : ovvero leggendofi colla varia lezione di Finaro Perfetto , abbia intefe di fignifia care , Vero , Legittimo e Naturale . Nota in questa Stanza , come bene it noftro Autore deicrive un giuocatore abituato ; perciocche mottra , ch' egli non ha riguardo a giuocare con qualfivoglia force di perfone , in qualunque luogo ; alla prefenza di chiccheffia , di poco e d' affai , ed in fomma prega , scongiura , e propone tutti i partiti immaginabili , purche e' giuochi , non tralafcian-do frattanto di melcolare le carte , per effer più pronto a cominciare : le quali cole in parte sono state ancora notate dal Minucci . Di certi tali fi fuol dire un proverbio : E' zinocherebbono fu' pettini da lino : fopra di che V. la nota alla St. 11. del Cant. IV. Bife.

UN TESTONCINO . Teffone è una Meneta, the vale tre paoli, e da molti it occasione di giuoco si dice Un testonei-

G.VIII. no , per intendere Ginochiamo folo un te-ST.74 Hone , e fia guerra finita , cioe non fi ginochi più . Min-BADA A MESCOLAR LE CARTE . Con

questa acione di Badare ( cioè Contino-

ware ) a mefcular le carte , invitando colui a giuocare , esprime , come abbiame detto , la gran voglia , che il Generale ha di giuocare . Mis.

- 75. Quegli, che compiacerlo non gli costa, E vede averla avuta a buon mercato; L' invito tiene , e regge a ogni posta . Bench' ei non abbia un bagattino allato : E dice al più faremo una batofta a Quand' ei mi vinca, e voglia ester pagato: Di rapa sangue non si può cavare, Ne far due cose, perdere, e pagare.
- 76. Duraro a battagliar forse tre ore, Poi la levaron quafi che del pari ; Se non ch' il General fu vincitore Di certa po' di fomma di danari : E perchè gli domanda, e fa scalpore, Quei , che gli spese in cene , e in desinari , Non aver (dice) manco affegnamento; Talche Amostante resta al fallimento .

c.vIII. Piaccianteo accetta l' invito, e messis ST-75- a giuocare , il Generale rimafe in vincia guocare, il Generale rimate in vinci-ta d'alquanti denari 5 ma perché Piac-cianteo nos ne aveva, il Generale non fu pagato. Cosi fa la fortuna, quando perleguita un giuocatore, facendolo vincer folamente, quando non vi è modo di effer pagato .

v.l. Quegli , che il compiacerto , ec. Al più farem (dic' ezli) una batofta . Duraro a travarliar forfe tre ore . Di certa poca somma di danari .

VEDE AVERLA AVUTA A SUON MER-CATO . Conofee d' avere framoato un gran periculo con facilità , cioè Non ba aventa uella pena , o gastigo , che egli conosceva di meritare . Min.

Averla a buon mercato è traslato dal Comprare le robe a vilissimo prezzo, che in altra maniera fi dice Aver piacere . Il Poeta feguita l' allegoria del verso di fopta a dove diffe , che a Piaccianteo non costava niente il compiacere al Generate : ed ora dice , ch' Egli ba avuto a buon mercato quello, ch' egli temeva di dover pagare a care prezzo , cior il gafligo dovuto a' funi mistiatti . Bifc.

L' INVITO TIENE . Accetta l' invite . e s' accorda a graocare . Min.

REGGE A OGNI POSTA . Poffa ( trattandofi di giuoco ) vuol dire Quella somma di danare , che i ginocatori concerdano , che corra volta per volta nel ginoco , che fi dice Invitare , e Reggere & ogni poffa , s' intende Tenere tutti gl' inwiti . Min.

NON ABBIA UN BAGATTINO ALLA-TO . Bagattino e la Quarta parte del quattrino Fiorentino , con altro nome detto Preciolo . Litino Ne obolum quidem . Voce è moneta Veneziana . Min-

E Aliato vuol dire Nella borfa de damari , la quale fi tiene allato , cioè in tasca , ovvero attaccata alla ferra de' cal.

calzoni , come ufavano i nostri antichi .

FAREMO UNA BATOSTA . Combatteremo e Questioneremo con parole, ec. Litino Altereor : ed abbiamo ancora il verbo Batoflare , per Combattere , Battaglia-re . Storia di Scinionte , trattato quarto : Non avendo tanta gente , che bastaf-fe per la Terra batostare . E più sotto : Or di qua, or di la fi batostana . Min. DI RAPA SANGUE NON SI PUO CA-VARE . Non fi : no cavare u ia cofa di dove ella son è . Latino Aquam è pumi-

ce postulare. Pluto: Nam tu aquam è pumice nunc postu-

las , qui ipfius fitrat . Min. NON SI PUO' FAR OUE COSE , PERmonti giuocutori, per divert're il dispiacere , che cagiona il perdere . Del reflante chi perde conviene che paghi, effendo il giuoco un contratto come gli altri ; onde in tutti i modi fi devono offervare i parti e le condizioni , che c. VIII. fanno tra di loro i giuocatori . Bifc. 57.76. LA LEVARON QUASI CHE DEL PARI . Ci s' intende La feritiura : Non vi corse quasi niente , cioè si vinse , e si perde pore . Min.

FA SCALPORE . F4 romore . Contende . . alzando la voce. Min.
Dillo strepito che sa chi adopra lo

scalpello . Salv. NON AVER MANCO ASSEGNAMENTO . Non aver danari , ne modo da trovarne.

E il detto Ne manco in questi termini ha la forza del Latino , N'e etiam , ovvero Ne quidem , che noi pure dicia-mo , Ne pure , Ne meno , Ne anco . lo credo , che fia voce corrotta da Ne anco . Min.

RESTA AL FALLIMENTO . Refla con quel credito da non tisquoter mai , cum male nomine; perche Fallite s' intende Colui , che non ba denari ne asiegnamen-ti . Min.

# FINE DELL' OTTAVO CANTARE.





#### DEL

# MALMANTIL E

NONO CANTARE.

#### ARGOMENTO.

Giunti i vinfreschi, e invigorite il campo
Corre all' assalta, e segue aspra barussa.
Malmanti quassi è preso, ond' al suo scampo
Chiama all' accordo, e termina la zussa;
Chi tratta più di guerra, or trova inciampo,
Perchè nell' allegrezze ognun si sussa;
Fassi in corte il conviro, e poi, dal vino
Riscaldati quei Princip; il sessiono.

- A guerra, che in Latino è detta bello,
  Par brutta a me in volgar per fei befane:
  Non ch' altro è e' comincia quel bordello
  Di quell' atglierie, che fon mal fane:
  E ch' e' non v' è da mettere in caffello,
  E flenti poi per altro com' un cane,
  Senz' un quattrino, e pien di vitupero,
  Ditelo voi, fe questo è un bel melliero.
- 2. E pur la gente corre, e vi s'acampa Ognun, per farfi un tomo, e acquiltar gradi; Quafi degli uomin colh fia la flampa, Mentr' il cavarne l' offa avviene a radi: La gli uomin fi disfamno, e chi ne feampa Ha tirato diciotto con tre dadi: E pria ch' ei giunga a effer caporale, Mangerà certo, più d' un flaio di fale.
- 3. Sicchè e' mi par ben tondo, ed un corrivo, Chi può star bene in casa allegro, e sano,

E lascia il proprio per l'appellativo Cercando miglior pan, che quel di grano. Cen' è un' altra ancor, ch' io non arrivo . Ch' è quell' affalir un coll' armi in mano , Che non fol non m' ha fatto villania . Ma che mai viddi in viso in vita mia .

Orsù cerchi chi vuol battaglia e risse . E si chiarisca, e provi un po' le chiare; Che s' io credeffi farmi un altro Uliffe , L' armi perciò non m' hanno a inzampognare : Ognuno ha il fuo capriccio com: diffe Quel lanzo, che volea farsi impiccare : Però mi quieto, ma perch' ora bramo Mostrarvi il vero, atienti, e cominciamo.

ST. 1. P Er introduzione del preferre Cantaver l'affalto dato a MALMANTILE, fi ferve della dimottrazione, che la guerra fia una brutta cola , e che pero abbiano poco giudizio coloro, che vi vanno ; perche lebbene i Latini la chiamano Bello ( il che fecondo alcuni facevano per antifrafi , cioé per una figura di parlare , contraria a quel , che s' intende ) come dicevano Lucus il bosco , che è fenza luce : Parca quelle , che nemini parcunt ; cosi Bellum la Guerra , che non ha in se cosa alcuna di betto , egti nondimeno la stima cola bruttistima , e ripiena di pericoli , come farebbe a dire i colpi delle artiglierie , ed abbon-danre di patimenti e ftenti , come farebbe il non aver che mangiare, e non aver mai denari ; onde un Poeta per ispiegar la bruttezea di quella, disse : Bella orrida bella. Oltre a questo è con-tro alle ragioni dell' unanità l' impuenar l' armi a danno di chi non ci fece mai ingiuria alcuna : e però diffe un Gramatico: Bellum a belluis dicitur , perche e cola da bettie . Si maraviglia pero il Poeta , che la gente vi vada votentieri , ingannata dalla speranza , che in quella fi facciano gli uomini : e non s' accorgono c che piuttofto vi fi disfan-

no i e qu'ind' anche quelto non foffe , ci vuol degli anni, primiché uno confeguirca i minori gradi della milizia ; perche la guerra

Unfil ne prema,e un milion n'ammazza. Conchiude pertanto, che fia privo di giudizio cofui, che potendo stare a caia iua con ogni commedo , voglia intrigarii colla guerra: e che quanto a fe, quand' anche fosse cerro d' avere a diventare il maggior uomo del mondo, non fi lascera mai lusingare da queste speranze . Ma perchè egli sa, che ognuno puo far di le a fuo modo , fospende il discorrer più de' mali , che nascono dalla guerra, e s'accinge a mostrarne parte, con descrivere l'affalto dato a MALMANTILE dall' efercito di Baldone . Nell' Argomento dell' edizione di Fi-

naro abbiamo solamente queste diversi-

Corre all' afialto, è fassi aspra barufa : Malmantil qualite prefor per fuo fcampo Chiama atli accordi e termina la zuffa. Chi ragiona di guerra o trova inciampo. v.l. E pur gran gente corre , ec. Quaff degli nomin la vi fia la Stampa.

Chi puo ftar bene a cafa , ec. Ce n' e un' altra poi , ch'io non l' arrivo . Pero mi quieto , ma perch' io vi bramo Mostrarne il vero , cc.

La guerra, ce. la queste quattro Stante il nostro Poeta ei rappretenta il earatrere d' un foldato poltrone : del quale è da vedersi il bellissimo Idilio di Pier Salvetti; che porta questo titolo : e si vede adesso stampato in Napoli ; fotto nome però di Firezze, 1733, in 8, nel tetzo libro dell' Opere burleiche del Berni e altri . Biss.

IN VOLGARE . Cioè A parlar chiaro: fuor di gramatica . Min.

BRUTTA PER SEI BEFANE . Befana , come dicemmo fopra Cant. vIII. St. 30. vuol dire Fantoccio, fatto di cenci : e di qui per Befana intendiamo uon folamente una Donna brutta e mal fatta : ma le balie fi fervono della voce Befana , per intendere una di quelle Larve , che nuocone a' bambini , come il Ben , ec. e gli periuadono, ehe ci fia la Befana cattiva , e la buona : e che venga nelle ca-fe per la via del cammino del focolare: e pero la notte avanti al giorno dell' Epifania, che Giovanni Viliani libro vile "I nostro popolo aneh" oggi chiama Befania ( onde corrottamente vico quefto nome di Befana, come s' è detto fopra ) fanno , ehe i ragazzi appicchino le calze a' cammini , perche le dette Befane gliel' empiano di roba, o buona o cattiva, fecondoche effi fono flati o buoni o cattivi : e tali Befane o buone o cattive fi figurano femore brutte ; onde Brutto per fei Befane vuol dire Effremamente brutto . I Filosofi (colaftici , per esprimer più la, che il superlativo, dicono Ur osto, dando alle qualità gradi fino in otto : e volgarmente per espri-mer lo fleffo fi dice Sei , come Di fei cotte , ec. tebbene e un termine, che ha del pariar furbeico . Cieala per fei putte, e fimili . Il Ferrari , cavando la definizione di Befana dal Politi Autor Sancie . la descrive con : Larvale simulacrum , quod die Epiphania pueris terriculamentum Suspenditur , unde nomen invenit : e soggiunfe : Ex que mulseres defurmes Befane dicuntur , larva illa turpiores . Dice finalmente, che i Francefi dicono Tiobaine dal Greco Stobawia , cioe Apparizione d' Iddio . In quella notte danno ad intendere le tuperstiziole e ignoranti femmine a' femplici fanciulli , che feguono

molte cose suor dell' ordine della natu-c. 1x.
ra, miracolose e magiche, per eller la 57. 1.
vigilia della sesta del Magi: ne sano;
che con questo nome presso i Persani,
ond' ebbe origine, eran chiamati i Savi e Intendenti felle cose della natura,

abile Bille, e ade sixto. Diin.

Gilet BORDELLO. La voce Bordello,

che propriamente vuol dire Il luogo può
biro, shore abiano te merzirio, e pre
ca o per una Coja Bacteronie, e moje,

come a perta nel priettere luogo e a litti

la pigliano, per intender Difficulta o

per una Coja Bacteronie, propriata

per intender Difficulta o

patrica, come la precie il Laila nella fua

Encide Travellita, parafrafando le paro
di Verg Esan mio billo, se labor.

A cafa calda fi va prefto prefto : Maritornar in fu , quefto e il bordello.

Min.

NON V E DA METTERE IN CATTELLO. Specie di pritur fondattico, del 100. Specie di pritur fondattico, del 110 specie di pritur fondattico y del 110 specie del 110 specie del 110 specie del 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 specie di 110 sp

Smorfire è detto da Scomporre la forma della ficcia , τήν μορφήν , col mangiare : e κίρμι è troncato dall' intero diminutivo κέρμιση . Salv.

ammittivo separatoris silv.

dimentivo separatoris silv.

prico qui Caftello per Forrage, a la qualne colla firetzeza degli adde quella

re della firetzeza degli adde quella

re della foldateta dore fi riduce il neggio valore, ma in modo particolare i

viveri. Ora quando la città penaria di

viveri. Ora quando la città penaria di

viveri. Ora quando la città penaria di

si, che il fatto va muie, e che il calo

come diliperio. Bif.

STENTI COME UN CANE. Parifii ed bai tareflia delle cose necessarie al vive-Rere s C. 1X. re . Il Bargeo della caccia libro v. Sr. a. ..... Ergo age duro

1. 2. .... Ergo age duro

Assuescant viciu catuli .

Si dice Stentar come un bracco , quando

uno per la fua povertà ha male il modo di provvederfi il vitto . Min. SENZA UN QUATTRINO . Senza punti danari . Senza avere ne pure un quattri-

no, che è la più vile moneta Fiorentina, eccettuato il Tieciolo, che adesso noo usa più. Bisc.

PIEN DI VITUPERO . Pieno di pidocchi , rogna , ed altre sattere e porthere . compagne redivibili della foldatefea : il che fi dice anche : Pieno di brobbie ,

dal Latino Opprobrium, Obstrobrio : e Piero di fattidio. Del cetto Vitupero fignifica Infamia , Vergona . Boccaccio Novella 63. Abi vitupero del guafto mondo I Il medefimo Boccaccio , nella Tefeide libro t.

Abi vitupero della gente Achiva.

Omero e Epimenide, citato da San Paolo, difero in questo fenso Mala probra,
Kan' Myyra, cioè Uomini vituperofi.

Min.

DITELO VOI. Lafcio dirlo a voi. Cavatene voi la confeguenza. Gli antichi
dicevano: Iddio vei dica per me, come fi trova nel Boccaccio in più luo-

ghi . Eise.

PER FARSI UN UOMO . Per dirventare
un nomo radorojo; che Ejere un nomo o
Farsi un nomo, cirve appressio dio o
jori intender quello, che intendeva Diogene, quando diceva : Hominem quanDicch Estere un nomo . Giuvenale Satira
1. V. 74.

Si vis esse aliquis . La Scrittura Consortamini , & essote robusti . Omero .

m - Omero . Viri estore , & forte cor sumite . Kvapas egi pikos , xas ilkxsuov hrop

TAIGH MIN. QUASI DEGLI UMIN COLA' SIA LA STAMPA. Come se alla guerra si stampassero si uomini, cico se me saecsirro ni simii in brevolsimo tempo, a quella guisa che s' imprimono in su' logli moltis-

imi caratteri a un tratto. Bife:
CAVARNE L'OSSA. Si dice ancora
Salvar la pelle: e fignifica: Risornar
vivi a casa. Non lafciare sul campo il
proprio cadavero. Bife.

CHI NE SCAMPA . Scampare vuol dire Futzire, Scappare o Liberarii da un pericolo: e qui intende chi efce vivo o avanza alla guerra , Scampare , quali Ufcire dai campo , dalla battaglia . Min. HA TIRATO DICIOTTO CON TRE DA-

MA TERATO DICIOTTO CON TER DA-DI - Ha avuto la maggior fortana, che fi pojia avure; perche il numero 18. è: il maggiore, che fi poda fare con tre dadi - I Greci pure in quetto propotio cievano: Ter fix idalar, come fi ricava da Giulio Polluce nell' Onomaftico. Min.

CAPORALE. Cepo di foundre, che fra giundical, e il minor grado, che fi dia nella miliria. Caporate differo gli anti-chi per Principale, latino Capitali. Giovanni Villani I. 38. parlando di Roma, dice: Fin caporate regno di femedifima. E libro XII. 19. At tutte le caporate citta di Italia. I. I. voce e formata dall' antico plurale Capora, come Campora, Burgora, e fimili. Min.

MANGERA' PIU D' UNO STAIO DI SA-LE . Significa Confumera molto tempo , perche molto tempo ci vuole a un uomo tolo a confumare uno flaio di tale . Gli antichi , quando volevano fignificare un tempo lungo , dicevano come in proverbio , che Vi era da mangiare più d' un mottio di fale . Cicerone de Amicitia : Verumane illud eff , quod vulgo dicitur , multos modios falis fimul edendos else , ut amicitia munus explesum fit . Questa maniera proverbiale , pure in proposito dell' amicizia, e usata da Plutarco nel libro della Multiplicità degli amici . Si puo anche intendere , che Inghiottira più d' un boccone amaro , e di poro suo xusto. Una vivanda con troppo fale , fi dice Amara : e pero Mangiando molto fale , mantera molto dell' amaro . Min-

MI - AR EEN TONDO ED UN COR-ENCO. Tando e Cerrivo, is possion dire finonimi: e il primo fignisca Umo gofo e i infipiole: e di lieccodo (c he fi dice anche corrico Umon legirre e facili e reserve propositione di primore a a reserve giu primore a contere. Latino Credimia I Il spoleciani dicono Cerrisere per Mindionare , Burlere, e Dar pallo a mo. - Sopra Cant. VI S. 8, 00 dille:

Minchioni, e tondi più dell' O di Giotto . che fuona lo ftetfo . Tonto fimilmente presio gli Spagnuoli vale Balordo , Dap-Semplice , Goffo. Cunto degli Cunti : Tondo come na Bue . Min.

LASCIA IL PROPRIO PER L' APPEL-LATIVO . Maniera di dire , tratta dalla Grammatica , in cui fi danno nomi di due forti , alcuni ehiamati Propri , al-tri Appellativi : e vuol dire Lafci il certo per l'incerto . Si dice ancora Far come il can d' Esoro, che lascio la car-ne, che aveva in bocca, per pigliar quella , della quale vedeva lo sbattimento nell' acqua , che gli pareva mag-giore : e lo flesso fignificato ha Cercar miglior pane , che di grano . Efiodo Poc-

ta Greco: Folle è colui che lascia andar le cose Facili e pronte : e con incerta speme Segne le più difficili e lontane. Min. IO NON ARRIVO . Cioè lo non comrendo . lo non arrivo col mio giudizio a intendere . In lingua furbefca . lo non

ammafie , le non rode , cioc Non piglio, Non azzanno, Non comprendo. Latino Non asequor. M.n. VILLANIA. Inginria, Sopruso, Mal-

termine . Min.

SI CHIARISCA, E PROVI UN PO' LE CHIARE. S'accerti di quella cofa, con provare le ferite ; perché Chiara intendiamo quell' Albume dell' nova, il quale s' adopra a medicar le ferite. V. lopra Cant. I. St. 60. ed il Poeta servendosi del verbo Charire , che vuol dire Scaponire o Sgannare, e della voce Chiare, fa nafeere lo scherzo . Min.

s' 10 CREDESSI FARMI UN NUOVO ULISSE, ec. S' io credessi di diventare il marrior some del mondo . Diciamo Un nuovo Orlando . I Greci Alter Hercules . Min.

INZAMPOGNARE . Ingannar con lufingbe . Latino Verba dare : ed è lo flesso che Infinocchiare , detto fopra Cant. VII-St. 14. Dalla natura del fuono e della

musica, incantatrice delle menti degli c. 1x. uomini . Fra tutti gli firumenti , però sr. 4. quei di fizto levano più di festo, e pa-re, ehe percuotano l'anima più gagliar-damente; onde surono, ad esclusione

degli altri , niati nelle battaglie , nelle quali faceva di mestieri tor via da euori l'apprensione del pericolo , e infondervi la lufinga della speranza. Noi ab-biamo un proverbio: Far come i pisseri di montagna ( cioè Sonatori di poffero , ftrumento di fiato contadineico ) che andarono per pisserare , e surono pisserati . Volcano minebionare gli altri col darne , e furono minchionati col toccarne . Fare une cornamusa , appresso il Pulci e 'l Bur-chiello , è lo stesso , che Inzampognare, verbo fatto da Sampogna, firumento di fiato rusticale, cosi detto da Symphonia, della qual voce servendos Daniello al eap. 3, nell' iftoria de' tre fanciulli , e narrando , che effi non attefero punto il cenno , che per comando regio fi dava d' adorare la ffatua, col suono di tromba , di cetera , di finionia , e di tutti gli altri fuoni ; fi puo dire ( fiami lecito qui di servirmi di questa bassa maniera ) che effi non fi laleiaffero Inzampognare , come gli altri . Tromper in Franzele è Ingannare , forle dal corno o tromba de' eiurmatori : E Charmer , Incantare , Ciurmare , e pur dal Latino Carmina . Min.

In fignificato d' Incanti . Tibullo Carmina de cerlo possunt deducere lu-

nam . Salv. OGNUNO HA IL SUO CAPRICCIO . Vergilio Eneide libro VI.

Quifque fuos patimur manes Ognano ba le fue fantafie . Un lanzo , effendo ripreso, perche faceva cole da effere impiccato, rispose : Che folette tire , lasciatte far a ie , perche bo ancor ie mie pelle capricce . E chi sia il Lanzo , V. fopra Cant. I. St. 52. e Cant. IV. St. 36. Min.

 Sorge l' aurora, e come diligente Spazza le stelle in cielo, e fa pulito: Poi fassi alla finestra d' oriente, E vota l' orinal del suo marito :

Ma perchè il carretton ricco e lucente Già muove il Sole, ed ella l' ha lentito; Acciocch' ei non la vegga sconcia e sciatta, Manda giù l' impannata, e si rimpiatta.

- 6. Quando il vitto comparve, ed il rinfresco, Sicché chi avea col masticar diveto, Appoggo li ettamente il corpo al desco, E (come si suol divi richbe il peto: E il General, che tutta notte al fresco Andò coll' altrolabio innanzi e indreto, Battendo la Diana in ful lunario; Avea stato di fielle un calendario;
- 7. Lasciato s' era anch' egli rivedere
  Tutto quanto aggrezzato al pappalecco:
  Dove per aver meglio il suo dovere,
  Fece in principio un bel murare a seco:
  Quand' ei fu pieno, a ssin chies da bere,
  E poich' egli ebbe in molle posto il becco:
  Figliuoli, diste, omai venuta è l' ora,
  Ch' e' si tratta d' averla a cavar fuora.
- 8. Se a menfa ognun di voi tanto à affolta , Mangia per quattro, e beve poi per fette , Che par proprio , ch e' fia giunto a ricolta , Anzi , ch' egli abbia a far le fue vendette ; Tal ch' io penfai vedervi anco una volta La tovaglia ingoiar e le falviette : Ed ebbi un tratto anche di me paura , Per una fipalla dávola ficura .

C. XI. Il nostro Poeta deservendo la levata ST. I. del Sole , imita Dante nel Purgatorio Canto II. dove descrivendo anch' egli il partir dell' Aurora , dice : Sitche le bianche e le vermiglie guance,

Stitute to manute e le vermigie game;
Là dove io era, della bella Anrora;
Ter troppa etade divenivan vante.

E il nostro Autore dice:
Aciocch' ei non la verga froncia e feiatta;
Manda gin l'impannata; e sirimpiatta.

Bá intendono l'uno e l'altro, che quel color, i quale apparion nell'orizonte per ceufa dell'aurora, era quafi spariore di neuf-ora comparve la manizione da bocca, ed i foldati fi rinfregarono. Dopo di che il Generale dette princepio a far l'arraione, per imanimi, er i foldati ; quale orazione militare fi contiene nelle prefenti flanre iettima e ottava, e nelle quattro feguente.

v.l. Poi vanne alla finestra d'oriente. Avea fatto di stelle un inventario.

E puich' estimation in multi il becco.

SPAZZA LE STELLE IN CIELO, E FA

PULITO. L'. Aurora coi fiso poleadere offajia quello delle fielle, e così ile levue dat

ciclo, e lo ficombra, e lo ripulific. Min.

EASSI ALLA FINISTRA. Cicè S' affactia alla firefira. Bisc.

Jaccia alla finefira . Bile.

VOTA L' ORINAL DEL SUO MARITO .

Cioc Del avecchio Titone , fivoleggiato

fipolo dell' Aurora . Vergilio En. l. iv.

Tutoni cracam linguns Aurora cubile.

Dante Purgatorio Canto IX.

La concubina di Titune antico

Gia s'imbianacou al balzo d'aviente, Fuor delle traccia del fuo dolte amico. Qui pero delcrive l' Aurora nel fuo primo appaire, come ne medira la parela S'imbianacou a 11 nottro Poeta poi, per votar l' orinale del fuo marito, i otcode quella rugiada, la quale caíca fopr alla terra acirca l'apparir del Sole, alla qual'ora! Almo a Aurora fi perde i pe-

Manda giu l'impannata, e si rimpiatta.

ciot Serra te finefire, e s'afcoale . Min. IL CARRETTON RICCO & LUCENTE's Il cocchio del Sule , finto da' Poeti rutto d' oro e risplendence . Per altro Carrettone è Accrescitto di carro , Carro grande . I nottri Carrettoni fon facti a foggia d'una gran catletta fenza coperchio i fon posti fopra due ruote , e fon zirati da un cavallo folo . Servono per erafporto d' immondezze , e di materiali da murare , e d'altre coie vili . Ha giato il Poeta quefta voce a bello fludio ; perche le períone idiote e della plebe, e particolarmente i contad ni , quando vedono un bel cocchio e magnifico , lo chiamano Un bet earrerrone , ficcome chiamano Treggia e Tregginolo , la Carrozza e il Caleffo , come altrove s' è detto . Bife.

SCONCIA E SCIATTA. Si possion dir sinomimi i tebbene Sconsia vuoli propriamente dire una Donna, che mon si siaantora accomodata i capelli i capelli dicesi Accomatura: e Sciatra vuol dire una Donna sicomposta, e che abbis gii abtii mate adattati, e agrinifati indosso: e la voce Sconsio e piu generica, che non e la voce Sciatto, corrispondendo quella C. Ix. alle Latine, Inconcinnus, Inbonesius, In- st. 5. decens, Incompositus. Min.

E Sciatto, quali da un Latico Exaptus, Non aptus, come Strano da Extraneus.

MANNAYA. Coi chimiamo quei Titsi di tepo forrettai; de fi metroso alle finefre , per chiuderle con carta , tela , o veri ; che vi fi meta, pet difeoderfi dal fieddo o dal Sole . E manare fis l'impanata suud dire Serrar lo portito di quefto telaio, e cheuder I de fine di conseguitati di maniera , che no no aggiultati in maniera , che per aprire e chiudere , s' alcaro e di abbafino o che diciamo Tirar ris , e Mandar gis -

Min.
si RIMPIATTA . S' afconde . V. fopra
Cant. vii. St. 66, Min.

Chat, VII. St. 66. MASTICAR DIVIETO.

At the transvirator il mangiare, perche
the transvirator il mangiare, perche
the transvirator il mangiare, perche
the transvirator il mangiare, perche
the transvirator il dice afore
transviratori per qualità remote di gratitargii cului, che vi abbie parrati, o che
ti abbie afferitari di corto, o per altre
cagioni fabilite dalle leggi. Dante Purgatorio Canto XIV.

La v' è meilier di conforto divieto . Negli Statuti Fiorentini dicesi barbara-

mente Deverum . Min. APPOGGIO LIETAMENTE IL CORPO AL DESGO . Lietamente , vuol dire Allegramente, da Luto; febbene i oostri contadini dicono Lieramente in vece di Preframente : e forse qui l' Autore lo piglia in questo senso s perche si puo credere , che i soldati s'accostatiero a mangiare e allegramente e prestamente . Il Latino Alacer, donde è venuto il Toicano Atlegro , e "I Franzeie Alaigre ( che iu mostra la sua origine ) vale Pronto, Svegliato , Lefto . E Lefto per avventura puo effer fatto da Latus . Appoggiare il corpo al defeo, significa Accostarsi alla mensa per manziare . Si dice anche , di chi riscuote dinari o provvisione da banco o luogo pubblico . Egli accosta il corpo al desco . Min.

po al dife . Min.

RIEBBE IL PETO . Si riforillo . Riprefe
ferza . E Peto quello fiz . V. fopra C. VI.

St. 107.

C.IX. St. 107. Del Riavere il prio, V. una cu-ST. 6. riofa novelletta in Giovanni de Ponte, detto Gioviano Pontano, nel Dialogo, intitolato Autonio, poco dovo al principio. Del male, che fa il venno racchiudo, e del bene, che ne feguita quando eice, je ne legge un'epigramma Gre-

co di Nicarco, nell' Antologia, o vogiam dire Fiorita Raccolta de' medefimi Epigrammi, il quale tradotto in verfo Latino (uona così. Peditus occidit multos inclusus in alvo:

Disployus balbo servas & ille sono;
Servas, & ccidis sursum si peditus; ergo
Regibus augustis quis neget eju parem?

· ASTROLABIO · Serumento , col quale s' ofservano e si conosiono i moti delle stelle · Così il Vocabolario · Bisc.

BATENDO LA DIANA IN SULLUNA-RIO. Tremando dal frido), per Girre flato all' aria a confiderar le licile. Batter la Diana, you di cire Batter et Hamboro all' appair del giorno, quando fi rede la Stella mattantia, o vovco Serial Diana, cioè Stella di di . Na per mensirea intendiamo Battere i dano pol freddo, che diciamo anche Batter la borra. V. jopta Cant. VIII. S. 6. Min.

AVEA FATTO DI STELLE UN CALEN-DARIO . Calendario in quefto lungo la lo flesso fignificato di Catalogo , Rezistro, Ruolo , Descrizione di nomi per ordine ; perche Calendario non e solamente semplice Serietura o Tavola , nella quale fi diflinguono i di festivo da feriali , come dice il Vocabolario 3 ma apprefio noi è il Catalogo delle fefte della Chiefa e de Santi , che giorno per giorno occurrono in ciafebedun mefe : ed in effo e inferita parimente la notizia del corío del Sole e della Luna , ed i loro accidenti i ed è detto Calendario da Calende, appellazione del primo giorno del mese. Il Boccaccio nella Novella 9. della Giornata vett. in vece di Calendarie uso per ischerzo Culattario , della Conteffa di Civillari cosi parlando : La quale era la più bella cofa , che si trovasse in tutto il Culattario dell' umana generazione. Ma questa voce Culattario o Culattaro in fimile fentimento era prima stata uíata da Ser Brunetto Latini , il quale nel fuo Patathio cap. 1x. diffe :

Nel culattaro letto parra ch' abbia.

Il Panciatichi , nel Ditirambo primo , riporto l' abbaglio d' uno , che dife Catafatto in vece di Catafago , dicendo :

Chi ne volcile fare il catafalo.

La tilita porria far di Don Givenansi .

E però e da norati in quello tunego, che quelle trasformazioni di voci risticono nella nottra lingua molto grazione , e che percio ella ne diviene allai cepiola e legisdara . Quelle voci, da chi e pratico del cottunue della noftra nazione , y incondi mantina con di continue della noftra nazione , y incondi mantina che necesiane il in fare alcuna breve annotazione nel luoghi di contali orace. Bili.

TUTTO AGGANZATO. Initizatio per fivelo, Adjibrato, Assistanto, Ass

PAPPALECCO. Intende il Mangiamento in generale; che per altro Pappaleceo, vanol dire Lecconia, Giostronia, s Franzele Friandife, come abbianno veduto (opra Cant. VII. St. 55. Min.

PFE AVEE MEGIO II. NO DOUS-BE, ec. Modra, chi i Generale, edendo affamtto , s' zibialia exch' edi a mangiare, accineche gii roccate la hu pure i intendendo . che mangio alti , vivundi che Mareri Finaz aclima o Mila biume, ma co' fili felli e e trattundo di mangiare, ya chi che e trattundo di mangiare, ya chi che mangio alti , per Nell'antico facevano la pure a mangiare, se a chi che della sunara, dice Pluzzon nelle Quellioti Convivali libro i, quello . Do. Mo.

MSSE IL BECCO IN MOLLE. Vuol dire Berrow, pigliandess la voce Becro, che vuol dire il Rossro degli necesti, per la Becca dell' nomo. Questo detto Metter il becco in molle fignisica anche Patlare, Aprir 'Agrir la borta. Gli Spagmooli la Factia dell' somo dicoro Refre de quella de gli uscelli. Min. Africa can faria e me con cernaria. Min. Saftita can faria e me con exemenza. Min. Sla Giunto A BIODATA. Clob, che F fin sull' abbondanca mergiere, coccide i la tano le raccolte : fe forfe non collettimo, dire, che coftoro manginado facevano uno [parecchire fittile a quel face of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the

PAR CH' EGLI ABBIA A FAR LE SUE C. IX, VENDETTE. Quand'altri mangia e be- 57.18. ve affa; o fa qualifia operazione fenza intermifione, ripodo, o rifoarmio, ci ferviamo di quelto detto, aliomigliando quel tale a uno, che per vendicati portato dall'ira operi verementemente. Min.

PER UNA SPALLA DAVOLA SICURA.

M' era estrato cosi gran timere, che non
manjiafiero anche me, the d'accordo avesi data una delle mie spalle, per confervarmi il resto. "Min.

- 9. Redeamus ad rem: Sc (come ho detto)
  Quà fofte al bere infermi, e al mangiar fani:
  E co 'coltelli in man flandovi a petto;
  Rinterite si bravi sparapani;
  In battaglia vedervi ancora aspetto
  Colla spada con menar le mani;
  Ond il nimco vinto ed abbattuto
  Ne sia, come slanotte ho preveduto.
- 10. Che quasi sui per dar nelle girelle,
  Perchè, dopochè i punti della Luna
  Ebbi descritti, e che tutte le stelle
  Avevo rassegnate ad una ad una,
  Trovo (marrite aver le Gallinelle;
  Ma dopoè, ch' io mi davo alla sortuna;
  Che fralle stelle sisse, e strall' erranti;
  Non vedevo nè anche i Mercatanti;
- 11. Ma diffi poi da me, che poco importa; Se quel branco di polli non fi trova; Anzichè quefto a noi rifiparmio apporta, Perocchè mangian molto, e non fann' uova : E se nè anche alcuna flella ho forta De' Mercatanti, quì creder mi giova, Ch' e' sieno in sera, ovveco al lor viaggio; Per la Via Lattea a mercantar formaggio.

12. Ma

Ma perchè in armi boti fon coftoro, Che fuor che a' tribunali non fan lite : Nè altro fcudo impugnan, che quel d' oro, Nè dan, se non di penna, le ferite : Ogn' altro poi nel resto dee dar loro, Come a' lor libri piantan le partite; Senza lor dunque andiam, che avrem vittoria : Esti cerchin la roba, e noi la gloria.

C. IX. Seguita il Generale la fua orazione mi-\$T. 9. litare , colla quale dopo aver lodati i fuoi foldati di bravi nella maniera , che fi vede , termina il fuo difcorfo , con dire , che fi vada ad affaltare il nimico s perché spera, che sieno per aver buona fortuna, per le ragioni, che dice, col-le quali dà un poco di burla all' Astro-

logia . w.l. Riuscite si bravi sparapani , In battaglia vedervi anco m' aspetto . Che tra le fifie , e meno tra l'erranti. Non ci vezgo ne anche i Mercatanti .

Ma dissi poi fra me , ec. Peroceb' e' mangian troppo , e non fann' wova . Che sieno in siera , o vero a lor van-

tazzio . Ogn' altro poi del refto dee dar loro, Com' al giornale cantan le partite .

FOSTE AL BERE INFERMI , E AL MANGIAR SANI . Bevefte e mangiafte affei ; perchè gl' infermi per la più vor-rebbero fempre bere , ed i fani mangiano con gusto , e affai . Min.

E CO COLTELLI IN MAN STANBOVE A PETTO . Par che voglia dire , che Reffero a fronte per fare alle coltellate : ed intende , che Stavamo a menfa , uno incontro all' altro , co' coltelli in mano , per tagliar pane, ec. Min.

SPARAPANI . Così diciamo per deri-

fione a un bravazzone : e qui torna bene , perche questi soldati mangiavano gran quantità di pane . Min-

PUI PER DAR NELLE GIRNLE . Fai er dare la volta al cervetilo . V. sopra Cant. 1. St. 28. Min. GALLINELLE . Quelle Sette Stelle , che fi vergono fra il Tauro e l' Ariete , det-

te Pleiadi, in Latino Vergilia. Il comento d' Arato Latino : Pleiades a piuralitate Graci vocant . I Latini : Ee quod vere exoriantur, Verglias dieunt. Alcuni differo, che Pleiades ficno nominati, quafi Plefiades, cioè che fi fianno accono ; per quento i Greci le chiamaron anche Bérpov , cloe Grappol d' uva : e noi Galliselle, perche fon piccole, e in un mucchio. L'Uberti nel Dittamondo. Poi difie : guarda nella fronte a quelle ,

Le qua' da' favi Pliadi fon dette, E che i volgar le chi man Gallinelle.

Min. MI DAVO ALLA FORTUNA . Mi tribolavo . Mi difperavo . Si dice anche Mi davo alle firegbe , al diavolo , alla verfiera , alle bertucce , a' cani , e famili . Darfi alla fortuna , tratto per avventura da' marinari , quando disperati s' abbandonano in braccio alla burrafca , la quale da' noftri Tofcani Fortusa di mare , e Fortuna affoluramente vien detta . Il Petrarca s' era dato in un certo modo alla fortuna , quando , descrivendo il suo stato infelice , diceva :

Fra si contrarj venti in frale barta , Mi trovo in alto mar fenza governo .

Ch' io medefmo non fo quel ch' io mi voglio . Min.

Mi dave , e fimili definenze della prima fingolare dello imperfetto , fi tollerano negli Autori faceri , comici e familiari . Del refto gli Scrittori del buon fecolo , e i loro buoni feguaci Italiani dicono lo mi dava , lo faceva , come nella toro lingua fanno gli Spagnuoli , che la prima e la terza persona nel sin-golare dello imperietto finisce nel mede-fimo modo . Salvo.

MERCATANTI . Le Tre flelle del cingolo d' Orione , anch' effe vicine al Tauro : cosi dette , perché iono infierne , e paiono compagne , come fi dice , alla ragione . Mercatante dicevano gli antichi quel che noi oggi più comunemente Merftra città ancora al presente ha conservato l' antico nome . Min.

BRANCO DI POLLI . Intende le Gallinelle, dette di fopra . Il Ferrari alla voce Branca dice in fondo: Branco etiam pre grege. Un branco di pecore. Una mano di pecore ; Manus enim pre multisudine , cc. Manus autem oft branca ; no alibi animadverfum . Min-

CREDER MI GIOVA CHE SIENO IN FIERA OVVERO AL LOR VIAGGIO PER LA VIA LATTEA, ec. Scherzando con questi nomi di stelle, cloè Gallinelle e Mercatanti, discorre di esse, come se quelle foffeso gallinelle , dicendo , che fon difutili , perché mangiano e non famo uova : e che questi Mercatanti non erano nel cielo , perchè erano anda-ti a provvederfi di formaggio nella via Lattea , la quale egli suppone di latte , e che pero vi fia il formaggio a buon mercato. E conchiude, che ancor que-fii sono disntili, perché sono intenti so-lamente a' guadagni, e non fi curano di gloria di guerre : e però , che è be-ne , che ancor questi non si trovino in cielo , perche torna a lor favore , e pero fi potta entrar in guerra con buono augurio . Ridicole conleguenze aftrologiche, colle quali moftra la poca stima, che egli sa dell' Astrologia, come di co-sa frivola e vana. Via lattea è quel Circolo bianco , che divide da una parte all' altra l' orizzonte , e di notte fi vede in cielo la metà , il quale dicono fia for-mato di minntiffime ftelle . Da molti è chiamato La via Romana . Dante nel Paradifo Canto XIV. la chiama Galaffia . dalla voce Greca , colla quale questo vifibil cerchio del cielo fi chiama yalá-List , cioe Latteo :

Come diffinta da minori in maggi Lumi biancheggia tra i poli del mondo, Galassia si, che sa dubbiar ben saggi.

A LOR VIAGGIO . Mi piace più la va- C. IXria lezione di Finaro A lor vantaggio , ST-11. perché esprime il fine de' mercanti , che è d' avvantaggiar sempre i loro interes-

fi : e perché avendo detto avanti , che quefti mercatanti erano in fiera , s' intendeva fenz' altro , che erano al loro viaggio . Bifc.

VIA LATTEA . V. le mie Annotazioni alle Profe di Dante e del Boccaccio pag.

312. Bift.

SON BOTI . Son nomini di gefto e di flucco : che s' intende Uomini buoni a nulla , Stolidi . Latino Stipiter , Caudices . V. fopra Cant. IV. St. 17. e fotto Cant. XI. St. 41. Similitudine tratta da quelle immagini, che appicca nelle chiefe chi s' è botato . In Ifpagnnolo Boto è Spantato , e che ba il taglio morto . Latino Hebes , tis , Onde Boro de ingenio vale Uamo d' ingegno poce vivace , Ottufo .

Min. NE DAN, SE NON DI PENNA LE FE-RITE. Cloè Ferifcone nella borfa, quando serivono le partite in debito a uno . B veramente le partite in debito sono feri-te, perchè fi dice I denari some il secondo sangue, il quale con tali ferite fi cava d' addosso al prossimo. Cosi si dice volgarmente Tirare una freccia , di Celui che chiede a un altro in prefto danari . V. io-pra Cant. 11. e Insanguinarsi si chiama tolni , che comincia a toccar quattrini . Min.

DEVE DAR LORO . Deve dare , cioè Diviene lur debitore : e per le equivoco intende Deve perquotergli . E da cio cava la conseguenza, che non fien buoni va is conteguenza, che non nen nount pur la guerra; poiché se ess Piantano nua partira (intendi Dispongono una par-te, una quantirà di soldati) ognuno gli des dare (intendi Perquotere tali soldati) e quelli , che da tutti ne toccano , non fon buoni per la guerra . Piantare una partita è Inferire o Destrivere nel giornale o libro di megozio una parte, o artico-lo, o capo di fcittura, che da debito e credito a chi s' aspetta : il che fi dice unche Accondere una partita , Accendere uno debitore e creditore , forse dal Latino Accensere , Recensere , Deservere , Regi-Strare . Min.

## MALMANTILE

- 13. Non prima ftabili l'andare in guerra,
  Che vedefli più preflo, ch' io nol dico,
  Un leva leva a un tratto, un ferra ferra,
  Ed ir correndo contr' all' inimico.
  Com' un branco d'uccelli, il quale in terra
  Sia calato a beccar grano o panico:
  Un che fi muova, batta; che quel folo
  Fa fubito pigliare a tutti il volo.
- 14. I coraggiof al primo, che fi moffe,
  Gli altri (già fendo meglio fu' picciuoli)
  Non poterono flare più alle moffe,
  Ma corfero ancor lor come terzuoli:
  Giunti di Malmantile in fulle foffe,
  Drizzate al muro affai (cale a piuoli,
  Il faltroi tenevano una baia,
  Com' andar pe' piccioni in colombaia.
  - 15. Ma quei di fopra fecero parergli Ben preflo un altro fuon; perchè iffo fatto, Cominciaro a tirar non folo i merli, Ch' avrebbon le tefluggini disfatto, Ma (quafi foffe quivi un Baltian Serli O quanti architetture hanno mai fatto) A ftampar capitelli e frontespizi, Per aria diluviavan gli edifizi.
  - 16. Gli flipiti, le foglie, e gli architravi, A questo effecto esfendo gla finurati, Per via di curri, i d'argani, e di travi Gli avevan fulle mura strascinati: E, benché moto disfadatti e gravi, In tal maniera posti e bilicati, Che ad ogni po' di spinta, botto botto, Faceano un venga addosso a chi era sotto.

G. Ix. I' affaite a Malmantile, i pùi coraggion a Dante, che nel l'urgatorio Carori.

57.13. Iurono i primi a moverfi, e gli altri

Come quando cogliendo o biada o logio, I colombi adunati alla pattura Quieti ,fenz,a mosfrar t' ujato orgoglio, Se coja appar , ond esfi abbian paura , Subti amente lajciano star i' esca ,

Perche afialiti fon da maggior cura Arrivati duoque alle mura di Malmantile , credendofi di trovar facilità a lalire, s' ingannarono, perche quei di lo-pra gagliardamente fi disendevano con pietre e altro . Qui e da confiderare , che sebbene Capitelli e Frontespiz j son membri d' architettura , il Poeta icherzando coll' equivoco di capi e fronti , e fervendofi del verbo Stampare , nel fenfo , che lo pigliano i legnaiuoii , ec. che dicemmo fopra Cant. 1. St. 8. , vuol dire , che tali merli , pietre ed altro davano fopra i capi e fopra alle fronti de' foldati , e gli ffamparvane , cioè gli fa-cevano di quei iegn , che fi chiamano Stampe : ed in fultanza vuol dire , che Rempevano teste e fronti . Dai 14000 , che rendono i corpi battuti , fecero i Greci il lor verbo TURTWV , cioe Bartere : da questo verbo ne venne Typus , voce pur Greca , accettata da Latini ; cioè una Forma imprejsa o cavata fuori cel battere . Se ne fecc ancora Tympanum , Tamburo , che Omero più conforme all' origine dille TURETON , leguito in cio da Catullo nel Poema Galliambico. Noi abbiamo voci da riferire a quefle origini, come farebbe Stampa, Stampita , Stampare , Stampanare . Ma in propofito delle ftampe , fatte ful moftaccio d' nn antico giuocatore di pugna , evvi un faccto Epigramma del Greco Lucilio , che in nostra lingua voltato , dice cosi :

E na vaglia, Appallofane, il tuo capo,

O qual fin mai piu traforato atugle:
Son tana di fermiche, or dritte, or torte.
E par, che con bizzarre evanie nue
U a livico eccelteure il Lidio or abbia
Itavolato figora, o 'I Frigio canto.
Or franco vobra il minaterevol pugo;
Combatto postito te allo proposito della contrato de

già nuova Capir nel capo tuo potrà ferita » v.l. Non prima stabili l'entrare in guerra. Et ir correndo attorno all' inimico. C. 1x. Gli altri ( già slando meglio fu i pic- st.13, cinosi )

E giunti a Malmantile, ec. A quesso este to avendo gia smurati. PIU PRESTO CH' 10 NOL LUCO. Pressissimo. Consumaron manos tempo a far tal coja, di quello ch' io consumo a dirlo. Latino D.10 citius. Min.

UN LEVA LEVA , UN SERRA SERRA . Quando vogliamo intendere , che una gran quantità di popolo, adunata in qualche luogo, fi fia partita in un fubito e velocemente, ci ferviamo di questi detti e fignificano quafi lo fteffo, fe non che l' ult mo esprime , quando uno e da altri incalzato a correre, ec. V. fopra Cant. 1. St. 63. e pero nel prefente luogo fi potrebbe anche intendere , che i primi andattero votontari , ed i fecondi forzati dalla riputazione . Il Varchi Storie libro II. dice : Fu fubito gridato c armi armi , leva leva , ferra ferra , ec. Dil che fi cava , che questo detto fignifichi Leva la roba di fipr' alle moftre delle borregbe, e ferrale, come feguiva in Firenze nelle lollevazioni di popolo : e che il medelimo detto fia poi fatto comune a ogni torta di tumulto, e per esprimere un moto surioso di quantità di popolo . Min.

IR CORRENDO . Andar correndo . Il verbo ire , venendo dal Latino , vale appretto di noi , quanto il verbo Andare : ma ci terviamo folo dell' infinito Ire , del participio Iro , o folo o accompagnato col verbo Estere, e dell'imper-fetto Iva, Ivano, che fi dice poi Giva e Givano. Nella vita di Cola di Rienzo , icritta in lingua Romana antica , trovafi Jio , e Jefiero e fimili , che i Tofcani, cangiando l' J confonante alpra nella dolce lettera G, dicono Gio, cioc Ando , e Giftero , cioc Andaftero . Andare fimilmente prende alcuni tempi , come farebhe i presenti di tutti i modi , dal verbo Vado , lo vo ; ancorche Dante malle foreftieramente . Andi per Vads .: e cio coltretto dalla rima . Min.

GLI ALTRI GIA SENDO MEGLIO SU I PICCIOLI . Ejiendo pin gagliardi nelle gambe: e questo avveniva, perchè avevano mangiato. E Tircinolo, che è il 6. IX. Gambo delle fruete , Latino Pediculus , è 5T-14. preso commemente in questo caso per le Gambe dell' nomo . Min.

NON POTERONO PIU' STAR MOSSE . Non potettero contenerfi , the non correfiero . Tolto da cavalli barberi , i quali corrono a' pali , che effendo tenuzi per lo freno da' loro stationi al luogo , donde al fuono della tromba deono partirfi ( che fi dice Le mofse , Latino Carceres , Greco BulBis ) molte volte scappano , primache tia dato il detto segno : e questo si dice Non star ferme al-le mosa, che poi passato in proverbio significa Non aver pazienza o sosser-24 ; ma pel gran desiderio d' arrivare a un luogo , partirfi prima del dovere : ed esprime quella inquietudine, che uno ha nell' afpettare , che fegua una tal cofa , da lui anfiosamente bramata. Del cavallo generoso Vergilio Georgica libro 111. dice ;

Stare loto nescit, micas auribus, Cr tremit artus,

Collectumque premens volvit fub naribus iznem . Min.

CORSERO ANGOR LOR COME TER-ZUCLI. Coffer aucor effi colla fiftin valocità, colla quale vola alla preda il terzuolo, i pocie di falcone. Perche così fia detto, rende la ragione il Tuano De st accipiraria, libro I.

Atque adeo cum tres fætu enitatur eodem Pradone generofa parens , mas ulti-

mus imo Despectus lecto iacet , appellatur &

inde Tertins . Min.

DÍ MALMANTILE IN SULLE FOREVermence it e alledio di Malmantile of e directodas da folis , effecto fisuato in e directodas da folis , effecto fisuato in el pisuo . Ce folis officiale in estado directo di pisuo de la folis fisiante sulla citata polite nel pisuo . E l' Autore molto baspera il fino di quefo catello in super dimofrazio stati forte ; los la correzio in pisuata; regolarmente fondata . BifuSALRA A PIUDLI . Scale , febricará di accurrent in dispo aguali , figi finalima fino positi, fittati fira l' man e l' difre o di pisuo 
in diffunza uguale a rifeostro: covern i detti fenginosi fon fatti è afficiele o ficalio de toto o regoli di legno, conficanti in detti correnti, flampati per di fopra e rifeostro. Prinole (Latino Clavicula, cioè Cavicacitio, coverco Paxillus) sei intende contre in ma busco. Min.

TENEVANO UNA BAIA. Stimavano cofa facile. Stimavano uno filerzo, una burla, ec. Latino Nuge. Il Ferrari dice, poter venire quelta voce da Badare, per lifare a bada, in ozio, Latino Vacare. Min.

Credo, che in questa derivazione di Baia da Badare il Ferrari s' inganni, perché e troppo lontano il Badare dallo Sciercare. Così ha creduto ancora il Menagio i ma pero V. nelle su Origini della Lingua Italiana altre etimologie di questa voce. Bife.

COLOMBAIR. Quelle Stanze, fabbricate per lo più nelle fommità delle case per uso de colombi, e nelle quali nascono i piccioni. Min.

FECERO PARERGLI ALTRO SUONO .
Fecero lor conoscere , che la cosa flava al-

Il medetimo Menagio fa venire Merle da Mine , voce ufata da Vergilio nell' Eneide libro II-

Murorum ingentes,

in quella maniera: Mina, Minum, Minulum, Menulum, Merulum, Merlum, Merlo. Il Panciatichi, nel fuo Ditrambo (econdo, fcherza full' equivoco di Merlo, uccello noto, e fu questo delle mura delle città, dicendo:

Ma santo di sfoggiare fi dilettano,

Che fopra i muri mettano Stambio di merli , tordi tantaiuoli .

Bifc.

1850 FATTO . Subito . Due voci Latine corrotte , e ridotte Toicane , e lerbato loro lo fletio fignificato . Min.

AVERBBON LE TESTUGGINI DISFAT-TO . Averebbono infrante le teffuggini , animali terreftri e aquatici , che hanne la eoccia o guicio durifilmo , da alcuni detti Tartaruche o Tartarushe , da altri Bezzache ( dal bezzicare , ch' elle fanno raspando in serra ) e da' Latini Tesfudises . E fi potria anche dire , che l' Autore intendesse di quelle operazioni da guerra : che ufavano gli antichi , dette Teftudines , nelle quali andavano fotto alle mura , reggendofi fulle fpalle gli uni gli altri , e aiutandofi a montarvi fopra , coperti tutti di fcudi , e ierrati infieme , per ripararfi da' colpi , che fi fengliavano per di fopra. E quella ope-razione s' addimandava Telluzgine, per-che stavano col capo e colla vita dentro agli scudi , come stanno le Tartarughe (in lipagnuolo Tortugas , in Franzele Tortues ) dentro alle loro seodelle : le quali percio sono dette da quei dello Stato di Milano , come racconta il Ferrari , Bifie fendelere ; eioè Bifee fendellaie , perenè anno il capo di bifcia , e ftanno rinchiuse come in una scodella ; onde potrebbonfi dire Domiporte , come un antico Poeta chiamo le Chiorciole , dal Greco papierzor . Anfione , famolo cete-ratore , e fatto parlare da Pacuvio così , descrivendo la testaggine con que' versi, portati da Cicerone de Devin. libro II. Quadrupes tardigrada , agrefiis , bumi-lis , aspera , capite brevi , cervice anguina , adspellu eruci . Tarteruche e Bizzuebe , fono voci ufare dal Caro ne' Mattaccini : e il Veneziano le chiama Galame, dal Greeo xehere, da noi fi dico-

no anche Botte ftodellaie. Min.

Bezzete per Teffungini non credo fia
voce Toicana, non fi trovando in neffuno de' noftri buoni Scrittori : e fe il
Caro uso Bizzute nel Soretto to. de'
fuoi Mattaccini, quivi dicendo:

on Mattaccini, quivi dicendo:
..... oriù cigni e fanelli
Dalle Canarie infino alle Molluche
Cantare: e voi bizzuche

Berse, the witrouafte al fine barcollo, G.IX. Ponte il cafe al roffro protocollo; S.I.15. non fi comprende pero da quefto longo, che la voce Bizzante voglia dire Tefinggini o Tartarnyhe. Bic.

BASTIANO SERLI . Celebre e notifime Scrittere d' architettura . Min. A STAMPAR CAPITELLI E FRONTE-5P12) . Capitelli e Frontefpizj . Latino Columnarum capitula ET frontes bospitii .

Min.

BD19123. Edificie , prefo largamente , s'intende Ogal forta di faborita e te, s'intende Ogal forta di faborita e matelina; im prefo firetzamente vuol dite Sala, ec. Cafe, ed dire mmaglie; s'venendo da Eder e Fairi : el ci in quello ficiami intendono ogal forta di firuttura.

Giovanni Vilani 1. y. c. 118. "Profifi da ficiale, ec. e quella pre difici e per seve pre forza del s'. Il libro de Conquisto:

Per fuzz d'ingeni e di mine. Min. GLI STIPILI 1, LE SOGLIE E GLI AR-CHYRAVI. Sripti iono le Pierr de fiancià i o Siglie i quelle di fotto ; e gli Architravi , quelle di fotto ; c gli ferbitravi , quelle di fopra , che insti infirme formano una porta o una finefira. Sipise dal Lazino Sipise . Architrave , quafi Trave principale. Min.

quali Traew principale. Min.
CURBII Que Revoti di Irpo, che fervono pri facilitare i oltrafice dei peli i i
Latini gli differo Palange. V. lopra
Cant. II. St. 6). Dichiamo : Mettree uso
ful turro e, cioc Spingele appeoa oppeo, e
conducto delemente a fare altunat tofa Latino Bailistre. V. spingele appeoa oppeo
peri con finerezza, e la feconda dal Latino Umbilitus, cioc Punto nel mezzo.
Bilistre quali Pomere i mubilio. Min.

ARGANO. Sramenta, che firvo per tizer fia pfi in alle, che du umini e modfo in giro per via di leve. A Renni Latini le dicono Sanula, i Greci vivinato,
ciono finanti properti di servinato,
ciono di Pilana, mar erreffo, si dece pele li
Latino è Ergata, cico Marthina da lemora; donde, o da fimi voce (fecondo il Balto fopta Virurvio) è fatta la
DIAGNATT. Scamedi. "Rom atti a 67-

DISADATTI . Scomodi . Non atti a effer portati o strafticati . Min. G.IX. BILICATI. Mess in bilice o equilibrie, 57.16. Latino Librati. Dictamo Bilice una Possibirata de sus copes figora de un astro, in maniera che posando quassi in un punto, non penda o aggreso pin da un stato, che dell' dirro. I nostri scapellini dicono Buggolare per Bilicare.

Bilsco, da Umbilicus, che è il Mezzo e il ceutro dell'animale. V. Vitruvio. Salv.

BOTTO BOTTO . Si dice Cb' è cb' è , Colpo colpo , ec. e s' intende Speffiffime volte . Min. PARE UN VENCA. Tirar robe da alto de bajos forta e mon che fa forta. Min. Fare un vença viene da coloro, che finno nella tirada, quando altri getta da alto faftelli di paglia o altre cole di gran mole, che impedificno loro il guardare, fe alcuno paff, per non gittargliete addolo i poche colti; che fa la icotta, quando non v' è nefluno in itrada, de e fraga: e quello di iopra getta giu i e pero quella roba gettara fi domnada Un venqa. Bile.

17. Le donne anch' esse corron co' figliuoli, E ciò, che trovan, gettan dalle mura: Chi colla conca o valo da vuuoli Piglia a qualcun del capo la misira: Profuma il pisco i panni e i ferraiuoli, Nè guardan, s' c' v' è pena il far bruttura: Chi trra giù un lassrone all fac cervella, Che, s' c' v' è grilli, serva per murella.

18. Chi, perchè giù non piglin l'imbeccata, Coopre i cap con tegoli e mattoni:
Chi verfa giù bollente la rannata,
Che pela i vifi, e porta via i bordoni:
Nell'olio un' altra intigne la granata,
E fa la fperges fopra i morioni:
Altre buttan le caffe, acciò i foldati
Partir fd debban, poichè fon caffati.

C.IX. Narra il Poeta la difefa, che faceva-57.17. no quei di Malmantile : e deferive diverie operazioni militari, adeguate alla compofizione burlefca di tutta l' operav.l. Che ferma, fe n' è grilli, per murella.

Che pela i grifi , ec.
Partir fi postan , ec.
LE DONNE ANCH' ESSE CORRON CO'

LE DONNE ARCH ESSE CURRON ES FIGLIUDLI, ec. Narra Tito Livio nel libro ottavo della terza Deca, che fimilmente le donne d' Illiurgia in lípagna, firetta coll' affedio la loro città da Scipione, accorrefero alla difefa, infeme eo piccoli fanciulli, così dicendo : Igitur nos militaris modo etas, aut viri tartum, fel femica quoque puerque spipraanime corporifique vires adjunt, pros quanttibus tele ministrant, fans in muros munications gruns: e ne porta la gagliarda ragione, toggiugenedo i Nos ilbertas foium agretura, que vivorum fortum entum mello acuit; fel ultima omnisma supplies, O'fenda mora ob oculos cras se Bite.

CONCA. Vafo grande, fatto di terra cotta, entro al quale si fanno i bucati.

VASO DA VIUOLI. Vafetto di terra cot-

ta, fimit allte concle, man pictule, nature da qualt fi pompon vinuli ed alter piantirellte di rele o fori. Dicc e, che con quefii pigliano la mitura a'capi, perche
anno il vacuo capace della teffa d'un
somo a al quale e, quando i cappellai
vogliono pigliare la mitura della tefla, mettono in capo un cappello e codoro
di Malmantile, per pigliar tal mitura,
in vece d'un cappello, meterosano
un cappello e controvano
de, che tiravano fulle tefle a' foldati di
Raldone i detti vafi. Min.

Boccaccio Giornata IV. Novella s. Grafla del belliliro. Greco yúgpa. Salv. PROFUMA IL PISCIO I PANNI E E FERRAUOLI. E detto ironico, in vece d' Ammorbae. Appelpar. Aprestre di eativo odore; poiche Profumare e Dare buono odore, qual è quello del profumo. Bif.

"S V' à PENA IL PAR BAUTURA. Se vi a peni II professe. Dice , che per vi e peni II professe. Dice , che secondi i color di con di color di color di cio fia probito . la con quello dire comenni i color margine, color con ci d'affigere alle margine, color con ci sevoltette di piera, nelle quali vi è feritto il Decreto del Magifirato degli Ortro, che probibire e e mere il pena a possi pretendere ignorana. Bi inende anche di roccare la probizione e grave anche di roccare la probizione e grave le finette rella firada sequa , ce inerono a che dilipone anche la regione commen, come si vede en Digesto al siriar. Min-

ra della Tancia, è dice :

Gli Otto mi prebligion for brustrara
alludendo alla formula del Decreto. Salvia
se del composito del Decreto. Salvia
se del composito del composito del composito del composito del composito del composito del composito del professo del professo del professo del professo del composito 
Il Buonarruoti, nella perfettissima Ope-

grillo, che dopo un breve faltellare fi c. 12. lerma, e poi di nuovo rifalta. Dicefi st.17-ancora Letto, quafi Illex: e Mmelle chiamanfi anco Merelle. Il Bellincioni nelle fue Rime:

CF is do fimper at lette all metell; and I Totano nitro Mars a, the is 0 felfo, the il Latino Mota; p. e proprimer
at fixed ip letter. Acrol I a fingle
ignification of the control of the control
ignification of the control
ignification of the control
ignification of the control
ignification of the control
ignification of the control
ignification of the control
ignification of the control
ignification of the control
ignification of the control
ignification of the control
ignification of the control
ignification of the control
ignification of the control
ignification of the control
ignification of the control
ignification of the control
ignification of the control
ignification of the control
ignification of the control
ignification of the control
ignification of the control
ignification of the control
ignification of the control
ignification of the control
ignification of the control
ignification of the control
ignification of the control
ignification of the control
ignification of the control
ignification of the control
ignification of the control
ignification of the control
ignification of the control
ignification of the control
ignification of the control
ignification of the control
ignification of the control
ignification of the control
ignification of the control
ignification of the control
ignification of the control
ignification of the control
ignification of the control
ignification of the control
ignification of the control
ignification of the control
ignification of the control
ignification of the control
ignification of the control
ignification of the control
ignification of the control
ignification of the control
ignification of the control
ignification of the control
ignification of the control
ignification of the control
ignification of the control
ignification of the control
ignification of the control
ignification of the control
ignification of the control
ignification of the control
ignification of the control
ignification of the control
ignification of the control
ignification of the control
i

Mora propriamente è Moste di Jaffi Mattero Villani, libro Itt. esp. 47. Esse das bractas à alzo la mora delle pietre fine de le Vocatero Esic.

PIGLIN L' MARCCATA. Pigliare un imbectata è injediane : de ciamo ancora Pigliare il mate del cafrone perche il becco del i cafrone anco un til ratecoponto come famo qu'infredati, AforTIGOLI. Prez, di terra cottà, adattati a coprire i tetti delle cafe. Lazino
Tesula. Min.

Tegula. Min.
Evvi in Firenze Borgo Tegolaia, che
corrisponde in sorza di semplice nome
alla contrada d' Atene, detta Κεριμικός,
e a quella di Francia, detta la Tuillerie. Salv.

RANNATA - Liftis forte, che è quell'Acqua bolita con cenere, che fi cava dalla conca, quando fi fanno i bucati -Latino Lixivium, dal Greco pavís, Goctiola. Min.

CHE PELA I VISI. Che leva il felo di silo vijo. Pela me è propriamene Sergliere i pell i ma è poi trastato a Levare it penne agli accidi, il finda di alberi, e fimili. Quando l'acqua o ranno (ce-colo leva via il prio, incendo o cade-ce, fenna feellerio, pla per fe . Coi fi pelano le telficiosio, i pedacci, e altre pelli d'animali, tuffandole in accidinato de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color del color del la color del la color del la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color del la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color del color de la color de la color del la color del la color del la color de la color de la

C. II. create, de pola c Egnifica. E the an ISI, como gapilir e questo desi spil o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i appli o i a

La ti tolfe, Ser Pier, nella corteccia
La pelatina, e non nella midolla ;
Ma bene spesso piu nella midolla
Penetra il mal, the vien dalla corteccia.

Bifc.

BORDONI - Intendiamo quelle Penne, the non del tutto spuntate swori , se scorgono dentro alle pelle degli uccelli : e per fimilitudine intendiamo il Pelo, che spun-

Ta mella faccia degli momini . Min.

NELL' OLIO UN' ALTRA INTIGIRE LA
GRANATA 5 FA L' ASPREGES . Diciamo Far l' ajperget , quando con lougna
o altra cola fi fipurza acqua o altro ilquore a minute fille : la qual così ti
latino chiama Afperger . Qui dice , che
spettazavan' olio colle granate : c Granett diciamo un Mazzo di fopo o d'al-

tro fimile, adattato per ispazzare e ripulire le stanze. Min. Da' grani, che ha la scopa si dice

Granata . L. Afperges . Latino Afpergillum . Greco mangiarranger . Salv.

Ear l' afprega viene dalla funcione della Chies del benedire il popolo coll'acqua fanta , ufando il ministro in 
mo so. Afprega: mr. p Domine l'pfinpa; 
mo so. Afprega: mr. p Domine l'pfinpa; 
Autore pare, che voglia altudere a quella faccia , la quale fi dice effere flata 
statt dal Flovano Arlotto, che una volta (cee l' siperges colt' olio forra al fuo 
to voce: Domine mr. pr. serverione. Bicc. 
voce: voce de man en al serverione. Bicc.

to voce: Jimmin ce n'a avoedremo. Solic.
ALTEI BUTTAN EL CASSE ACCIO! Y
SON CASAXTI. Soldati cajicit, n' intenson CASAXTI. Soldati cajicit, n' intencono Qualli, de foso litai rivarvati o liemajati dalla minizia; perche Cajiare
uvod dire Cancellere. Ed il Protta, ichetrando coll' equiveco di cajiari, cice perti, del andrano dal campo perche
non fon più nel numero de' foldati.
Min.

- 19. Un' altra con un gatto vuol la berta, Legato il cala; ond' ei fra quei d' Ugnano Sguaina l' ugna, e colla bocca aperta Grida inafprito in fuo parlar Soriano: Ed il primo, ch' ei trova, egli diferta; Che dov' ei chiappa, vuol levarne il brano: Così l' alz' ella, e abbaffa colla corda, Acciocch' or queflo or quello ei graffi e morda.
- 20, Miagola e foffia il gatto, e s' arronciglia : Ed effa gode, ed utile ne frappa; Perché quel, che tra l' ugna un tratto piglia, Egli è miracol poi, le più gli fcappa; Ond'ella fpeffo, che lo tiene in briglia, Lo tira fu con qualche bella cappa, Con qualche ciarpa, o qualche pennacchiera: E così gli riefee di far fiera.

- 21. Quand' una volta lafcialo calare
  Dinanzi al bufto di Grazian Molletto ,
  Che fu di posta per ispiritare ,
  Quel pelliccion vedendo intorno al petto .
  La bestia intanto sitata , e dal collare
  Tutto prima gli straccia un bel giglietto :
  Di poi fi lancia , e al capo se gli lerra ,
  Sicchè il cappello gli mandò per terra .
- 22. Non sa Grazian, che diavol fi sia quello: Pur tanto sa, ch' al sine ei se ne abriga: Ed alza il viso, per sarne un macello; Ma vedendo il rigiro, e ch' ei s' intriga Con dame, vuol cavars di ciappello; Ma perch' il micio gli ha tolto la briga, La dama accivettaa, anzi civetta, Lo burla, che gli è corsa la berretta.
- 23. Ed ei, che da colei punger fi fente,
  Onde al nafo lo fironzolo gli fale,
  Perde il rifpetto, e quivi fi rifente
  Con dirgli mona Merda e ogni male.
  Va in quefto all' aria un gran romor di gente,
  Che a terra fcende a maffe dalle fcale,
  Fiaccate e rotte anch' effe dagli fpruzzoli
  Di pietre, ch' ancor grattano i cocuzzoli.

Continora il Penta a arrare più caidesti, che figuono nell'a silatto di Malmantie : e dopo aver deferito ma caidenti più con na grato, i garto a un muzacavallo, andava lerando regue a Grazaco Mollaro (che è il Conte Lorento Magaltotti, celebre probitita destratin dice; che le fezi degli allitori furor roret degli abdeita ravano di lopra alle mura davarao ancora addotto a' foldati. "L' sufete a primo, d'è ri rocca, lo di-

Con qualche sciarpa, cc.
Tutto prima gli strappa un bel zi- C. 1x.
giutto.
Str.19.
Sicobè il cappello mandagli per terra.
Alia il vijo, per farm un pien macello.

La donna accivettata, ec. Fiaccase e rosse anch' efse dallo spruzzolo Delle pietre, che grassante il cocuz-

vuol. La Berta. Vuol la burla. V. fopra Cant. Iv. Sc. 47. onde Sbertare, lo Reffo, che Beffare. Il Davanzati però diffe Svertare nella fua traduzione di Tetta. Ta-

C. IX. Tacito, Certe poesse senza autore, che \$T.20. fvertavano le jue crudelta . Sebbene in questo luogo si potrebbe intendere per Berta quello Strumento, che serve per ficcare i pali ne' fiumi nel sar le sleccaie, che è un gran ceppo di legno ferrato , il quale infilato in un pernio o ago di ferro , confitto fopr' alla testa d' un palo , s' alza per via di suni , e si tascia cascare fopr' alla testa del detto palo , tia fitto in terra , per farlo andar pin a drento . E perché in questa medesima guisa raceva colei col gatto, intende, che delle così la Berta, servendosi del mazzacavallo, che appresso gli antichi era usato per arnese militare, come s' e toccato so-pra Cant. vi. St. 86. In proposito di Berta per Barla. Il Ferrari dice così : Ognuno poi la creda , come gli pare più verisimile , Dopo aver detto , che que' dello Stato di Milano chiamano Berra la Gazzera, e ció dal balbettare, chº ella fa ; foggiugne : Quoniam autem fanna atque irrifionis speciet est aliena verba imitando repetere , inde Berta pro Indo ac derifione accipitur , e Fare una Berta , il-Indere & decipere . O pure finalmente è forse più credibile, che venga questa maniera di dire dalla novella raccontata fopra nelle Annotazioni alla St. 47.

del quarto Cantare . Min. SGUAINA L' UGNA . Cava fuori l' ugna , che tiene ascoile dentro alla pelle .

la quale gli ferve per guaina : ed il Poeta scherza , dicendo : Sguaina l' ugna fopra quei d' Ugnane appropriando benissimo Ugna a Ugnane.

INASPRITO . Incollerito . Melio in ira . in flizza , in rabbia . Latino Exaspera-

tus . Min. IN PARLAR SORIANO . Cioè In parlar da gatti, in linguaggio gatteseo. Gatto foriano si dice quello, che ha la pelle di color lionaro, serpato di nero: e tal colo-re, benche si dia in altri animali o in panni , non fi dice Soriano , fe non de' gatti ; forse perche i gatti di tal colore fien venuti di Soria , come a' tempi noftri son venuti di Perfia quelli di color di topo , portati da Pietro della Valle , e però da molti fon chiamati Perfiani o Persianini . Mine

DISERTA . Cioè Stroppia , Concia male , Guaffa . Min.

VUOL LEVARNE IL BRANO . Vuol levarne il pezzo. Brano, dal Latino-bar-baro Membranum. V. fopra Cant. VI. St. 47. Min. MIAGOLA . Miagolare o Gnaulare , è

il Gridar de' gatti ; e il Soffiare di effi fi dice quello Strepito , che fanno aprendo la gola, quando fono in rabbia. Mins' ARRONCIGLIA . Si torce in fe flejso , come fa la ferpe , quando é ferita : e viene da Ronca , Roncola , Ronciglia , specie d' Arme , o piuttofto Arnese per gli agricoltori : ed è satta come una spada, ma è torta in cima a guifa d' uncino, e serve per estirpare i pruni : op-pure da Rossiglio, usato da Dante per Graffio, Ferro satto a uso d' uncino.

Min. E' MIRACOL , S' EGLI SCAPPA . E' 10fa soprannaturale o impossibile, che egli efes deeli artieli . Il Petrarca : E cio , che in me non era

Mi pareva un miracelo in altrui . cioè Una cofa , che non potesse flare . Min-LO TIENE IN BRIGLIA . Cioè Lo maneggia bene , facendolo operar com' ella waste . Min.

CIARPA . Dal Franzese Escharge , Banda , Bandiera , quel Drappo , the porta-no i foldati cinto . De' foldati era proprio il Cintolo , ande Cingulo folvere , Sciorre dalla milizia . V. fopra Cant. v. St. 33. Min.

FAR FIERA . Bufeare o Acquiftar roba : per esempio: Ando girando per quei contorni , e chi gli detre pane , chi nova , chi una cofa , chi un' altra , tanto che avendo fatta un poco di fiera , fe ne sorso . Min.

GRAZIAN MOLLETTO. Di questo gran letterato V. la Vita , feritta dall' Abate Salvino Salvini , Canonico Fiorentino , e stampata nella parte terza delle Vite degli Arcadi Illustri a 199. Per la fua delicatezza e gusto soprafine in tut-te le cose, quando era giovane, era da fuoi compagni ed amici mentovato il Filosofo morbido . Di lui parla il Panciatichi nel Ditirambo primo , e nella Contraccicalata alia Lingua Ionadattica . Bift.

DI

DI FOSTA. Subite. Di primo tempo. V. fopra Cant. VIL St. 92. E traslato dal giuoco di palla, che fi dice Dar di poffa, quando fi dà alla palla, primache tocchi terra: ed è il Latino Illico, E moltica. Gli antichi differo I Di col-

the tocchi terra: eu e in Latino man, E veffizio. Gli antichi differo: Di colpo, che è lo fteffo, che di Botto. Min. FU PER SPERITARE. Ebbe am grandiffimo fpavanto o panra. Min. PELLICCIONE. Le nostre donne quan-

PELLICCIONE. Le nostre donne quando vedono un bel gatto, grande e grosso, lo chiamano Un bel pelliccione, cioè che ba una bella pelle o pelliccia. Bisc. GIGLIETTO. Specie di trina con punte; così detta, perche ha fimilitudine col

giglio. Min.
AL CAPO SE GLI SERRA. S' avventa al capo, ferrandolo, firingendolo, cioè abbrancandolo fortemente, e facendo intor-

aborancansolo fortemente, e facenas intorno ad esto ogni suo ssozo. Besc. SE NE SBRIGA. Si leva d'intorno quella briga, quell' impaccio, che lo teneva

ocrapara. Bitc.

I. RIGIRO. Cloè quell! Ordinge, ad qualt la donne alta et abbifa il gatto. V. fopra Cant. IV. S. 60. Sebbene fi può pigliare la voce Refrio nel fenio, che dicemmo fopra Cant. vill. Sa. 4. ed indicammo fopra Cant. vill. Sa. 4. ed indicammo fopra Cant. vill. Sa. 4. ed indicammo fopra cicle La danna i dedurre quelle di vigiro, cicle La danna i dedurre quelle opinione da quel, che foggiunge il Poeta: V-fetendo, che i intriga con danne. Min.

MICIO. Coti fi chiama da piecoli bambinelli il Gatto, per effere la voce più comoda alla loro pronunzia, e perchè è accompagnata da un certo fuono, al quale quell' animale facilmente rispou-

ACCUSTATA ANTI CUETTA JÉcrientas de Jusa 5 segar · Tolio dagli uccelleri , che fi dicono Acivernas ; quando avedo litre volte vedera la cicia de la compania de la compania de Estado lufique a volute anono na più voduta . Anzi cirerra . Transpo para del propo arbita e piccata . Si dec Creeta a una Giovana roppo arbita e piccata . Si dec propo arbita e piccata . Si dec Creeta a una Giovana roppo arbita e piccata . Si dec me la cirreta con gli inoccelleri ; che cerca co' (uoi gelli di riruggli i efranzic Ceparra · V. fotto in quello

Cant. St. 60. e Plinio libro X. cap. 17. C. IX. Alin. ST. 21.

PUNGER SI SENTE. Si fente motteggiare, schernire. Bisc.

CHE GLI É CORS. LA BERREYTA. CE Il garro à fatte preda ; e gli la portate veix il cappelle. Ma perche Laficarji correr o parta rei la farretta y vuol di-cerre o parta rei la farretta y vuol di-cerre o parta rei la farretta vuol di-cepitro ci il Poetz intende, che la dona n, argumentando Graziano per uomo dappoco, dal veder , che fi laficia ruba-ce perta via il cappello , gli dà la butta : di che egii a' atira, perchi butta : di che egii a' atira, perchi ce portata via quelti dona. Min.

AL NASO LO STRONZOLO GLI SALE -Detto (porco, che fignifica Entra in rellera; ma è poco uiato, dicendofi piuttolto Salir la muffa o la finapa o la mofiarda o il mofiberino , cc. V. (opra C. I. Sc. 39. E il Lalli Eneide Traveflita Canto II. St. 65.

to II. N. 65.

Mira Corebo un tale firazio e tanto,
Colla mofiarda al nafo, e nol comporto.
Gli Ebrei colla stessa voce significano,
e "l Nafo, e l' Ira, perciocche pare,
che quivi ella particolarmente risegga,
stecome diste Teoeriso.

Bixpd & xold int fin xantas .

Atris bili ad nafam fedet.

onde noi dichiamo Articiaer il nafo, per l'flagnarf; s' finile in parte a quel che dicevano gli antichi Levart il mifo.

La voce Ebrez PN, è Apb, in Siriaco Apbs; sonde per avventura è ventut al noultra. Ma, colla quale fignifichiamo una cola fomigliantifima alle vampe dell'iriz'; cioè un vapore e un caldo fafikiolo e Affannoso o. Min.

Il detto del noftro Poeta è traslato a fignificare uno, ch' entri in collera, e in quell' atto arricci il caso, perche l'acuto odore dello stronzo, della moflarda, e fimili, e il moscherini, che entrano nel naso, sanno lo stesio estrato. Bisc.

SI RISENTE . S' adira , Entra in collera , perche è burlato . Min.

MONA MERDA. Detto ingiuriofo, ufato fra le donne di vil condizione. E della voce Mana V. fopra Cant. V. St. 18. I Latini fimilmente Lutum, Canum, Sterquilinium. Min.

C. IX. SCENDE A MASSE . Scende in gran ST.23. quantita ; cifendo Mafia , Quantita in-

determinata , di qualfivoglia materia , ammontata infieme . Biic.

FIACCATE . Sprzzate . Fiaccare è verbo proprio , per esprimer , quando un legno o altro materiale fi rompe in mezzo per soverchio peso . Latino Fatifære , Infrinzi . Donde poi Uumo fiacto vuol dire Uomo affaticato e firacco ; febbene é veritimile , che venga dal Latino Flaceus, Flaceidus. Dichiamo, Fraccare le brascia a uno , cioc Infragnergliele e Romocreliele colle bastonate . Min. Si dice Fiaccarfi gli albert , e i rami

dal refo : Nec iam suftineant onus sylva laboran-

tes . Salv. E Uomo fiaccato fi dice a Uno , che fia in grandessima meseria , e mancanza del bifornevole ; quafiche egli abbia abbattute le forze per follenerfi . A quelto proposito torna bene in acconcio la sentenza di Seneca , riportata negli Ammaestramenti degli antichi , Dift nz. 18. Rubrica 3. num. 1t. la quale dice : A quegli , che sono in fiore , la turba degli amici dinturno fiede ; ma interno a' fiaccati folitudine e . Bifc.

SPRIIZZOLI . Spruzzolare . V. fopra Cant. vif. St. 15. E qui e detto ironico. ed intende Tioggia di pietre . Min. Cosi cel Morgante , uno fi rivolta a chi gli tirava fasti , dicendo: Chi fputa?

COCUZZOLO . Latino Vertex , Cacumen . La Parte di fopra del capo ditiefi anche Zurrolo ; ticcome da Corneza de Napoletani , Latino (neurvita : e fi dice ancora Comignolo ; tebbene questo é proprio delle tommità de' tetti e de' cammini , dal Latino Culmen , quali Culminulum . Min.

GRATTANO I COCUZZOLI . Così que-Ro è detto ironico ; perciocche il grattare , reca per altro piacere e ristoro , quando fi fe gentilmente coll' ugna ; fe po' e' vien fatto con una spruzzaglia di pietre, sarà certamente di grandisimo dispiacere e danno . E che il grattare rechi toddisfazione , fi Iuol dire d'uno , che per altro fia schiso e ritroso, quando per qualche accidente fi fa mantueto e trattabile t E' pare un porcellin grattaro; poiche quelto animale, che per se stesso non e troppo domestico, sentendosi grattare , sta fermo , e dimostra gradimento di quell' atto . Eife.

- 24. Chi boccon, chi per banda, e chi supino Giù se ne viene, e sa certe cascate, Che manco le farebbe un Arlecchino, Quand' in commedia fa le sue scalate : Sicchè, se innanzi secero il fantino, Le brache in fatti gli eran poi cascate : E infranti e pesti andando giù nel fosso, Hann' oltre a questo nuove scale addosso .
- 24. Quantunque il campo annaffi tal rugiada . Come le zucche, inarpican le scale; Onde più d' uno in giù verso la strada Fa pur di nuovo un bel falto mortale ; Ma, benchè a monti ne trabocchi e cada, Sardonello sta forte, e in alto sale: E tra i nimici al fine, a lor mal grado, Mette su il piede, e agli altri rompe il guado.

26. Chi vidde in un pollaio, ove fi trova
Un numero di polli fenza fine,
Tra lor cafcar qualche pollattra nuova,
Che toll' addolf ell' ha gallie e galline,
Ciafcun per far di lei l' ultima prova:
E fe e' non foffe la padrona al fine,
Che la difende, e da beccar le porta,

Stroppiata rimarrebbe, e forse morta.

27. Non altrimenti il numeroso stuolo
Vedendo Sardonel, chi ha fatto il passo,
Concorre tutto quanto contri a un solo,

Concorre tutro quanto contr' a un lolo, Per mandarlo in minuzzoli a Patraffo: E gli faccan tirar prefto l'aivolo, O col ferirlo, o col tirarlo a baffo; Ma Eravan, che debito lo fcorge, Aiuto a un tempo, ed animo gli porge.

Rotte le fiale, coloro, che errano fopra di effe, cafaziono nel foffo, e fiopra i loro corpi furon pofate nuove fenle, in fulle quali interpidamente falendo Sardonello, falto full muro, e fece nella Terra, dove fu da monti di quei di dentro affallito. Ma Eravano, che lo vedde in pericolo d' effere ammarzzo, falto anch' egli dentro a dargli aiuro. V. C'ibbzano, esti presi nuo, e sti fippino,

Che non le faria meglio un arlecchino, Quand' in commedia anch' ri fa sue scalate

E che , se innanzi , ec. Et infranti cadendo giu nel sosso ,

Si fece loro il sangue rosso rosso, Quantinique al campo annassi tal rutiada

Con le zuche, inarpican le scale. Sardonello sta forte, e ad alto sale. Tra loroentrar qualche pollastra mova. Concorso tutto quanto contr' un solo.

E gli fatea tirar, ec.

O con ferirlo, e con gettarlo a bafio.

Ainto allora, ec.

CRI BOCCON, CHI PER BANDA, E CHI SUPINO. Bocconi, Difteso in terra o altrove, colla pancia e faccia verso il terrese, Latino, Pressus, Greco spudi e. g., v. contraio di Soppion y Sulle resi, Latine Titale, Sopiona y e Per handa y noci in doppia potenza che refi, divertà delli una e. producta che refi, divertà delli una e. presentation della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contracta della contrac

ALECCHINO - Un Secondo Zanni, cioè un Servo femplite in commentia ; cosi nominato , il quale faceva adiai bene le fealate , che don quei giuochi , i quali fuel fare detto Zanni in comunedia con una feala a piuoli , fopra alla quale affaticandoli di volte falire , catca in diverie maniete: Min.

PECSEO IL FANTINO. Feero il bravo, l'ardire, il coraggofo. Si dice per figura: Eili è fantiso. cioc Terfona, da fare quelle e altro. Fantiso diminutivo di Fante. Latico lafana, cioc Ragazzino, ulato dagli antichi in generale, fi fiftinge oggi a un fignibacto particolare; chiamando noi Fantisi que G. IX. Ragazzi , che foor' a cavalli foogliati cor-ST.24. rono al palio . Si dice anche Fare il Baiardino , da Baiardo , celebre cavallo de Rinaldo Paladino s così detto dal fuo mantello , che doveva effere baio accefo . Min.

LE BRACHE IN FATTI GLI ERAN POI CASCATE . Gli era entrata la paura addofio , S' eran perduti d' animo . V. so-pra Cant. VI. St. 20. Latino Animum desponderant . Min.

ANNAFFI TAL RUGIADA . Annaffiare vuol dire Ammollare, o Aspergere; e Rngiada vuol dire quel che accennamino iopra Cant. II. St. 55. alla voce Gragnuola; ma qui da nome di Rugiada a quelle pietre , er. che buttavan giù gfi affediati . Annaffiare , detto da Adacquare, che fi dice anche Innacquare e Annacquare : i quali due ultimi verbi diconfi propriamente del Temperare coll' acqua il vino i e Adacquare propriamena te e Dare l' acqua alle piante . Min.

Quantunque il campo annaffi tal rugiada come le zucebe . Quefto paffo fi può intendere in due maniere : nella prima , Che la ruziada de fassi annaffiasse il campo dell' efercito, come s' annaffiano le 2 ucebe, piantate ne' eampi di terra : nella seconda , Che la rugiada de saffi fosse grossa , come sono le ancebe . Nell' edizione di Finaro credo, che vi fia errore , e che abbia a dire come le zucche , conforme la nostra ; se pure nel verso antecedente non fi dovesse leggere il campo, in vece di al eampo ; poiche allora potrebbe intenderfi , Che quella rugiada annaffiasse , non tanto il campo de' foldasi , ebe le zucebe , cioè i capi de' medefimi foldati . Bifc.

INARPICAN LE SCALE . Inarpicare , Aggrapparfi , forfe dal Greco tonio, che e in Latino Serpere , Repere , Reptare . Salire in alto , appiccandofi colle mani e co' piedi , come fanno i gatti . Si dice anche Rampicare , sopra Cant. IV. St. 68. ed Arrampicare , come vedremo nella feguente ottava 18. Min.

SALTO MORTALE . Chiamano i giocolatori Salto Mortale , quando , fenza toccar terra colle mani o con altro , faltano, voltando la persona sottosopra, come verifimilmente facevano coloro , che cascavano, o erano gittati da alte a baffo . Min. A MONTI . Lo fteffo , che fopra nella

St. 23. A mafte . Bifc.

TRABOCCHI. Intende Precipiti o Cafebi da alto a basso, rempendosi la bocca, o andando colla borca per terra . E sebbene il proprio fignificato di Trabeccare è , quando mettendofi in un vafo maggior quantità di liquore o d'altro, di quella , che posta capire , casca dalla bocca del vaso quel che vi è di più ; onde per figura fi dice un Trabocco di fangue , ec. turtavia fi piglia ancora in fenfo di Ca-Scare . Trabocco ne vizj , ec. Min. A LOR MAL CRADO . Centre ler vo-

glia . Bife. ROMPE IL GUADO . Apre la firada o il passo. Ovidio De Arte amandi comandando', che fi rompa il guado per via di viglietto , dice : Cera vadum tentet . Guado vuol dire quel luogo ne fiumi , per dove fi può paffare fenza naviglio , che fi dice Guadare : e da questo Guadare o Rompere il guado s' intende Aprirsi il pafie in qualfivoglia occasione o congiuntura . Parrebbe , che stesse meglio Vado , dal Latino Vadum , ficcome fi di-ec ancora volgarmente il Porto di Vada . dal Latino Vada Volaterrana; perche cosi si suggirebbe l' equivoco di Guado, specie di tintura ; ma quelli fitichi , i quali fi vergognano , che la noftra lingua fia aiutata dalla fua madre Latina . non ci concorrerebbono , e darebbono una turbativa a chi l' usaffe . Min-

PER MANDARLO IN MINUZZOLI A PATRASSO . Mandare a Patrasso (Lati-no ad Patras, città dell' Acala) Far morire . E perché fignifica il medefimo , che Mandare a Buda o a Scio , eredo , ehe derivi da soceorfi, mandati in diverse occasioni e tempi a' detti tre luoghi , da'quali non effendo tornato veruno di quelli , che andarono , quando fi vedeva mancare uno in paese, sorse fi comincio a dire : Egli è andate a Buda , a Scio, o a Patrafio ; per intendere Egli è andato in luogo, donde non tornerà mai più. Illuc, unde negant redire quemauam : e s' intende Egli è morto. V. fopra Cant. v. St. 13. Min.

TIRAR L' AIUOLO . Vuol dire Morire,

dalle convulsioni della persona, che patiscono quei , che si muoiono . Ainolo è Specie di rete da pigliare uccelli . E la forza , che fa l' uccellatore nel tirare l' ainolo o fimil forta di rete, è descritta da Pietro de Angelis da Barga in que' verfi . .

Tum verò innitens pedibus confurgit , C' omnes Intendent nervos magno trabit impete

funem . Min. Tirar l' ainolo , Andare a ingrafiare i caveli, Andare a terra cavelini, fono espressioni buttonesche e scorrette della plebe , per levarfi l' idea spaventosa del- C. IK. la morte . Faceano l'istesso gli antichi, ST.27. Decedere , E vita migrare , Obire : e noi ancora criftianamente diciamo , Pafiare a miglior vita . Salv.

LO SCORGE DEBITO . Lo vede in peri-

celo di morte. Min.

Lo fiorge debito. Vede. O Pronoflica, ch' e mon fara piu fino, cioc che gli converrà, ch' effi polifi in pofisfio d' altrui perche quando alcuna cola é debita non fe ne fa più alcun capitale, ed è (empre fottoposta ad effer richiesta . Bifc.

28. Chiunque è 'n castello , allor pien di paura Corre per far , ch' avanti ei più non vada : E mentre il vuol rispinger dalle mura, Ch' altri più là s' arrampica non bada; Pur d' ovviare anco di quà proccura, Ma in sette luoghi è già fatta la stada :. E d' ogn' intorno tanto il popol creice , Che ogni riparo invalido riesce .

20. Avviene a lor nè più nè meno un' iota, Com' a' fanciulli , quando per la via Fan la tura al rigagnol colla mota, E l'acqua ne comincia a portar via; Che mentre affodan quivi , ov' ella è vota , Essa distende altrove la corsia : E se riparan là, più quà fracassa, Talch' ella rompe , e a lor dispetto passa .

I Soldati di Baldone , fuperate tutte le difficultà , finalmente entrarono in Malmantile : ed il Poeta paragonando quefta entrata ad un' acqua corrente, che rompe e passa ogni ostacolo, che le si pari avanti , elprime l' inutil difefa , che fanno i terrazzani .

v.l. E mentre afiodan quivi, ov'ella vota. Talche disfalta, e a lor dispetto passa. S' ARRAMPICA . Arrampicare e lo fteffo che Inaspirare, detto poco fopra : ed è il Latino Perreptare. Min.

UN 10TA . Un niente , detto fopra Cant. 1. St. 18. Min.

Lo lota ne' Greci è una fottil linea , C. IX. e lo lod negli Ebrei è fimile a una no. \$7.28.

fira virgola con groffa capocchia . Salv. Ed anco apptello i Greci , fi trova efprefio con un piccol punto, posto fotto ad alcuna lettera vocale : e lo chiamano lota fosertto . Negli autichi MSS. fi trova molte voite quefto lota, non fotto; ma accanto alla vocale : ed allora fi chiama lora afcritto . Bifc.

RIGAGNOLO. Diminutivo di Rigagno, Piccolo rivo, Latino Rivulus; ma è pro-prio per intendere la parte più baffa, che C. 1x. che è nel mezzo delle strade della città 
\$1.19. di Firence, per dove forre l'acque, 
che piove, e si conduce al sume : e quefto intende nel prefente luogo, e s' intende comunemente; che un piccolo rivo , o rigo, o rio diremmo R/vodo o

tende comunemente; che un piccolo rivo, o rigo, o rio diremmo Rivolo o Rwicello, detto cosi da Rivoiello, la qual voce trovafi prefio alcuno antico. Sebbene Dante nell' Inferno Canto XIVdice:

Ed io a lui, fe 'l perfente rigano, ecci intende que fiumicello o rivo, il quale forma; fiumi infernali, il Varchi storie Fiorentine libro XII. Cominciarono ad ufiti fuora, quando piorevo, e che i rigagnoli correcumo, e le vior eran piene di mora e ti fango. Franco Sacchetti Novella 17. Il riganolo della qual vioi quenrale piore, crefer, che pare un fiumicello. Min.

MOTA . Terra ben inguppata nell' acqua . Il Ferrari : Lutum , aqua flagnant er immera . Per intelligenza della fuddetta comparazione è necessario sapere , che i ragazzi dell'infima plebe di Firenze fogliono per loro paffatempo , quando dopo la pioggia (corre l' acqua per detti rigagnoli , pigliare della detta mone , opposto al corso dell' acqua , per unpedire il passaggio al fiume ; e questa chiamano la Tara ; ma ficcome l' acqua ritenuta in quel luogo fempre va crefcendo, cosi o per lo pefo rompe la tura , o per l' abbondanza traboccando la fupera , e passa via, non ostante i rime-di , che i ragazzi v' applichino , come dice il Poeta . Omero nell' Iliade libro xv.

De Troiani feroci alla gran turba , Il folgorante Apollo andewa innanzi , Tenedo in mano il preziofo findo : Ei degli Achivii il muro a tetra fleft , Ne collogli fatica , appunto come Lungo il mare il fancini fa coll'art-

na ; Che poiche fabbricato ha per fuo gioco Un gentil fanciullefco alto lavoro , Colle mani t co' pie fiherz ando il guafta . Min. Il luogo d' Omero è questo : ..... πρό δ' Α'πόλλων

Αίγιδ' Ίχων έρίτεμον Τριίπι δὲ τῷ. χΘ΄ Αχαιών Ρ'ιὰ μάλ', ὡς ἔτε τις ψάμαθον παῖς ἄγχι Βαλάσσας.

Ος έπεί οιώ ποιήσει αθύρματα τηπίεραν. Αψ αθτις συνέχευς ποσέν και χερ.

Aψ αὐτικ σωέχενε ποσέν κα σέν , άθυρων . che lo Spondano traduce t

..... ante ibat A vollo Azidem gestans vaide preciojam : di-

ruit murum Achrosrum
Facile admodum, ut eum quis argnam puer prope mare,
Qui poliquam igitut sectrit opera lu-

Juria per infantiam ,
Pust iterum destruit pedibus & manibus , ludeus .

Di qui d' vede , che quefa fimilitudine e differente da quella del noltro Poera , non ci effendo in quefta efprefio il ripar contr's usa cola , che in teut'i mo-qua de' rigago di 1 ma vi fi elprimono benti le macchine, che fano oi fancial il di qualfuroglia materia a lor propoficio, il qualfuroglia materia a lor proposito del contrologo in altra di contrologo in altra di contrologo di materia a lor proposito del contrologo di materia a lor proposito di contrologo di materia a lor proposito di contrologo di altra di contrologo di altra di contrologo di altra di contrologo di materia di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologi di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo di contrologo d

CORSIA. Vuol dire la Strada, che è pei mezzo della galera; onde quel grofio cannone, che v'è, dicchi Cannone di cerfia. 8' intende ancora per la Corrente dell' acqua. Min. :;

Cosi detta , quali Corfiva , dal correfi per-cià in giù e in si. 524 conglia . Latino lis Invilii . Il Boccaccio dile In dijettro o Ter dijetto. A Dante prima, e poi al Petrarca la neceffita della rima perfinale il lerviffi della parola Lefjitto , accordandoli in cio , fiecome

in aleune altre voci, col dialetto Provenzale o Francesco. Vergilio ecloga 2. Despethus thi simm; me qui sim quaris. Tu m' bai in dispetto, ne ti cale il saprere, chi io mi sia. Min.

30. Già tutti fon di fopr' alla muraglia, Che la circonda un lungo terrapieno:

Gla .

Già fi forifce in sì crudel battaglia Di fanguinacci la gran madre il feno, Celidora a due man ferifce e taglia, Che nè anche un villan, che feghi il fieno: Tanti fil d'erba col falcion ricide, Quant' uomini coftei fquarta ed uccide.

- 31. Il Principe d'Ugnano, ed Amosante Da toccatori fan col brandistocco, Perocché della morte almen cessante, Se non prigion si ta chi è da lor tocco. All'incontro ritroval Sperante, Che fa menando la sua pala, il siocco: E se già le sustanze ha diffipate, Or manda male gli uomini a palate.
- 32. Mafo di Coccio a questo e quel comanda , Ed all' un danne , e a un altro ne promette ; La compagnia del Furba innanzi manda , Che refita 'fianchi a Batistion commete , Con Pippo , il quale sta dall' altra banda ; Ma egli in retroguarcia posi fimette : E mentr' ognun s' avanza , a gloria intento , Es si deca gambe larghe , es si se vento .

Effendo gia tutt' i Soldati di Baldone faitti fopr' alla muraglia, e puffati nella terra, quei di dentro fi mettono alla difefa. Si parra la bravara di Cididora, di Baldone, e di Amoldante, s'accena il valor di Sperante, ja ditigenza di Mafo di Coccio, e la poltroneria di Pippo del Caltiglione.

val. Cie la tirconda una largo terrapheno.

Et all'un danne, e all'altro ne promette. La compagnia del Turba innanzi

manda.

Ma egli a retroguardia poi fi merte.

In questa edizione di Finaro le fianze
31. e 32. lon polposte; ma si crede errore, corrispondendo i testi a penna all' edizione di Firenze. Bife.

OIA' SI PIORISCE, ec: Cioè La terra C. IX. L'asperge di fangue: Omero nell' Iliade. 57.30. spessissimo: Ma d'aspara yeau...

E di fangue la terra intrifa corre.

La gran madre per la Terra intele il Petrarca nel Trionfo della Motte:

O ciecbi, il tanto affaticar che giova?

Tutti tornate alla gran madre antica, E 'l nome voltro appena fi vito va.

Min.

La Terra è detta Ilappièrup, Omniparens: Salv.

SANGUINACCI. Migliacci, o altre vivande, fatte di fangue d'animale. E' di
poi quelta vocc trastata a fignificare
Qualifroglia effificae di Jangue. Bilc.

TOCATORI. V. fopra Cant. II. St. 60.

C CANT. VI. S. 44. Min.

E Cant. VIII. St. 61. Bife.

C. IX. BRANDISTOCCO . Specie d' Arme in \$1.30. afla , fimile alla pirra , ma l' afla più corta , ed il ferro piu largo e più lungo , che non è quel della piera : e credo ven-ga dal Tedesco Storb, che vuol dire Baflore , e Brando , che da' Poeti Eroici moderni si prende per Upada , e significhi Spada in ful baftone . Storco e dal Greco giatgos , Latino Stipen , Canden , da ciocché prima per battersi si adoprarono le mazze , e poi fi venne a' ferri , Ora-

zio Serm. libro 1. Satira 111. Unguibus O' pugnis , dein fustibus , at-

que ità porro Pugnabant armis, que post fabricave-

rat ulus i nomi poffeduti gia dall' arme di legno , furono ereditati dalle arme di ferro , che a quelle succederono . Onde Storco, che in Germanico è Bastone, a noi fignifica Spada corra: e Stocrata la Ferita, che si da con quella . Brand in Sassonico è Tizzone o finco ; onde Brandifferbi peterono effere ciò, che Vergilio libro vii. e xt. chiama Stipites , C Sudes prauftas , ovvero obuftas , cioe Baftoni o Mazze appuntate rol fuoco. Min. Di Stocco V. l' Annotazioni alla St. 1. del Cant. 1. Bifr.
CESSANTE . Si dice quel Debitore , che

efsendo flaso toccato da' toccatori può efser fatto prigione dopo le 24. ore , da che è flato toccato ( del quale atto parfamme 10pra Cant. 11. St. 60. e Cant. v1. St. 44.) ed il Poeta scherzando cell' equivoco Toccare , cioè Efter percofie , dice , che quello , che da costoro e tocco , diviene almeno Cefsante della morte , fe non prigione : ed intenda , che quello , che da costoro è ferito, o muore o resta vicine al morire , com' e proffime ad andare in prigione colui , che è tecco .

Cefiante è , fecondo il Vocabolario , Debitore y contro eni fi pofsa immediatamente fare efecuzione . Quefta voce luona quafi lo fteffo , che Fallito , cioè Mancante al debito paramento: al che ne confegue il Tocco. V. gli Statuti della Mercanzia . Bife .

FAR IL FIOCCO . Fioceare vuol dire Quando nevica gagliardamente: e da quefio diciamo Fare il fiocco , per esprimer un' Abbondanza di checchessia. Per esempio Si fa il fiocco degli ucrelli , o de' pe-fri , o de' denare , ec. fi direbbe a Uno , the pigliafie molti necelli , molti pefei , o multi danari, ec. E cost nel presente luogo intende , che sperante ammazzaffe molti uom ni con quella fua pala . Fiorco è proprio il Vello della lana , Latino Florens , Greco woxes . Si trae anche , come s' é detto , a' grumola della neve , che Marziale appella Tacitarum rurilera aquarum . La quale , quando vien giù in abbondanza , fi dice Fierare : e ftendefi anche ad altre cofe . Omero , dopo aver detto di Menelao : Poro direva , ma bene , viene a dire d' Ulife : Mandava fuor diluvi di parole

Come allorebe di verno il nembo fiocea . E fu pe' monti neva d' ogni intorno .

Il Burchiello , per esprimere la Neve firutta , ovvero il Nevejeino , che è Ne-

ve minutissima , diffe : Cimatura di nugoli flillata :

·fimilitudine bellissim, perche quando la neve e grofa, s' assomiglia a' fiocchi della lana : e quando é minuta , a' peli , che fi levano da! panno , quando fi cima . Bifc.

MANDA MALE GLI COMINI A PALA-TE . Mandar male a palate , vuol dire Mandar male il suo , spendendo prodigamente , ed inconsideratamente . E qui il Poeta motteggia Sperante, il quale aven-do avuto per coflume di mandar male il fuo a palate, non puo non feguitar l'antica ulanza di mandar male a palate ancora gli uomini : ed intende , che con quella fua pala , concia male molti uemini . Min.

ED ALL' UN DANNE . E A UN ALTRO NE PROMETTE. Diciamo cosi d' une infojente tallidioto, e che tutto il giorno faccia ritle , perquotendo quand' uno , e quand' un altro . E con questo dettato il Poeta descrive la natura di Maso di Coccio , il quale ( come s' è detto fopra al suo luogo ) era nomo di conversazione, e nelle felle e bagordi, ne' quali fi trovava , foleva voter fempre foprastare gli altri suoi pari , e da essi farfi ubbidire colle gtida , e talvolta colle butle . Min.

Di Mafo di Coccio ha parlato il nofiro Pecta nel Cant. III. St. 76. Coftui fi domandava per proprio come Tommafo Eslaborri . Bs/c.

LA COMPAGNIA DEL FURBA, Nell'edizione di Finaro fi legge del Turba; ma e errore , ellendo il unedefino (uggetto), che e unettovaro fopra nel Cant. 111. Sc. 57. E antichiffimo ulo de Fiorentini di porre il fopranome a chiunque lor piace i ficcome oftervo anco il pranomali di mobilifime perfore : e quello fi pratica commonmente, non tano fia la piebe , ma fra la nobiltà anco-

ra . Bifc.

CHE RESTI A' FIANCHI A BATISTON

COMMETTE CON PIPPO DI Batistone C. IX. V. Iopra Caot. 111. St. 65. e di Pippo 57.32. St. 64. Bife.

El SINDE A GAMBE LARGHE, E SI FA VNNTO. S' ciprime con questo termine la comodita e spensiera especial quale un on side a pignificara pignic, colla quale uno sidea e pignificara siposo e fi dimostra un oimico del lavorare, ed amico dello yori, e della pignifia: e fi dice ancora: Stare in Panessle, sopra Cant., St. 8a. e Cant. III, St. 1, Colle mani in mano, Colle mani a cintola. Nin.

Quando uno però sta in piedi a gambe larghe, pare che sia postura da Grandi, e quella, a cui Plauto dona l'avverbio, Bassicie. Salv.

33. Amostante all' incontro un nuovo Marte
Sembra fra tutti avanti alla testata:
Lo segue Paol Corbi da una parte,
E da quell' altra Egeno alla siancata.
Vengonsi intanto a mescolar le carte,
E vien spade e baston per ogni armata:
E chi dà in picche, e a giuccar non è lesso,
Vi perde la figura, e fa del resto.

34. Vedendo i terrazzan, che flanno in fiori,
Che il nimico da spade, e giuoca ardito,
Per non sar monte in su' matton, da' cuori
Ritiransi, e non tengon più l' invito;
Ma speran ben, mostrando a' giuocatori
Denari e coppe, indurgli a far partito;
Perciò nel campo un saggio ambasciadore
Spediscon, che parò in questo tenore.

Nelle prefenti due ottave il Poeta dopo aver locialo per valorio il Generale , fegnitato dal Corbi e da Egeno, feberza in full' equivoco del giucco , e fa nafecre tal discorio dal proverbio : VINGONSI A MESCOLAR EL GARTE, che fignifica Se me da , e fi me rocca , o fi me receva , ome vedemo fotto Canta X. St. 31: e dice , che in ambedue i campi VANNO , cino "Adoprano , SFADI E BA-

STONI: e che chi Da'nn FICCHE, cloè C.IX.
Urra sulle juiche, PEIDE LA HOURA ST.3):
( the è una di quelle carre, nelle quali
non effigiat que la fancoci, che ne giuochi di data lono le carre più filmate)
cioè Trude la propria perfona e, FA DEL
RESTO, cioè Maser. I TERRAZZANI,
CHE STANNO HN FIONI; cioè (Hamos il
ler panno in firif (ed incende Stannos in
giaie et allegria) y VEDENDO, CHE IL

G.IX. NIMICO DA SPADS, GIOÈ Adopra la Igna-YI.] de page NON IAR MINTER IS SU MAT-TONI, GIO: Ter non Jar su monte di menti in Jar matroni (e voto dire in pia terrano) si BITIENNO DA'COORI, GIOE LÍGICAS Pader E, NON TRADON PIU L'INVITO, Che Vuol dire Non seglino pri gnocera : cal intendi (Non seglinos pri gnocera : cal intendi (Non seglinos pri combattere; I MA SPERAN DI RIDUS-LI A PAR RABITTO, CIO ALCONARIO. MOSTRANDOGLI DANARI E COPPE, cioè Offernato lers dell'oro: c per quefto mandano al campo un ambafciadore, che parlo nella maniera, che fentiremo nelle feguenti ottave.

v.l. Si viene intanto a mefeolar le carte, E va finale e baffon, ec. E chi da infecto e e infoco non è lefto. Ritraufi, ne tengon più l'invito. Spediron, che parlo, cc.

- 35. Spida, Signori; l'armi ognun folpenda.
  A che far quelta guerra alpra e mottal e?
  Fermi per grazia: più non ficontenda,
  Perchi altrimenti vi farete male:
  Fate, che la cagione almen s' intenda;
  Che a chetichelli a quello mo non vale:
  E chi pretende, venga colle buone,
  Che data gli farh foddisfazione.
- 36. Con quei, che dona per amor, non s' usa
  In tal modo la forza e la rapina:
  Chiedete; imperciocche giammai ricusa
  Il giusto ed il dover la mua Regina:
  Non entraron mai moche in bocca chiusa,
  E con chi tace, quà non s' indovina.
  Puosi' egli accomodarla con danari?
  Dunque parlate, e vengasi a' ripari.

C. IX.

1. Ambalciadote de terrazzani espone
51-35. la fua ambalciara : e chiedendo tregua
e fospensione d'armi, conchiude, che
la Regina di Valimantile è pronta a dar
no che faranno elaudi epto domandivi. 3 sida 3 signori, cc.
(L') 4 cheribella, e ec.

Poi illa accomodarfi con danari ? STIDA. Quefin è una parola, utari da ragazzi ne loro giucchi fanciulefchi, e non ha, civi o figu in ginifecto neffiuno univerfalmente i ma nel modo, che de ne fervono i ragazzi, fignifica Sofenfione di pineco, o Permifficor d'ufontarfi per alquanto da sifio fina, pergindizio, appunto come fi ia colla fospensione d' simi in occasione di state, o pret coco generali: tombi es codersi per possibili di propositi di propositi di processi di propositi di propositi di correcta da S'ala Diffata. I ragazzi fi ferrono di quotta voce così: per ciema nel Carse III. Se, 13 quandi uno totta bomba, o per quatche fua ficcenda, non accente a fipuoco, vono prattici I per da 2 e con quella paroli «i intende per la frata folipenno di pisco». Si quando il ragazzo , che ci giunto del giundo il ragazzo , che ci figuro del giundo il ragazzo , che ci figuro del giungia di processi di processi di conporarda: Lel II poces , che fi ricorda, che egli ferive una novella per fincili, »i accomola «i termini da loro praticati ed intefi, facendo fervirsi a quefto ambafciadore della voce Spida, per farsi intendere, che vorrebbe sospension d'armi. Min.

Overo demiliado, hatquis av. Salv., Non è buona la lealone di Fina, o, che dice Sfida: ficcome non credo fia vera l'opinione del Binnacci, il quale vuole, che la voce Spida fia corrotta da Sfida o Disfida; perciocche Disfida e Chimata dall' avvur[ario a batta]lia: e Spida e quali tutto il contrario. effendo Spida sindi tutto il contrario.

Sigm di Informone d' armi. B'éc.

A CHETICIELLI. I Cletamente, Octobtament , fonza parlare, Varchi, vorie
i forentine libro xv. Per le cafe fi fazevans delle raganate a chevdelli. Miu.
Si dice ancora a devidelli. en livacabolario per elempio della prima manierà e riportra quello del Varchi: e
per elempio della feconda s'adduce quelto della indettra Stanza ji fecome più

usaro dalla basia gente. Bigé.

NON VALE. Quello pure è termine
funciuliero, sebben talvolta usaro arche
dagli uomini d' ent : e fignisie Nos s'
devers. Nos estaviers. Nos sia bras sec.
devers. Nos estaviers. Nos sia bras sec.
devers. Nos estaviers. Nos sia bras sec.
devers. Nos estaviers. Nos sia bras sec.
devers. Nos estaviers. Nos sia bras sec.
devers. Nos estaviers. Nos sia bras sec.
devers. Nos estaviers. Nos sia bras deverde i tanto f' e quegli , che non secetta,
dice: Nos rois, cioc Nos sib basas quesia sia deversa.

Sia sia deversa de la contra le leggi del pisoco, si dice simil-

mente Non vale. Min.
Diciamo anche più accorciatamente:
Va di tanto? Non va. E confondendo
il Valere col verbo. Andare: dichamp:
Egli e andato di tanto. Salv.

COLLE BUONE. Vi s' Intende Parole O Operazioni. Bifc. NON ENTRAKON MAI MOSCHE IN BOCCA CHIUNA. Chi non chiede, man confeguific. Chi non parla, ann è intefa. Lo Stefonio nella fua Gnoccheide, At-

to 1. Scena 1. dice :

Vulneris ascosti nunquam medicina p4- C. IX.
ratur . ST-35.
E viene a sonar lo stesso che,

E con chi tate, qua son s' indovina.

Platto nel Picudolo, Atto s. Scena s.

ove introduce lo (chiavo, che così parla
al ivo giovane padrone innamorato:

Si ex se sacrate fieri possem certior,

Here, one mitteria se sam micre ma-

cerant , Dnorum labori ego bominum parsissem

Inbens , Mei te rogandi , & tui respondendi mibi. Nune , quoniam id sieri non potest ,

Me fiebigit , ut te rogitem : responde

E poi conchiude :

Flowers and and see refere id to

Eloquere, ut quod ego nescio, id teenm scienm. Min. Planto giudiciosamente sece il letto a quest ultimo verso, che egli trasse da

Εξεύδα. με κιύθι νόω · ίνα (ίδομιν άμφω . Parla : no 'l mi selar , cb' ambo il

fapçiamo. Salv.
PUOSS' ECLI ACCOMODARLA CON DANARE. Ĝi e egli modo d' agginfarfi? Si
puo egli trovar tanto denaro, che agginfia
questa diferenza? Detro ujazissimo da

chi brama fupgire i litigi . Min.

DUNQUE PARLATE. Queft' ultimo verfo par tolto di pelo da quello dell' lliade libro 1. ove Teti parla al fuo figliuolo addolorato , che parafrafato in nofira
lingua dice cosi : /

Parla, non mi celar, ne vogli omai Tener la cofa in la tua mente afcofa, Actiocebe tu ed lo fappiamla insteme. Min.

Il verso dell' Illade è quello, che ha ripperato quivi sopra il Salvini. Bisc. VENGASI A' RIPARI. Si venga a' rimedj, agli aggisfamenti. Bisc.

 A questo il General, ch' ha un po' d'ingegno, Ritiene il colpo, e indietro si discosta: Che si fermino i suoi, dipoi fa segno, Passa parola, e manda gente a posta: Nè badò molto a fargli stare a segno; Che la materia si trovò disposta: Ciascun d' ambe le parti stette saldo, Ch' ognun cerca suggire il ranno caldo.

- 38. Chi della pelle ha punto punto cura ,
  Cioè che non vorrebbe effere ucció ,
  Sempre le ficiarre di fuggir procura ,
  E se mai v' entra , ha caro ester diviso :
  E bench' ei mostri on aver paura ,
  Se in quel cimento lo guardate in viso ,
  Lisciato lo vedrete d' un belletto ,
  Composto di giuncate e di brodetto .
- 39. Sien due gran bravi, sien due masnadieri, Se mai vengono a quel tirarla suore, Credete, che e' lo san malvolentieri; Perocch' a tutri viene il batticiore; E ch' e' la pasferebon di leggieri, Se lo potesfer far con loro onore; Attenendosi a quella opinione, Di veder quanto viver sa un poltrone.
- 40. E quelli, che badavansi a zombare
  In Malmantil, s'accorsero ben presto,
  Che quel non è mestier da abborracciare,
  Però si contentaron dell'onesto:
  Già i taggii alcuno impiastra colle chiare,
  Altri rimette braccia e gambe in sesto,
  Altri da capo a piede si son unti,
  E chi si fa silu esso dar de' punti.

G. IX. Ordina il Generale , che fi fermi il 37.3. combarter e trova i foldati a ciò ub- bidientifimi, perchè a ognuno piace il vivere e fin uno conggeo o, quazoo pofa mai effer., al cimento poi non avvi carellia di timore. Fermato dunque il combartere e chi era ferito a' ando a far medicare.
v.l. Sian pur due brati , pur due mafina-

E chi fi fa ful musho dat de' punti .
Pasta Parolla. Tufiar parsida ètermine militare, che fignifica Far Japres no ordine del capitano per rutto l'efercito con dirlo a uno, che lo dica a una altro , o cosi fa vada feguitando, finche lo lappia ogauno, tenra che fi faccia rumore o firepio di voci, o fena livar niumo da' politi. Gli amichi nua levar niumo da' politi. Gli amichi

capitani facevano paffare per le mani de caporali e degli ufitali iluberdinati un piccolo legno o taglia, che ferviva di parola, in cui fi conceneva l' ordivia di cio, che effi volevano, che fi tacelfe, il qual legno era addimandato Teffera. Ammiano Marcellino: Per tefterum elife i intere, Silio Italico:

..... Tacitum dat testera fignum .

Questa pattava per tutto l' elercito velociffimamente e con ordioe; onde Stazio:

Teferra .

V. il Liffio De Militia Romana, libro v. Dial 9. Min. Quetta Testera militare, percio detta

da Greci ούνθημα. Salv.

LA MATERIA SI TROVO DISPOSTA. SI trovo prantezza d'ubbidire, perchè cialcuno inclinava a lateiare il combat-

FUGGIRE IL RANNO CALDO . Fuggire

i persenti o le fariche. Mina.
CRI DELLA PELLE MA DEVOTO PUDICRI DELLA PELLE MA DEVOTO PUDICRI DELLA VILLO PUDILI PERSONA V. II VOCADICIATO de 
foot persona v. V. II VOCADICIATO de 
foot moti diverti detti , ne' quali s' adopera quella voca. A quelli fi pos agdopera quella voca. A quelli fi pos agfat carse rimette , che fi dice, di chi fi
dicampano d'una grave maistati, la quale l' abbia moltifimo efferenzo. Qui
grarde della gravera fatire grave. Bici.

LE SCIARRE. Sciarra viene da Sciarrare verbo, che fignifica Diffipare, Dividere, Sbaraghare, e fimili. V. il Menagio. Bifc.

magio . myc.

MA CARO ESSER DIVISO . Ha caro ,
che qualcuno entri di mezzo , e impedifca
il loro combattere ; che quello vuol dire
Devedere una quifiane . Latino Pugnam
dirintere . Min.

BELLENTO Lifeio Intendiamo Tuste queste mésber e colle quali alesme donne, per parre belle , fi ificiam la faccia ; che diciamo imbellettari ; detto , lecondo alcuni , da Bellesta , cico Melma , Fargo . In Francele II Lifeio diceli Fard ; onde Infartar e ; cico Imbestare : e Dare una farda , e una fardata ) il che fi-

guratamente è Surrgognare uno con motto C. 1x. pungente in pubblico, che altrimenti di. 37:38. cch Dar la conciata, e Dare una concia-

cel Der la irmans , e Dars nau cenia, an fainis : Il chie et ratue dal colume der nagazi Horetainis, che il di di mera Quardina , quando (pre uine un de la colume de la quardina ; quando (pre uine un delle propositione del delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione delle propositione

Belleto, cioè Negozio, che imbellifer, ε unλλωπίζει, F.a fare bella miffa. Κάλλος γράφειν, Dipignere la bellezza, lo imbellettarfi, diffe Sao Gregorio Nazianzeno nella lunga e bella Elegia fopra la vanità delle fermine . Safo.

GUNCATA - Latt rapprefi , e ferrato in signe di ferfare cui pianchi : e da que-fii e detta Ginnata , la quale melcolata con Brodetro , che è Minefira fatta d'acces , vidette liquide con brodo o acqua , e agrifo o figo di limane, farebbe un colore fra il giallo e il bianco , appunto come diventa la faccia di coloro , che fono alaliti da fubito timore . Min. MASNADIERI : Ulemini farquinari, Da.

MASNADIERI - Uomini Janguinari - Da Mafuada , che vuol dire Truppa di foldati - Latino Militum manur; ma per lo più intendiarno Compagnia di afiaffini o ladri di firada - Min.

A priocipio Mafaada era una Quantità di fervi, la famiglia, i famigliari, o o fervitori di cafa, come prova in un fuo dotto opuscolo Monfignore Giufto Fontanioi . Franzese Mesnee . Salv.

TIRARLA FUORI. Cióc Cavar fuori la frada, per combactere. Vergilio Vagina eripere enfem. Min.
BATTICUORB. Ecceffiva paura e fra-

vento. Dicch folo dal frequence battere, che fi fente dalla parte del cuore in uno, che abbia timore; febbene il baster del cuore è indizio ancora d'altre paffioni , che tutte hanno quivi lor feggio : come di gran deffo , confeumenco conlla forenta di vicioo confegumento del defiderato bene , fa quale però dal XXXX C. 1x. timore non è mai in tutto disgiunta . sT-39, Min.

LA PASSERBON DI LEGGESS / Exclimate Leferboson fare di per quelle quilibre . In un frammeno di Sociaforcetta manofectura, che da me non pio , fi legge 1 , Gil differo un mone di villana e dei ringuirie 1 ma il cafictiano, che cra di quel foldari, che non fianno tanto in fa panella pronon fianno tanto in fa panella e non fianno e dei prepara o a uficire e date edpara del prepara o a uficire e date edpara del prepara o a uficire e date edpara del prepara o a uficire e date edpara del prepara o a uficire e date edpara del prepara o a uficire e date edpara del prepara del prepara del prepara velocità del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara per la prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepara del prepa

TRONE . Con quelto termine descriviamo uno , che non vuol brighe ne fatiche o penfieri , ne meno fi vuole esporre a rischi o pericoli di sorra alcuna . Il Ferrario , seguitando il Salmasio nel libro De Fanore , vuole , che la voce Poltrone venga da Pollice trunco ; dicendo , che alcuni foldati , per non andare alla guerra , fi trova , che fi troncaffero appolta da lor medefimi il pollice o dito groffo : e doveva effere ufata tante quelta furfanteria , che trovarono quelti tali il fopransome, e furono appellati Murti, secondoche dice Ammiano Marcellino libro xv. il che voleva dire Peltresi ; poiché Murris prefio i Romani fi chiamava la Dea dell'oziofità e della poltroneria . Origine erudita e spiritosa, ma non la credo vera , ftimando , che la voce Poltrom venga piuttofto da Poltro . cioè Poledro f come alcuni spiegano quel Bestie poltre di Dante Purgato-rio XXIV. ) e fi dice Poltrone a Uno , ebe non vuole o non può durar fatica , appunto come è il poledro , il quale non è ancora atto alla fatica . Ovvero da Poltro, che vuol dire Letto, secondo il Landino sopra quel passo di Dante , Inferno xxIV. che dice :

Omai convien , the tu tois ti Speltre ,

Difie il maestro; che seggendo in piuma In sama mon si vien, ne sotto rottre .

Donde Postroni gli Uomini pizri e domigliosi i Landino nell' esposizione di questo passo. Min.

NON E MESTIER DA ASBOURACCIA-RE. E cofa da farfi confideratamente 1 6 non a cafo. Min.

Abborractiare, fignifica Adunare infie-me la borractia, cioè la borra tattiva : il che fi fa alla peggio , e fenza accuratezza, adoprandon la granata, ficco-me fi fa alla spazzatura . E Borra è quella Lana , rolla quale fi riempione ? baffi : che dipoi per l' uso divenuta cattiva , fi dice Borraccia , e fi leva , e fi getta via . Fra Giordano nelle Prediche: E il ballo pieno di borractia dura e appallottolata . Borrarcia e ancora la Fiajta , che adoprano i mandanti; onde puo anch' effere, che Abborrarciare fign fichi Bere alla borrarcia, il che fi tuol fare più per estinguere la sete, che per diletto di bere; non sacendosi troppa ressessine alla qualità della bevanda , che per ordinar o fuol effere iciagnattata e feipita . Si dice Frascheggiare del Comprarè il vino a fiafibi , era da une , e ora da an altre vincio : e quelto verbe fi trasieritce a fignificare il Commettere, v. gr. un fallo , ora in uno , e ora in un altro Imoro . Bifc.

luogo . Bifc.

DELL' ONESTO . Cioè Del doverofo o convenerode . Bifc.

the layer a Colle Chiare . Si medira colle rhiare d' novo le ferite . V. fopra

in questo Cant. St. 4. Min.
RIMETTE BRACCIA E GAMBE EN SESTO'.
RIMETTE BRACCIA E GAMBE EN SESTO'.
RIMETTE d' fuo logo l'ofia dogate. Bisc.
SI SON UNTI. Intendi Con gli ungumti e olj da ferite e da percejie. Bisc.

si PA SUL CEPFO DAR DE' PUNTI Si fa risuirri è tagli , the be sel vifo , quale chiama Cefo , perche guafto da tagli , non merita nome di faccia . Cefo fo, che in Franzici e parola nobile , e fignifica Capo , come alcuni vogliono , dal Greco xupaki, a noi e parola di dipregio , e fignifica Vifagio brutto . Minipregio , e fignifica vifagio del . Minipregio , e fignifica vifagio del . Minipregio , e fignifica vifagio del . Minipregio , e fignifica vifagio del . Minipregio , e fignifica vifagio del . Minipregio , e fignifica vifagio del . Minipregio , e fignifica vifagio del . Minipregio , e fignifica vifagio del . Minipregio , e fignifica vifagio del . Minipregio , e fignifica vifagio del . Minipregio , e fignifica vifagio del . Minipregio , e fignifica vifagio del . Minipregio , e fignifica vifagio del . Minipregio , e fignifica vifagio del . Minipregio , e fignifica vifagio del . Minipregio del . Mini

## 41. Baldone in questo per la più sicura Due gran dottori a' trattamenti invia:

L'un

L'un Fiefolan Branducci, che proccura D'aver, s' ci non può, in Pifa o in Pavia, Almeno in Refettorio una lettura: L'altro è Mein Forcon da Scarperia; Che se l'uom vive per mangiar, vi giuro, Ch' ci vuol campar mill'anni del sicuro.

- 4.2. Caffandro cafa Cheleri frattanto,
  Del Duca allora il primo fegretario,
  Per far loro un diffeto di quel tanto
  Dovevan dire al popolo avverfario,
  Cacciatofi Giovan Boccaccio accanto,
  E foorto tutto il fuo Vocabolario,
  Scriffe in maniera, e fece un tale spoglio,
  Ch' ei meffe un mar di crufca in mezzo foglio:
- 43. Et effi andaron colla lor patente
  Di poter dire c fare e alto e basso:
  Lor camerata fu , trall' altra gente
  Che gli segus a , curioso per suo spasso
  Baldino Filippucci lor parente;
  Uom , che piuttoso canta ben di basso:
  Crescer voleva , come gli altri appunto;
  Ma fi pent) , quand' a mezzo su giunto
  ,
- 44. Son alti gli altri due fuor di mifura;
  Ond' ci nel mezzo camminando ad effi,
  Refla aduggiato sì, che di flatura
  Nè men può crefcer più, quand' ci volefi,
  Giunti alla fin colà dentro alle mura,
  E a Bertinella, che gli afpetta, ammessi,
  Un bel riverenzion secer, che prefe
  Di territorio un miglio di pade,
- 45. Ed ella pure a lor quivi s' inchina,
  Dando a ciascuno i suoi debiti titoli:
  E con essi fermò l' altra mattina
  Il discorrere, e sar patti e capitoli;
  XXXX 2

-ur

Purchè il nome conservi di Regina, Quando per l' avvenire altra s' intitoli : Che questo non le nieghin ; chiede almanco , Nel resto poi da loro il foglio bianco.

G. IX. Baldone manda suoi ambasciadori a 57.41. Bertinella , i quali con essa fermarono di stabilire i capitoli della pace per la mattina seguente, promettendo la medefima Bertinella d'accontentire a tutto . purché le refli il titolo di Regina . v.l. Che ft I' nom vive di mangiar , vi

giuro .

Di tenitorio un miglio di paese . Dando a ciascuno i suoi dovuti titoli . DUE GRAN DOTTORI, Dice Due grandi , perche veramente erano ambedue di ftatora alta : ed un folo di effi era veramente dottore, cioe Fiefulano Branduc-ci, che è Francesco Baldovini, giovane dotto e spiritoto; ma perché nel tempo, che su composta la presente Opera, era affai difapplicato, pero lo motteggia , dicendo , Che egli proccura d' avere una lettura in un Refettorio , fe egli non la può ottenere in Pifa o in Pavia . Ma non voglio già io lasciar nelle menti di chi leggerà la presente Opera l'impresfione , che quefto Baldovini fosse lettore da Refettori : e peró dico , che le foe belle ed erudite composizioni lo secero conoscere infino in Parigi , dove effendo state sentite in diverse accademie dall' Eminentissimo Cardinal Chigi, fino di la lo fece chiamate a Roma, e lo diede per fegretario all' Eminentiffimo Cardinale Nini . la qual carica egli efercito più anni molto lodevolmente; ma necesfitato dalla poca buona fanità , che godeva in quel clima, se ne torno al-la patria, dove essendo stato provvisto d' ona pieve , quivi se oe vive , godendo maggior quiete e migliot falute, che non godeva a Roma . Min.
Il Baldovini , di cui s'è parlato sopra

a So. e altrove , fu Piovaco d' Attimino, e di poi divenne Priore di Santa Felicita in Firenze , nel qual grado morì l' aono 1716. Nel libro terzo delle Rime del Berni stampato in Napoli 1725. focto nome di Firenze , alla pag. 188,

è stata posta una bellissima lettera in ottava rima di verfi sdruccioli , inviata al chiarissimo Poeta Dottor Francesco Redi . Molte belle poefie di tuo fi ipera , che fra non molto goderanno la luce ; mentre chi le possiede ha promesto di noo tener fepolta la gloria di questo Autore, e di foddistare infieme all' ardente defiderio de' Letterati . Bifc.

MEIN FORCON DA SCARPERIA . Pierfrancesco Mainardi , grandissimo di flatura . ma non già dottore . Quefto , per effere , fi puo dire , un colotto , ed in ful fiore della gioventù mangiava af-fai : e però il Poeta dice , che se il mangiare fa campare, egli e per viver molto tempo . L' iperbole di Mille anni , febbene è di numero determinato . fi piglia per indeterminato, e fignifica

lunghisimo tempo . Min.

CASSANDRO CHELERI. Cioè Alefsandro Cerchi, cavaliere e senatore Fiorentino, fegretario della Serenissima Granduchessa : e pero il Poeta lo sa primo segretario del Duca . E perché veramente egli e un gentiluomo di gullo isquifito , e d' una eloquenza aggiutiatifima, dice, che colla direzione del Boccaccio ( le cul opere regolano la lingua Fiorentina , per effer egli il nostro Cicerone ) e Scorrendo il no Vocabolario ( cine il Vocabolario della Cruica ) ei mefse un mar di crufca in mez zo foglio : e fcherzando l' Autore coll' equivoco di Crajca, buccia del grano , e Crafca Accademia Fiorentina , intende , che quefto Caffaudro fece nn diftelo , composto di parole , approvate dalla medefima Accademia della Crufca, nella quale si sa professione di parlare e fcrivere pulitamente la vera lingua Fiorenting . Min.

PER FAR LORO UN DISTESO TI QUEL TANTO DOVEVAN DIRE . Cioc Per metter loro in iscritto l' instruzione di come dovevano conteners in trattar l' accordo , ficcome fi fa a tutti gli Ambasciadori e Plenipotenziari, che fi mudano da Principi, Repubbliche, cc. Min. FECE UN IALE SPOGEIO. Far le fro-

glio d' un libro mercantilinente s' intende Copiare le partite de' debtori : e per altro s' intende il Cavare da un libro quei concetti , fentenze, e parole , delle quali ci vogliamo fervire in far qualiche compofizione. Min.

DI POTER DIRE E PARE E ALTO E BASSO. Di poter acroçiare e concidere a lor guño e volonta, che in una parola fi dice Colla pirinpotraza : e questi tali fi dicono Prinpotraziari. In Greco fono detti tali ambaticadori durençaropee; che pojeno far da per loro. Lutuno. Qui cum jimma potifiate mituntur. Che banno il mandato libro. Min. mi il mandato libro.

BALD NO FILIPPUCCI : Filippo Baldimetr', suomo di flatura juttotto piecola : e questo inte-de il Poeta , dicendo : L'um, che piatrotti cana ten di balgo : Umo, tele piatrotti cana ten di balgo : cgli e angglato delle controlo del quali egli lo dice parente, non perche veranente egli fose, nu per accomodarfi alia rima . Quello e qual Filippo Baldinon del Procurio quale bibliamo decesso forcal Procurio quale bibliamo del Procurio dell'

Nel Proemio II Minnecl loda II Balda mocci per la na bell' opera, Initiotata Nelicia dei Traffijani del Difigno; ma quando egli feriveva le fue None a queño Poema, ja detta opera non era tra alla luce. Ora pero ne fono efciti due volumi, che la rendono quafi compita: non muocando altro, che an Decennanon muocando altro, che an Decennanon fonie dall' Autore continue la mortanon fonie dall' Autore con la mortanon fonie dall' Autore con del Morganie
(d. Luigi Pullo Cane, XVIII, St. 113. La

quale flanza e da offervarif, poiché in c.tx. cas fivede, che Margutte on cra una seria, no, come e opinione del volgo, e come acora ha credaro il Mioneci nella fia Nora alla 3c. 66, del Cano. III. in quello alla page, 306. ma era bensi mezden alla page, 306. ma era bensi mezden alla page il masfellmo in quella flanza i dicondo egli masfellmo in quella flanza i

Colin ripofi: il min some è Marquite; Et evin wella auto i si e et piane; Paimi piani, quandi ameço ja e monitori Pedi; che ferit vaccia sino ampunto. E lo shiglio fiari certamente proceduto; perche cantando fi e vendendo di c'iecchi e da' l'eggendai la teggenda o floria di Morgante e bargatter, arrata dal di Morgante e bargatter, arrata dal fia effa, fi vedono integliare la legno le fique di quelle del perione dove Margutte fendo potto di mpetto a Morgante, pare, a proportione di quello; ef-

feré propriamente un cano . Bift.

RETTA ADUGGIATO . Longe auggiato
vuoi dire Lungo dovo non arriva co fuoi
raggi il Solt, per l'incerpoficione di muraggie od altro, ne quali luoghi le
piante vengono Rentate e con poco vigore : efi dicono Auggiato, da Uggia,
Ombra . Min.

PERSE DI TERRITORIO UN MIGLIO DI

PAREL. Per moltrar, che quelli due ambiciatori avvano le gambe lunghe, fi ferve di quella iperbole d'accepare con an riverrar, an milio di parle. Min. DA LORO IL POLIO BANCO-MONDO. DE POLIO BANCO-MONDO. DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLIO DE POLI

46. E perchè l' ore già finian del giorno, Si confulitò, che foffe fatta fera; Perciò tutti alle fitanze fer ritorno, Com' un facco di gatti, fuor di fchiera. I cittadini flavan d'ogn' intorno Nelle fitade, fui canti, e alla frontiera,

Ac-

Acciocch' ognun, fecondo il suo potere, A' forestieri in casa dia quartiere.

- 47. Giunta a palazzo Bertinella intanto
  In Amoltante e in Celidora incappa:
  E vuol, che (gli odj omai polit da canto)
  Stien feco; ma cialcun ricula e fcappa:
  Pur finalmente ne li prega tanto,
  Ch' e' non fi fanno poi stracciar la cappa.
  Va innanzi il General dentro al palago:
  Chi dà spefa, dic' ei, non dia difagio.
  - 48. Del Principe d'Ugnan poi fi domanda :

    E perché la labarda anch' egli appoggi ,

    Staffieri attorno a ricercar fi manda
    Chi l' abbia raccettato , e chi l' alloggi :
    Ed ei , che in una camera locanda
    S' era acculato , volle mille floggi ,

    Pria ch' ei n' ulciffe : pur col fuo codazzo
    N' andò per alloggiar anch' ei in palazzo .

212. Engloff gil futte fera circioco shangrafo, de i el i retratanti fraven call'i odine, per dare tiloggio s'i oldati di Baldore. Berimelti survio i palazzo Cidiora ed il Gencrale, i quali accettarnon l' invito. Si cerco del Duca, per condurio sach' etò il palazzo, de contralizzativa del considera del contralizzanella quale s' era accomodato. Al estre del vi. 2 evos stati dalla fazza, faz risersa.

I cittadini stana, d' oga' intorno Nelle strade, e su i canti alla frontiera. Chi l'abbia raccettato, e d've alloggi, N' ando, per trasserissi anch' ei "n pa-

IAZZO .

PRECHE L'ORE GIÀ , ec. Nota lo ficherzo del nofiro Porca , che pone per cofa da confutrarf quella , che nauralmente ne dee fuccedere , cloe , che terminato il giorno ne venga la tera . Bif. COME UN SACCO DI GATTI . Cioè Strat' ordire o regida , ma configurante .

Intende , che I foldati shandarone , thi mandarone , thi mandarone .

quà, chi in tà, come gati tennii in su jacco, à "quali poi fi dia l' andare. Min ALLA PRONTERA. Cice d'acodini del provino camos, a finare qualità dia contra camos, a finare qualità dia cocciere i concodo la licino di Finaro, vuol dire la fila, intendendofi, che i cittadini di Malmantie positi in fila, faceitero ala ad aspettare i foldati di Baldone. Bissa.

DIA QUARTIERE . Trovi alloggio. Dar quartiere fignifica ancora Salvar la vita a' vinti . Min.

INCAPPA. S'imbatte. Riftontra, Min. SCAPPA. Cloé Fa le willt di fappare, per mon accettare l' invito. Bilc.
NON SI PANKO POI STRACCIAR LA CAPPA. Cloé Non fi fanon troppo preface e, ma accettano l' invito. Ciccrone ad Attico difie: l'enie enimo ad me, com de mi à temporit, su reniembas ejet 3 fed mi à temporit, su reniembas ejet 3 fed mi à temporit; su reniembas ejet 3 fed.

Attico disse: Venie enim ad me; C quidem id temporis; ut revinendus estet; sed ezo ita ezi; ut non seinderem penulam; cioc; Non le forzai a restare; non zii sei troppe cirimonie. E appecsso: Paulle post post C. Capito cum T. Carrinate. Horum ego vix attigi penulam 3 tamen remanferunt. Dichiamo Tirare pet servanelo lo Invitare uno inflantemente, e pregarlo a voler rimanere con esso nei. E Lascursi pirare pet servainolo e Non accettare l'in-

nito, e faefi preçar lingamente. Min. CHI DA SPESA, NON DIA DIAGOIO. Quand' altri e iovitato a un convito, ed trattenuto da alcuno per licendaril da chi lo trattiene in full' ora del convito, per di copertamente la canía, per la quale ci fi parte, fuol fervirii di que fotermine. Chi da fipefa, non fla dijago: cio Se io fou canua, e de egli fipera de, mon è doverer, che i dia al fafago;

sai farma dipertari. Mito.

La Lananda ANGHE SIGLI APPOGGI - Appeggiar la laborda e Cadare a masgiare a offa è l'in frança pionème: Laperche in rece di quello la portano filale fostle gii Abbardieri , i quali po 
cecafinne d'avere a ire a tavola , fe ne
fosquiano e appoggianta alla preser e
fosquiano e appoggianta alla
formation d'avera i avera d'alla
formation e a del artir e
formation e a del artir e
formation e a del artir e
formation e a del artir e
formation e a del artir e
formation e a d'alla
formation e a d'alla
formation e proposer
formation e d'alla
formation e d'alla
formation e d'alla
formation e d'alla
formation e d'alla
formation e del alla
formation e d'alla
formation e d'alla
formation e del alla
formation e d'alla
formation e del alla
formation e del a

ne. Mon.

Il Panciatichi nella fua belliffima Cicellata lo lode della Padella e della Frietura, difeorendo da principio dell'a
ndare all'ofteria, con dice: E quelle pothe di volte, che io ci vo, pan vo mica
con Facilose d' Aufo, nè con Maccario da
l'ionne, che davano le mele e l'altre frue-

te a mangiare a mezzo: ne fo come i C. IX. lanzi, quando fanno i loro agi, che ap. 37.48. poggian la labarda al mure: E con tutte quelle frafi vuol dire, ch' egli pagava la parte fua, o, come fi dice, lo lcotro. Rife.

to . Bif.

STAPFIBEI . Staffiere , lo ficifo , che
Palafrenire , così detto dal camminare
alla fieffa del cavallo , il quale io altra
maniera fi chiama Talafreno . Adello fi
prende Staffiere per qualifvoglia Servidore d' imbalgitas : e proprimente così fi
domandano in Firence quelli della carte
de nofiri Fincipi . Bif.

CAMERA LOCANDA . Intendizmo gli
Alberghi ovvero Offerie , che danno da
dormire a' forestieri . Min.

8° BRA A CULATO. Cioè S' era acquartierato. Avas eletto quel luogo per fuo ripofo. Mio.

E detto basso: e viene dal posare le parti deretane in qualche luogo, per volere riposarsi. Il Buonarruoti nella Fiera, Giornata II. Att. 1. Scena 14.

..... Quivi atculati
Ciufiberi, erbi, e balegi.
Si dice Accularfi delle lepri ed attri animali, quando fi pongono in pofitura
di federe . Bifc.

VOLUS MILLES STORGE, Folle me' infeine di cirimonie e lossique : colore colore fo, che Luter, detto foque Cont. VII. 100 Louis e los e los estados e los estados los estados e los estados e los estados e los los estados e los estados e los estados e los estados los estados e los estados e los estados e los estados los estados e los estados e los estados e los estados e la fije e los estados e la Filaz e, Min.

49. A cena (perché il giorno in questo loco
Ebber altra faccenda le brigate,
Che stare a cucinare intorno al foco)
Si sece una gran suria di fritate,
Che si fan presto a, ma duran poco,
Che appena fatte ell' eran gsi nigoiate
Perché la gente a tavola era molta,

E ne mangiavan due e tre per volta . .

şn. In

50. In cambio di guarir dell' appetito,
Faceano il collo come una giraffa:
Se vien frittate, o giuni flava accivito;
Che per aria chi può le la fcaraffa:
Si ridulfero in breve a tal partito;
Ch' ogni volta faceano a ruffa raffa:
In ultimo feguendo Bertinella
L' andavano a cavar della padella.

C. IX. Descrive la cena satta da Bertinella 5T.49 a' forestieri , la quale consiste tutti in frittate , mangiate colla suria , cite egli dice : pasto reale , e cirimonie convenienti a una Regina di Malmantile .

v.l. Si famo priflo, e ver, ma duran poco.
Appena fatte, ch' erano inguate.
E ne portavan due o tre per volta.
Che per aria chi pnò te le faraffa.
L' andarono a cavar della padella.
UNA GRAN FURIA DI ENUTATE.
Frittate in quantità , Una gran quantità

refritte application is a gas absolute for the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the first state of the firs

Una grandiffma quaotità di frittate d'un novo i' una (income a' uia in Firenze da alcani per maggior definia; e come pare, che folfero quelle di quete el come a come pare, che folfero quelle di quete el prefix dal Practiatich nella (opraddetta Ceciatas, col d'are, che quando Trappolino ne volera; ne chiedeva una riima per volta; che farebbe un numero di cinquecento i poiché una riima di carra (Giarra A. Admatte quederprete; il

GIRAPPA damale qualrecte, il qualt, fibbene i fitvesfre, p' addomfie, fibene, fi dama, e fi cavalea E di flatura impgiore del cavallo, ha il collo lungo fimile a quello del cammello, le gambe dinanzi più alte di quelle di dicto, ha poca coda, e de del colore

medefimo , che la pantera : e per que. flo tanto i Greci , che i Latini lo dico. no Camelopardalis , Cioè Bestia , che tie-pe del cammetto e della Pantera . Fanno il cotto come una giraffa , intende Allun, gano il colto : e fi potrebbe interpetrare, che non fi laziatiero ; perche Allungare il collo vuol dire Appettare il cibo con gran defiderio , Latino Inbiare : o che allungatiero veramente il tollo, per vedere , donde e quando veoivano le trittate . D' una Giraffa , venuta in Firenze a tempo tuo, ta menzione il Poliziano nelle Miteellance : e Giulio Cetare Scaligero tunitmente di quello animale ne fa la descrizione nel libro De fubrilitate, all' Elercitazione 209. num. 2. ove dice , che i Perliani Gernaffa l' appellano, onde e fatto il nostro Grraffa . Min-

STAVA ACCIVITO . Stava attento , le-Sie , o preparate , dal Latino Acertus , quafi diciamo Stava attento , ed all' ordine , come fe fofse flato chiamato Accimente da Giovanni Villani, e tempre in materia di fare (pete , e di provvedere danari . Ora per rintracciare l' origine , offervo , che ponendofi il danaro a frutto , la forte principale , ficcome da' Greci e da' Latini fu detta Capo , cosi da noi fi chiama Capitale, e Fondo ancora, dal rendere, che fa la pecunia data a intereffe, a guifa di fondo, o podere , o possessione , che frutta ; che pero l'uiura, come generata dal danaro, che a principio s' impiego, i Greci chiamarono Toxos , cioc Parto , i Latini Farms , quafi Ferus , o Fetura , come fu da Varrone e da Nonio Marceilo offervato . Capitale po ( per tornare al proposito ) si difie la Sorte , quasi Pers-

nia eapitale, principale, fondamentale. Cio, che da questa pecunia, posta la a principio, ne veniva poi di guadagno, fi chiamo da nostri antichi Civanza, voce, che similmente trovasi in Giovanni Villani : ed è quella , che i Franze-fi differo Chevance , cioè Rendita , En-trata , da Chef , Capo . Ora Accivire , che anche differo , Civanzare , e lo ftef-fo , che Provvedere di Civanza , cioè d' entrata . Ajsegnar fondi e luogbi da risentere . Formire e provvedere di danari . Il verbo Accivire è del tutto in disuso : e reftato il nome Accivito , che antica-mente voleva dire Provveduto , Fornito, in oggi Lefto , Attento , Pronto , Apparecchiato . Min.

SCARAFFA . Leve vie con furie , come fi fa delle caraffe , quando vanno attorno i rinfreschi . Voce alle volte usata , e non la credo vera Fiorentina , ma piuttosto finta per bizzarria . Min.

Io mi prendo la liberta di corregge-re il tetto del nostro Poeta coll' autorità d'alcuni MSS. da me veduti , e dell' uso comune, che vuole, che fi dica Sgaraffare, e non Scaraffare . Il Ruspoli Sonetto vt. nel 115. libro dell' Opere burletche del Berni e altri , altrove in quefte Note citato , diffe d' un ipocrito : Ma fe in cas' altri batter può i dentoni,

Sgonnella le pagnotte a luci torte, Sgaraffa le vivande con gli ugnoni . Di qui fi vede , che non da Levar le caraffe viene l' etimologia di questo verbo ( che in verita farebbe molto ftrana, dovendofi fare tale operazione , piuttofto con attenzione , che con furia ) ma da Sgraffiare , ch' è lo stesso , che Graffiare , da cui fon derivati Sgraffignare , che per fimilitudine vale Porter vie ; Rubare , e il nostro Sgaraffare , che fignifica la medefima coia . Bifc.

PACEANO A RUFFA RAFPA . Si dice Fare a ruffa raffa-, quando fono piu gente d' attorno a checcheffia, e cialcuno s' affanna con preltezza, e fenz' or-dine o regola di pigliare il più, che egli può di quelle tali cofe : modo tratto da un giuoco fanciultesco di questo nome . Qui e da notare, che il Poeta intende accennar lo ftile de' Fiorentini , che quando a un pasto sopravviene im-Yyyy

provvifamente gente , fubito ricorrono C. 1x. al far delle frittate, infirmiti dalla mac- \$T.49. cheronica fentenza: Superveniente brigata Fiat frittata : e quelto, perchè fi fanno prefto : ed intanto vuol difendere la nofira nazione da quei detrattori , i quali dicono, che i Fiorentini fanno le frittate d' un novo l' una, per risparmiare :. e però dice, che daran poro, e per que-Ro ce ne vogliono molte più . Sicche per questa ragione non é vero , che si facciano fottili per risparmiare, effendo certo, che quafi tanto fuoco e tanto unto fi confuma a fare una frittata d' un uovo folo , quanto a farne una di fei ; onde fi viene a confumare preffo a cinque volte più ; perché una frittata di fei nova fazieria tre persone : e sei frittate d' un uovo l' una non fazieranno un nomo folo . Sicché non di fordidi . ma di ghiotti in questo particolare pos-son esser tassati i Fiorentini , che fanno le frittate di poche uova l' una , affinché sieno più cotte, e più gustose. Di questa verità si può chiarire, chi non la crede, con fare a quattro persone due frittate di sei uova l'una : e vedrà, che dureranno fatica a finirle; laddove le finiranno ben presto quattr' altri, a' quali fe ne dieno dieci, anche di due uova l' una, purche ben cotte: e questi si ridurranno a fare a Ruffa raffa , ed a rubarte anche dalla padella , come facevano coloro di Malmantile . Ruffa raffa è lo stesso, che il Latino Rape , rape , dal verbo Rapere , dal quale fi fece Rubare , e fi pote ancora formare Rappare , come il Boc-caceio in una fua lettera manoferitta da Fugam arripere , formo Arrappare , e disse La suga arrapare. Leppare, voce della lingua furbesca, può venire di qui, o piuttofto da Levare , fignificando Pertar via con preffezza . La figura è la medefima, come quando fi dice Premettere Roma e Toma , per avventura dallo Spagnuolo Tomar , Torre : di che V. fopra a toy. Lo steffo succede nel detto : Tra ugiole , e barugiole . Latino Nuga , veria nuga . Da A ruffa è fatto Arruffare , Scompigliare . Min-Leppare , viene da Leppo , Fumo . V.

quello, che ho notato fopra alla pag. 659. intorno a questa voce . Bife.

- 51. Stanchi già di mangiar, non fazi ancora,
  Tal mufica fin) po' poi in quel fondo;
  Ma perché dopo cena il vin lavora,
  Faccan pazzie le maggior del mondo.
  Fra l'altre Bertinella e Celidora
  Cominciaron per burla un ballo tondo:
  E appoco appoco entrovvi altra brigata,
  Talché fi fece poi vegla formata.
- 52. Accender fanno ancor , com' è l' ufanza ,
  Molte candele intorno alla muragla ,
  Lo liplendor delle quali in quella itanza
  E tale e tanto , che la gente abbaglia ;
  Sicché diffinto fi vedeva in danza
  Chi meglio capriole intreccia e taglia .
  Nannaccio intanto lopí alla finierta
  S' era meflo a zappar la Spagnoletta .
- 53. Un gobbo fuo compagno, un tal dolfino; Ch' alle borfe piutofto, che nel mare Tempefla induce, prefe un violino; Che fonando parea pien di zanzare. Intanto un ben dipinto meflolino. Si porge in mano a quei, ch' ha da invitare: E l' Ugnanefe, al quale il ballo tocca. Sciorina a Bertinella in fulle nocca.
- 54. E grave il colpo, e giugne in modo tale,
  Che quanto piglia tanta pelle sbuccia:
  La donna, benché fentali far male,
  Senz' alterarfi, in burla fe la fuccia.
  Non vuol parer, ma in fe l'ha poi per male;
  E dice l'orazion della beruccia:
  Sorride, ma nel fin par, che riesca
  In un rider piuttosto alla Tedesca.

C. 1X. Finito che obbero di cenare i convi-\$7.51. tati, cominciarono a baltare così in burla 3 ma crefetando il popolo , riufcì poi tempo di Carnevale , dopo le cene, tolite lite farfi fra" parenti , fi dà no" fuoni . e fi comincia a ballare faa medefimi : e feositofi cio da chi paffa per le ftrade e da' vicini , vi concorre altro popolo. e fi fa vera veglia di ballo, come fegui fra questi convisati di Bertinella : fra' quali esfendo toccato a fare da maeftro dei Ballo alla mellola al Duca Baldone , egli invito Bertinella , pesquotendola col meftolino in fulle mani si fconciamente, che le sbucció le nocca, di che la donoa s'adiro, febben non lo moftrava . Quefto Ballo alla meftola fi coftuma in queste veglie per introduzione del ballo , perche quello , che è eletto maestro , tocca con quel mestolino le mani a quelle donne, che invita al ballo , e poi tocca le mani ad altrettanti uomioi , e quelli colle donne invitate vanno a ballare : e nel ballare il maettro da il mestolino a una donna, ed ella va con ello a toccare tanti unmioi e tance donne , e cosi fi feguita > ed altri uíano questo ballo , con fare , che il macfiro tocchi tante dooce : e quefte ballato che anno alquanto fra di loro , vanno fenza meftola a invitare tanti uomini , come è folito , e fi feguira fenza adoprar più la meftola -Quefto ballo , che fi dice Ballo alla mefield , fi fa anche colla pezzuola o fazzoletto , il quale in ballando fi getta a quello , che si vuole invitare , e così di mano in mano ; ma vien chiamato Balle alla pez z nola . v.l. Face van le maggior pazzie del mondo.

Cominciarono in burla, ec. Tempesta indice, ec. Non coust parer, ma in se l' ba len

Non vuol parer, ma in fe l' ba len per male. STANCHI GIA' DI MANGIAR, NON SAZJ ANCORA. Stanchi omai dall' affati-

sazi ancora . Stanchi omai dall' affaticarfi a mailitar' prefio, ma non gia fatelli, perche avevano mangiato poca roba . Il Petrarca nel Trionio d' Amore, nel priocipio: Stanco gia di mirar, non fazio ancora.

Giuvenale, Satira 4. ragionando di Mcffalina, moglie di Claudio Imperadore. Et laftata viris, mendum fatiata recessit. Min.

TAL MUSICA FINÎ PO' POI IN QUEL FONDO : Alla fine delle fini tal' operazione terminò. Pur una volta finì. Lati- c. IV. no Ad extremum, Tandem aliquando 377.51 V. fopra Cant. IV. St. 9. in quefto Cant. St. 1. alla voce Bordello, e fotto Cant. X. St. 13. ed il termine Po' poi , ec. V. fopra Cant. II. St. 73. Min.

IL VIN LAVORA . Il vino opera , Fa la fua operazione con dar alla tefa , e far imbrisara . Del tuo lavoro , e della fua operazione fi può dire quel che diffe Vergilio delle pecchie : Ferver opus . Min.

Min.

BALLO TONDO. Specie di ballo, che fi
fa, pipilando più perfone per le mani, e
formando coti di patri laro un eircolo: che
è forie il Latino Cloress ducre, da' nofiù Tofcani detto Carelare, da Choreoda. Min.

VEGLIA FORMATA - Veglia vera e folenne con tutte le formalità : circa a che, V. fopra Caot. II. St. 46. dove troverai Intrecciare e tagliar eaprinole, ed al Cant. VII, St. 23. Min.

MOLTE CANDELE INTORNO ALLA MU-RAGLIA . Quefte candele fi pongono per ordinazio ne' viticci d' alcune véntole attaccate al muro . Vintela è uno Strumento di legno o d' altra materia , fatto a fozgia di quadretto , con uno o piu viticci dalla parte inferiore , da porvi le candele . Quette Vintole fi fanno di varie figure : e per lo più son satte d' intaglio e dorare, con un cristallo nel mezzo, che viene ad accrescer la luce de' lumi, che vi percuotono, e la l' elfetto, come dice il l'oeta, d' abbagliare la gente . l'éntola é ancora Strumento , con che fi fa vento ; orgi più comunemente Ventarnola . Bife

nemente Finarrada. Bif.:
ARANSACTO. Qu'fin fi un trie, acARANSACTO. Qu'fin fi un trie, acARANSACTO. Qu'fin fi un trie, accio per la finatianta ne (penfentage,
gine s poiche quesdo nome è pegitorativo del veso nome Giovanni : (opsa il
h. Giovanni della Cui, coma il quatura del companio del cui accompanio del comto inignava forare la chiarra del il
cimbalo ; ma fipeva pecchifimo, come
quello, che non avvaz cognitione alcuna della muica : e pero dire Zappate
giando il di li ju forar delicato delle di-

ndo il di lui pofar delicato delle di Yyyya ta C. IX. ta in sullo strumento, a uno, che zap-\$T. 53 pi . Min.

SPINETTA è Specie di Cimbalo o Bonaccordo . Min.

UN GOBBO. Intende il gobbo Trafedi, il quale faceva professione di sonare il violino, ma sonava affai male, e per questo il Poeta dice:

Che fonando parea pien di zanzare, affomigliando il fonare del fuo violino al ronzare che fauno le zanzare , che fono vermi piccoli alati, con un acutifimo pungiglione. Questo Gobbo servi alla Serenifima Caía di Tofcana in onalità di Nano , e per le fue facete maniere piacque si alla Serenissima Arciduchesa Anna d' Austria , che lo condusse seco , quando ando a Inspruch , dove entro tanto in grazia al Serenissimo Arciduca Ferdinando Carlo di lei marito, che l' arricchi non foto con li fuoi groffi ftipendi , e molto più co' regali , ma ancora co' denari , che questo generofo Principe fi lasciava vincere da esso nel giuoco delle carte, nel quale il Trafedi era aftutifimo , e faceva groffe pofle , perché fapeva , che perdendo egli , S. A. S. non voleva effer pagata : e fe egli vinceva, era pagato puntualmente. E per questo sil Poeta dice, che Era un di ouci delfini , che non al mare, ma alle borle inducono tempesta : poiche vogliono . che il peice delfino predica la tempefta nel mare : e perché questo peice pare , che fia gobbo; però abbiamo per costume chiamar Delfini i Gobbi . Mori poi questo Trafedi , e lasció tutte le sue facultà a una donna di camera della Serenifs. Arciducheifa , della qual donna aveva fatto fempre da innamorato, con patto, che fi maritaffe con un Fiorentino (uo amico . che era in Inspruch , come segui . Min. Maravigliosa cosa e la struttura della Zanzara, piccolissimo Insetto, che col fuo ronzare sveglia dal sonno, e col suo pugnere tormenta la nostra carne : e quindi ne trae dalle vene, qual mignat-ta, l' umano fangue, di cui ella n' è molto avida; ancorché fi diletti ancora di quello de' Tori e de' Leoni e degli Elefanti medefimi, a' quali il loro duro cuoio trafora. Vedasi Gio. Ionstono, Storia Naturale De Infeclis . Lib. 1. Art. VI. Secondo il metodo degl' Infetti di Giovanni Raio , la Zanzara e della (econda (pecie di traimuazione, che abbraccia una doppia metamoriofi t. Neila crifaide , o altra cola alla crialide analoga - 2. Nell' an imaluccio volatile o alato. Si miravigi o affalisimo di quello animaluzro anco Pinio il quale cel Eb. XI. cap. II. dice: Ubi to fenjur colteca-

X1. cap. 11. dice : Ubi tot fenjus cottecavit in Cutice ? O' funt alia dielu menora ; fed ubs visum en to pratendit ? ubi gustatum applicavit ? ubi odoratum sujermt ? ubi vero truculentam illam O' portione maximam vocem ingeneravit? qua subtilitate pennas annexuit? pralungavis pedum erura? disposuit teiunam careans uti alvum ? avidam fanguinis , & potif-simum bumani , sitim accendit ? Teium vero perfodiendo tergori, quo spiculavit ingenio? Atque ut incapaci, cum cerni non possit exilitas , ita reciproca geminavit ar-te , ut sodiendo acuminatum pariter , sorbendoque fiftulofum efser. Il qual patto mi piace riportare a comune utilità rella nostra lingua , consorme lo traduse Pietro Paolo da Sangallo nostro Fiorentino, e lo inferi nella fua Leitera delle fue Elperienze intorno alla Generazione delle Zanzare , scritta al Chiarissimo Dottor Francesco Redi , e stampata in Firenze sel 1679, in 4. Ecco le sue parole : " Dove pos' Ella ( cioè la Natura ) tannti fentimenti in una Zanzara? Come ne diede il vedere? Dove le colloco nil gusto? Dove le mise l' odorato? E n dove mai le se nascere quella itridula , voce , e cosi grande a proporzione " del corpo ? Con qual fottigliezza le attacco l'ali, e le allungo le gambe de' piedi ? E dove le dispose quella d'giuna e ingorda caverna del ventre, fiti-" bonda di sangue, e soprattutto di san-,, gue umano? Con qual maestria le " aguzzo il pungiglione, il quale ben-" che fia fottiliffimo, che quafi quafi , non fi scorge , contuttocio con doppio artifizio lo lavoro, acuto per fe-rire, e fcanalato per fucciare il fan-gue? " Molto fottili ed accurate, a dir vero , fono l' offervazioni di questo antico Scrittore intorno a un cosi piccolo Inferto : e fe pare in effe alcuna cofa v' è , che non ben concordi colle me-

derne opinioni, le quali di miggiori tumi colla fcorra delle esperie ize , sono state corredate; a due fole, ficcome o ettimo, fi potiono ridurre . La prima fi e , dove fi faccia quella faltidiola, e, a proporzione del picciol suo corpo, grandissima vo-ce; avvegnache non si posta dir voce quella, che non procede dall'interno fiato , e che non fi tramanda fuora per via dell' asperarteria , dalla bocca ; perciocche quel ronzio, che le Zanzare fanno fegua tolamente , quando volano , e fi quieti , quando stan ferme ; onde è molto probabile, che fi faccia dal frullare de l' ali , ficcome ne' Moiconi , e ne'Calabroni addiviene . L' altra cola é , in che modo le Zanzare col pungiglione feritcapo e parimente con ello luccino il fangue . Giovanni Swammerdam nell' Hifloire Generale des Infectes , Itamp. a Utrecht 1685 in 4. alla pag. 100. e fegg. descr. ve efattamente la Zanzara: e a 106. ne porta la figura , tanto in piccolo , che in grande : dove nella grande fi vede ufeire dalla retta propofeide o fifone un aculeo o ago fottilifimo, che nella piecola non fi vede : il quale, fatta la ferita, dee ritirarfi indentro : ed allora col piccolo canne letto fucchiarfi il fangue. Devo la maggior parte di queste notizie alla gentilezza del mio amiciffimo , e parimente dottiffimo Sig. Dottor Giufeppe Bertini , il quale , una fceltiffima Libreria in materia di fua professione possedendo , ha avuto piacere di farmi vedere quegli Scrittori quivi fopra citati . Aggiugnero alcuna cofa intorno al rimedio contr' all' incomodo, che ci vien recato dalle Zanzare , si col fuínero . che colle punture . Oltre a' molti rimedi , che fi trovano negli addotti Scrittori , uno è il tener chluse le stanze , ove fi dorme , due ore avanti fera : e farne avanti d'andare a l'etto la ricerca con un moccolo acceso, quello accnstandole sopra, perciocche elle volando incontro al lume s' abbruciano I' ali e cadono . Bifc. MESTOLINO . Cucebiaio di legno per ufo di cucina . Diminutivo di Meffola , la quale in Lombardia chiamano Mefcela , dal Mefcolare . Min.

Nell'ottave del Lemene fopra i Mac-

La mescola interpose il coco ataldo . Salv.

HA DA INVITARE . Ha da chiamare C. IX. al ballo . Min.

SCIORINA . Cioè Batte gagliardamen-te . Il proprio fignificato di Sciorinare è il Cavare le pelli ed abiti di panno fuori delle cafie ne' tempi di ftate , e diftendergli, per fargli pigliar aria, battendogli con fewrifti ( che diciamo Camati, dal Greco xauaxus) donde Scamatare fi dice quelto Battere, per cavargli la polve-re, e per liberargli dalle tignuole. E da quello Scamatare o Perquotere i panni, ec. pigliamo il verbo Sciorinare per Perquotere . B Sciorinar fi intendiamo Levarfi gli abiti daddofio pel gran caldo : dal Latino Aura , detta poi Ora , coll' o largo , que le fi fente , quando la plebe de ragazzi con fua antica canzone grida alle maichere il carnovale . Allora . E dal fuo diminutivo non ufato Orina , cioè Auretta, ne riusci il verbo Sciorinarsi, che è lo stesso, che se dicesse, con Latino-barbaro Exagrinare . Nella Valdinievole dicono Sciobacare, quafi Exopacare, Cavare dall' opaco. Min.

IN BURLA 6E LA SUCCIA . La comporta come fatta in ifeberzo ; dal Succiare , che fi fa , quando fi fente grave dolo re , tirando a fe il fiato . Franzese Effujer , Terenzio negli Adelfi :

Accipiunda , O' mussitanda iniuria adotejcentium eft .

L' nomo se la dee succiare . Quivi Donato : Mussitanda , Patienda , Consideran-da cum stentio . Mussitare enim proprie eft diffimulandi caufa tacere . Min.

L' atto naturale di chi difavvedutamente percuote una mano , è d' alzarla alla bocca , e fucciare la porte offefa . E' curloso il fatto d' uno , che svegliatofi , e fentito colla mano non fo che di morbido nel letto, ed accortofi all' odore che cos' era , in volere scuotere la detta mano , batte le nocca nella panchetta ; per lo che fattofi male, l'alzo di fubito alla bocca , e fenza penfarvi fuccio dove aveva percosso . Bijc.

NON VUOL PARERE , MA L' HA POI PER MAIE . Non voorcobbe , cb' c' fi conoscele; ma ne la veramente avuto di-sgusto. Vergilio Eneide libro t. .... prem-t altum corde delorem . Min.

DICE L' ORAZION DELLA BERTUC-

C. IX. CIA. Dice del male, borbottando o bron-17.54 relambo fotto voce: e così lacendo colla bocca quei gelli e, le la la Beruscia o Scimmia, quando e in rabbia e, che re che ella borbotti, e diciorra dentro a' denti e che d.ciamo comunemente, che ella dica orazioni. Min.

PAR CHE RIESCA IN UN RIDER PIUT-TOSIO ALLA TEDESCA . Rijo alla tedefea . Lation Rijus favdonieus . Rijo fatto, e che par piuttollo pianto . In lingua Tedelca Redere fi dice Lachen; ond'i ocredo, che di notiro Ausore, che aveva qualche cognitione di quella lingua, per einer diato alquato tempo in linjunch, abbia detto hijo alla Tielifa, non perche Bettinella ridelle, come fanno i Teche Bettinella ridelle, come fanno i Tedere fi diccile Ladron, quali Latrimanre, e pero Tiangener e fia quello camunto londato opera alla fimilitudine, e mento londato opera alla fimilitudine e e in lingua londatorica, che e un ramo della fiurbeta, lerve e, che fano fimili le prime filiabe : della qual lingua la trovo fi è itata menzione. Ma

55. Al Duca vermente pare strano,
Ch' ell' abbra a lar sì grande storcimento;
Perché gli par d'averle dato piano;
Anzi d'averla tocca a malo stento;
Ma quando sanguinar vedde la mano:
Io mi didico, disse, e me ne pento:
Finalmente io ho il diavol nelle braccia;
E sono, e s'anò tempre una bestitaccia :

56. Per curargliene penfa e ghiribizza, Ma non fa come: al fin gli tocca il ticchio Di tor del fale, e ve lo lpolverizza, Come il villano quando fa il radicchio: Ed ella, che la man perciò le frizza, E di quel tiro fliaccia come un picchio, Ritiratafi in camera in ful letto, Manda gib Trivigante e Macometto.

57. Il Principe a quel grido, a quel guaire,
Quale a foquadro il vicinato mette,
Sr lente tutto quanto imbietolire,
Ch' amore in lui vuol far le fue vendette:
Comincia impietofito a maledire
Il meftolino, e quei, che glie lo detre:
E per moitrare or quant' ei lo difprezzi
Lo getta in terra in cento mila pezzi.

- 58. E pensa poi la bestia scimunita, Che le un cane, lcarpione, o ragnatelo Ci morde in qualche parte della vita, E che, se il carpo laro, avvera il pela S' applica pretto topr' alla ferita, Va via il dolore, ed è la man del cielo; Quel mestolino ancora, esfendo mesto Lov' egli ha rotto, debba far lo tlesso.
- 59. Ravvia quei legni, ond' egli forse spera Cessare il duolo, i pianti, e le querele: E perchè per le fasce ivi non era Comodità di panni, nè di tele, La camicia dappie fregiata, e nera Da' venti, che portavan via le mele, Squaderna fuora, e tagliane un buon brano : Così alla donna medica la mano.
- 60. Gridò la donna allor come una bestia , E dopo il dirgli manco, che meffere, Per levarsi d'attorno tal molettia, Volle co' calci farglı il tuo dovere ; Ma trattenuta poi dalla modettia, Di non mostrar intanto Belvedere, Getta nel muío al medico da fucciole L' unguento, che le fa veder le lucciole ?

Baldone fi maravielia, che la donna faccia si gran lamento , parendogli di non poter averle fatto gran male; ma dal langue accortofi , che il male era magg ore di quel che egli non credeva . riprende se stesso, e si mette a volerle medicar la ferita con medicamenti ridicoli , ed intanto fi scuopre innamorato di Bertinella v.l. Bestemmia Trivigante e Macometto .

Rovvia quei tegni , ond' ei di farle

fera . Di non mostrar temendo belvedere . FA 51 GRANDE STORCIMENTO . Rifentefi , e Si duole afsaiffimo . Min.

Storeimento è la Scontorcerfi , che fi fa C. 1X. per grandiffima pena ; onde fi dice anco- sr.55. ra Scontorcimento . Il Redi nel Trattato delle Vipere : Quel cane , ec. con serli e fcontorcimenti orribiti fi mori . Bilc.

A MALO STENTO . A fatica , Appr-na . Non gii par d'averla quali roccata . Stento è da Stentare : e Stentare è dal Latino Subflentare, come ottimamente noto il Ferrari Cic. 3. ad Attic. Me vix mifereque subficuto . lo flefse , cloc , patisco assai , e a mala pena mi conduco , e mi reggo . Non solamente dichiamo Appena , A fatica , cioè Con pena . Con

C. IX fatica; ma A mala pena, A mala fa-5T.56 tica, come qui A malo flento. Latino Vix, Ægré, Lenté, Cunstanter, Greco µépis. E ficcomo fi dice: Le sebi una bella paura, cioè grandiffma. Ho avu-

ta una buona malattia, cioè grande; cosi A malo flento fignifica Con piccoliffima forza , pocbiffimo . Min-

MI DISDICO . Dico diversamente da quel ch' io dicerva ; cioè Confesso e conofco , che il male è maggiore di quel ch' io eredeva . Latino Muto dichum . Min-IO HO IL DIAVOL NELLE BRACCIA . Ho nelle braccia una forza foprannatura-

le . Min. SONO UNA BESTIACCIA . Sono un animale . Sono un indiscreto · Sono un uomo fenza intelletto , e fenza considerazione . Min.

GHIRIBIZZA , Penfa , Cerca invenzioni , che dichiamo anche Fantafticare , Mulinare , Arzigogolare , e Girandolare di coloro, che penfano a nuove invenzioni , e trovati strani e straordinari . V. forto C. x. St. 7. Mattio Franzefi in lode delle Gotte :

E perchè e' fon della mente inquieti, Ella ghiribizzofi gli sa ftare Colla mente elevata in penfier lieti .

Il medefimo in lode dell' Umor malinconico :

E van fuggendo ogni altra compagnia Ch' i ghiribizzi, i concetti, e i capricel L' accompagnan pur lempre, vada ofiia. Il Varchi Storie Fiorentine libro xv. dice: Baccio Valori andava sempre gbiribiz.

zando qualche arzigogolo . Min. Gbiribizzare, da Girare, fignifica Ri-tercare col pensiero qualche rigiro o ripiego , per arrivare ad alcun fine . Giro anticamente fu forfe detto ancora Gbiro essendosi satto Ghirigoro, usato sopra dal nostro Poeta, Cant. v. St. 21. e questo Gbiribiz zare . Bifc.

GLI TOCCA IL TICCHIO. Gll wirn quefla volontà, pensiero o capriccio, forse dal Franzese Tu, Mosca canina. Simili, ma di più sorra, Venir P assillo, e Affillare , dall' Afillo , che è una Molca pungentissima , che infesta i buoi , da noi altrimenti detta Tafano .

Afper acerba fonant , quo tota exterrita filvis .

Diffugiunt armenta . Vergifio Georgica 111. Min.

Ticchio, quafi da Tiyuv, Tangere: Gli tocca il socco, cioè l' umore, il capriccio , che e , per cosi dire , un tatto , e un toccamento della mente. Far ticche tacche o ticche tecche diciamo del toccarfi una fpada coll' altra , nell' atto dello schermire o combattere . Salv.

Dubito , che l' Afulle non fia lo fteffo , che 'l Tafano . Dell' Afiillo V. un Dialogo del Vallifnieri , ftampato nel Tom. 1. della Galleria di Minerva a 310,

SPOLVERIZZA. Spolverizzare vuol dire Ridurre in polvere, e Afpergere con polvere. Qui sta nel secondo fignificato.

FA IL RADICCHIO, cioè Condifee il radiccbio, erbo nota i ma qui prefa per ogni forte d' erbaggio , per fare Injalata: la quale e cosi detta, perche da principio s' infala, cioe vi si asperge il fale , e poi vi fi versa olio ed aceto . Bist.

GLI FRIZZA . Frizzare , diciamo di quel dolore, che prova un paziente, quan-do sopr' a una ferita si mette sale, accto, o altra cofa fimile , che mortifica e corrode : le particelle de' quali corpi acri e mordaci fembrano al fenin , che a guifa di freccie ferifcano e pungano . Min.
DI QUEL TIRO . Fare un tiro a uno ,

s' intende Fare un mal termine , o cofa , che non piacria a uno . Min-Tiro . Offefa , da Tirare in fignificato di Dare . Percuotere ; onde viene a figni-

ficare Cofa tirata o fcagliata contro . Bilc. STIACCIA COME UN PICCHIO . E grandemente in collera . E questo Stiacciare o Schiacciare fignifica Battere i denci per la collera , Rodersi per la rabbia : ed ha questo fignificato fenz' aggiugnervi come un picchio ; ma tal fimilitudine s' aggiunge, perche questo uccello ha pro-prietà naturale di batter frequentemente il fuo lurgo rofiro in fu i rami degli atheri , per isvegliar le formiche , delle quali fi pasce , pigliandole con belliffima afturia , che e quefta . Dopo aver molto picchiato , e vifte ufcir le formiche , fi ciffende come morto fopra quel ramo , e cava fuori la lingua , che è

lunga e carnosa , e quella distende fopra il medefimo albero , e le formiche vi vanno fopra per paicerfi : e quando al Picchio pare d' avervene ragunate a baftanza , tira a fe la lingua , e le ingoia . Hanta, tira a le la lingua, e le lingua.

Da quello uccello, detto in Greco biocon accionatore di querce, e
in Latino Piess, si è formato probabilmente il verbo Piechiare, cioè Battere: e chi batte i denti per la flitta , pare , che faccia lo stesso romore co' denti , che fa il Picchio col becco . Plauto in quelto propolito diffe Franson mordet . Min.

MANDA GIU TRIVIGANTE E MACO-METTO. Bestemmia, Maledice i suoi falsi Dei , e i suoi falsi Prosetti . Mandar gin in questo caso vuol dire Mandar gin nell' Inferno colle maledizioni , imprecazioni , e bestemmie , e ogni forta di disprezgo. Min-

Manda giù , vuol dire Tira già , cioè dal ciclo, dove i Turchi credono, che fia il loro Legislatore Magmetto : ovvero fi può intendere più largamente Rimuove dalla propria stde , maladicendo , perché sempre per Mandar giù s' intende Bestemmiare. Si dice di chi bestemmia disperatamente . E' manda gin quanti Santi fono in cielo . Trivigante è preso, cred' io , per uno Dio de' Gentili , forfe Marte, quafi Intrignante. Il Pulci nel Morgante Cant. XVII. St. 135

Rifpose, io son nipote del Re Carlo, Orlando di Milon, figlinol d' Anglante,

Nimico d' Apoltino e Trivigante . Bisc. GUAIRE . Rammaricarfi . E proprio il Mugolar de' cani , che fi dice anche Gagnolare . V. fopra Cant. IV. St. 9. Per avventura da Vagire ; ficcome da Vagina, Guaina; perché i cani, quando ne han tocche, fanno un mugolio, fomighiante al vagito de' bambini . Si può anche dire , che venga da Guei , e farlo proprio del rammaricarfi dell' nomo . Il Lasca Novella a. dice : Falananna sensendo le percofse , comincio a stridere je gnaire . Min-

METTE A SOCQUADRO . Solleva Mette fattafopra tutt' i vicini col fuo Stridere . Sogguadro è voce ufata da' muratori , legnaiuoli , e fimili : e vuol dire Sotto Squadro, che è quando per accidente d'infunature male aggiuffate, o d'al- c. 1x. tro mancamento, un peso tirato o ftra- sr.57. fcinato non può fare il fuo corfo : e che pero cagiona, che gli firumenti del vei-colo o treno facciano firepito e cigolio, per lo sforzo ed affaticamento, che ricevono: e da tale firepito diciamo Soqquadrare , e Mettere a fogquadro , in vcce di Stardire cal ramore . Min-

IMETETOLIRE . Commoversi . Inteneri. re . V. fopra Cant. IV. St. 16. I Latini pure in vece di Languere, dicevano volgarmente nel parlare Lacanizare , cioè Esser cenero e moscio, pigliando la similitudine da haxavor, voce Greca, che fignifica Erbaggio o Ortaggio. Augusto Imperadore formo una nuova , ma fimil parola , e diffe Berigere , pigliando ila fimilitudine dalle Bietole , per voler dire : Efter languido , Non istar bene . V. Speconio nella Vita d' Augusto, ove tratta delle voci e maniere particolari , che questo Principe usava nel parlare famihare , e Celio Rodigino libro xv. cap. 10. Noi fimilmente diciamo Imbietolire , per Intenerirsi , Rlanguidirsi per lo mal d' amore. E Bietolone Amilmente a Uomo tenero di fimil fatta . Min. Lacaniz are ; donde forfe è venuto il

Latino Languere . Vergilio Eneide I. 1X. Purpureus veluti cum flores succifus aratro

Languescit moriens

Auxantis, 5º appafiifee. Così fanno è malati , che illanguidifcono : e però nella verfione della Scrittura, e ne' tempi di San Girolamo , Lauguere , voleva dire Ester malato . In San Prolo Languens circa quaftiones, è detto voedv; cioè Disputandi morbo laborans : e da Orazio effendo detta l' idropifia :

..... O aquofus albo Corpore languor fu inteso voces . Salv ..

· IN CENTO MILA PEZZI . Iperbole . per moltrare, che Baldone spezzo quel meltolino minutifimamente . Bift.

BESTIA SCIMUNITA . Usmo fpropofitato , fenza intendimento , e fenza gindi-210 affatto . Lasca Novella 3. Ma perche ella era povera, a questo scimunito la fecero torre senza dote, ec. Scimunito, Sciocco. Scimunito è lo stesso, che Non Zzzz

C. 1x. ammonito. Latino Incaffigatus. Greco 81.58. akabagos, Che non rierve l'ammonizioni. Cereus in retismo fieli, monitoribus afper. E perche quelli, o simili a loro, foglio-

no effere ancora , quale il giovane deferitto da Orazio : Sublimis cupidusque , & amasa relin-

quere permix;

E qual e quei, che difriuol ciò , che nolle:
come diffe Dante Interno 11. e Omero

nell' lliade al tetzo libro :

Delle gievani genti rizogliofe Sempre per aria stan l' altere menti , cioe per dirla volgarmente Anne il cervello jupra la bersetta ; quindi e , che Scimunito, che di fua natura vale Non ammonito , Non riprefo , Non gaffigato , o the Non vuol effere ammonito , ne represo , ne gasigate , come i suriosi e mentecarti tanno , venga a signibicare Sciocco, e Uomo di peco cerrello . L'elempio del Boccaccio nel Filocolo libro IV. dove pariando contr' Amore dice : Il tuo ditetto e demorar ne' vani occhi delle feimunte femmine , puo effere intelo , che voglia dire ancora Licenziofe , Immulefte , Intemperante , e non Sciucbe o Pazze folamente . Min. RAGNATELO . Ragno , inferto noto .

Cui od'io, the folcou la lancia
D'Atbille e del fino padre ejer cagione
Prima di viifla, e pou di buona mancia.
E crede, che il meltolino abbia la medefima vivit della dette lancia. Min.
MAN DEL CIELO. Quafi Manna del

nat quel male, come fu ottimo rimedio, per liberar dalla fame il popolo eletto, la manna, che Dio gli mandonel deferto. Il Fireozuola in lode del Legno ianto dice: 5'uno non mangia, s'un non fi ripola,

O s' ba il fegato guafto u le buleita » Egh e la man del cielo a egm coja . Nota , che in quetto detto la parola Man non vuol dir Mane , non effendo parola figurata per apocope; ma nell'intera lua effenea Man , che coni fi trova feritto nel Sacro Tefto , quella , che Dia mando al suo Popolo ( che noi poi chiamiamo Manna ] e tal Maa fi dice nella Sapienza al capo xvi. che avette ogni buon fapore : e vien chiamata quivà Pane , apprentato e apprestato dal cielo fenza fatica : e però in quelto detto cre-do , che fi debba incendere Manna , e non Mano per fignificare una Cofa ottima in ogni genere . E che c o fia vero , quando lopravviene a une qualcola di luo guflo , fuol dire : E' una manna , e non Mane : e fe uno ricercato , fe per un fuo convito una tal v vanda gli piaceta , ilijonde Sara manna , come fi vede lopra Cant. VI.I. St. 43. Sehbene potrobbe anche dirfi , the colla ftetta parola fi alludeffe a due fignificati, e a quello, che ora di fopra fi è detto, di Man . cioc Manna , e di Man , cioc Mano . E Mano del eselo potrebbe pares detta colla medefima forma , con eni diciamo di qualche rimedio o medicamento efficacc : Egli è flato la man di Dio , il che corrissonde a cia , che dice Plutarco nelle Questioni Comminati I br. 12 quest. I. che un certo Filone medico , alcuni medicamenti reali , con detti , perche erano de Re e non da poveri , o per effere legrezi di Re , o per la loro eccellenza : e che dal foccorto potente , che se ne riceveva , erano chiamati. Alexipharmaes , appello con particulare appellazione Mani degle Idiii . Min.

Mas, in quelto luogo figuifica affoliatamente Maso, e non Massa: e trailativamente Viriu, Valore, Faculta operatrite, ellendo proprio della mano l'ope-

rarc. Bije.

RAVVIA. Aduna infieme ; che in queno luogo Raveniare e in fignificato di
Radunare le cofe confuse o diperie. Buc-

PRICHATA E NERA, Jatrifa Sportata, Jinta De aveni, cite pratuem via la mule; cine did gran vento, che per le pard da bafo gji uciva dal koppo;, accompagnato da qualche altra cofa, la quale ricoprendo le Mule (che (non quella Parte più carnafa delle cufte; y che forma il fadre) !! alconde alla (vitta) e cosi in un certo modo le porta via. Sicche il Posta frospiando quel verfo ; che

dice:
Da venti, che portavan via le vele,
intende, che la camicia di Baldone era
tinta dallo fierco. Min.

tints dallo fiervo. Min. Nell' edizlone di Finaro, e ne' MSS, che ho vedati, fi legge per tatto Vele: ii che pare più proprio, (eguendo l' allegoria del Veno e della Esmiria, che. fa figara di Vela j onde la legione Melepuò effere errore. Bif.

SQUADERNA FOORI . Cava fuori de' calzom , e la diftende . Morg. Le chiappe squaderno con riverenz a . V. il Berni al Fracastoro . Dante Paradi-

V. il Berni al Fracastoro. Dame Paradifo xxxIII. Cio che per l' universo si squaderna,

intele, cio che è ficolto e fparfo per l' univerfo, prendendo la firnifitudine da libri fciolti e fquadernati ... Min. DIRGLE MANCO CHE MESSERE, ec.

DIRGLE MANCO CHE MESSERE , ec. Dirgli grand' inguere . Latino Plurima ingerer convitia . Il Lull' Encide Trave-fitta Cant 12. Se 85. diffe :

Telle m' ba dette pezici che melfere. Moltsi diconor Meffere e l'a flagio modi lo fittono, che dicocadost : Gli digia pezici dete melfere, è i intenda : L' injensire più de l'a fli evolpe dette a fine. Il Cecchi; comico Fiorettino, nella Moglie Acto to tv. Sc. 10; in deristione del citolo di Mylare e la comico Fiorettino, nella Moglie Acto tv. Sc. 10; in deristione del citolo di Mylare e la comico Fiorettino, mella Moglie Acto tv. Sc. 10; in deristione del citolo di Mylare e la comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del comico del c

all vedene. H bet di Roma; i intende il Colofie, che noi corrottamene tende il Colofie; che noi corrottamene diciamo Culifo: e da quelto, per Belnedere o Bel di Roma; intendiamo il Cato, ec. che Bertinella pericolava di mofirare, alzando le gambe. Belvedere, Ellavilla. Bellofparedo fon nomi di luoghi e ville nobilifisme hel Fiorentino , C. IXin posto rilevato e donde si scorge mol- ST.95-

to e bel pacie . Min. . Belvedere: è una fortezza in Firenze , ofta ful poggio, preise alla porta a San Giorgio , e confina col giardino del pa-lazzo de Pitti , oggi del Gran Duca , deste il Giardino di Beboli ; onde v' è un volgar detto , in occorrenza che alcuno mostri le parti di dietro , che dice : Belvedere guarda i Pitti : e Belvedere è ancora una villa de' Signori Marchesi Medici , posta presto a Pulicciano sopra Pian di Sco , fabbricata gla dal Semunt Concini , che scelse quel posto , come dicono gli sbitatori del Valdarno, per vedere tutt' i fuoi poderi , ch' egli aveva iotorno a cento , nel Valdarno di Sopra . Bellavista è una Villa e Marchefato de Signori Marchefi Ferool nella Valdinievole . E Belloftaardo è una bella villa , poco fuori di Firenze , e preffo a San Francesco di Paola , de Signo-ri Michelozzi , nella quale è una bellis. fima statua del Francavilla . Può esfe. re ; che vi fiano altri luoghi di tale denominazione , ma adefie non mi fovveo-

gono. Bif.

MINDECO IM. B. WOCKTOUR. Medics foregafices, e de pasa foreg. s. Survivà discipliante de pasa foreg. s. Survivà discicia del pasa de la compania de la compania de truto il guido, i a galas, che vi è dentro. E preche questo vibo e visitimo; e tratili del pasa de la compania de la compania de mo nasari, cice Umon di sima progia, che mo nasari sima progia di sun di controli di sun progia di sima progia progia di sima progia di servizia di servizia di sun progia di servizia di sun progia di servizia di sun progia di servizia di sima progia di servizia di sun progia di servizia di sun progia di servizia di sun progia di servizia di servizia di sun progia servizia di servizia di servizia di servizia di servizia di servizia di servizia di servizia di servizia di servizia di servizia di servizia di servizia di servizia di servizia di servizia di servizia di servizia di servizia di servizia di servizia di servizia di servizia di servizia di servizia di servizia di servizia di servizia di servizia di servizia di servizia di servizia di servizia di servizia di servizia di servizia di servizia di servizia di servizia di servizia di servizia di servizia di servizia di servizia di servizia di servizia di servizia di servizia di servizia di servizia di servizia di servizia di servizia di servizia di servizia di servizia di servizia di servizia di servizia di servizia di servizia di servizia di servizia di servizia di servizia di servizia di servizia di servizia di servizia di servizia di servizia di servizia di servizia di servizia di servizia di servizia di servizia di servizia di servizia di servizia d

LE PA VIDER LE BUCCIOLE. Le fa

E PA VIDER LE BUCCIOLE. Le fa

piager pel dolore. Quando uno fente dolor tale e, he gli muova le lagrime pa

re 21 parlente di veder-per l' aria un' in
finite à in misuntifime fielle, fimiti alle

lucciole, il che è cagionato dall' umido

delle lagrime, 2 the păfando fopra alle

pupille, offende ed altera la virtù vifi
va. Mir.

Zzzza

ساء ليك بدر لدلانك مرواني

## MALMANTILE

61. Non dimostra la faccia così mesta
Quel ragazzos foolar, quel cavezzuola,
Allorché molti giorni è staro sessa.
E che finita poi quella vignuola,
Il maladetto tempo ecco s' appresta,
Ch' e' s' ha di nuovo a tornar alla quola;
Nè fi guasta belando sì la bocca.
Quand' il maestro col batlon lo chiocca;

732

- 62. Quanto cambiato in vifo, e mal contento, Adeflo pare il povero Baldone, Che ha una thzza, ch' ei fi rode drento, Per non aver cervel, nè diktrazione; Che, bench' altrui la morte da la pavento, S' e' non foffe, che e' c' è condennagione A chi s' ammazza pena della vita, Con un'a muna fune avrebbela finita.
- 63. S' impiccherebbe; ma dall'altro canto
  Ei va poi retinente e circolpetto,
  Stimando, che l' indugio tanto o quanto
  Sia fempre ben per ogni buon rilpetto.
  Fatto al morire un loprattieni intanto,
  Vuol ch' ella flelsa, che è per lui nel letto
  Con quella man, ch' a lei di langue ha tintà,
  Gli vada in fulle forche a dar la Ipinta.
- 64. Poiché I condotto delle pappardelle
  S' ha da Ierrar ( dic'egli) ella fia il boja;
  Perché s' ol levo alle fue man la pelle,
  A lei s' afpetta il farmi trar le quoia;
  Ch' è ben dover, fe membra cosò belle
  Con legno offendo, che in tre legni io muoia:
  E mentri o quivi i calci all' aria avvento,
  Moftri ch' io fono un ballerino a vento y
- 65. In tal maniera , per uscir d'affanni ; Entro se stesso di morir divisa :

Ed ella più colà, facendo il nanni, Il tutto ofserva, e fcoppia dalle rita:
Nè può per l'allegrezza flar ne' panni,
Perchè, mentre ch' e' l' ami, ella s' avvifa,
Ch' omai la guerra, e ogni lparere e lite
Sn' abbia a ire in fumo d'acquavite.

Continova il Poeta a natrate il travagitio, che ha Bildone, per aver fic.ito Breiniella, e i i fino l'amento e diperazione. Di quello accorgendofi Betrinella, cne egli e i inamorato di lei, ipera, che la guerra s'abbia, a terminare con 100 vacosgio e foddistazione. V.L. Mistribi motti giorni ba atto fifta. Quando il matifro cul baldan lorecta.

Er va poi renitente , ec. Con quella man , ch' ell' ba de fangue

CALIFOLIA. Creez, a d'elime quelle.

Pares, o litte forta di Eggene, ros
de fi Iran pel cas pii afa, e al aira
beli fimit. E Georgia, 6 dice ancora
gu I Caperllo, che il bois mette al calo
a "mallatorio", quanda gl'impica. V. fopra Cana VI. Se. 50. E da quello an
Regazzo miligro e di estruvi sidur,
di a mo Cevezza. a Cevezzado a Caprific, che il Littin pure di evano Farprific, che il Littin pure di evano Farprific que un pedante, di e :

O Cevezza.

Male avvezza , O folletto tri/ureifero , ec.

ed intende del fanciulio Capido. Min. 8 STAO PERTA E Flata vacanza, da finale. B lespendofi coll' edicione di Finato Ha fatto fifa, von di tre Ha prafa la vacanza da per fe, feaz, ordan del macfiro. Che altrimenti di dice: Ha fatto forca, ovvero Ha inforcata la finala; ma la notta lezione, per le cofe, che ne fepuono, è la migliore. Le Vacanza i Latini differo Frira. Bitc.

FINITA POI QUELLA VIGNUOLA . Depo finito quel gusto, quel tontento, quel passatempo, quel comodo, o quell' utile, che si godeva . Quand' uno gode qualche comodità a spete d'altri, si suo dire: Sartibe una bella vizunola, s'ella durasfe : e s' intende : Sarebbe una bella vi- C. IX. nadattico, detto iopra Cant. VII. St. 10. 51.61, e ii dica Vigna o Vignuola, per Vita . In na manofer tto d' na Buontempi trovo che fu g'à un tal Cecco da Panzano , il quale avendo nna tola piccolifisma vigna , che faceva appena quattro batili d vino , egli nondimeno n' imbotrava ogn' anno barili 50. e p u , ed aveva d' ogni torta frutte, che si trovattero in pacie . B quelto avveniva , perche eglis ogn notte andava tubando l' uva , e tutto quel che egli poteva avere, e fempre diceva, che raccoglieva ogni cofa nella fut vignuola . Occorte , che per fuoi bi ogni cgli vende la detta vigna 2. e pero non avendo piu la ricopetta della vigna, non poteva rubare, come face-va pr ma, o almeno non s' artitchiava a imbottate tanto vino s per lo che do-mindato dalli fuoi amici , da che procedeva , che egli non avesse tanto vino , ed altia roba , rispondeva , che era finita la viganola. Di qui adunque ( dice il Buontempi ) puo effec, che venga il dettato : E finita la vignuola, che vuol dire E' finita la euccagna . Min-

CHIOCC. Persont Verbo da balic , utato co' fanciulli. Sopra Cant. vt. Se 104. dice Zemba, che e lo fleflo. Tutti due quefi verbi foin fatti dal Ismon I Laíca Novella 7: dice: Taddeo fi raccomandava a pun potere, e celero attende comandava a chioccarlo, chi di qua, e chi di la. Min.

HA UNA STIEZA, CH' EL SI RODE DRENTO. Ha na rammarico tale, cò fi fi.ese rodere le vifere. La Sudarefi fi dice volgarmente Rimorfo di coficira, perche la l'effetto di mordere e di codere l'interno del deli requente. E que Ro Mordere e Rodere è tratto dal fatto de e. 1x. del tarlo, che rode appoco appoco, e sT.63 fenca mai defiftere, il legname, per esprimere un continuo, e non troppo

fenfibile tormento , Bije. ...

C' à CONDENNACIONE À CHI 3' AME-MAZZA FINÀ DELLA YITA .' Condennagione è Pran fou quafi. finosimi » c fono i Gellipo, è le pone la Lurga e trafgrif.
Poeta, che fa cadere in pena delto vita uno ç che s'ammazzi da per fe, cleè ; che fi levi in fua medefima vita : quari tino cho s'ammazzi da per capace di pegase quelle tal pera. Sopra nel Canx.'
Che in pena ceptib delle ferete a siyra.

Bifc.

CON UNA FUNE AVRESEELA FINITA .

Avrebbe finito questo suo travazlio con im-

piccarfi . Min.

STIMANDO , CHE L' INDIGIO , ec.
Quefto profiero è fimile a quello di Francelco Baldovini in fine appunto del Lamento di Cecco da Variango , riportato
di fopra ad altro propofito , dove . dopo aver fatto dare nella diferrazione il
detto Cecco , lo fa murar configlio , cosi dicendo : c.

Rifrosgliaco , ch' ei fu , vifto , un tal giuoco Di gran danno potergli riufcire , Steste fospeso , e risolveste poi

Viver , per non guaftare i fatti fuoi .

TANTO O QUANTO. Termine, che fignifica Piscola quantià: ed è lo fteso, che Pur un poso, Alquanto. Petrarea.

E in, se tanto e quanto d' Amor sinti,

Min.

Tanto ne quanto , maniera Provenzale . Salv.

FATTO UN SOPRATTIENI . Fatta una fospensione , un precetto di soprattenere . Prolungato il termine . Min.

II. CONDOTTO DELLE PAPPARDELLE.
CIOÈ la Canna della gola, overe il l'amale del ciò», detto da Greci l'idegapsa,
e da noi febracofamene il Condorte de
borconi, che risponde alla parola Greca,
ginicante il Porta-nilo, oi il Porta-manguere i e piglia Pappardelle (che sono
Lafque cutta mel brodo di rarro) per ogni
ciòn. Molti chiamno Teppardelle Ia Riciòn. Molti chiamno Teppardelle Ia Ricitta filmpertata. con organ red 5, r as-

va e farina , e poi fritta a foggia di frittelle . Min.

TRAR LE QUOIA : Significa Morire come dicemmo fopra Cant. IV. St. 10. H qui scherza , mostrando , che per la legge del Taglione fi debba gaftigar le que in ( cioè la pelle ) del Duca , per aver egli commeffo un delitto nella pelle di Bertinella , rompendogli quella della mano : e seguita lo scherzo , diceodo , che dee morire in fu tre legni ( che vuol dire in fulle forche ) perche con un legno ( cioè rol meffoline ) fece la detta ferita nella mano d: Bertinella : c di più foggiunge Ballerino a vento ( che vuol dire Ballerin da nulla ) per mostrare , che avendo egli commello l' errore ballaodo, farebbe gaftigato con effer fatto morir ballando, come pare, che muoia co-lui, che è impiccato. V fopra Cant. II. St. 61. Fare un ballo in campo az zurre . che è lo fteffo, che Tirar de' calci a rono. Quel che fopra dice in fu tre legni , per intender le Forche , è fimile a quel di Planto , che volendo intendere Far , cioè ladro , diffe Trium literarum bome ; Min.

FACENDO IL NANNI . Facendo il goffo . Fingendo di non badare o ofservare .
V. lopra Caot. IV. St. 26. Moftrando di
mon s' accorpere di quel, che faceva Baldone , facendo le volte di non vedere . Mio.

Nanni è d minutivo del nome proprie Giovanni: sopra la diminuzione e mutazione del qual nome diffe bizzarramente M. Giovanni della Casa nel Capitolo sopra il nome suo:

Mutalo e fminnifil , se tu sai : O Nanni , o Gianni , o Giannino , o Giannoz zo :

Come più ra le tocchi, peggio fal; Cli effi e carivo interva, e peggio mazzo. Ma perche questo nome fa flato trasportato a fignificare un Usono balorde o minishione, credo c, che fin proceduto dall'esperimersi sin csio la un certo modo un Usono dormiglinen o addormentate, quasi che in vece di dire Fa il nanni, si do-

veffc dirc: E' fa la manna. Bifc. SCOPPIA DALLE RISA. Ride fregelatamente. V. Capt. III. St. 66. alla vocc Pimmei, c Capt. VII. St. 66. Min-PER PER L'ALLEGREZIA NON POO STAR NE' PANNI : Si rallegra grandemente, Non può capir nella pelle . Tei gran gafio fi rallegra tanto ¿ de mon troma quirte. V. lopra Cant. II. St. 69. Piatone nel Carmide , poco dopo il prince; io , volendo esprimere una gran paffone di piacere e di gioia, la dire a Socrate: le C.1x.
non era più in me lifipo. Min.
IRE IN FUND D' ACQUAVITE . Rifolvere in mula . Suanire . Latino Evaneferre . Si dice anche lu fumo d' clifre o
d' eferver , logra Cant. 1tt. St. 51. diin.

- 66. Mentre Baldon, qual femplicetto uccello, Così d'intorno alla civetta armeggia, A tutti quivi ferve per zimbello, Senza che mai vi badi; o fen'a avveggia: Ognun lo burla, e dice: Vello vello: Ciafcun dice la fua, ; ciafcun motteggià: Beato chi più bella te la flianta, E poi levanfi crofici dell'ottanta.
- 67. Ma ridan pure, e faccian cicalecci, Perch' ei vuol far orecchie di mercante:
  Lo burlino le genti, Amor lo frecci;
  Ch' ad ogni mo' larh fido e coflante Come talor s' abbrucia i coflerecci
  Il gatto al fucoo, e flavvi non offante;
  Baldon gh' fente il fucoc, e non lo fugge,
  Ma com' un pan di burro ivi fi frugge.
- 68. E cos) va, perchè a principio Amore,
  Par bella cola, e l'embra giulto giulto
  Una pera cotogna, il cui colore,
  Odor, sapor diletta, e piace al gulto;
  Ma nel gettarla, al lori da gran dolore,
  Perchè riffringe, e rende il ventre adulto;
  E così Amore, al primo è un cetro umbroglio
  Ch' alletta e piace, ma nel fin ti voglio.
- 69. Ed egli, ch' è impaniato, e a qualche fegno Crede il fuo amor da lei effer gradito, Altero vanne, e finna d'efser degno, D' invidia più, che d'efser mostro a dito.

Ma

Ma lasciamlo per or, ch' io so disegno; Che questo canto resti quì finito Perchè disse un Dottor da Palestrina : Brevis oratio penetra in cantina .

Baldone era così fieramente innamora-57.66 to di Bertinella , che faceva mille melenfaggini , per le quali era da ognuno burlato: ed egli fingeva di non fe n'accorgere , e continovava a fare scioccherie , oftinato in quell'amore ; come talvolta e un gatto offinato a flare intorno al funco, ancorche fi fenta abbruciare . Il Poeta affomiglia Amore alle pere cotogne, le quali dilettano coll' odore, col colore, e danno gusto oel mangiar-le; ma si dura poi fatica a digerirle; e dicendo, che Baldone si reputava più degno d' effer invidiaro , che compatito , termina il nono Cantare .

v.l. Mentre Baldon qual femplicetto angello . Ch' ad ogni mo fara fermo e costante. Ma nel gettarla , all' nom da gran

Cosi l' Amor ful primo : ec. Vede il fuo amor , ec. CIVETTA . V. in quefto Cant. St. az.

SERVE PER ZIMBELLO . Serve per ischerzo di tutti , oppure per allettatore dezli altri amanti a venire ad amar la fua dama . Il Malatesti parlando in perfona d' un villano , mandate d' oggi in

domani , e burlato dalla fua dama . Da poi , ch' io bo fervito per zimbello ; fon andato trenta meli aioni . Gridando per la rabbia e pel rovello Come fa il gatto quando ba i pedignoni , Alla mia Betta bo dato pur l'anello, ec.

Min. Nel Gloffario Provenzale in San Loren-20 , Cembelar , Zimbellare , credo io da Cymba , Navicella , che s' agita e 'on deggia come lo zimbello, detto da Plauto Avis illen . V. un Madrigale di Torquato Taffo fopra la donna , che tiene paretajo d' Amore . Salva

DICE : VELLO VELLO . Termine , che fignifica derifione ; quafi dica : Guarda , guarda lo feiorco , il pazzo , o fimili 4 -

ed è lo stesso, che Ester mostrato a dito per derifione , che vedremo appresso nel-l' ottava 69. e che Far lima lima dietro a uno , visto fopra Cant. 111. St. 37. Min.

Vello nello e fincopato di Vidilo vedilo , cioc Vedi , o Guarda quello . E' vo-ce propria de' bambini , e l'usaoo quando aleuno di loro pericola di cascare s con effa chiedendo l' aiuto delle lor balic o altri , che gli foftengago . E' trasportata poi alla derisione , quando è detta a un adulto ; poichè per esta si mostra , che colui abbia dato in una de-

bolezza puerile . Befe.

MOTTEGGIARE . Burlare o Beffare copertamente uno con detti acuti e mordaci . I Greci dicevano Con mediare uno ; noi Proverbiare e Motteggiare : da Motto , Parola , che fi piglia anche dopli antichi per Sentenza o Concetto o Detto intero : e Mottetto , cioe Breve detto e fentenz tofo , come fon quelli intitolati Mottetti ne' Documenti d' amore di Meffer Francesco da Barberino . Mutire , Loqui , diffe Fetto , seguinendo l' autorità d' Ennio nel Drama intitolato Telefo : Palam mutire plebero piaculum eft . E ftimato un delitto a un olebeo il far motto . cioe aprir bocea , e parlare ; onde Motreggiare non è altro , che Pariare con qualthe bel detto , e arnto . Dal Greco μύθος viene il Latino Mutire , e 'l no-ftro Morto . Il Cafa pero nel Galateo , col definire i Morti, Special pronteg & e leggiadria e tostano movimento d' anime, pare, che in un certo modo lo faccia venire , o pure scherza , quasiche

venga da Moto , Mevimento . Min. BEATO CHI PIU BELLA TE LA STIAN-TA. E lodato colui, che la dice più bel-la in bessamento di Baldone. E ci serviamo dell' epiteto Beato per Felice , Avventurato , Fortunato , e fimili , come fe ne ferve il Poeta anche fopra Cant. I. St. 19. come nel prefente luogo , che esprime , Fanno a gara a chi più

burla: Latino Certare conviciis. Petrarca: Beato venir men; che in lor prefenza. M'è più caroil morir, che't viver fenza.

Min.
E' una maniera naturale , e perciò praticata in più lingue . Orazio nell' E-

Beatus ille , qui procul negotiis , ec. I Salmi piu d' uno cominciano colla pa-

rola Beatus . Salv.

LEVANSI CROSCI DELL' OTTANTA. Si rid findertatemente. La voce Crejio vuol dire quel Biliore gagliardo, che fa la peatola, padella, o pamolo pieno di liquore: e fi dice Crejiare dal Inono: il qual verbo fignifica ancora Mandar con vermenga. Dante Inferno C. not XXIV.

O timbizia di Dio, quanto è frevera, Che ceria cupi per vindetta erocia f. Il termine dell' Otrama fignifica (quifice (quifice)) e quanti ceria o perfecione, quanti che venga dal termine (poice Of toffe, o forfe dile raciee, frecie di pannine, le quali, quando fono di ottanta pianlose, fono a boonifi mo grado di perfecione o finezza. Min.

MA BIDAN PORE, R PACCIAN CICA-LECCI. Cicaletic O Cicalici, Differi fatti da più perpine informe. E vuo più per primenten die v. Differi fatir. Azioni ed inpropriamente die v. Differi fatir. Azioni ed inbrot: cel intendefi per lo più Cicalamenti fatti da domicinale o da cerri perligiorni, novelliviri e firmili : e per quefto, quando fi fater quinche novar non credibile, pi dice. E no ticaletrio o Usa Couffi cicalette fi fanno per lo più in Couffi cicalette fi fanno per lo più in

Quetti cicalecci fi Inno per lo più in quelle radunare, che fi dicono Crocchi: c i Greci diceano Alorgas. Cic. ad Att. libro XII. Ep. 1. Quid, seum coram fiemus, C zarrimus quicquid in buccam Fel profetto quiddam Meya, que babet, eriamfi mini fubeft, collecutione ipfa fuaristatem. Salv.

EAN ORECCHIE DI MERCANTE. Finger di non afendere a quello, che altri ti diferra. B propriamente dicendoñ a uno: E fa arectuir di mercante, s' intende, che E fa arectuir di mortante qui n'intende, che E fande richie flo di qualetala, o riprefa d'altan vizio, non condefende alla richelle, o non fi entrada agli avvertimenti o tiprenfoni.

Si dice Piantare nna vigna: Sopra Cant. C. IX. VII St. 39. Far conto, ch' e' paffi l' Im- 57.67, peradore. Sotto Cant. x. St. 45. Min. COSTREECCI. Intendi le Coffole, il

Coffato . Min.

s' UN CERTO IMBROGLIO. E' un certo negozio imbrogliato e difficile, che diremmo anche Una cofa ceni fatta, intendendo Una cofa, che non ha troppo del buono, del giulto, dell' omflo, o del fattibile. Min.

NEL GETTARIA - Dicono , che la pera cotogoa rifiringa il ventre a colui , che la mangia , e lo rifecchi , rendendolo flitico : e però dice : Nel gettaria da dolore : e più fotto dice : Nel fini voglio , cicò Nello jimaltirla e mandaria finori ruglio , che tu mi dica , fe it resfe

cui di guffo, come nel principio, cioè quando la mangiafli. Min.
El MANIATO. E rimaflo prefo alla pania, come rimane il pettirollo, feguitando la civerta: e intende S'è innamoraro. Latino Amoris morbo implicate si c feguita la comparazione, che fin

fatta fopra , dicendo :
Mentre Baldon qual femplicetto uccello
Cosi d'interno alla civetta armeesia .

Quando uno ha male grave, da nón un operare, le nom dificilimente, rilevariene decitame o Egil ha impassiare. Mini se proposition de decima o Egil ha impassiare. Mini St. 10. Qui vatel die Gorfie e Superito, filimando, che quefto amore lo renda dere gono d'ester invidito, pe aver coi cittella, che d'effer cempatito delta direvanta del defini inamorazio di cotta i così il dia a credere di godere ogni dicentificaria d'efferit inamorazio di cotta i così il dia a credere di godere ogni concenterara, liependo, che, ceme dife megito dipreri invidiato, che campatiro: La qual fenterazio colle fielde parde at psusso, che ranti anni fa l'uso Ecoloco, di cotto del controllo de

ta morale dello Stobeo, Miglior l' invidia è della compassione; le quali scenenze dalla nostra piebe ridotte in una cantilena Fiorentina, si dicono così: Megsio è invidia sopportare,

Che di se compassion dare. Min.

## MALMANTILE

738

C. IX. DOTTOR DA BALETRINA. Se in fafrép. pefi, els Cinose aveid etto i Bresit actio petertat seile , crederé ; che il solter Poete volefi dire di lui, preche fu originario di Tufculo, cioè di Frafrati : e che avefi pigliato Palefrina; cioè l'antico Prangle , per Frafrati : e s' io fapefi , che un monambanco ; il quale fi inceva chiamar il dattere di Palefrina ; e faceva da Africologo ; iole

folito dire tal fententa, filmerei, che intendefic di quefto. Ma intende di chi eggi vuole, bafa, che con quefta fin. cetta da loi froppitta ha vottoro fignificare, che i diferenti piaccinon infine no a cuochi e da 'catali enti perenti nel fino originali troro una votta in Camera, che una votta in Camera, che una votta in Camera, che una votta in Camera, che una votta in Camera, che una contra pi disciplina intende, per la cocora gli signi ammo e filmino i disconti berro. Mina

## FINE DEL NONO CANTARE.



#### DEL

# MALMANTILE RACQUISTATO

DECIMO CANTARE.

### ARGOMENTO.

Per far la Maga cel rival quiftione
Va, ma in vederlo poi le fipalie volta;
E con lui distro fugge nel falone;
Ove è la gente per ballare accolta.
Del Lupo in traccia Parile fi pone:
Il revoa e 'l prende con indafiria molta;
E uccio quel, del fine all' avventura;
Ed in tal guifa è liberato il Tura.

- I. Davet ci son , che vessono armatura ,
  Dottor di scherme , e ingoiator di scuole ;
  Fantonacci , che fanno altrui paura ,
  Tremar la terra , e spaventare il Sole :
  E raccontando ognor qualche bravura,
  Ammazzan sempre ognun colle parole :
  Se si dà il caso di venire all'ergo ,
  Zitti com' olio poi voltano il tergo .
- 2. Ma e' son da compatir, s' e' fanno errore, Benchè non sembri mancamento questo: Se chi a menar le man, non gli shì it core; In quel cambio a menare i piedi è lesto. Oh, mi direte, vanne del tuo onore. S; ma un po' di vergogna passa presto. Meglio è dire: Un poltron qui si singo, Che qui fermossi un bravo, e si morì.
- 3. Dunque appien mostra in zucca aver del sale;
  Che il savio sempre sugge la quistione :

Anzi veder facendo quanto ei vale Nel giuocare al bifogno di fpadone, E che chi a neffun vorria far male, Sa ritirarfi dall' occafione, E fenza pagar tafle, o chi lo medichi, Dà campo, che di lui fempre fi predichi.

4. Ma voi , che di question fate bottega ,
Credendo immortalarvi e che vi giova
Far la fpada ogni di com' una fega ,
E porvi a' rischi , e fare ogni gran prova ;
Se quando poi la morte vi ripiega ,
Il vostvo nome appena fi ritrova ?
Or imparate un po' da Martinazza ,
Ch' ella v' infegererà , come s' ammazza .

C. X. I L nostro Poeta volendo deserivere nel Calagrillo a Marcinazza, per la paura e poltroneria della quale il duello poi non fegui , s' introduce con dire , che quei bravazzoni ed ammazzatori, i quali fempre discerrono di far risse e quiftioni , quando fi vien poi a' fatti , fuggono onoratamente : e loda il lor pen-fiero ; confiderando , che è meglio fuggire , e falvar la vita , che flar fermo, ed effere ammazzato pel vano pretefto di riputazione : e che non può effer biafimato colui , che non avendo cuore a menar le mani , mena in quel cambio i piedi , e fa intanto un' azione degma di lode, fuggendo il male. Conchiude al fine , che sali bravi , che cercano d' immorralarfi colle loso bravure e fmargiafferie , s' ingannino , perche dopo la lor morte non fi fa ne par minima menzione di loro . Gli elorta però ad imparare da Martinazza . Nell' Argomento dell' edizione di Fi-

Nell' Argomento dell' edizione di Finaro, abbiamo folamente queste varie lezioni . E'l prende ad arte e con industria molta.

In cotal guifa, ec.
v.l. S' e' vien mai cafo di venire all' ergo,
Ob, mi direte, vanne del fuo onore.
Dunque a' pie, ec.

Nel gisocare a' bifogni , ec. E che , perch' a nefissno vuol far male ; Senza fpendere in safte o in chi lo medichi .

DOTTOR DI SCHEBBUR E BOODDOTTOR DI SCOLLE CICLE ; file fiame da madfri di filerma , e che fi prijamona di Greva trave in mana la finda medio di filerma , e che fi prijamona di Greva trave in mana la finda meglio di Sonda, vano di rice, che cofteno fon bra-tenda del controlo di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda di Granda d

Vedi le triffe , che lasciaron P ago La spuola e il suso, e secresi indovine . E nel Purgatorio Canto XXXI.

E, tirandofi me dietro, fen giva Sour esso l'acqua lieve come spuola:

Spm-

Spaola, qual Espala, come dicono is pagnoulo; lo Sprowe, che anticamente crano acutissmi a guita deile nostre scuole da mangiare : e quella Spada corrottamente e detta Scuota. Quelle Scuota state di giuno Quaresimale, la iera nella piccola relegiono. Salvo.

FANTONACCI Vomactioni, Vinnia di latrare prade i mi diccadofi Fantonacci di latrare prade i mi diccadofi Fantonacci patroni o dipinili. E diciamo anche cia comacci, Jianggidacci, etc. Ometo nell'iliade libro III. introduce Bisore, chi var gli altri mili, che gli dice, uno e di chiamatto, tibra dipera, ciocu no di chiamatto, tibra dipera, ciocu no di chiamatto, tibra dipera, ciocu no di chiamatto, tibra di presenta prategno di come di chiamatto, tibra di prategno, con proposito di consultato corpo, diffigina dalla virtu dell'ani no. Una luti insultato, von corpo, diffigina dalla virtu dell'ani no. Una luti insultato, anche proposito anche proposito anche proposito anche proposito and materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale materiale

AMMAZZAN SEMPRE OGNUN COLLE PAROLE . Ammazzar colle parole . Latino Legiones difflare foirits , come diffe Plauto nel Soldato miliantatore . Pretender di farsi ftimare e temere , col discorrer sempre di risse , quistioni , ammazzamenti , e con efercitar fempre con chi fi fia una certa arrogante superiorità . Di questi parla Famiano Strada libro 11. Proluf. 4. dicendo : Gloriofi ifti duces , Dei bominumque contemptores , & qui je aliis faciunt feroces , dum calo minitabundi gradiuntur , artis , quam profi-tentur elementa nondum tenent , et. I Latini chiamano Milites gloriofos quefti Vantatori poltroni , Spacconi , Spaccamontagne , de' quali intende il Poeta nel pre-

fente luogo, e se ne dichiara col dire: Se vien mai il caso di venire all'ergo, che significa, Se vien mai il caso d' avver ad adoprar l' armi, non parlano più, e se ne fuggono, che è quell' Abiicere elypremo de' Latini. Min.

ZITTI COM' OLIO . L' olio , fra tutti i liquori , è quello , che nel verfarfi fa pochifimo romore , e percio non fi fente gran fatto . Di qui n' è derivato questo proverbio . Bifc.

MENAR LE MANI . Significa Combar-

tere . V. fopra Cant, 1, St. 7. Bife.

MENARE I FIEDI . Vuol dire Fuggire. C. x.

UN POGO DI VERGOGNA PASSA PRE-STO. Quel poco di rofore, che fi ha preuna cofa mai fatta, prefio francise, e fi diferde. Sententa ufata e praticata da coloro, che fanno poca filma della riputazione. Min.

MEGLIO E DIRE : UN POLTRON QUI si Fuggi , ec. Buona fentenza , e vera , e praticata da coloro , che bramano piurtofto vivere con poca riputazione, che gloriofamente morire : il che bene esprime il detto Latino : Vir fugiens denuo pugnabit . Demoftene , che s' era armato ed avea fatto scrivere nel suo sendo a caratteri d' oro BONA FORTUNA , vantandofi di voler far gran bravure, fo egli entrava in guerra; quando fi venne al combattere , butto via lo scudo . e fi fuggi : ed a coloro , che lo taffavano poi di codardo , diffe : Vir qui fugis , rurfus redintegrabit pralium , judicans utirussus resuntegrant praisum, puateans ust-lus patria fugete , quam pralio mori ; mottuus enim non pugnat ( che noi di-ciamo : I morti non fan piu guerra ) at qui faltura quassivi in fuga , portsi in multis praliis patria usui eja: Tuttavia anche appreso gli antichi era vituperofo questo fuggire : e fi trova , che i Lacedemoni bandirono Archiloco , folamente , perché avea scritto , che era meglio Abiicere clypeum , quam interire .

Min.

Diceano le femmine Spartane a' loro
figliuoli , quando andavano alla guerra,
confegnando loro lo feudo : Aut esse
bor , sur in hor ; non volendo , ch' e'
foffero , pixuoriôts . Salv.

IN ZUCGA AVER DEL SALB: Cloc Aver del gindizjo in capo. V. fopra Cant. 1. St. 73., Cant. IV. St. 15., c Cant. VIII. St. 26. Min.

NEL GUOCARR AL BISOGNO DI SPA-DONE, Par, che voglia dire, che opinflo taté fi dijenda cus jimetare di fpadome a hom mani; jim inende, che jimeta di fpadome a due gambe, cice Fagge; moteggiameno ultafilmo verfo coloro che finggono per paura, il dire Ginece bon di fpadome, e lenta dire a Due gambe, s' intende Fugge. V. fopra Cant. VII. Sc. 16. Ginece de fipadome fi ulti ancora e. x di dire in proposito d'una casa, che 57. 3 sin siguida, e spogliara di masserzie in questa maniera. Vi si poù gineare di spadone, cioc Non vi e cosa alcuna, ste possa arrestere, o impedire applia osfecizio, che ha bisogno di luogo largo e

sbarazzato. Min.

TASTE V. lopra Cant. I. St. 60. Tafit fonn fila, che fi metrono melle ferite,
dette così dal Taflare, che fanno la lunghezza e larghezza di quelle. LatinPannicilli vulnerarii, Linaamenta. Greco

peros . Min.

DA CAMPO, CHE DI LUI SEMPRE SI PREDICHI. Dà accasseme, che si distrera di lui con lode. Il verbo Predicare, usato in questi termini , significa Fare encomi, o Dadare. Quando uno si qualche azione bella, e di esta si pavoneggia, sogliamo dire io derissone: Che se me predichi . Min.

Da campo, che di lui sempre si predichi. Vuoi dire Da libertà a crassum di biasimarlo a suo talento, non gl' importando niente il pubblico biasimo di poltro-

ne, purché laivi la vita, singgrado preio unti i pericoli, che gii posson nuocere. V. il Soldato poitrone del Sal-vetti , situmpeto nel libro il to dell'opere buriechte del Rerni e aitri a 139. Bist. Di CLESTION FATE BOTTEGON. From eli rijie Aver care le risie per guada-garr. E tanto questo detto, quanto Farl la significa della man signa, sicol latata. Pericola della significa de

e dopo la voltra morre nos fi difeorre più de "voltra morre nos fi difeorre più de "voltra gran fatti , e fi prede la memoria delle voltre azioni , e vande la prii be havaura e la codardin. Onell' importuno, che per la via facra s'avvio detre a Ozazio , e non lo voleva 
vio detre a Ozazio , e non lo voleva 
neffuno de' luoi , che l' alpettaffero a 
cafa, per maggior fuo dolore gli rispofez : Omasz compofui . Sono accomdati ;
La morre giù ha pripezati strati. Min.

5. Colei, ch' ha fatto buio, c che fallita Paga di fogni i debiti a cialcuno: Quella, che dianza toffe al di la vita, Cagion, che tutto il mondo porta bruno; Perch' ella teme d'efferne inquifita, Benchè fi chiugga gli occhi per ognuno, Per fuggir l' Alba, ch' ha le calze gialle, Comincia a ragionar di far le ballo.

G. X. Deferive con vaga maniera în questă f. 5, datasa l' laparit del giorno, cherziando con equivoci 1 perché Far hos voul dir. Cuspinera entra i fina enere : e qui ofinate : che Ha. cusțimunta ratriu i fina danque E. Fallita e, e non gono pagare i finoi debiti , fic non co' fogni ; perche la Norte non e ricca î non di signi i e Pagar di figni succi co. Nen pagare. V. Lopra Canta. II. 8. r., Pagar diunque la Norte , per non effer fatta prigiona, non follamence ; perche e failita, nan anon recthé ella tema , cha non le farra la fiqui, che ila poso diand uscife il giorno ( perché la Notre colla faco diouria succión il Giorno ) per la qual morre terro il mondo Terra ferma collectiona del morte terro il mondo Terra ferma e contraficipo di morte di sujuci che contraficipo di morte di sujuci con la morte de la contraficipo di morte di sujucione politro comerce di trale impulsatione, finalica la contraficiona di morte del mondo derrobbe tremere di trale impulsatione, finalica la contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficioni di contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficiona di contraficioni di contraficiona di contraficioni di contraficioni di contraficioni di c

S Chindono effettivamente gu occió , perche ognuno dorme ; per luggir l' Alba , th' ba le caleg giale, cuo Per 192 gir l' Alba , che e foia del gorno. Dice che Ha le caleg gialle , perche il primo albore del giorno e di colore fra il bianco e il giallo : e così s' accomoda all'equivoco delle caleg gialle , che cra già in Firenze il contrafigno delle spie e. x. o de' toccatori, come accennamo so- 57, 3, pra Cant. In. St. 60. Min COMINGIA A RAGIONAR DI PAR LE BALLE. Comincia a ragionare, o si prepara alle partraz, si che questo intendiamo, quando diciamo: il tale sa le balle. Latino Vasa colligir. Min.

6. E Martinazza, che di quei balletti
Sarebbe in corte tutto il condimento,
Perché in un tempo folo, co' calcettt
Ballando, luona al par d'ogni ftrumento;
Dopo cena per degni fuoi rilpetti
Prefe dagli altri un canto in pagamento,
E fopra un pagliericcio angullo e Iodo
Etno ad ora s'è cotta nel fuo brodo.

7. Perocchè nel penfar , che la mattina
Entrare in campo dee alla tenzone ,
Fa giufto come quella Nocentina ,
Ch' a giorno andar dovendo a proceffione ,
Occhio non chiude , e tuttavia mulina ,
Tantochè 'I capo ell' ha come un cetlone ;
Coà la Strega in cella folitaria
Attende a far mille cattelli in aria .

Infaftidita poi da tanti e strani
Suoi mulnelli, forge dalla paglia:
E data una scosserta come i cani,
La lancia chiede, brando, piastra, e maglia;
Perché il nimico all'alba de 'tafani
Vuol trucidare in singolar batraglia:
Ed a sargli servizio, e più che vezzi,
Vuol che gli orecchi sieno i maggior pezzi.

9. Dimostra cuore intrepido e sicuro, E spaccia il Baiardino e il Rodomonte, Chi la stringesse poi fra l'uscio e 'l muro Pagherebbe qualcosa a farne monte; Ma tutto questo finge, e in se tien duro; Fa faccia tolta, e va con lieta fronte, Sperando ognor, che venga un accidente, Ch' e non se n'abbia a far poi più niente.

c. x. Martineza, che farebbe flast la pere fecione di quella veglia, fe ne citiro in comera, e posta fin ful letto , first pestando alla bartagia, i che dovera facre con Calegrillo : de alta fine, irbben combateres, fone coarge, o, per non efer ciputata codarda s ed in tul fre del giorno chiede te tue armi, i perando pure, che abba a fucceder qualetos, che alla picifica, e di exata, che non legut.

wh. C's given excede air expertitions.
An ASBBE STATA IL CONDIMENTO.
Cloc Service flate la periczine di quel
bili e di quell' altegra . Cres quando
forengiegne qualche perione parcite i inforengiegne qualche perione parcite into. Vener ille, are ill care in fie macderma i, come lo accelero in fielle frazicherna i, come lo accelero in fielle frazibili di violanti quel di conbili reviolado i volendo con quelle
balle fimilitudini fign fienze ciocche più
monitori di conmonitori di conmonitori altro per readerta pubpla, faperia e perferia. Min.

3000 À AL PAR D'OON STRUMENT TO. Quado organismo diet coperamente, che uns cein pore, delismo La cei l'Octa cava de cio lo fehero dell' equivoco, modrando di dire, sche Mariazza luoni d'egni firumento rel intende, che le purson sifai l'pichi potticazza luoni d'egni firumento rel intende per la compania del pichi potticazza luoni d'egni firumento rel critto della prisonale del persona della persona pichi in falla came firat l'ecclgi, e fi diccono Calestri ancora lori cella figura della che unino i ballerinni , e che uluxono gli la conder rauno i parocci di portar (opt' sila calta, quando portravano le paroccio. Min.

Il Paneiatichi nel suo primo Ditirambo uso una simile maniera , quivi dicendo: Da quel eb'io fono, da buen Cuculiano Svinai, frenai, frentrai de' rinai; Che manno in calcagnini, Idefte, che fi fenton da lontano?

Ne fan come que' sali
Pittagorici umeni
Certofici liquori
Che non fi fan fentir vanna in ped

Che non fi san sentir, vanno in peduli : Schhen chi dice questo se ne mente : Chi va in peduli , cappta ! si sente . V sopra questi versi le mie Noce ocll'edizione di Firence in questa medesi-

ma llamperia 1739. Bifc.
PRESE DAGLI ALTRI UN CANTO IN
PAGAMENTO. Pegliare un canto in pagametato, fiprifica Andasfier. I debitori, che volentieri (cantonano i luoi
creditori), fi dicono Dare un canto in
pagamento, cice Fugura il reditore per
non pagarto, e per, non avere occasione di
retattare con lai. Min.

In questo luogo il Poeta feguita a scherzare sopra gli equivoci , perche avendo di fopra memovato Suono in diverso senso dal suo comune, sa adesso il medefimo di Canto, mostrando, ehe fe Marcinazza fuonava ben filmo d' ogni ffrumento , era poi pagata coll' altrui cantilene : e poi vuole inferire quello , ehe ha detto il Minucci. Il Cafalicchio nel fuo libro , intitolato L' Utile eol Dolce , raeconta d' un mufico , che fattofi dare da un ofte un paio di piecioni , e mangiatigli , volendolo di poi per non aver danari , pagare con un' arieta ta , che fosse di suo gusto : cd accordatogli dall' ofte questo patto , con intenzione di prenderfi quel piacere, ma di dir fempre in fine d' egni arierra : Que-Ma non mi piace ; doro averre cantate molte, diffe : O feurire questa ; e poi non più : e postosi in (usicgo colla ma-no alla ferra de' calzoni , con buona grazia canto cosi :

Borsa mia bella dammi i ducatoni , Acciocch' io paghi all' oste i suoi piccioni . Alle quali parole effendo all' ofte fcappato di bocca : O questa si, che mi pia-ce, su gindicato, costui effer rimaso pagato : c così di lui si pote dire, Ch' egli pigliafte un canto in pagamento . Bifc. PAGLIBRICCIO . E' quel Gran facco pieno di paglia , che ufiamo tenere in fu' letti fotto le materafie , detto anche Saccome . Min.

S' E' COTTA NEL SUO BRODO . Non ba avuto vernuo d' attorno. Quando alcuno fa qualche risoluzione , che non è approvata , o non piace agli altri , e non c da veruno in quella seguitato, diciamo: E' fi cuocera nel suo brodo, cioe fenza che altri vi mettano fu mulla del juo : ovvero Fara come gli spinaci : e s' intende , che fi enocono nel lor brodo .

Cioè in quell' acqua, che queft' erba fa da per te , effendo molto iugofa . Cosi fi pratica ancora della zucca, e d' altre vivande , che fi pongono a fuoco con pochisima, ovvero punta acqua, acc ocche vengano più faporite . Bife.

FA GIUSTO COME QUELLA NOCENTI-NA . Nello Spedale degl' Innocenti di Firenze ( che è quel luogo , nel quale s' allevano i nati per lo più di copula illecita , ficcome accennammo fopra Cant. 1. St. 85. ) ffanno rilerrate molte fancinlle , che noi chiamiamo Nocentiser, le quali non escono tuori, se non una volta l'anno, che e la mattina della vigilia di San Giovan Batilla, che vanno per la città processionalmente : e perche ciascuna di loro ha gran desiderio di far tal gita , non vi e dubbio , che la speranza d' avere a godere si bramata loddisfazione, fa, che pare a cialcuna mill' anni, che venga il giorno , e che per tal penfiero poco dorma la notte avanti , rivoltando per la menec tutti li modi di comparire attillata, e bene all' ordine : il che è causa , che la mattina ella ha poi un Capo come un restone , cioe Grosso e pieno di confusioni , per aver poco dormito, ed affaticata la mente in quei penfieri . E quelte fon quelle , alle quali il Poeta afforniglia Martinazza . Min. MULINA . Malinare , Penfare , Dife-

gnare . Andar vagando coil' immagina-

zione, che diciamo anche Gbiribizzare. C. x. V. fopra Cant. 1x. St. 56. Viene dal La. 5'f. 7. tino Molior , che vuol dire Macchinare : oppure dal volgare Mulino , quafi Girare col penfiero come un mulino . Vergilio diffe fpeffiffimo : Corde volatare : e del mulinare , che fanno le perione innamorate , peníando fillamente nella perfona amata, egregiamente ne diede la descrizione in Didone, sul principio del libro IV. dell' Encide :

Multa viti virtus animo multufque re-

Gentis bonos , barent infixi pellore vultus Verbaque, nec placidam membris dat cura quietem .

Tutta la notte va mulinando, E' lo fieffo, che lacator. Orazio libr. 11. Ode 16. Quid brevi forses iaculamur avo Muita i

E' detto dallo fcagliarsi col penfiero , ora in una cola , ora in un' altra . Mattio Franzesi nel Capitolo delle Nuove :

Lafriamo aftrolagare a chi indomina Per vie di conietture e di discorsi , E col cervel fantaflica e mulina . Min.

Omero diffe : Burcolousvis ; quafi Profondamente Sabbricare col penfiero . Salv. IL CAPO ELL' HA COME UN CESTO-NE . Gli fi confonde il cerrello . Fa capo grofie. Quando diciamo Fa il capo proffo , o Se gl' ingrofea il capo , intendiamo Se gli confonde il giudizio . E Ceftone e un gran Paniere , fatto di vincigie di castagno intestute , ed è capace di mezza foma : e perche ha la figura del capo dell' nomo , fi fa questa comparazione .

CASTELLI IN ARIA . Penfieri fenza fondamento , ed afsegnamenti di cofe vane , e che non posiono rinscire . Lalli E-neide Travestita Cant. 11. St. 247. Fra me facea mille caffelli in aria

Aristofane intitola una sua Commedia in cui fi burla di Socrate Filosofo , Le Nuvele : e lo fa falire e pafleggiare in aria , per moftrare , che in aria era , cioè vana e fenza fondamento la fua filosofia . Noi , quando vogliamo dire : Non badare a' discorsi serii , e avere il capo altrove , e a bagattelle , dichiamo Penfare a' nuvoli ; fe non vuol dire

Выыы

C. x piuttofto in lingua Ionadattica : Penfare ST. 8, 4 milla . Min.

SUOI MULINELLI . Mulinello è uno Srumenno di ferro, che ferro per fallevero pefi ; mi qui , derivandolo dal veropefi ; mi qui , derivandolo dal veropefi ; mi qui , derivandolo dal fine novenzioni , Rigrii , Matchine , Difeni , ce. Min. Mulinello è Piccel mulino : e per que-Mulinello è Piccel mulino : e per que-

Bosimmine extra muino: e per quefos s' intende qualifivoglia Strumento con ruota. Di più lorti ne hanno gli speziail per la polveri. Avvi ancora un mulinello, col quale fi torce la feta per tar vergola: e credo ve ne fiano tra gli artefici altri molti: e di questi penio, che intenda l'Autore. Bifi.

DATA UNA SCOSSETTA COME I CA-NI . S' intende , che Migrinazza aveva dormito vefita : e levandofi dal pagliericcio , fece come fanno i cani , quando fi fregliano , che per lo più fi fiquotono . Min.

ALBA DE TAPANI. SI dice Outl' or a del giorno, to hi Sule i nel fuo maggior vigore, nella qual' on timo Tabana, è un vivaci. Tabana, Latino Tabana, e un vivaci. Tabana, latino Tabana, la dia produzza, afiai maggiore, od ba maggiore, od ba maggiore, od ba maggiore, soche Levera ett alba det tafana, a i intende Levera et al dia da magga. Signon. Min.

A PARCLI SERVIZIO E PIÙ CHE VEZ-ZI , CC. Far vezzi a uno è Far cerefte o carezzi a uno , che quando eccedo no , e fono afterzae , fi dicono Lezzi , quati littici o Indeliu , come nota il Ferrario . Lafca Novella ro. Si rallegio con Nentio , popo della ragazza, e gil difa , che le volelpo bane , e le faerje vezzi . Col dire :

Ed a farli fervizio e più che vezzi, Vuol, che gli overchi semo i maggior pezzi, intende, che Marinanza gli sara gran savore a tritario in pezzi cotò mimuti, che un orecchio intero fia il mazgior pezzo, che fi trovi del fino corpo: detto usatissimo per derissone d' un Tagliacantoni . Min.

SPACCIA II. BAMABINO E II. RODO-MONTE. Si Rimar braso, come tavoltegia l'Ariolto, che fole il cavalio di Rinaide Pladino, appellato Bâurdo, e quel Re Saracino, detto Redomante, Pou anche effere, che Faru il Baurdime, fignideni Par il bravo, da un tal Petro Terragio, lopranominano Basar-Fetto Terragio i opranominano Basar-Fetto Terragio o Idvanto di valore, e d'unultante forma i oldado di valore, e d'unultante forma del un como contra il Varchi celco di Francia, como carra il Varchi scorie Foteratice libro II. Min.

I vanti de' Tagliacamoni i Franzefi domandano de Redomontades . Salv. CHI LA STRINGESSE POI FRA L'USCIO

The Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the Month of the M

A B. T. T. D. D. La tien fegrete in F. Non financial States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and the States and th

Dicefi ancora Faccia invetriata . Salv.

20. Spada e lancia frattanto un fervo appresta , Col petto a botta in man l'altro galoppa , Un altro l'elmo da coprir la testa , Da disender un altro , e braccia e groppa : Di che coperta in ricca fopravvesta . Par un pulcin rinvolto nella stoppa : Ed allestita in sul cantar del gallo Altro quivi non resta, che il cavallo.

Perciò fa comandare a' barbereschi, Che lo menin n' un campo di gramigna, Acciocch' ei pasca un poco, e si rinfreschi, Perchè per altro il poverin digrigna . La marca ebbe del Regno, e i guidaleschi Gli hanno rifatta quella di Sardigna : Maglie e reti ha negli occhi , onde per cena Vanne a pelcar nel lago di Bollena .

. I fervi di Martimazza le portano l' armi , delle quali armatafi , ordina , che le lia condotto il cavallo , quale il Poe-ta deicrive per una folenniffima carogna. v.l. Un altro ba l' elmo , ec.

Di che veffita , ec.

Altro quevi non manca , ec. GALUPPA . Cine Corre . Verbo ufaro in quetto fignificato, ma pero impen-prio, perche Galuppare o Chaloppare è Spece di correr di carvello. Litimo oradatim currere : la qual, voce concerrono gli eruditi a farla venire dal Greco zelwacus . Min.

GROPPA . Si dice la Parte di dietre del " cavatto o fimile animale ; ma qui intende la Ichiena di Martinazza .

PARE UN PULCIN RINVOLTO NELLA STOPPA . Quando fi vede une , che non fa portare l'abito indofe , e che pare imi attoiato nel camminare , per caufa degli abbigliamenti, che ha d' attorno l' affomigliamo a un pulcino e polla-firello sinvolto nella fioppa : e non fia-mo in cio diffimili da' Latini , che in questo proposito differe : Hartt tanquam mus in oice . Min.

Proverbio prello Teotrito . Salvi. SUL CANTAR DEL GALLO . AIR ap-

parir del giorno , che a tal ora fogliono perlopiu cantare i Galli . V. fotto Cant. X1. St. 1. Orazio , de' fermoni libro 1. Ad galti cantum confelpor ubi offia palfat . Min.

BARBERESCHI . Intende gli Stalleni , C. X. febbene Barberefebi chiamiamo Coloro ; i sT.10. anali cuftodifeeno e governano i cavatti barbari , che corrono a' paij ; ma il Poc-ta gli chiama così per derisione del cavalto di Martinazza . Volgarmente in Firenze i cavalli, che corrono a' Pali della tittà , fon chiamati Barberi , dall' Affrica, che noi chiamiamo Barberia. Min. GRAMIGNA . Erba nota , buona per paícolo degli afini, piucché pe' cavalli 1 ma a quello di Martinezza non par po-

co aver di quella . Min. PERCHE PER ALTRO IL POVERIN DI-MRIGNA L Cioc Se won aveje di quefta . non aurebbe che mangiare : e ci ferviamo del verbo Digrignare, per intendere Stentar per la fame , qual Dirugginare e arroture à denti , per mon aver alero , in che adoprargh , traslato da' cani , ec. che fi dice Digrignare , quando per la rabbia moffreno i denti. Dante Inferno Canto MMI.

Non wedi tu , che digrignano i denti E rolle scielin ne minaccian duoli ? Ed egli a me ; non vad , che tu paventi : Lasciagli digrignar pure a lor fenno .

. In un pocruetto , intitolato , Fioretto 

Bbbbb 1

c. x. è Contrafiegno. E s' intende quel Segno, 57.11. che banno i cavalli nobili o di razza in una coffia o nel collo, perché da effo fi pojia conoferre di qual razza sono. Vergii o 111. Georg.

Continuoque notas , O nomina gensis

sienemet. Gebruich of Shrinisa.

Letter der Gebruich of Shrinisa.

Letter der Gebruich of Shrinisa.

Letter der Gebruich of Shrinisa.

Letter der Gebruich of Shrinisa.

Letter der Gebruich of Shrinisa.

Letter der Gebruich of Shrinisa.

Letter der Gebruich of Shrinisa.

Letter der Gebruich of Shrinisa.

Letter der Gebruich of Shrinisa.

Letter der Gebruich of Shrinisa.

Letter der Gebruich of Shrinisa.

Letter der Gebruich of Shrinisa.

Letter der Gebruich of Shrinisa.

Letter der Gebruich of Shrinisa.

Letter der Gebruich of Shrinisa.

Letter der Gebruich of Shrinisa.

Letter der Gebruich of Shrinisa.

Letter der Gebruich of Shrinisa.

Letter der Gebruich of Shrinisa.

Letter der Gebruich of Shrinisa.

Letter der Gebruich of Shrinisa.

Letter der Gebruich of Shrinisa.

Letter der Gebruich of Shrinisa.

Letter der Gebruich of Shrinisa.

Letter der Gebruich of Shrinisa.

Letter der Gebruich of Shrinisa.

Letter der Gebruich of Shrinisa.

Letter der Gebruich of Shrinisa.

Letter der Gebruich of Shrinisa.

Letter der Gebruich of Shrinisa.

Letter der Gebruich of Shrinisa.

Letter der Gebruich of Shrinisa.

Letter der Gebruich of Shrinisa.

Letter der Gebruich of Shrinisa.

Letter der Gebruich of Shrinisa.

Letter der Gebruich of Shrinisa.

Letter der Gebruich of Shrinisa.

Letter der Gebruich of Shrinisa.

Letter der Gebruich of Shrinisa.

Letter der Gebruich of Shrinisa.

Letter der Gebruich of Shrinisa.

Letter der Gebruich of Shrinisa.

Letter der Gebruich of Shrinisa.

Letter der Gebruich of Shrinisa.

Letter der Gebruich of Shrinisa.

Letter der Gebruich of Shrinisa.

Letter der Gebruich of Shrinisa.

Letter der Gebruich of Shrinisa.

Letter der Gebruich of Shrinisa.

Letter der Gebruich of Shrinisa.

Letter der Gebruich of Shrinisa.

Letter der Gebruich of Shrinisa.

Letter der Gebruich of Shrinisa.

Letter der Gebruich of Shrinisa.

Letter der Gebruich of Shrinisa.

Letter der Gebruich of Shrinisa.

Letter der Gebruich of Shrinisa.

Letter der Gebruich of Shrinisa.

Letter der Gebruich of Shrinisa.

Letter

Dinanzj ei non e giù troppo gagliardo; Ma in fulla schiena ba qualche guidalesco, E le spronate mostran, ch'e insingardo. Min. Ariltotane nelle Nuvule sa menzione

Lei promate mortra, pr i spangardo. Point. Artifichase neits Nervole is nencione di Artifichase neits Nervole is nencione di marchio, non del Lopos, come vuole lo Scolisite, na del Lopos, i teterra antica dell' Alfabeto Greco, corrispondente al Loph degli liberi, e al 2 de' Lttini, come dottamente ofiervo Giuletpo Scaligero, nelle Anneazzioni fopra la Conoles d' Eulebia. De' marchi de' Casconero de Aniestone d' Aniestone d' Aniestone d' Aniestone d' Aniestone d' Aniestone d' Aniestone d' Aniestone d' Aniestone d' Aniestone d' Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniestone de Aniest

MAGLE E ENTI. Con chiamiamo alcuni Mascamenti, the vangues netti eschi alle toffic: ed il Poeta, fervendofi dell' equivoco, dice; che con queste ren: puo andat a pefcare nel Lage di Bulfra: ed intende, che il cavallo era Bufg, che dicemmo fopra Cant. 11. Se. 53., che con fin: 8 così forto questi equivoci ironicamente loda il cavalle di Martianzza. Mon.

- 12. Or mentre pasce il misero animale,
  E ch' e' fi a la cerca della fella,
  Giunge un Diavol più hero dei caviale
  Con un martello in mano, e una rotella,
  Ed un liquor bollente in un pitale,
  Ed inchinato a lei cost favella:
  Il Re dell' Infernal Diavoleria
  Con queste tretcherelle a te m' invia;
- 13. E ti faluta, e ti fi raccomanda,
  E perch' ha inteso, che tu sai duello,
  Un rotellon di singhero ti manda,
  Spada non già, ma ben quesso martelle,
  Con una potentissima bevanda,
  Ch' io ti presento entr' a quest' alberello
  Bell' e calduccia, come la mattina
  Allo spedal si dà la medicina.
- Quand' il nimico ti veira a ferire,

V2\*

Va' pure innanzi, e non aver spavento, Al Ierro questa targa a offerire: E tosto, ch' ei la passa per di drento, Sii presta col martello a ribadure; Ma laiciagenee lubito alla spada, Perch' egli a le tirando, tu non cada;

- 5. Face' egli poi con effa quanto vuole, Che più di punta non può farti offefa: Di taglio, manco; effendochè una mole Si fatta a maneggiar pur troppo pefa: Portila dunque per ombrello al Sole, Perch' alla tella non gli muova fecfa: E digli (giacchè quella non è il calo) Che s'egli ti vuol dar, ti dia di nafo.
- 16. Ma se per non aver buon corridore,
  Quivi a cansarit un non sosti lelta,
  O per altra disgrazia, o per errore
  Ei 't appoggiasse qualche colpo in testa;
  Voglio, che tu per seura maggiore
  Or per allora ti reacani quelta;
  Qual' è una bevanda sì squistra,
  Che chi 'l' ha in corpo, non può uscir di vita;
- 17. Coal le fa ingoiar tanto di micca D' una colla tenace di tai forte , Che dove per fortuna ella fi ficca , Al mondo non è prefa la più forte : Quefia (die egli ) l' anima r' appicca ; Ben ben col corpo, e s' altro non è morte Ch' una feparazion di queffi duoi , Oggi timor non hai de' fatti liuoi;

Intanto che Martinazza afpetta il suo cavallo, riceve un regalo de Pintone; confisiente in armi, ed in una bevanda, per difenderif dalle ferite' e dalla morte. Nota, che in questo bel regalo il Poeta imita coloro, che anno fritto le prodezze d' Amadis di Gaula ; ed al- c. x: str Romanatori , i quali ; quando il lo- sz.12, ro erco dec elporfi a qualche battaglia pericolofa , fanno fempre , che qualche Mago , amico di effe cere , lo mandi a regalare d' armi incantate o altri difenfiva di infruzioni ; c. x. v.l. Ginnge un demon più nero del caviate. E inchinandofi a lei , ec. ST.IL.

Cb' io ti prefento qui 'n queff' atherello. Quando il nemico ei voora feriec . Ei t' appoggiafie un colpo fulla tefta. Cosi le fa ingog gar canta di micra

Che dove per fortuna ella s' appitca . Col curpo, e s' altra tija non e murte. SI FA LA CERCA DELLA SELLA : Si va cercando della fella . Dice ecsi , per

mostrare, elle questo cavallo era canco intolito ad adoprar la solla , che non fi fapeva più dov' ella foffe . Min. UN DIAVOL PIO' NEAD DEL CAVIA-

LE. I davoli, ficcome (pirici, non fi ponono vedere con occhi corporei , ma i pittori e i poeti ce gli rappretentano lotto figura umana, piu deformi, ene sof-fa loro riuteire. E perche e propro det fuoco l'annerire ch' gli fla prefio r e pero i demoni fi firgono da alcuni di color nero . Il Salvetto nel tuo Amante d' una Mora , Idillo , flampato con altre tue rime nell' altre volte citato libro tit. dell' Opere burjesche . del Berni e altri , pag. 117. d'ce 1

Dira un' altra : O -e che moftro ! La s' e lavata il mijo coll' mibioff et

Guardate , la fi lifeia cul raviale ? Ecco il Ban la Befana : o male o male! Caviale è un Salume , compofte d' uona di pefce Storione , Latino Garum , Greco yapov . Di qui forte fitto Gariale, e poi Cawale . Il G e 7 C tacimente fi confendono fra di loro , cerre fi vede in Garo e Caio , e altri molti . Bufc. PITALE. Alberello o Vafo de serra . co-

me dichiara il medefimo Autore pell' ottava (eguente , dicendo e (b'io ti prejento entr' a quello alberello.

Sebbene Pitate e propriamente quel Vafo , che fi mette entro nile predille , conaltro nome detto Cantero, L' uro c l'altro nome dal Greco: quello da misaproy, Piccol rafo di terra , Licino Dutitiva quello da narbapes , voce ulata anche; ou negare per la tanna della gola . Minda Latini , e tignifica uo Vafo lango , e firetto in fondo , e con mamili , quile è quello , che fi vede talvolta figurato in mano a Bacco . Min.

THESCHERELLE . Latino Trica . Baarrelle , Coferelle di poco prez 20 . V. ioto to in quefto Cant. St. st. Min. Marziale :

Sunt apina tricaque, & fi quid viline iflis. Sziv. ROTELLONE: Accrefeitivo di Rotella . Scude , 7 arga , la que le uta il Poeta nella Banza leguente . Bije.

SUGNERO . Albero fimite alla quercia , e fa le ghiande terotine : e la tua leggeriff ma tcorra (erve per far lavori da refiftere all' acqua , et me tarebbe eaffette, per mettervi bombole di vetro, piene di vivo o d' altro , per d'acciare . Min-

Latino Suber Greco & Ales . Spzgnuolo Alteraur ; cioe Correx , perche e tutto cortettia .. Sulta ..

BELL' & CALDUCCIA . Temperatamente calta : e come fi da la medicina , che intendiamo Beronda pintera . V. lopra Cant. +111. St. ag. Mim.

NON GLI EUOVA SCESA . Non gli factia mente i' infreddatura . Scefa dieiamo una Diffellezione o Catarro , che dalla tefia cafca nell' attre membra per canfa del fredde . Min.

TI DIA DI NASO . Detto fporco , ufatiff mo nella plebaglia in legno di diche per riceprire & ajce negli vreceti o in fafin : e ictve , cor equimere la poca frama , the fi la della bravura ed autorna d' uno . Min.

A CANSARTE TO NON FOSSI LESTA Tu con juffi prefie a fuggerti o allentamarti . Latino Effigere , Pecimare, Eritare . E dal Green nauntlin , fucuro naulin , che vale Pugure , Voltare , detto così , quafi Camplare . Min.

EL T' APPOGGIA-SE QUALCHE COLPO IN TESTA . Appoggiare un colpo a uno è Dargli una percofsa e e fi dice per ironia ; perche propriamente Asponziare fignifica Accoffare una tofa all' altra appico appuco e foamemente : e nel dare i colpi s' un torea con gagliard a e prettezza . Bife. TRACANKI . Cice Bera , Ingolli , Fat-

TANTA DI MICCA . Una gran quantita d' nineffra. Un gran beverone. L' Auparlando della mineftra , dice :

E pli bo tutti per cari , non ibe buoni . Non offante, che fia chi dica ejpre fo, Che canta micea e cufa da briccani .

Ser Brunetto Latini, fervendofi di quefia voce nel iuo libro, composto e tefinto tutto di gerghi e vocaboli e proverbi Fiorentini, imitolato Passifie, mostra, che sia antica cittadina di Fi-

renze:

Non ti davi una mica di breda;

febbene qui pare, che veglia dire un

Briciolo, dal Lutino Mica. E quido termine Tanta fi pronuncia col gento duntinde, che accennammo fopra Cant. v.

\$c. 24. al termine di Queffa poffa; e vedremo fotto nell' ottava 18. e. 36. ie-

guenti . Min.

La Mirta , Minifra , può effer benifimo detta dal Latino Mira : e quella dal Greco purga, o ancora punad o pranciona del Greco purga, o ancora punad o pranciona del puna e pretta del puna e pranti punta del puna e pranti punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del punta del

le, come e verifimile, a cani, dette c. χ. απομαγδαλιαί, quafi fengatoie, da Plu-st.ag. tarco nella Vita di Liengo. Salv...
FICCA - Fictare vuol dire Mettere o

Cacciar per forza. Latino Intrudere. Min. NON E PRESA LA PIÚ FORTE. Discime Far prefa, quando la colla, calcina, gedo, o fimili s'appiccano gagliardamente in quei luoghi, ne' quali topo applicate. Min.

iono applicate. Año.

L'ARMAN A' PAPICCA. Si ricordi il
Lettore, che questia teggenda è rutra il
Lettore, che questia teggenda è rutra il
rettore della regiona de l'arma il
rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore della rettore del

- 18. Quando la Maga vede un tal prefente,
  Ch' ha in se tanta virità, tanto valore;
  Da' morte a vita riaver si sente,
  Si ringalluzza, e sa tanto di cuore:
  E dove sarebò si un po' a rilente
  Net sar con Calagrillo si bellumore;
  Or, e' ha la barca afficurata in porto,
  Per sette volte almanto lo vuol morto.
  - 19. Le stelle omai si son ite a riporre,
    Han prese l'ombre già racita suga:
    E già dell' aria i campi azzurri toorre
    Quel, che i bucati in su i terrazzi asciuga;
    Perciò fatta al rozzira la sella porre,
    Vi monta sopra, e poi lo zomba e fruga,
    Perch' adesso, ch' egli ha rott il digiuno,
    Camminerebbe più in tre sh, che in uno.
- 20. Perch' ei bada a studiar declinazioni, Più non si può farlo levare a panca:

Le polizze non può , porta i frasconi , E colle ipalle s' è giuocato un' anca : Pur grazia del martello e degli foroni . Tentenna tanto, zoppica, ed arranca, Ch' ei vien dove n' ha a ir , non dico a once Ma a catinelle il fangue, ed a bigonce.

c. x. Martinazza , inanimita dal regalo man-ST.18 datole da Plutone , effendo g'a mori il Sole , monta a cavallo , e tanto lo fruga con gli sproni e coi martello , che

egli roppicando , pure alla fine fi conduse al luogo, dove avez a teguire il duello . W.l. Le flelle omai andaronfi a riporre Han prefo l' ombre omai tacita fuça .

DA MORTE A VITA BIAVER SI SEN-TB . Cioc Le pafta quel timore , cb' avea d'ejsere ammazzata da Calagrillo . Min. SI BINGALLUZZA . Si rallegra . Latino Geffit . Si dice Ringaline zaifi , quafi Moftrarfi fiere ed animofo , come fanno i galletti, quando fi preparano per com-battere fra loro , o doj ochè anno combatturo e vinto . Lucillo libro vitt-delle Satire dice :

Gallinacen' cum victor fe Gallus bonefte Suffulit in digitos , primorefque erigit

Il Lalli Eneide Traveflita Canto v. St. 16. diffe : In ourflo nuovo amor fi ringalluzza

in operio nuovo amor pringaiuzza.

storia di Semifonte Tratt. 3. I Semifontefi, credendo d' aver egni difficultà fopita,
ringalluzzaronfi, e fidandofi di fua vulenzia, et. e più fotto dice: Veli, quanto noi fiamo affieboliti , e i nimiti vingalluzzati , et. Min. Il giuoco de' galli combattitori ufa in

Inghilterra , e ne fa menzione Teocrito ne' D'ofcori , e Petronio : Galles pugna-PA TANTO, DI CUORE : Piglia animo ,

Le crefce t' ardere . E' il termine Tanto net fignificato , che dicemmo nell" ottava 17. antecedente , ed attrove : e fi fuppone , come ho gia detto , che colui , che parla , faccia la d'moftrazione colla mano, accennarido la groffezza e

i Latini differo Animus , i noftri quafi fempre dicono Coraggio e Coore . 1 Franzefi Comrage . Min.

SARERB' ITA UN PO' A RILENTE. Sarebbe andata adagio, circospetta o ratte-nuta a risolversi . L'avrebbe penjata o confiderata . Significa in tomma Operar con timore . Lente per Lento , ficcome Violente per Violento , dicefi da aleuni , eome : Quefto filo , Quefta corda è lente , eioc non tefa , non tirata . Da Lente fi fece Rilente , che non fi ufa fe non in quefta maniera : Andare a eilente , e fign fiea lo fletfo , che Lente , cioè Lentamente . Nello fletfo modo , che l'antica voce Diriespo niata dall' antico volgariseatore di Vergilio , è lo fteffo , che Deccape . Min.

Frangele Drietbef . Cosi in Latino Refemplice Curras e Simus . Onde in Cornelio Celio, ove tratta del tagliar la pietra -, Qua refima pars , che fi vede nel buon bis. Medicen , e flato malamente mutato in Qua ima pars firitioe .

FAR IL BELL' UMORE . Selben Uome belt' semore , vuel dire Uomo faceto e grazicfo , enme vedemmo legra Cant. t. St. 10. e 58. s' intende anche Uno , che voglia sopraffare il compageo de parole , e de fatti , ce. come s'intende nel prefente luopo . Min.

OR CH' HA LA BARCA ASSICURATA IN PORTO . Cioe Le par d'avere afficurata la vita cot regalo , mandatole da

Pintone . Min.

QUEL CHE I BUCATI SU I TERRAZZI ASCIUGA . Cioè Il Sole , che afcinga i panni molli de' bucati . Terraggo , ( quafi Torratte ) dic amo quella Parte fuperiore delle caje , la quale per lo più è lagrandezza di quella tal cofa , Quel che feinta da una banda aperta e fenza muro, in vece del quale fi fa fassenere il terto da rolonne: e son fabbricati in questa forma per comodità di avere il Sole: e perciò da' Latini detti Solarium, e da' Creci ανωκάμινως, cioè Fornace del Sole. Min.

CAMMINERZERIE PIÙ IN TER D', CAMMINERZERIE PIÙ IN TER D', CHE qualifivoglia animale camminerebbe più in tre giorni, che in unoo; ma fifamo quello modo di dire, per snoftar la fiacchezza d'uno animale, quafi diciamo: ¿Del viaggio, che gil bà da fare in an girmo, lo farebbe più vulentieri in tre giorni, che in no fide.

BADA A STUDIAR DECLINAZIONI Aftitude O contravou ad actensava di dadere per la debetezza - Declinare fi dice
d' Uno , che ejimulo in busono flato , o di
fanția o di roba, romunci a mancere mell' nuo o mell' altra : e qui tcherta coll' equivoco delle declinazioni de' nomi :
ed intende, che il cavallo, per la debolezza che avea, era fempre per cafeare - Min.

riv Non 31 priv parlo Luvar. A Parlo ... Non 81 priv parlo Luvar. A Non 8 pai pia fato i riverar ... Non 8 pai pia fato i riverar ... Non 8 pai pia fato i riverar ... Non 8 pai pia fato i riverar ... Non 8 pai pia fato i riverar ... Non 8 pai pia fato i distinti rerre terre 1) e che appeco appeco fi va rerre terre 1) e che appeco appeco fi va rerre terre 1) e che appeco appeco fi va regular di le pancie ... E traslato da bambini , che quando comiciano a ander i appeggiati alte pancie ... Tonci abbiamo del traslato del pancie ... Parco Sacchetti Luvar. A la resulta pancie ... Fanco Sacchetti Luvar. Luvar. Lu del pancie ... Taraco Sacchetti Luvar. Luvar. Lu del pancie ... Taraco Sacchetti Cut. Luvar. L

NON PUO LE POLIZZE. Non ba ranta forza, ch' ei pofsa portare una polizza. I Latini pure differo: Ne folium quidem suffinet. Min.

Credo, che six traslato da' birri de' tribunali, che quando sono invecchiati, non essendo più booni a catturare, portano le polizze de' precetti, ec. Quando poi sono decrepiti, si dice di loro: E' non possono più le polizze, cioè E' non bando tanta sorze da sissente o partare nase positze. Bisc. FORTA I FRASCONI CC. Diciamo Tor- G. x. tare i fressoni (Imo, the fin aliquants rep. informo: traslato dagli uccelli, ne' quali e contrassigno d'infermisi l' aver l' ale abbañare, che paion bestie cariche di fastella di risconi v. topra Cant. tv. fische di fastella di risconi v. Vogra Cant. tv. che il cuvallo era infreme e malandato per la vecchiai . Min.

R COLLE SPALLE S' E GUOCATO UN'
ANCA . Scherza coll' equivoco del giuoco di Bazzira , nel quale quand' uno
piglia rante carre, che col lor contare
pallino il numero di 31. fi dice Spallato, o Ha avune lo ipallo, e perde; ficche intende, che il cavallo di Marti-

nazza é spallato . Min. Mi piace più la lezione di Finaro col-le spalle, non essendo troppo in uso la voce Spalle, la quale non sarà stata usata , fe non nel giuoco di bazzica , praticato ne' tempi del Minucci , ma adeffo quafi affatto difmeffo . Di quefto giuoco V. la mia nota al Ditirambo I. del Panciatichi pag. 12. Del restante dicendo il Poeta , che il cavallo di Martinazza colle spalle s' era ginorato un' anca , vuol dire , ch' e' non aveva altro che una gamba fana , e che pertanto egli era 20ppo da tre piedi 3 avendo anco forse intenzione d'alludere nel medefimo tempo a quel contraffegno d'alcuni cavalli , che anno tre piedi fregiati di bianco , e che pero fi dicono Balzani da tre . Bifc.

PUR GRAZIA DEL MARTELLO E DE-GLI SPRONI. Coll' ainto del marrello, i to le mando l'intone, e degli froni, cloc personenados col martello, e panzelethandolo cog li froni. Diciamo anche blerie del martello, ec. Min. 3º ARRANGA. Diciamo Arrantafi,

The Action of Arrantelly and the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of t

C. X. carfi quali Tirarfi e Strafcinarfi dietro

Arrancare, viene da Anca, ed è il Amminare, che fanno con fretta gli zoppi e fiziancati, come dice benisimo il Vocabolario i e non è fincopato in nelfuna maniera da Arrampicare, che differentifitmo rigine, come altrove è fixto detto . Bije.

AN' MANDA. IS NON DICO A ONCE, ec.

Ha da varjarfi maltifime fangur. V. (opra Cant. 11. St. 37. Iperbole ulata ,
quando due poltroni d sidano a duello.
V. (opra Cant. 1, St. 62. in altro fignificato. b Cant. 111. St. 39. che cons sia
Bigionda . Quando l' indugio piglia vizio , e che la di bisigno la preliezza ,
in altro proposto dichiamo: Me ne va
in altro proposto dichiamo: Me ne va

il fangur a canuelle. Min.

A oure. Appesa appere: perchè l'oncia e la minor parte della libbra, la
quale ne contiene dodici. In un Sonetto
del Canonico Anton Francetco del Roffo, poi Senator Fiorentino, latto lopra
un Prefepio di bronzo ci Giuteppe Mazza, fi vede benifismo ufato quello detto
Aosse: il qual Sonetto porro io qui
appreffo, per elebre con anuralifi.ma c-

spressione disteso nello fille familiare , simile a quello del nostro Poeta . Dice adunque cosi :

G Infeppe Maxxa inbronzo ba ben ficipito
Tinto un Prefépio, o is una Capanuscia;
Vi fi vode il Esimón, che malvolítio
Dalla Vergine Madre il latte fuccia.
Ve e San Guippepe mezzo intrivizziro,
Col gomiro appograro alla fua praccia,
E dentro un finatambarco maleucio.

E destro no finiambarco maleuciro. Si rimbacuca intio, e unapperucia. Ve di politivo i d'angoii no bilenome, E fi voggon da un poggio in lostananz, a Scendere i Magi a once, elemna limme. Natura poco o mila l'are avanza, E par vora la finta Bettelenome: Tanto il finto col vero ba jumgijanza, a l

Tanto il finto col vero ha jamiglianza l' Per modellia e creanza Taccio dei bue, raccio dell'affacello, Par che muggica quello, eragghi quello. Ob che Prejepio bello l Qualfiraglia fiultur varo e per'etto

Bisognera, the qui baci cencerto.

Il verio terzo della penultima terzina.
lo farei dire piuttosto:

Pare, che rasghi questo, e mugghi
quello. Biso.

21. Quando il nimico, ch' ivi fia a difagio
A tal prigrizia, grida ad alta voce:
Vieni afinaccia, moviti Sant' Agio,
Ch' io fon quh pronto a caricarti a noce.
Ella rifiponde: A noce? adagio, s Biagio:
Fate un po' pian, barbier, che'l ranno cuoce:
S' altro vilo non hai, vallo a procura;
Perchè codeflo non mi fa paura.

22. Se tu fapeffi, come tu non fai, Ch' armi fon quelfe, e, poi del beveraggio, Farefti forfe il bravo manco affai, O parlerefti almen d' altro linguaggio. Ma giacchè tu venifli a' tuo' ma' puai, A' vermini a tua pofta manda il faggio; Mentr' io, che mai non volli portar baflo, Coll' ammazzatri farotti lor paflo.

.

Arrivata Martinazza al luogo, dove e' aveva a fare il duello, vi trovo il nimico Calagrillo , il quale vedendola venire cosi adagio , la igrida e la follecita : ed ella gli rifponde , che non ha tanta furia ; dicendogli , ch' ei non farebbe tante bravure , fe egli fapesse , di che armi ell' è armata , e che ella ve-

niva per ammazzarlo . v.l. 5º altro viso non ai , per lo procera. STA A DISAGIO. Parific aspertando. Sente incomodo in aspertarla. Min.
ASINACCIA. Parola inginriosa, e be-

niffimo appropriata in quelto cafo a Martinazza, perche veniva pigramente, co-me fa l' afino. Min.

SANT' AGIO . Si dice veramente Ser Agio , che fu un medico con nominato, perché faceva tutte le fue faccende con ogni maggior fuo agio e comodità , fino a strigliare e ripulire la fua mula , fen-22 muoversi dal letto : ed è passato poi in proverbio , e vnol dire Uomo di tutti i suoi comodi , e tardo nell' operare ; che in una parola diciamo Agiato. O forfe dalla voce Tofcana , che vuol dire Len-

O forfe da Agio , che in Greco vale Samo , qui facendo equivoco . Salva Sant' Agio fignifica propriamente Uno, ebe operi con ogni agiatezza e comodita , o come altrimenti fi dice adazio: il quale avverbio è composto dell'articolo ad, e agio , quafi dica con agio . La parola Santo non e detta per derifione, ma per ironia, per fignificare, che fa il con-trario de Santi, chi opera lentifiimamente, mentre così egli s' accofta molto al non operare : il che è vizio affai grande, che fi chiama Pigrizia, ed è quafi lo stesso dell' Ozio, il quale fi dice non folamente vizio , ma padre di tnut' i vizi . La noftra plebe , che parla follazzevolmente fenza troppi riguardi, e come le detta il proprio naturale , ha finto si quelto , che altri Santi a ino capriccio e stravagantemente, aggiungen-do, quando gli nomina: Questo è uno di que Santi, che mon sono in cielo, o cofa fimile ; avendo ancora ritrovata la voce Santo nelle parole intere , fingen-

dole come composte, siccome succede in Santambarco, detto di sopra pag. 90. e

Santoreggia , erba nota. Ha finto tra gli c. x. altri San Bindo , e che la fua fefta ven- sT.12.

ga tre gioini dopo il Giudizio : e que-tto ufa per ingannare i piccoli e femplici fancinlli , quando chiedono qualche cofa , la quale effende loro stata promessa, e domandando essi, quando la deono avere , gli vien risposto Il di di San Bindo . Questo nome Bindo è sorie lo stesso, che Bindolo, in significato di Aggiratore , Ingannatore ; elicudovi anco il verbo Abbindolare per Aggirare. Simile a Sant' Agio è quell' altro, che Simile a Sant' Agio è quell' altro, che in chiama San Miffio, derivato dallo Starfene fenza far nulla, quafi dica Mi fio, cioè Sono oziofo, Non bo da far meinte. Vè ancera Santa Naffia, fopra la quale è curiosa una Diceria d' Annibal Caro . Queste maniere non sono in verun modo da approvarfi , giusta quel detto : Non funt miscenda facra propbanis; ma pure per erndizione di molti, e perche in tutte non è quella malizia, che attri potrebbe fupporre, credo, che non fara stato disutile l' averne fatta parola . Bifc.

A CARICARTI A NOCE . Quando il noce è carico di noce , fi fcarica colle bastonate : e però dice , che vnol cari-carla alla foggia , che si carica il noce , per fearicarla poi colle percosse . Min. O perche quando fi caricano i facchi di noce fopra i fomieri, fi fa molto ro-more ; volendo qui fignificare Calagrillo , che le percosse , ch' egli darà a Martinazza, faranno un grande strepito.

ADAGIO BIAGIO . Modo di dire ufatiffimo , e particolarmente de fanciulli , e credo, che fl dica per eaufa della ri-ma e del bisticcio; perche per altro il nome Biagio è superfluo all' espressione , valendo ranto il dir folamente Adagio quanto Adagio Biagio . Sebbene ci è una favola notifirma d'un verto contadino , nominato Biagio , il quale , perche non gli foffero rubati i fnoi fichi , fe ne flava tutta la notte a far loro la guardia ; onde alemni giovanorei , per levario da tal guardia , e poter a lor guño corre i fichi , fintifi demoni , una notte s' acco-flarono al capannetto di Biagio , mentr' eta dentro , e discorrendo fra loro di Ccccc 3

C. X. portar via la gente, ciascuno narrava le \$7.22. sue bravure : ed uno di costoro disse ad alta voce : Se vegliamo fare un' opera baona , entriamo nella capanna , e portiamo via Biagio . Biagio ció udito ,

scappo dal capannetto tutto pieno di paura , gridando Adagio adagio . E di qui può torie avere origine il prefente dettato Adagio Biagio , o Adagio , difie Biagio . Min.

FATE UN PO' PIAN , BARBIER , CHE "L RANNO CUOCE. Di quetto detrato ci ferviamo , quando non vogliamo acconfentire , che fi faccia qualcofa in nottro danno . Miss.

E' tratto dal detto naturale , che vien pronunziato, quando nell' intaponarfi la barba coil' acqua troppo calda, uno fi fente fcortare . Bifc.

VALLO A PROCURA . Vanne a procusario , Va' a trovattene un altro . Procu-74 per Precurare è idiotifmo della nostra lingua , ulandofi dire , v. gr. Va firdi , per Va' a federe , e fimili . Bife. COTESTO VISO NON MI FA PAURA .

Quando vogliamo mottrare di non temere , diciamo : Ha' tu altro vifo ? e qui Martinazea dice : Va' a cerca d' un altro vifo, perebe cotefto non mi fa paura . Min. Da Cospetto, cioè Vifo, Aspetto, Prefenza, un bravazzone, uno di gigante-fea ffatura diciamo un Cofpettone. Salv.

BEVERAGGIO . Intende Quella colla ,

E vedrem fe farai tante cotenne . A questo suono allor mona pennecchia Dice fra fe : No , no , non tanto ammenne : Sarà meglio quì far da lepre vecchia : E fenza star a dir pur al cul vienne, Fa prova ( già disceta dal destriero ) Se le gambe le dison meglio il vero .

24. Le guarda dietro Calagrillo , e grida : M' avessi detto almen salamelecche ! Volta faccia, vigliacca, ch' 10 t' uccida, E ch' io t' infegni farmi le cilecche :

22. Orsů (dic' egli ) all' armi t' apparecchia .

che le ba fatta bere il diavolo. Il Franzefe dice Bevurage , corrispondentemente alla nostra voce . Min.

PARLERESTI ALMEN D'ALTRO LIN-GUAGGIO . Uferest maniere de dere più miti e cortefi , non tanto juperbe ed arroganei . Bitc. A' TUO' MA' GUAL . Cioè A' tuoi ma-

li guai . Mal per te che ci venifti . Ci jei Ma' passi dicesi alcuna volta per Cattrui passi ; come Piano a' ma' passi . Min-MANDA IL SAGGIO . Quindo fi da

una piccola porzione di quella mercanzia , che fi vuol vendere , accioccne il compratore posta riconoscere la qualità di ella mercanzia , fi dice Dare o Man-dare il faggio . B Martinazza dice a Calagrillo , che intanto mandi il faggio della ina carne a' vermini , perche fra poco vuol mandargli nell' avello tutto il corpo . Min. E de' Vini fi dice Sagginolo . Latino

Guffus . Greco yeums . Salv. NON VOLLI PURTAR BASTO . Non for folma fopportare ingiurit . Min.

Non volli foccombere all' alerni dominio con mia fatica e danno ; tratto dagli afini ( e cosi Martinazza viene a r gettare l'ingiurioso titolo d' Alinaccia , datole fopra da Calagrillo ) i quali durano grandifima farica, e ricevono dimolte bastonate. Bife. Così tu, che intimassi la dissida, Mi lasci a prima giunta in sulle secche? Ma sa' pur quanto sai, ch' io ho teco il tarlo E ti vuo', se tu sossi in grembo a Carlo.

25. Se al cimento, dic'ella, del duello
A furia corfi, or fuggolo qual pette;
Però va ben, che chi non ha cervello
Abbia, gambe: e così mena le fefte,
E intana di ritorno nel caftello;
Perocché dopo il muro jalous efte.
Gridi, egli, quanto vuol: la va in islampa,
Che per le grida: il lupo se ne scampa.

Martinaza , vedendo , che CNigrillo no cede alle tuo bravate , considera , che fara meglio per lei non indugira pia a l'oggificar ; pero (non fi Sando del cavallo) imonto , e fuggi così a piede vero il cadello. Calignillo la richia-ma , timpoverandole il mancamento , via , che la profita della ripuzzioni, fin' entra in Malmantile , e lo laicia gracchiare.

v.l. Gridi pur egli, ormai la va in istampa, Che dalle grida, ec.

3E FARAI TANTE COTENNE. Se farai tante bravare. Detto di derifione a un bravo vantatore. Min. Cotenne, forie Cofe o Covelle, in lin-

gua Ionadattica . Bifc.

MONA PRINNECCHIA . Detto derifivo
al'e Donne . Da Pennecebio , il quale
propriamente fi e quella Quantità di lino
o lama o coja fimile , cho fi mette in finila rotta per filaria : detto così quafi
Penficalam . Dil Latino Penfino . Min.

O pure dal Greco revize. Salv. NON TANTO AMMENNE. Non farà cuis. Ogni parola mon seul viferfia. Perchè io non voglio poi anche fidarmi in tutto di Plutone. Amen è parola Ebraica, e vale in verità. Per verità. Min.

Non tanto ammenne, vuol dire Non tanta furia, Non tanta fretta. Vien forse dalle spesse repliche della voce Amen net fine de salmi e altre cantate nelle musiche di chiefa poiché allora C. X. centando tuto il coro, e Licendo gran. 377-33, diffimo firepito, fi rapperienta come un cerco affatto di parole. Il Conjunter alimi con lunga e copiela dierria fi dice. Appatera un colle partier. In curdo il partier. In curdo il partier. In curdo il prima volta alla città, ficcome quello di partie el conto xvvi. del rigatorio di cui eggi dice: Rosa di partiera di part

Neu attenten papen pieres.

Quadorez, prischier presentate, quadorez, prischier prische ce ed estrato in una chiefa, ov'era um mufica, ritornacione di poi al pacie narrava a' fuoi d' aver vedusi motti opra un paico, che gridavano quanto più un ecro tra loro, altando e chètafiando le mani, gli dievez (Areares), cheratere y effi piu tavipetti che mai gridavano più fore, dicendo ai popolo le loro ragioni, le quali crano feritte mai muno. Bife, che coloro tenerano in muno.

mano. Byt.
FAR I'A LEPEE vECCHIA. Cioè Termer indierro. La lepre vecchia, per
guadagant terretno, quando e feguirata
da levriero, da indierro (il qual atto fi
dice Dia ma gangbera SV. lopra Cant. II.
St. 56.) ed il cane furiolo feguirando,
le feappa l'ananti, e perde l'occasione
di p glaria. L' altura maniera del corcree della lepre è deferitar mirabilineme

C. X. da Eliano nella Storia degli animali , 51.23 libro XIII. cap. 14. Min. SENZA DIRE AL CUL VIENNE . An-

darfene fubito, e fenza metter tempo in .
mezzo . 11 Pulci nel Morgante :

E non è tempo da dire al cul vienne; Che la battaglia è gia presso all' ammeune. Min.

dio. Voce Turchesca, usata da no pesil ischerzo: e fignifica Pace o Salute a

wor. Min.

NAMILE CHECCHE. Reffarmi. V. fopra Cant. vil. 8 at 3.1 Vocabolità Balognete dice, che Cutera vien dal Greco Atta, che vuol dire Mulero. Far darezze; onde Cilecca, Far il contrario di carezze, cioè Far bute. Ma può silere, che ficcome da Illicia fi fece Leg. 25, jorna di delicareze i così Cileccò il contrario, che fi fiano coll' allettare, 9 epò burlare. Min.

MI LASCI A PRIMA GIUNTA IN SUL-LE SECCHE. Subito m' abbandoni. Mi lafii fenza afoltarmi. E lo Refio, che Lafiare in afio, vilko lopre Cant. t. S. 79. Si dice anche Lafriare in feco, Lafiare fulle fetche di Barberia. Latino Sytte: Greco objetus. Min.

HO TECO IL TARLO. Ho rabbia seco; perche il roder della rabbia s' affomiglia al roder del tarlo nel legname. Per contrario fi dice: Aver baro con una perfona, cioè Averci passione. Petrarca:

ersona , cioè Averci passione . Petrarea : Mentre che il cuor dagli amorosi vermi Fu consumato . Min.

TI VOOLIO, 5 E TU POSSI IN GARMBO A CARLO, 71 erriverò per Intero. Diciamo : la gremba e Carle, cioè Carlo
Magno Imperatore, per modirate, che
fi vuole arrivare uno, e vendicafi in
ogni maniera, quasa' egli anche fi fuggife fotro la protezione del più poener
e valorolo Pinierpe del mondo, come
fin Carlo Magno: e co' Latini diciamo
anche fa gremba e Giver. Min

A SURIA CORST: Correr a furia, è lo fiello, che Fare una cofa fenza confideracione. Vi fopra Cont. V. St. 41. E qui icherza, Intendendo, che se corse nel vonte, corre anche nel tornare indietro: Min.

A faria Latico Temere, Greco spexivaria s, ciole Accometamente. Salv.

GII 808 BA Chavillo , ABBAH

ABAH MANDA ABAH

ABAH

ABAH MANDA ABAH

ABAH MANDA ABAH

ABAH MANDA ABAH

ABAH

ABAH MANDA ABAH

ABAH MANDA ABAH

ABAH MANDA ABAH

ABAH MANDA ABAH

ABAH MANDA ABAH

ABAH MANDA ABAH

ABAH MANDA ABAH

ABAH MANDA ABAH

ABAH MANDA ABAH

ABAH MANDA ABAH

ABAH MANDA ABAH

ABAH MANDA ABAH

ABAH MANDA ABAH

ABAH MANDA ABAH

ABAH MANDA ABAH

ABAH MANDA ABAH

ABAH MANDA ABAH

ABAH MANDA ABAH

ABAH MANDA ABAH

ABAH MANDA ABAH

ABAH MANDA ABAH

ABAH MANDA ABAH

ABAH MANDA ABAH

ABAH MANDA ABAH

ABAH MANDA ABAH

ABAH MANDA ABAH

ABAH MANDA ABAH

ABAH MANDA ABAH

ABAH MANDA ABAH

ABAH MANDA ABAH

ABAH MANDA ABAH

ABAH MANDA ABAH

ABAH MANDA ABAH

ABAH MANDA ABAH

ABAH MANDA ABAH

ABAH MANDA ABAH

ABAH MANDA ABAH

ABAH MANDA ABAH

ABAH MANDA ABAH

ABAH MANDA ABAH

ABAH MANDA ABAH

ABAH MANDA ABAH

ABAH MANDA ABAH

ABAH MANDA ABAH

ABAH MANDA ABAH

ABAH MANDA ABAH

ABAH MANDA ABAH

ABAH MANDA ABAH

ABAH MANDA ABAH

ABAH

ABAH MANDA ABAH

ABAH MANDA ABAH

ABAH

ABAH MANDA ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABAH

ABA

per fuggire . Min.

Il Panciatichi nella Cicalata in lode della Friettra, dice per ificherze, che questo proverbio vuol dire, che chi efiendo all' ofteria, non puo avere del cerwello, ciot della friettra bianca, pi gli zampe e peducci fritti : Bif. Mann Les Essite - Fa fuelli e lungità

passi. Le Seste, coo il Compasso, s' allomiglia alle gambe dell' uomo: e però Menar le seste s' intende Adoprar presto le gambe, cioè Camminar velocemente,

Corvere . Min.

INTANA. Intendi Se n' entra mel cafiello di Malmantile. Intanare, da Ta-Ba, Cava fotterrama. Min. Dietro Al Muno Salvus este. Chi

ba un parapetro di muraglia, non è dubbio, che è ficure dalle florcate. Effe dal Latino Eff, formato all'ufanza noftra, de quali niuna parola intera finifec ia confonante. Il Burchiello nella fine del primo Sonetto:

Non finer non funt pifes pro Lombardi.
11 primo Suor va fictivo e letto Sautri.
21 primo Suor va fictivo e letto Sautri.
22 in quel verso, per dire anche questo, s' alluda a un vor accouso, chis si trova seritos nelle Croniche de Predicarori, alla vita di Govanni da Vercelli Generale. Mini.
28th per E usavano i primi autori del

Este per E niavano i primi autori dei notro linguaggio, coma si vede nelle rime anriche dell' Allacci, e altrove. Bissa. Questo Sonetto è disteso in una mia letione, flampata nella p. a. de' miei pla. Detto usatissimo, per mostrar sa e. x. poca sima, che si sa di coloro, che gr.a5 per LE GRIDÀ IL LUPO SE NE SEAM-gridano. Min.

- 26. Poich' egli vede in fomma, che coftei,
  Altrimenti non torna, fa i luoi conti,
  Che larà ben, ch' ci vada a trovar lei,
  Come faceva Macometto a' monti:
  E perch' cll' ha due gambe, e degli fei,
  (Mentre però di Iella ci non ilmonti)
  L' arriverà: nè prima il dellrer punge
  Ch' all' entrar di palazzo ci te la guinge.
- 27. Martinazza, che teme del fuo male,
  Vedendo che 'l nemuco le le accolta,
  Tre feaglion, ch' ha la porta, a un tempo fale,
  E gli dà nel moftaccio dell' imposta:
  Di poi dandola a gambe per le feale,
  Senza dar tempo al tempo o pigliar fosta
  Infacca nel falon', là dove è il ballo:
  Ed ei la fegue, fecto da cavallo.
- 28. Appunto era feguito in ful feftino,
  (Come interviene in trefebe di tal forte)
  Che due di quei, che fanno da zerbino,
  S' eran per donne disfidati a morte:
  L'un forefiero, e fimenticò pel vino
  L'armi la fera, anch' ei cenando in corte:
  Ha [pada accano il cortigian, ch' e' l'altre,
  Ma più per ornamento, che per altro.
- 29. Tutta l'architettura e prospettiva
  Quelli a velhris mette di Vitruvio:
  Or mentre, che più gossifo d'una piva
  Tirar crede (gni dama in un Veltuvio,
  Spesso riguarda, le l'inimico arriva,
  Perocch' egli ha paura del diluvio,
  Che in un tempo estinguendo il fucco al cuore,
  Alle [Palle non sissetti il bruciore.

30, In

30. In quel ch' ei morde i guanti, e fa quei giuochi,
Che van de plano all' arte del Mirtillo:
E ch' egli ha femp' all' ufico gli occhi a' mochi
Dietro alla frega giunge Calagrillo,
Che lui non fol, ma fpaventò que' pochi;
Ond' egli, che più cuor non ha d' un grillo,
Fece (limando quello il fuo rivale)
Più de' pi 4, che del ferro capitale.

c. x. Calagrillo, feguirando Martinazza, 57,36 entra con lei nel falone, dove aneora (benche gia fatto giorno ) contioovano a ballare: e mette paura a tutti, e particolarmente a uno zerbinello, che elfendofi sfidato con un fuo rivale; cre-

dette, che fosse quello, e però si suggicodardamente . v.l. L'arriverà, ne prima il ronz in punge .

S' rean per dame, ec.
COME PAGEVA MÁCOMETTO A' MONTI. Cioé Se son avagons effi da soi , and
drem son da loro ; che con è fama , che
dicelle Macometto, quando per moltrare
uo miracolo, comando a' monti, che
feendellero giu da lui : er veduto , che
non venivano , diceffe : Orsia andremo
soi da loro . Min.

ED EGLI SEI . Cioè Due fua , e quat-

GLI DA NEL MOTTACCIO. DELL' 138-DOTA. Gli ferra la petra in faccia ; che Impalla diciamo quel legname, vie chiade le petre é impiler e da Listino Peles. E E diciamo : Servar la petra in faccia, per intendere Operaro - Fare in meda ; che altri ; cliendo wicino alla petra , nan anti : e Servar la petra in julie calcagua , per intendere Errar una finri di claja ; come vedemmo fopra Can. 111. St. 50. non che veramente fi Datta, l'ionpolta nel vido o ne' petel. Min.

posta nel viso o ne' piedi . Min.

DANDOLA A GAMBE . Cominciando a
correre . Latino Se in pedes coniidens . V.
sopra Cant. IV. St. 55. Min.
sosta . Riposo . Vich dal verbo Sosta.

e, che il Latino Subsistere o Quissere o Sistere. Min.
FESTINO. Trastenimento di zinoco o di

balle . V. fopra Cant. 111 St. 46. Dicefi

Festine, quast Festa piccola, come quella, che si sa nelle case private, a difserenza delle grandi, che si sanno nel

pubblico. Min.
TRESCA 2. Coti anticamente dicevafi
una Specie di ballo, dal quale abbiamo
oggi Trefcone, Specie di ballo, come vedremo fotto Cant. xt. St. 4. Dance pure
nel Pargatorio Carto x. 12 piglia per

specie di balto, dicendo:
Trefcando alzato l'umile Salmifta.
Entiffekione luogo è presa per Adunanza di gente, che faccia moto, come anche la piglia il medesimo cell' Inferno Carto XIV.

Senza riposo mai era la tresca. Da Tresca, Trescare, che s' intende Oorrare: e Trescherelle per Bazzerole o Bazattelle, che vuol dire Cose di poco prezzo o stima. V. sopra in questo Cant.

St. 12. Min.

Trefea, non da specula, Admazioni, come vuole il Monofini, che tutto
vorrebbe trarre dal Greco. Salv.

FANNO DA ZERBINO. Fanno del bel-

FANNO DA ZERBINO . Fanno del bello , e del galante . V. fopra Cant. vi-St. 63. Min. TUTTA L' ARCHITETTURA , ec. Vuol

dire, che Quel tete ujeva nel soffice spei arte, e i acquillava: con spei maggor lindura; diligenza, e delgono. Min. Dichiamo di mindo, che E pare una pirtura; soffice a penulli ; perceche con applinarezza e possibili ; perceche con i applinarezza e possibili ; percetor di la percetifica di la percepi percetifica di la percetifica di speina, vale Limitato, be fia dentro i contini del gendo della decenza. Salv. GONETO. «Litros fisperto per la fue

bellezza: come fa il Pavone, che al

detto delle persone più semplici, gonsia, perche si slima bello; donde poi Pavoneggiarss, che vuol dire Consserarss, e Vagluggiarss per bello: e questo verbo esprime quel che vuol dire il Poeta nel presente luogo. Min.

TIRAR CREDE CGNI DAMA IN UN VESUVIO . Crede far perderfi tutte le dame pel fuo amore . Crede , che la fua bellezza fia per far ardere del fuo amore . Vejuvio e il monte del Regno di Napo-

li, dove sono le voragini di succo. Min.

HA PAURA DEL DILUVIO. Cicè Del
disevio delle percosse, le quali spengono
l'amor nel cuore, e l'accendono nelle

spalle, ma differentissmo. Min.

VAN DE PLANO ALL' ARTE DEL MIRTILLO. Son dovute, e si richiedono al
l' arte dell' innamorato: da quei Mirililo, introdotto per innamorato dal Guatino nella sua Tragicommedia, intitolata Passo fido. Min.

Mirtillo da Mirto, pianta di Venere .
Salv.

HA SEMPRE ALL' USCIO GLI OCCHI

HA SEMPRE ALL' USCIO GLI OCCHI A' MOCHI. Bada fempre, Ojierva, Sta vizilante con gli ocebi verfo i' sifcio, per ifiappar. E diciamo a' Modèi, e non C. X. all' altre biade di maggior valore ; per ser, soché effendo i Modèi cibo proprie de' colombi, fono da effi più, che l' altre danneggiati, quando lono di poco feminati: e pero è necefiario aver l' occhèe, e badare con più attenzione a' mochi; che all' altre biade. Min.

Meebi . Latino Ervum . Greco Tpoßes . Salv.

QUEI POCHI. Detto ironico, che fignifica Moltifimi. Min. NON HA PIÙ CUOR D' UN GRILLO. E' cedardo, Non ba animo. Sotto Cant.

xi. St. 29. dice:

Han facce di leone, e cuor di fericcioli.
Apprello i Greci per lo contrario trovati
bujchor, cioè Cuor di leone, per Uomo
valorgio, forte, corraggioje. Min.
PA PIÙ CAPITALE DE PIEDI, CHE
DEL PERRO. Si confida più ne' piedi, che
nella spada; cioè Sima più sieura difisa

PA PIO CAPITALE DE PIEDI, CHE DEL FERRO. Si confida più me' piedi, che nella fisada; cioè Stima più ficura diffa quella dei fingire, che quella dell' armi: c circa quella voce Capitale, V. fopra Cant. VII. St. Bs. e Cant, VIII. St. 64. Min.

13. Tofto tornando l'amicizia in parte; Si viene all'armi, che ciafcuna armata Ciò tien dell'altra un fegno fatto ad arte; Per darle a tradimento la pietrata: Di quh fi viene a mefolori le carre; Tal ch' in vederla tanto fcompigliata; Ritirandoli, a dir badan le dame; Balla, balla, non più, dentro le lame;

32. Prima che tra cofforo altro ci nafca, '
E che la rabbia affatto entri fra' cani;
E' mi convien faltar di palo in frasca,
E ripigliar la floria del Garani',
Ch' è dietro a far, che 'l Tura ci rinasca;
Acciò, tornato poi come i criftiani,
Ad onta della frega ogni mattina
Ritorni a vinta da regolina.
Ritorni a vinta da regolina.

C. x. Di questo follevamento ciascuna delle \$7.31. parti prefe sospetto di tradimento, e perció si venne all' armi dentro al medesimo salone. Qui l' Autore lascia colto.

mo falone. Qui l'Autore faleia coltoro, e torna a Paride Garani, il quale egli faleio fopra Cant, VIII. St. 59.

v.l. Di qui si venne . ec.

"TOTAL STATE AND THE PARTE, CONTROLLING TO THE PARTE, COME OF MINICIPAL OF THE PARTE, COME OF THE PARTE, COME OF THE PARTE, COME OF THE PARTE, COME OF THE PARTE 
DAR LA PIETRATA . Dar colpo mortale o concinfivo. Dare a tradimento la pietrata è espresso in quel verso di Plauto :

Altera manu fere lapidem, panem oftentat altera, che rifponde anche per appunto al nostro proverbio: Dare il pane e la fasiata. Min.

Properzio :

Nullus amor cuiquam faciles ita pra-

buit alas , Ut non alterna prefierit ille manu . Salv. SI VIENE A MESCOLAR LE CARTE . Si mescola la zusta . V. sopra Cant. IX.

St. 35. Min.
Dal Conferere manum, dal Mifchiarfi,
venne la voce Mifchia, e negli antichi
Mislea, dal Franzele Milee. Salv.

SCOMPIGLIATA . Confusa . Qui intendi Rotta la pace . Min.

LA RABBIA ENTRI FRA' CANI. Quando vogliamo esprimere, che molti s' azzusano indistintamente, diciamo La rabbia è fra' cani. Il Latino Rabies inter ca-

nts. Min. I Littlib Aports inter cases.

SALTAR DI PALO IN FRASCA. Paffer da un diferio ad un aitro afini differente dai primo. Far digreffione. Il Monofini dice, che con quelta noftra maniera s' accorda quella de' Latini, m'ara da Tertulliano: De calcaria in carbona-

da Tertulliano: De celcarie in carbonaram. Ma quella a'accorda più con quell' altra: Della padella nella brace. Il luogo di Tertulliano nel libro De Carbo Chiffi, dice così: Igirur de calcaria, quod dici felet, in carbonariam, a Marcione ad Apellen. Min. LA REGOLINA. Così chilamano i ragazzi dell' infima plebe Fiorentina una Bettega, la aquale fia apercei in tempo di Bettega, la aquale fia apercei in tempo di

Quarefima , ed ivi fi vendono frittelle ,

rorretti, baccala frires, ed altre forte d'amatumi finali, frequentara d'a regateri, e da altre genti vilidime, come esta il Tara, che fipelio v' andava. Mini.

La Regalina e nominata così, perche in quella borrega fi facevano, e fi finno ancora le Resiline, che fono Sprire, de finali de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come de la come

Chi fi regold non muor mai . Bile.

33. Paride giunto in mezzo a' calolari ,
Ove meller Morfeo a un tempo folo
Fa dir di sì a molti in Pian Giullari ,
Strepitando , luggir lo fece a volo ,
S ch' ogunu dello vanne a' fuoi affari :
Ed et , che flar non vuol quivi a piuolo ,
Anzi dare al negozio fpedizione ,
Dimanda di quel luyo informazione .

34. Un gran villano, un uom d'età matura, De' quarantotti lì di quel contado,

Che

Che, perchè ei non ha troppa seffitura, Ed è presontuoso al quinto grado, Innanzi se gli sece a dirittura, E con certi suoi inchin da Fraccurrado: Benvenga, disse, vostra Signoria, E le buone calende il ciel vi dia.

- 35. In quanto al lupo, egli è un animale; Ma che animal dichi o, bue di panno? Un fiflol di quei veri, un facimale, Ch ha fatto per ingenito gran danno: Ε g λ con i forcon e colle pale, I popoli affilliri tutto uguanno Quin' oltre gli enno flati tutti rieto, Per levar quelto morbo da tappeto.
  - 36. Ma gli è un fetanaflo featenato,
    Che non teme legami, nè percoffe:
    S' è carpito più volte ed ammagliato,
    Ed ha ricilo funi tanto groffe:
    Le balfonate mon gli fanno fato,
    Ch' e' non l' ha a briga tocche, ch' e' l' ha fcoffe:
    D' ammazzatlo co' ferri non c' è via;
    Ch' egli è come frucar 'n una macía.
- 37. Là entro în quella felva ei fi rimpiatta,
  Perch'ella e grande, dirupata, e firta,
  Acciocché nimo un tratto lo combatta,
  Quand' egli ha dato a' focci la fconfitta;
  Che tutti gli animali, ch' ei raccatta,
  Cunflando gli flrafcina liviritta;
  E chi guatar poteffe, io fo penfero,
  Ch' e' v abbia fatto d' offa un cimitero.

Paride entrato ne' cafolari di Montetopo, trova, che tutti domivano i onde con strepitare fece svegliargli : ed avendo caro di abrigarsi, proccuro d'avere informazione da qualcuno delle qualiza ed abitazione del lupo :: e.' abbastè in un villano fatrupo del puefe, che glic. c. xne diede puntual ragguaglio. E coi di- 37.33.
(corio, che fa fare a quefto villano,
modra il modo di parlate del centerno
di Firenze.
val. Ed è professopo in prima grado.
D ddd d.
D ddd d.

Common Group

C. X. \$T.33. I popoli affillati , ec.

Non l' ba prima roccatte, the l' ba feofecasolant. Intendiamo l'in cad infieme in campagna, fioperte i falcate. Qui intende di Montelupo, il quale febbene e catello, ha più figura di cafolare, pereffer le cafe tutte quafi rovinate e diffrutte. Miss.

MORFEO. Favolofo ministro del Sonno, il quale i Gentili tenevano, che a' comandamenti del Sonno suo pattone si trasformalse nella faccia, nel parlare, e ne' coltumi in quassivoglia vivente: e pero sa scritto: Hominum fister Morpheus, bossiarum imitator, e altri:

Morpheus, O variis fingit nova vulti-

Detto Morfo da µépon, che in Latino vuol dire Forma, Factia; onde noi Smorfa per Brutto atto, o Gello fromewole, che fi factia particularmente col vice. E Smorfor in furbelco, Mangiare. Qui dal nostro Poeta Morfo è presu per lo stesio Somo. Min.

lo flesso Sonno . Min.

FA LIR DI SI A MOLTI IN PIAN.
GIULLARI . Fa dormir molti ; perche colui , che dorme fenza posar la testa , l' inchina , e sa con esta il medesimo atto , che sa colui , il quale con esta accenne il-dir di is . In Pian Giullari intende nel letto, che auticamente fi coflumava il dire : lo vo in Pian Giullari . per intendere . lo bo a letto ; e mi pongo ziu a dormire . Ma questo detto , come oggi poco ufato", e ancora poco intelo . Per altro Pian di Giullari e chiamato un Borghetto di café nel contorno de' villaggi di Firenze , non troppo distante dalla città , che anticamente era de Giullari , cafata Fiorentina . Giullari e Giulleria dal-Latino loculares , vuol dire Buffone e Buffoneria o Allegria . V. il Varchi nel suo Ercolano : ed il medefimo nelle Storie Fiorentine libro xv. Non gridavano con quella feftu e giudicia ; ch' eran foliti . Min.

VOLG . Facendo romore, fece fuggir Mor-

.0. 1

SEAR NON MUOL QUIVI A PIUOLO. Non vuole flare a difazio afpersando. Diciamo: Tener uno a pinolo ; quando lo

2 L

facciamo aspettare più del dovere, o più di quel che egli vorrebbe, quasi che egli ilia legato alla nostra volonta contro a sua voggia, come fi fanno star legate le bestie a "Pinsil", che sono Prazi di bastione, che sitti per le mura, fercomo a' contadin per legarvi le bestie . Min

DE QUARANTOTTO DEL CONTADO .
De più riputati e flimati del paefe; perche il Quarantotto in Firenze è la dignità Senatoria , la quale é il maggior grado, che godano à cittadini Fiorentini .
Alin.

Ordine inftituito dal Duca Aleffandro . Salv.

NON ILL SESTURA. E mome artifu throw and parter. Van he vergout, o rigards, o thouse, the he strong, a configuration of the strong, a configuration of the strong, a configuration of the strong, and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and Linko Settlers, come vuole duri pour f. perconder trans law in accounts, and Linko Settlers, come vuole in terzeri. Le Roume moderne is diccome for the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the strong and the s

che vedremo fotto Cant. XII. St. 33. Min. Direi dal Latino Subfutura; e non crederei d'ingannarmi. Salv.

Non avere troppa feffitura , credo , che voglia dire Ron aver gran capitale , cioè giudizio; perche le velti, che anno molta feffitura , fi postono , sdrucendola , allungare quanto un vuole , o poco o affai , perche anno del capitale , cioè del panno , ripiegato entro a detta festitura : la quale non si fa gia di punti radi , ma quafi a foggia di rimendo , perchè non fi vegga troppo facilmente . Il Vocabolario definifce la Seffitura con più brevità, in questa guisa: Rimesto, che si sa da piè, per di suora, alle vesti. Lucino Lucinin. Non so, se questa voce corrisponda per appunto alla noftra; pero V. Festo . Del restante Sefficura non è lo fleffo, che Imbaftitura; perchè quefta è Cucitura a gran punti , colla quale s' unifcono i pezzi de' veftimenti , per poterzli poi acconciamente cucire . E perché quefte cuciture fi dicono Bafte ( forfe, dal Baffard Tedefeo , che val Cattivo di natura o d' ingegno , donde poi Bastardo , Megittimo ) di qui é , ehe furono dette Imbaftiture . Bafto ancora puo venire dall' iftella origine , quafi Sella illezittima . Bife.

PRESONTUOSO . Più che ardito , e poco meno, ebe impertinente. Uno, ebe prefu-me afsai di fe medefimo, e s' arroga più de quel ch' ei merita. Un arrogante. Dante Purgatorio Canto XI. dice :

Ede qui , perche fu presuntuofe . Min. AL QUINTO GRADO . Al fommo : e forte avrebbe detto all' estavo , per fe-guitare il termine de' filosofi ur ollo , fe gli fosse tornato più comedo al verso . In prime grade , come fi legge nell' ediaione di Finaro , fuona lo stesso , ehe in prime luogo, cioc Principalmente, che à Latini direbbono In capite. Bife.

DA FRACCURRADO . Da fantoccino , Da bur attino, che intendiamo quei bambocci , che dicemmo fopra Cant. II. St. 46. Il Bini nel Capitole del Bicchiere , diffe :

. Questi , perche son grandi , ancor son belli , Sendo poca belea senza grandezza : Quei paion Fraccurradi e Spiritelli .: Tra" Canti Carnascialeichi vi e un canto intitelato : Canto di Lanzi Maeftri di Alre Fraccurradi e Bagattelle, ove fone descritti i giuochi, che fanno i Bagattellieri , o giuccatori di mano con tali le-gnetti e burattini , detti Fraccurradi .

LE BUONE CALENDE IL CIEL VI DIA. Vi renteda il ciclo tutti i mesi bueni , cioè Vi dia il buon anno . Min-

Fraie niata dal Boccaccio nella Novelia di Ferondo , a cui egli fa dire : Di abe io priego Iddio, che vi dea il buon anno e le buone calende oggi e tuttavia . Bifc. BUR DI PANNO . Scioccbiffimo ch' io fe-

no . lo bo manco giudizio d' un bue fatto di cenci . V fopra Cant. Vt. St. 98. Min, male maladetto . Boceaceio Giornata Vita Novella 6. Infino a tanto , che il fiftolo afeifie da dofio a fuo marito . Così detto :

aflomigliato . Min.

ogni felagurataggine . Latino Malefaffer . C. X.-Cavalcanti , Storia libro IX. cap. 11, 5T-34. alcun bene fecero , e non avrebbono faputo farne , nomini facimali o difutili . Min.,

PER INGENITO. Per naturale inftinto : che questo vuol intendere quel contadino . Min.

ASSILLITI. Inveleniti, Adirati. L' Affille è un vermicello volatile, fimile alla zanzara , ma più grande , ed ha un forte e lango pungiglione, dal quale, quando il bue e punto, entra in grandiffima fmania , e fuggo : e da questo i contadini , quando vogliono intendere , che ano è in collera , dieono : Egli ba l' affillo , o e affillito . S' ufa in Firenze ancora questo termine, ma per ischerzo, e burlando con ammogliati, eo quali farebbe termine ingiurioia, quando non fosse usato in burla , perché e un dirgli Bue . Min.

UGUANNO . Quell' anno . THTEE . V. Sopra Cant. VI. St. 92, alla voce Ausnpotto . Min.

QUIN' OLTRE GLI ENNO STATI TUT-TI RIETO . Que interno gli fono flati tutti dietro , cercando di pigliarlo .. Enno è la terza perfona del numero pinrale dell' indicativo del verbo Efure , oggi poco ulato in quelta forma , fuorche da contadini : e l' uso Dante , Paradifo Cant. #2.

Non per faper lo numero , ebe enno . >

Riero , dal Latino Rerre : e da Dirieero fu fatto il nostro comune vocabolo Dietro V Salv.

PER LEVAR QUESTO MORBO DA TAPA PETS . Per levar quefta pefte , e quefta tribolazione dal mondo . Il Tappeto serviva già in Firenze per ffrato a' Supremi Magistrati : e quindi Levere una da tappeto fignifica Levarlo o Privarlo di quella dignità , nella quale è posto ; che poi UN PISTOLO. Le nostre donnicciunte passato in proverbio, vuol dire. Privare intendono Demonio, Diarolo. Un ani. Do Levar uno da qualfreglia luogo, come qui y che s' intende Levar dal mondo . Min.

SETANASSO . Satana , Demonio , dal Latino Satanas , come è chiamato nel nuovo testamento . Appelliamo Satanaf-FACIMALE a Vomo maligno, e da fare 1 fo uno, che fla fiere e gagliardo, e fi c. X. serva di tal sua forza per far del male; 27.36. è usato pero dalle donne contro a' fanciulli seri e vivaci, i quali chiamano anche Nabis. In Ebraico diccii Saran,

onde il nostro Dante :
Pape Satan , Pape Satan alcope .
E vuol dire Adverfarius . Adverfarius

nuster diabotus. Min.
estravis, e quello accento in ultimo
fatto dire Satansfio, come bupais,
Tomasio, e poi piu do cemente Tommafo, Primasio, dal Latino Primá, Andreasio, e fimili. Salv.

CARPITO. Cioè Pigliato con violenza, dal Latino Carpere. Verbo mato da' contadini . Min.

TANTO GROSSE . V. fopra in questo Cant. St. 18, il termine Tame di cuere . Min.

MON GLI PANNO FIATO. New gli James melte o desso e Min. NON L' HA A BRICA TOCCETE, cut a' L' RA A BRICA TOCCETE, cut a' set a; ji rajue il dover. New glima le prerigh. Quando i cani anno toccuto delle ballocate, a' li quonco e, reftano di gasire, che e indizio, che non teraqui viene quello dignicizza di Spessioni supri viene quello dignicizza di Partino di Romania di Partino di Romania di Partino Contra di Partino Partino Contra di Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino Partino P

MACIA · Coll' i longo , Monte di faffi, dal Latino Maceria . Min.

Oppure dal Greco alpasa . Salv.

Si Rimpiatta . Si najconde . V. Sopra
Cant. IX. St. S. Min.

NIMO . Nimno . Latino Nemo . V. fopra Cant. VII. St. 89. Min. LO COMBATTA . Gli dia noia . L' im-

LO COMBATTA . Gli dia noia . L' im-

QUAND' ECLI HA DATO A' SOCCI LA SCONFITTA . Quand' egli ba mefso foetoforra , o in confusione le mandrie , cioè fatti furgire i bestiami afsaltandogli ; che Soccio s' intende quel Bestiame , il quale fi da a un contadino , per fare a mezzo del guadagno ; quali dica A forio , cioè A compagnia . L' azione , che naice dal contratto di focictà , fi domanda da'Legitti Azione pro focio; ma noi per Sorcio intendiamo una Societa o Compagnia particulare, ovvero una Accomandita di befliame , che fi da altrui , perche lo cuficulta e governi , a mezzo guadagno e perdita . Sozie poi , pure dal Latino Secius , intendiamo quel , che i Latini dif-fero Sedalis iure fodalitii iunelus : e Buen fezio dichiamo a Colui , che non guafta mai e che accomoda le conversazioni . Min. CH' EI RACCATTA . Ch' ei raduna .

Cl' ci trova e piglia . Min.
CIUFFANDO. Cioc Pigliando con voracità , Rubando . Min.

LIVIRITYA . Cice lo unel luogo là , Termine rustico , dal Latino lòi recla . Quiroi a deritto , in quella direttera , o , come i Francesi dicono , En ces endruis . Min.

Lici , Latino Illie : e Dame diffe dal

Per e'fer pur allora volto in laci; che uno, che rivedeva le stampe, con più suria che giudizio, aveva riconciato con dire:

Per efser pur allora avvolto in lacci.

10 FO PENSERO , CH' 2' V' ABBIA FATTO D' OSSA UN CIMITERO . le credo , ch' ε' σ' abbia rejunare une gram quantità d' ojia ; che l'imitere diciarno il Lunge, deve fi fetterano i morti. V. fopra Cant. IV. St. 24. e Cant. VII. Sc. 27. Min.

38. Sta Paride a fentirlo molto attento;

Ma poi vedendo, quanto ei fi prolunga,

Fra le dice: Coflui v' ha dato drento

Come quel, che vuol farmela ben lunga;

Gli è me' troncargli qu'i il ragionamento,

Acciò prima, che il dì mi fopraggiunga,

Io

Io possa lasciar l' opera compita, Però gli dice: Ovvia falla finita;

- 39. Poich' egli ha inteso, dov' ei possa battere
  A un dipresso a rinvergare il Tura:
  Dell' effer solto il bosco, e d'altre tattere,
  Che gli narra costui, saper non cura:
  La lanterna apre, e il libro, onde al carattere
  Possa, vedendo, dare una lettura:
  Così leggendo, fente dassi norma
  Di quanto debba sare, in questa forma.
- 40. Vicino al bofchereccio fcannatoio,
  Mentre fuoco di fiipa vi riluca,
  Pallon groffo, bracciali, e fchizzatojo
  Co' giocatori a palleggiar conduca:
  Al rimbombar del fuo diletto cuoio
  Tofto vedrà, che I gocciolone sbuca,
  Quei ricchi arnefi vago di mirare,
  Che già in Firenze lo facean gonfiare.

Sta Paride attento al difeorfo del villano 3 ma conofeendo , ch' cgli era entrato in un difeorfo da non finir mai , lo fece chetare : e prefo il libro , da effo comprefe quel ch' di dovers fare . COSTUI CI HA DATO DERRYTO . Coffui è restrato is na dijeorfo da non aver mai fine . Min.

'YUOL FARMELA BRIN EURORA . Clob 'V

VUOL FARMELA BEN LUNGA - Cloè Push fare una lunga diceria . Min. Ovvia . E' lo ftefio , che Oria . LatiBo Eia . Age . Termioe , che locita alla fpedizione . Min. DOV' EI 'POSSA BATTERE . Cloè Da 
qual pure egli abbia a andare , per rirro-

qual parte egli abbia a andare, per ritrovare il Tura. Min. A UN DIPRESSO. Alquanto vicino a deve egli fia. Si dice Apprefio a poco, A un vel circa. Dal dirfi per elempio: Furono tanti, quanti io v' bo detto, vul

Parono tanti, quanti io vo' bo detto, vel strea, cioè o in quel torno. Min. E per comodità della nostra pronunzia fi dice comunemente A un bel circa. RINVERGARE . Rinvenire , Rirovare , C. X.
Rintraciare , Receptizare . Min. , 57,38.
ALTE TATERE . After eacher, mimusic to circifance di poca confideraziome School . Min. . Min. . Min. . Min. . Min.
me School . Min. . Min. . Min. . Min. . Min.
me School . Min. . Min. . Min. . Min. . Min.
me School . Min. . Min. . Min. . Min. . Min.
me School . Min. . Min. . Min. . Min. . Min. . Min.
I Vocabolatio dice : Teatra. L. B. BiII Vocabolatio dice : Teatra. L. B. Bi-

fo , the Tacca figuratament. Bifc.
CREMTIES. La form o Figura delle
lettere dell' abirci. Vocc Lation, tolta
dal Greco yearship; ed il Mooofino
vuol che fits meglio dire Carattelo, ma
non fo per qual cagione, fe non fofie
per allontsvarif dal Latino; che per altro non ho lecto mai, ne fenite dire
Carattelo, fe non 2 qualche villane del
tutto ruffico. Min.

Ore e Uomo di ventiquatiro carati, cioè earatteri . Licino Optima mota . Salv. Gli antichi dicevano Cateratre in plurale, per Caratteri magici . V. gli efempi del Maestruzzo e del Boccaccio , riportati nel Vocabolario . Bife.

SCAN-

C. X. SCANNATOIO . S' intende il Luogo , da-51.40 "ve s' ammazzano i buci ed altre beflie ; ma qui intende quella Selva , entro alla quale fi nafeondeva il Tu-a : e la chiama Srannatoio , perche quivi il lupo scannava le bestie . Min.

Scannatoio ovvero Strangolatoio , per metafora s' incende qualtivoglia Luigo, ove fi conduca altrui , per frandarlo , che altrimenti fi d ce per fargli il cullo , o metterle in mezzo , ficcome tono certe bische e altri luoghi legreti , ove i malvagi compagnoni conducono i giovanotti di prima levata ( che noi diciamo Pollastroni ) a giuncare ed a spendere prodigamente il danaro . Il Salvetti nel Cecco B mbi , che fi lamenta del fuo figliuolo, dice:

Quefto feapigliataccio M' ba dato , fi puo dir , l' altimo crollo .

E mefio se e me n'un grande impactio, Che ba giuocato, e gli banno fatto il collo. I Vicoli e altri Luogbi stretti e ritirati . G dicono parimente Strangolatoi e Stantasoi , perche lono a proposito per fare quanto s' e detto . Bifr.

BRACCIALE . Manita di legno dentata , della quale s' arma il braccio , per ginoeare al pallon grojio . V. fopra Caot. vi. St. 34. Min.

SCHIZZATOIO ( qui intende il picco-10 ) Strumento d' ottone o d' altro metallo, fatto a foggia di canna da crifficti , ma afiai minore: e terve per metter vento in qualunque luogo con violenza, come fi fa a gonfiar palloni o pillotte , o per schizzar liquori , e 'l maggiore, per far ferviziali . Latino Clyfter , detto cosi , quafi Strumento inondante e lavati-

PALLEGGIARE. Dare alla palla o pallone, mandandolo e rimandandolo, per traffullarfi , e per avviare il giuoco , ma non ginorare regolatamente . Onde quando uno tira in lungo un negozio, coll' avviare chi glielo raccomanda a un altro , e che quello lo rimanda al primo, e tutti due fi accordano a burlare il pover uomo , fi dice : Tra foro fe la pallezziano , che i Latini forse direbbono . Colladant . Min.

Questo Palleggiare metaforico in altra

maniera fi d'ce : Mandare da Erode & Pilato , per la fimilitudine dell' ingiusto giudizio di quefti due giudici nella cauta del Salvadore . Bife. GOCGIOLONE . Si dice a Uno , che fia

guardando una cofa con grande attenzione , e con defid rio d' ottenerla : e propriamente fi dice di quelli innamorati , che stanno i giorgi interi appie d' una cafa a guardar la dama, che é alla finestra , e si consumano , e si struggono appoco appoco , e per con dire a ftilla a ftilla : e pero dice Gocciolone al Tura , e vuole eipr mere , che egli era innamorato di quegli arnefi . Lucrezio libro IVparlando degl' innamorari s

Namque voluptatem prafagit multa enpido -Hac Venus eft nobis , binc autem oft no-

men amoris : Hine illa & primum Veneris dultedinis in cor

Stillavit gutta , O' facceffit fervida cura .

Il Vocabolario dice : " Epiteto , che , fi da altrei in ischerzo , come anche Barrellone , Bacchillone , Pinchellone , , e si fatti , che tanto e a dire quan-,, to Scimunito , fimile a quel de' Latini , Nebalo , Vappa . V. quivi gli etempi, e in oltre la Novella 80. di Franco Sicchetti . Bi/c.

CHE GIA' IN FIRENZE LO FACEAN GONFIARE. La voce Gonfiare vuol dire Andar Juperbo , come dicemmo lopra in questo Cant. St. 19. ed il Poeta Icherzando coll' equivoco di Gonfiar le pellotre e palloni, che era il meltiero del Tura , come accennammo forra Cant. vill. St. 47. pare, che voglia dire, che que-gli arnefi eran causa, che i Tura se n' andava superbo s ma in effetto vuol poi dire , che quegli arnefi eran caufa , ch' ei gonfiava le pillotte e i palloni , e che egli gonfiava la pancia, bulcando per mezzo de medefimi arnefi da com-

prar roba per empierla . Mis. Sant' Agostino , nel libro primo del fermone di Crifto fu' monte, dice : Quis vero nesciat , superbos inflatos dici , tam-quam vento distentos ? Bisc.

- 41. Paride in questo subtidisce:
  Accender sa le scope , e intorno al succo:
  Già questie que si fupogia , ed allestisce
  Col suo bracciale , e si comincia il giucco:
  Al suon del qual s'amico comparice;
  Ma è ritenuto , perch' ei vede il succo;
  Elemento , che vien dall' animale
  Fuggito per instinto naturale .
- 42. Il Garani, che flava alle velette,
  Vedendo, che l' compar viene alla ceffa,
  Che le fcope fi fpengano commette,
  Ed in un tempo a' giuocator dà feffa:
  N' un batter d' occhio il giuoco di diffente i,
  La flipa fi fparpaglia, e fi calpeffa;
  Talchè ficuro l' animal ridotto,
  Va Paride pian piano, e fa fagotto.
- 43. Ciò, ch' è in giuccu, in un fafcio egli ravvia;
  E tra gambe la firada poi fi caccia;
  Il tutto firalcicando per la via
  Con una fune d'otto o dieci braccia.
  Spinto dal genio a quella ghiottornia
  Da lunge il Tura feguita la traccia;
  Come fa il gatto dietro alle vivande,
  E il porco a' beveroni ed alle ghiande.
- 44. Vagheggialo, y allunga, zappa, e mugola; Talor s' apprella, e colle zampe il tocca; Or mostra sbavigliando aperta i' ugola; Or per leccarlo appoggiavi la bocca; Tutto lo situa, lo rovistita, e frugola; Così mentre il suo cuer giota trabocca, Ei, che non tocca per letizia terra, Entra nel borgo, e in gabbia si riferra;
- 45. Perchè Paride fa serrar le porte, E poi comanda a un branco di famigli;

Che quivi fatti avea venir di corte ,
Che di lor mano l' animal fi pigli ;
Ma i birri , che bufora remean la morte ,
Non voglion accettar fimil configli ;
E fan conto. (febben' ei fa lor cuore )
Ch' e' paffi tuttavia l' Imperadore .

C. X. Paride, in ordine a quel, este trevò tre intereste del libro, a duogli dalle Ease, este con control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la co

Tutte la veita, la vevilla e fragula.

E fan conto (frécher ei fa romer)

11 SYDOLIA. Cicé Si cava di defin i

pami pia gravei y perché coloro , che
guocano al pallon grofos (effendo quetion effection offan faicelos, e di gran
moto) depongono le vetti di fopra , e

tettano in cumicia, overco per piò elvilla e modellia, eon un fotti farfetti

ATPALL medefina camicia. Blf.

ATPALL medefina camicia.

ALLESTISCE. Alleftire . Moretre all'ordine , Approntare - Min.

AL SUON DEL CUALE. Intendi Al romore ; che fa il pallone , quando è percofro dal bracciale. Bife.

U AMICO COMPARIGE. Cloc il Tava o fre dal bofo , e vien fisora , fisiro dal Inflo di vedere il pallone. Dina. RITRAUTO . Reniemer ; cioè Nos alla libra , ma son qualeto timore , precanja del fisce , del quale il Lupo naturalmente ha timore : Min.

STAVA ALLE VELETTE . Stava ofiervando . V. fopra Caut. VII. St. 67. Il i Burchiello nella novella del Medico Bolognese , e dello Scolar semplice , dice : Andando gridando cerco tutta la cafa, e trovarlo non gli fu ordine; onde tratto dalla disperazione si parti: e lo scolare, che stava alle velette, ritorno in casa, ec.

Questa Novella è riportata dal Doni nel suo Comento sorra le rime del Burchiello, dopo il Sonetto 45, che comin-

Il nobit terralier, nietjer Marins; deve diec, che efio Barchiello compole fino in cento novelle, ficcome littic feitro il Berni nella fua vita. Non altri, che il Doni; chi io fappia, dunno neciaia, che il Burchiello abbia componere sono novelle in profa : e che il Berni abbia feitto la vita del medefimo Barchiello i però altri creda guello, che più giodica verifimile. Est

Burchiello ; però altri creda quello , che più giudica verifimile . Bifc. IL COMPAR VIENE ALLA CESTA . Cioè L' animale vien fuor del bofo , e fi cala allo rimbello de bracciali e pallo-

mi, co. Affa.

Franc dila-Ti. è to theo, cle Pr.

Franc dila-Ti. è to theo, cle Pr.

Franc dila-Ti. è to theo, co.

Franc dila-Ti. è to ese re
ne il procedita ghand, per fignifica
ton e la foresto o d'asilambità, ye
de divanta il foresto o d'asilambità, ye
to prate dila-Ti.

Franc di divanta del consideratione del

Franco del consideratione del colora

Franco di di cetto colora in ecce di cidica
to prate di colora del colora di colora

Franco di colora di colora di colora

Franco di colora di colora di colora

Franco di colora di colora di colora

Franco di colora di colora

Franco di colora di colora

Franco di colora di colora

Franco di colora di colora

Franco di colora di colora

Franco di colora di colora

Franco di colora di colora

Franco di colora di colora

Franco di colora di colora

Franco di colora di colora

Franco di colora di colora

Franco di colora di colora

Franco di colora di colora

Franco di colora di colora

Franco di colora

Franco di colora

Franco di colora

Franco di colora

Franco di colora

Franco di colora

Franco di colora

Franco di colora

Franco di colora

Franco di colora

Franco di colora

Franco di colora

Franco di colora

Franco di colora

Franco di colora

Franco di colora

Franco di colora

Franco di colora

Franco di colora

Franco di colora

Franco di colora

Franco di colora

Franco di colora

Franco di colora

Franco di colora

Franco di colora

Franco di colora

Franco di colora

Franco di colora

Franco di colora

Franco di colora

Franco di colora

Franco di colora

Franco di colora

Franco di colora

Franco di colora

Franco di colora

Franco di colora

Franco di colora

Franco di colora

Franco di colora

Franco di colora

Franco di colora

Franco di colora

Franco di colora

Franco di colora

Franco di colora

Franco di colora

Franco di colora

Franco di colora

Franco di colora

Franco di colora

Franco di colora

Franco di colora

Franco di colora

Franco di colora

Franco di colora

Franco di colora

Franco di colora

Franco di colora

Franco di

A GIUCCATOR DA FESTA. Es refler di ginocare, Licenzia i ginocatori. Dar fella agli fiolari, vuol dire Licenziar la finofeuels : e di qui dicendofi Dar fella, e' iocende Licenziare ogni forta di levoev . Min. N' UN BATTER D' OCCHIO .: In 188

n' un batter d' occulo : In sia momento . I Latini pure dicono In itiu stuli . Min. 31 Sparra culta . Sparraghiare , Span-

si spare autin . Sparpagnar , Spardere roufulamente , e fenza ordine in qua e in la; como fi fa della paglia , quando fi batte , e fi spoglia il grano . Il Pulci diffe :

Soor alle spalle la trectia sparpaglia .

Dal Tarpaginose o Farfalla, la quale vola in qui a ein là con volo diferdinanto, credo che venga s'parpagliare. Salv. FA FAGOTIO. Fa un p'alirer de braccidi, palloni, cc. Far fagata, e lo flefo quali, che Fas le balle pre batterfiela, per andurfone. Latino Paía colligres. Min. TRA GAMBE LA STRADA POL SI CACCIA. Di pot comincia a camminare. Latino Carripis viam. Min.

ILTUITO STRASCIGANDO PER LA VIA .

E' detto a fimilitudine di colero y che, finno lo firaticico alle volpi y per farle ulcir fuori del bolco ed anmazzarie. Il che fu toccato dal noftro Poeta Cant. I. St. 59. diccodo d' una figuadra di con-

E paion colla spaka in fulle polpe Un che faccia lo strascico alla volpe::

dore ved la Nota del Missucci, Bife-ESCUITA LA TRACCIA: "Espisia o Fa dittra dilla pella o alla pelfano": ed ètotto da "maccia", i quali divide Segnizar la traccia y quando cel cercar della de e quel tratto, per dove ella hai una da e quel tratto, per dove ella hai una bismo il verbo Ristracciarer, detto fopra Cant. VII. St. 83. "Min. BRYRRON I. Con: chiamano i moltiri

BEVERONI - Con enamano a noma contacini quella Bevanda grofa , fatta di crufca e d'acqua , ec. la quale dauno a' porci a Adia. V. il Ditrambo del Redi , Salva

E il porco 4' brurroni . V' è una Cauzonetta topra un gran Parafito , nella quale è la seguente quareina ;

Come il porco ama la broda;
Onde in cambro di scodella
Egli acopra una strella;

Ch' è una ciocola alla moda . Bilc.

VAGHEGGIALO : Lo guarda affettuofa- C. X. mente . Si vale di quello varbo Vagbeg. 37:42-2 giare, per ciprimere il guito, coi qua- para di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di periodi di perio

ai V. fopra Cant. VII. St. 19. Min.

th MOGULA: - Miggldan è una voce indidinta; e che uon finita muore fra' denti. - Min.

OR MOSTRA SPAVIGLIANIO APERTA

L' UGOLA . Significa apre tanto la bocca , che fi vede l' agola . Oltre a quello , che dell' Ugola ha detto il Minucci alla pag. 546. fi può per maggior chiareara aggiungere , che l' Ugola è una particella carnola, lunga e rotonda , o quafi conica inverta , posta nella parte potteriore del patere , fopr' alla radice della lingua , tra' due quafi archi del medefinio palato, e l' una e l'altra toufilta , pendula dal velo o clauftro palatino, in ella vi iono da notare, la figura quan medefima di quella dell' eftreme articole d' un dito d' un bambino : la fefficiera mufculefa, e cinta dalla elenduloia membrana della bocca : i mulcoli , da' quali variamente e moffa : i due ligaments membranacci , co" quali é unita agli offi del palato : e l' uio, il quale , benche non fia ancora chiaro , nulladimeno pare, the ferva a formare la voce più o meno fonora : e ad impedire , che la bevanda nell' inghiostirfi non paffi con impeto nelle narici . Per caula d' alcuni maieri lacerandofi , e non potendo far più il fuo uficio , fi parla (come fi dice ) col oafo o con soce affai fieca , ficcome non dirado addiviene: ed allora fi dice di colui, efergli cadata P Ugofa: Le bettie fon prive di questa particella; V. I' Heift. Con. Anat. 183. ediz. quarta di Norimberga . Devo nuefta efatta notizia al Sig. Dottor Bertini , già lodato quivi fopra a 725. Bife. ROVISTIA , Rovifliare , Rivoltolare . Metter sajupra . Fede meglio Rovista , dal verbe kovistare, che vuol dire Muo-vere da un luogo all' altro . Il Pulci : da un inogo all'aitro . Il Pulci : Morgante va revistando egni cosa .

Min.
NON TOCCA PER LETIZIA TERRA
Sopra Cant, IX. St. 65.

Per l'allegrez za non può fiar ne' panni, Bucca 1 che

Table of the Committee 
C. X. che è lo fiello : a fignifica Acre alle-51-45 prezza o gule grandifime. Si dice na cora, ma in modo bafio: La camicia non gli inecta i fidera. Il Bocaccio, besi vella 3a. Min. FANICIA: Qui 'i intende Famigli del giullicia, cioe Birri: la famiglia del Podella, dal Bocaccio detti Sergani, quafi Servinaru; ficcome da noi Famirii cioè Famidi. Min.

FA CONTO , CHE PASSI L' IMPERA-DORE . Finge di non intendere o di non fentire quel che fi dica . Detto forse que-

- 46. Poiché gran pezzo a' porti ha predicato, E che fan conto tuttavia, ch' ei canti; Perocchè da' ribaldi gli vien dato L' udienza, che dà il Papa a' furfanti, Senza può flar a buttara via il fano, Tolti di mano al caporale i guanti: Bilogna, dice, con quella canaglia Far come al Padelf di Sinigegija.
  - 47. E quei guanti, che fatt di caporale, Legando ad una delle fiue legace, Uno per tefta, addoffo all' animale Mette attraverfo a uto di bifacee: Al fragor di ral concia di caviale La befula fece fubito due facee, Ch' una di lupo, ed una d' uomo fembra : E di fua fipesie cognina ha le fue membra,
    - 48. Si refla il Lupo, e 'l Tura uomo diviene, Ma non però, che libero ne fia, Ch' ambi fono appiccati per le rene, Formando un moltro, qual' è la bugía. Dice Turpino (e par, ch' ei dica bene) Ch' effendo quefla sì crudel malía, Non erano a disfarla mai băstanti Gli odoc birreschi semplici de guanti.
    - 49. E che fe tanto oprò tal masserzia, Avrebbon molto più fatto le mani;

Perchè gl' incanti in man della Giuffizia, Come i fichi alla nebbia, vengon vani: E Paride, che già n' ebbe notizia Da quel fuo libro, fi dà quivi a' cani; Perchè più oltre il libro non ipiega, Ond' ei fa conto al fin di to rla fega.

Parlide vedano e che i hari non subsidiarso e da servicio pera sverezimento dal libro datogli dalle Este, che gli facianti rimasgon voni in mano della sul nitira i, si diode a credere, che avellero cat versa accora i gunni de birri e ta versa accora i gunni de birri e ta versa accora i gunni de birri e quale i couverti in due cora, space, quale i couverti in due cora, space, cati inferne e, che soci e d'uomo, c' la cora de la companio de la companio de productiva de la companio de la companio de che così farfi, percile II, libro oso inferdos fegicori, per feguare l'animal tracolta della commissione di quelciano accora della commissione di quelciano della commissione di quelciano della commissione di quelciano della commissione di quelciano della commissione di quelciano della commissione di quelciano della commissione di quelciano della commissione di queldi commissione di queldi commissione della commissione di queldi commissione della commissione di queldi commissione della commissione di queldi commissione della commissione della commissione della commissione della commissione della commissione della commissione della commissione della commissione della commissione della commissione della commissione della commissione della commissione della commissione della commissione della commissione della commissione della commissione della commissione della commissione della commissione della commissione della commissione della commissione della commissione della commissione della commissione della commissione della commissione della commissione della commissione della commissione della commissione della commissione della commissione della commissione della commissione della commissione della commissione della commissione della commissione della com

Se tu sei or, Lettore, a creder lento.
v.l. E che san conto più che mai, ch' ei
canti:

Mette a traverfo a guifa di bifacte a. Perebi piu oltre il figlio mui pipeto. E fa penfer po poi di tor la figa . A PORRI NA PERDICATO : Predicare a porri . Predicare ai diferto . Mariacarfi in vano a sforta uno a far bunche i Latini differo Vento loqui . Surdo canrer . Min

PANNO CONTO CH' EL CANTI. È lo Redio, che Dar l'andienza, che dà il Papa a' farianti, che in [ulfanza vuol dire Non fare finna delle parole d'une, o Non badera a quel ch' diec. Min. CAPORALE. Capo di Guadra di birri. Grado che fi di anche 'ira' foldati, V. fopra Cant. K. S. z. Min.

FAR COME IL PODESTA DI SINIGA-GLIA. Cioè Comandare, e far da fe. Il Duca di Calavria Sigismondo avea sficitio Siniggilia , nell'i quat terra era c. x. per Governoree , folituto da Giovanni 37.46. de Cafre, Perrotecio Feccolomini 57.46. de Cafre, perrotecio Feccolomini 57.46. de Cafre, perrotecio Feccolomini 57.46. de Cafre meglio accello di campagna , che di gabbia i, cal a lui sideriva li Podeliti mi i circadini festendo quemente, fe più parivano di abbandona re la città ce vomero tano in odio e in disperzo de 'estrendani , che quando del qui venne il proverbio : Far, come il Fodelità del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Cavilenni 18. del Ca

cheni's applicati l' mor contro all'altro a de cipes i quali fi mittono a trecefic al cavalib, ce. (opps il quali fi extende al cavalib, ce. (opps il quali fi extende fi extende al consultation al consultation al consultation al ficende al figuration. Sono applicate filficende his fatche; 'Dour vollet fatche 10 Section 8 for fitted for the properties for the properties for the properties for the properties for the filter of the filter of fitted commendation. Control filter of the filter of fitted filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter of filter

LA BUGIA . La Bagia fi figura una fopra Cant. VIII. St. 12. Donde MaliersT.49 femmina con due facce differenti , co-me d'orfo e d'acmo, o di lupo e d'acmo , come è nel prefente lungo . Min. fopra Cant. II. St. 3 r. autorizzando la presente sua novella co' detti di Turpi-

de una Streza . Min. TAL MASSERIZIA . Intende I zwanti del birro . Min. SI DA A' CANI . 5' adira . Quando uno per la fizza grida , e fa altre dimostrazioni d' impazienza o di rabbia ,

no , come fa l' Ariofto . Min. diciamo : Si da a cami. V. fopra C. IX. MALIA . Incantefime . Stregoneria . V. St. 10. Min. 50. Perciò fatti venir due marangoni , Con tutto quell' ordingo, che s' adopra :

A segare i legnami ed i panconi, A divider it mostro mette in opra : Mentre la fega in mezzo a' duoi gropponi Scorre così , va il mondo fottolopra , Mediante il rumor de' due pazienti, Che l'un fa d'urli , e l' altro di lamenti .

- Pur fenza ch' intaccato ell' abbia un offo, La fega infino all' ultimo discese , Lasciando il Tura libero, ma rosso Dietro di sangue, com' un Genovese : La bestia gli volea tornare addosso; Ma Paride, che fubito l'intele, Presa la spada la tagliò pel mezzo, Penfando di mandarla un tratto al rezzo .
- 52. E morta te la da per cofa certa ; Ma quel Demonio insieme si rappicca : E qual porco ferito a gola aperta , Per divorarlo, forto le gli ficca : Ed egli , ch' all' incontro flava all' erta , In fulla testa un sopramman gli appicca, Che in due parti divitela di netto , Com' una tellicciuola di capretto .
- 53. Ma ritornato a penna e a calamaio Pur questo stesso a Paride si volta, Che per veder il fin di quel mofcaio; Se e' fosse mai possibile una volta,

Mena le man, che e' pare un berrettaio, Ed a chius' occhi pur luona a raccolta, E dagli e picchia, riluona, e martella; Ma forbice, l' è fempre quella bella.

Paride fatti venir due fegarori d' affe, fece fegare il moftro in fuil' attaccatusa dell' nome colla bellia , e con git fegaro in al belità tentava di rippicferato in alla belità tentava di rippicto, ma effa prefio fi reppicco. Il qui il noftro Autore imini F./nofto nella favola d'Orillo , levaza da Vergilio Re di Paleffrina , che aveva tre anine, Re di Paleffrina , che aveva tre anine, lo per finitio.

V.I. E morta ve la da per tofa certa . Pur quell' iftefso , e Paride fi volta.

Mena le maia come na herritata MARANOONI, ec. Si dicono lo Garçani de Inganioni; del Lovanas per opra; andra l'agrando in ana bentega; a quando in ana datra, a tanto il gerra, e tomo fermi di arma, a tanto il gerra, e tomo fermi del ma qui l'Autoro cintende (egitori di legami: a giù l'Autoro del cono la Siga a demana), lima per metare in taglio i denti; e il accolatro per delatterato (pro accolatro del material), e del dellattera (pro accolatro del material), e del dellattera (pro accolatro del material), e del considerato del considerato del material, e del considerato del material, e del considerato del material, e del considerato del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material, e del material,

- Del refto Marangoni sono Urinatores ; detti dall' immergersi e andariene sotto acqua : Salv.

PANCONI. Sono Affi groft eirea un quinte di braccio, le quali fi rificados per farme o affi più foriili, che fi decono per farme co affi più foriili, che fi decono excopronse. S' intende La parte di detro di tutti gli animali, o bipedi o quadaquedi: e lo diciano nacora Codiene: e ce de propriamente quella Parte, pèr refla fia le natiche e le reia. Greco

dijen vytor. V. fopra Cant. VI. St. 69. Mim.

VA IL MONDO SOTTOSOPRA. Lo firepito confonde l' univerfo. I Latini pure
dicono: Mundi farama reddit ima, C'
ima farama: e vuol dire, che lo fire-

pito era grandissimo per le strida del c. x. Tura, e per gli urli del lupo. Min. 5T 50.

NOSO COME UN GENOVES. É În Fireate una compagin e confiratenția di teclulari, detta de' Cenovefi, perche formata di gene di quella nazione. Colheon anno per columne d'andar practiculari de sufficiare la chiefe, e fi burnono le reni ignude con mazir di corde, entrevo alcune fielle di metallo , acter como quelte degli fiyroni : e quelle fornado la necessaria de la compagina de la c

net presente luogo. MANMANDARLA UN TRATTO AL REZZO.
Mandarta jubite nell'altro mendo. Al
frifo, cios il esepo juo fatto terra. Ammazzaria. Rezzo, vuol dire un Luogo, doce mon arrivano i raggi dei Sale
per interpolizione di electrelija: e fi dice
anche Meriggi, Batio, Omma, e Uggia. V. lopra Cant. VI. St. 75. e Cant.
IX. St. 44. Min.

Deci Rezze da Merigio perchè not merigio i fina all' ombra ficca. Salva, strava ALL' ERTA. Sarva condito. Erta di loca la Saliva alla perche della superiori di superiori di laggio e Sona avveriori. Erta di loca la Saliva d'un peggio : e Sona all' reia e corniori prio di laggir. Genper i la volta della iominia de' monti , per non efet così reporti coprir paste , e minchionare i cani : e pero dienodo fin eccuti Stata cani : e pero dienodo fin eccuti Stata cani : e pero dienodo fin eccuti Stata comune a opica cofa. Min decutori comune a opica cofa. Min decutori comune a opica cofa. Min decutori comune a opica cofa. Min decutori comune a opica cofa. Min decutori comune a opica cofa. Min decutori comune a opica cofa. Min decutori comune a opica cofa. Min decutori comune a opica cofa. Min decutori comune a opica cofa. Min decutori comune a opica cofa. Min decutori comune a opica cofa. Min decutori comune a opica cofa. Min decutori comune a opica cofa. Min decutori comune a opica cofa. Min decutori comune a opica cofa. Min decutori comune a opica cofa. Min decutori comune a opica cofa. Min decutori comune a opica cofa. Min decutori comune a opica cofa. Min decutori comune a opica cofa. Min decutori comune a opica cofa. Min decutori comune a opica cofa. Min decutori comune a comunicati comune a comunicati comune a comunicati comunicati comune a comunicati comune a comunicati comune a comunicati comune a comunicati comune a comunicati comune a comunicati comune a comunicati comunicati comune a comunicati comune a comunicati comune a comunicati comune a comunicati comune a comunicati comune a comunicati comune a comunicati comune a comunicati comune a comunicati comune a comunicati comune a comunicati comune a comunicati comune a comunicati comune a comunicati comune a comunicati comunicati comune a comunicati comune a comunicati comunicati comunicati comune a comunicati comune a comunicati comune a comunicati comune a comunicati comune a comunicati comune a comunicati comunicati comunicati comunicati comunicati comunica

TATO COMUNE à OGN. COIR. MIN.

UN SOPRAMMAN GEL APPICCA. Gli
da un forrammano, che è quel Colpo,
che fi da con spada, bastone, ecc. somineciando da alto, e calando a basso. V. Sopra Cant. v. St. 41. Min.

DIVISELA DI NETTO . S' întende La taglio pulitamente in un fol colpo . Min.

c. X. TESTICCIUOLA: Le Tefte degli agnelli \$7.53 e de caprette da noi fi chiamano Tefteciuole: e per friggerle fi tagliano nel mezzo per lo lungo in due parti ugua-

cinole : e per friggerle fi tagliano nel mezzo per lo lungo in due parci uguali : ed a quefto taglio afforniglia quello, che fa Paride alla testa del lupo . Min.

Un nottro Fiorentino a' miei tempi aveva una moglie così balorda e incapace, the avendole recato una tefficcinola per friggere , e avendole detto , che la dividene pel mezzo, ella la divile per lo traverio , e cosi l' accomodo.; restando percio tutta la cassa del cervello fenza effere aperta , e per tanto fenza cuocerfi . Parimente una ferva d' un prete mio amico , la quale non aveva mai girato tordi , gl' infilo per lo lungo, mettendogli lo spiede nel becco , e facendolo pasfare per le parti di dictro : ed avendone infilati alcuni , e non v' entrando il reftante , ando collo spiede in mano dal padrone, a doman-dargi quello dovesse sare. Bife.

A PENNA B A CALAMAIO. Per l'appunto. V. fopra Ciot. II. St. 19. Min. VEDER II FIN DI QUEL NOSCATO. Vedere il fine di quella cofa muiofa. V.

fopra Cant. tv. St. 9. e Cant. Ix. St. 51.

MERA LE MAN, CM' EL PARE UN BERKEITAIO. Menar le mani dicemmo fopra Cant. L. St. 7. que le che fignifichi e qui intende, che Menava le mani con celeria; come fanno i berrettai e cappelli o berrette menano le mani perio, in r'guntedo dell'acqua bollente, colla quale fi fa tal lavoro. Min.

fa tal lavoro . Min.

A CHIUS' OCCHI . L' titello che A
mofea cieca ; quali che chi vuol percuo-

tere un airco ferza alcun riguardo, chiuda gil occis, jorn on vedere dove egli fia per dare : e tali percole fi di cono per odinario Ballonare da orde. Megla ortes vica e di giusco der riguari si monte del giusco del riguari si monte del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del giusco del gius

Paljo, come abbiamo detto altrove :

Min.
DAGLI , E PICONIA , RISUONA , B

MANTELLA. Questo modo di dire ferve, per esprimeie uno, che adopti ogni fua industria, per fare una cola perfectamente, reterando piu volte le diligente. V. fopra Cant. vtt. St. 16. Similitudine per avventura tratta da' labbri, quando lavorano il ferro lopea l'incudine. Quindi viene quel d'Orazio:

Mettrejl al'i noudes «peré», mertile della entre si conditato de pare y mertile della entre 3 cito. Ejaminarji, frendera più di moro con fomma , ngray a e af-filsa didigrat.« La nolta transiera i primer mi fren gama di e calab, e debo cris entre mi fren gama di e calab, e debo cris maclira infirme , che fi adopra pe la corazio. E finalmene el "Acadur degis spignosi", che vale Airare , voce o ma latra noltra, e i tara dal Latino. Adosdera , cicio finarre infome il medificia di contra la contra con della consultata con contra canditata con della più la pere a volere attantier a antibi

negozio , e f mili . Min.

FORBICE . Quefto termine fignifica oft nicione ; per ejempio : le t' bo detre , che su non faccia la sal cofa : e in furbiee , cioe Tu offinato l' bai volu a fare ad ogni modo . Dicono , che venga da una donna oftinota e carona . la quale aveva chiefto al marito un par di torbice , e non avende gliele il mar to mai comprate , clia ad ogni cora , che il marito le domandava , ritpondeva Forbice ; onde celi , impazientito da quefta teiocea offinazione , le proibi il dirlo piu ; ma ella tanto piu lo diceva ; per lo che il marito la bastono , ma non per questo ella se ne rimaneva . Sicchè egli un giorno sopraffatto dalla collera la getto in un pozzo : ed ella fino che prieue parlare, fempre diffe Forbre : ed in ultimo , non potendo più valerfi della voce , fi valle delle mant , cavandole fuori dell' acqua , colle dita maggiori alzate ed allargate in figura di forbice , per mostrare , che moriva nella sua oftinazione e caponería . Quefta novella è vulgatifima fra le nostre donne , ed io I' ho trovata fra una raccolta di efempi , fatta da un Buontempi , la quale di mano del medefino tengo fra i moli amnoferiti. Min. HLLA. L' : L' è sixipara contla. A l' : L' è sixipara contla. Quello vien da no cicco, il quello indeva lacettando, e cantara una certa orazione al finono di un chitarino, termandori al finoni del indi beneditori i, formi dellinati si fempre la mediama cora cominciana di fempre la mediama cora cominciana con alconi di quelli , che gli facevano la limolina, a diegli , che si non cantava molina, a diegli , che si non cantava bero dato più nulla re degli rifiponde vi : L'gliste Fara a me, seè demani ve ne veglio centere una bella. Ma seccides x. s. il poveretto no fiseva (a non quella, c.), tornava l'altra mattina ; c cantava la fiefia i lande i diou beneditori accorni-fi ; che il meichino non ne fispeva al-tre ; compalionatodo ; gli dicerno : un compalionatodo ; gli dicerno : un compalionatodo ; gli dicerno : un compare quella medifina : il como y como in dicerno : l'ecimie quella medifina : l'icro quella proprie del medifina : l'icro quella fina proprie del medifina : l'icro quella fina financia financia financia financia financia financia financia financia financia del professa dettato di considera del professa dettato.

- 54. Talch' ei fi fcosta nove o dicci passi,

  E piglia fiato, perch' ei provar vuole,

  Se la virtude a forte gli giovassi,

  Ch' hanno l' erbe, le pietre, e le parole;

  Perciò gli avventa il libro, e poi de' fassi;

  Con una man di malve e peracciuole:

  E parve giusto il medico indovino,

  Già detto massi costillo contadino.
- \$5. Perche'l demonio o fi recasse a scorno;
  Che un uomo, uso alle giostre e alle quintane;
  Con tal chiappolerie gli vada intorno;
  E lo tratti co sassi, come un cane:
  Ovver ch' e fosse l'apparti del giorno;
  Che scaccia l'ombre; il bau, e le befane;
  Sparisce assatto, e più non fi rivede;
  Ma Paride per questo non gli crede.
- 56. Refta in parata, molto gira il guardo, Prima ch' un piè nè anche egli abbia moffo, Mercè ch' ei fa, che 'I diavolo è bugiardo, E quanto ei fia fottile, e fili groffo; Perciò fi metre un pezzo a Bellofguardo, Credendo ognor, che gli faltaffe addoffo; Ma poich' ei vedde omai d'effer ficuro, Andò all' ofte, e cavollo di pan duro.

Fffff

c. x. Vedendo Paride , che quel mostro fi \$1.54. rappiccava fempre , e che ei non trovava modo di liberariene per ferite, che gli deffe , gli venne in penfiero , che fe era la verita , che in berbis , verbis , & lapidibus fteffe la virtu , poteffe effere , che alcuna di quefte cose aveste virtu di fare sparire e svanire il mostro : e però preso il suo libro , il quale era pieno di parole , e diverfe erbe , e de' faffi , ogni cola tiro addollo a quel moftro i e l' indovino , perchè fubito egli fpari , ed il Tura rimaie libero . Con tutto questo Paride non fi fidando , flette buon pezzo a offervare ; ma veduto , che il Lupo non compariva più , fi parti , e ando all' ofteria a mangiare . v.l. Ripiglia il fiato , ec.

Percle gli avventa il libro, e poi due fassi. O che si susse il comparir del ziorno.

Terció fixte un pera o a Bellefiguerdo. PIGLIA 1470. Cleo S'irogla. Min. Si ferma alquanto per riavere il refpiro per proceccio il fero contrallo con quel moltro gliele aveva levato. Anche Dae fato, v. gr. a' eavulli e altri animali da lavoro, è Fargli fermare 4, dopo alcuna veloce carriera, o ripida faita, o affannola fattica a' Biff.

MASTRO GRILLO CONTADINO. E' nota la favola di Grillo contadino, it quale per far dispetto a un suo fratello medico , che non gli volle dar parte di un teinro , che infieme avevano trovato . fi fece medico anch' egli , e co' fuel fortunati (propositi a' acquisto la graziadel fuo Re , non folo per avergli rifanata la figliuola , cavandole una lifca di pefce della gula con ungerie il culo, ma ancora per aver faputo indovinare i fegreti del medefimo Re , e chi erano coloro , che a lui rubato avevano . In fomma fece diverfe scioceherie , te quali tutte per gli equivoci ridondarono in ftima del fuo valore, e l'accreditaro-no per un valoroso medico, e grandiffimo indovino , come fi legge nella di lui favolofa vita , o diciamo fpiritofa Satira . Min.

Ci sono antiche ottave curiose de' satti di macstro Grillo, ove in begli intagli in legno si vede trall' altre la Saera Corona dietro una feggiola veder medicare la real figliuola a culo ignudo alzato. Salv.

QUINTANA . E' una campanella , che fi tien fospesa in aria , sotlennta da una molla dentro a un cannello , alla quale per infilarla corrono i cavalieri colla lancia , come fanno anche al taracino , che dicemmo fopra Cant. IV. St. 57. e fi dice ancora Chintana . Varchi Storie Fiorentine libro xv. Fecere metter della rena d' avanti al palazzo, ed appiccare la chintana. Da' nollri ragazzi e detta corrottamente Tintana, ed e intelo quel lor pattarempo , che fanno , infilando una zucca freica in una corda , e postala in aria attraverio a una firada , corrono con afte in mano a dare in detra zucca , imitando i cavalieri , i quali corrono alla quintana o al faracino . Dice, che Paride era avvezzo alle Quintane e alle Groftre ( che nel prefente luogo fon finonimi ; febbene Giofira s' intende, quando i cavatieri corrono a corpo a corpo , o al faracino : e Quintana fignifica quello, che diciamo qui fopra) perche Paride aveva più anni militato in Spagna, dove aveva efercitato i maggiori gradi della milizia , e tornato alla patria fu dal Serenifismo Gran Duca fatto Governatore della fortezza vecchia di Livorso , ed operato del titolo di Maeftro di campo . Il nome suo era Andrea Parigi , in fratello d' Alfonfo , e di Paolo , detto fepra Papirio Gola , e figliuoto di Giulio , e fu come tutti quetti , valentiffimo ingegniere , e peritifimo pell' architettura . Quinrana , è definita dal Ferrari così : Ludus contffris , cum diretta in ligneum fimulacbrum , quod clypeum gestat , basta incurritur . Alcuni han detto , come Uguccione Pifano nel suo Dizionario, che fia cosi detta dalla quinta parte della piazza , in cui fi corre . Altri , come Ballamone fopra Fosio , da un certo Quinto , inventore del giuoco . Ma la vera origine mostra il Ferrari esfere da Contru , cice Afta fenza gliera , e fen-2 a punta di ferro : e fi raccoglie dal titolo nel Codice , de Aleatoribus , ove l' Imperadore chiama questo giuoco con voce Greca nurravos . In ordine a quefto , Chintano , e non Chintana , pare , che lo chiamate, se si ha a guardare alla rima, Fazio degli Uberti nel Dittamondo Canto II. cap. 3.

Giovani bigordare alli rinntani,

E gran tornei , ed una , ed altra gioftra Far fi vedea con ginochi movi estrani.

Ne' buoni MSS., come in uno della Laurenziana , al Banco 41. Cod. 13. fi legge alle rbintani , ferondo l' uso de noftri antichi , de terminare alcuni plurali femminini in i , come le porti prello il Boccaccio , e altri . E nota , che e meglio detto Chinfana, che Quintana; perche di quella voce se ne trovano molti elempi , ma di questa il Vocabolario ne riporta solo quello dell' Uberti , il quale , effendo tratto dalle flampe , che fino ad ora ion tutte cattive , non però degno di molta fede, vedendofi i buoni testi a penna seguitare la prima maniera. Dell' origine di Chintana, V. il Menagio : dove jo m' adatto , che venga da xurraros , non da Contus , come vuole il Ferrari . Bifc. CHIAPPOLERIE . Cofa di poca flima ,

o da farme poco conto . Latino Apina . Tricaque , & Buttubata . V. Fefto , e ivi topra lo Scaligero . Min-

IL BAU E LE BEFANE . S' intendono quelle Larve inventate dalle balie , per far paura a' bambini , come abbiamo detto sopra Cant. 11. St. 50. Min. RESTA IN PARATA. Si ferma in guardia , cioc cella spada pronta , ed in posi-

Tetalras . E termine da fchermitori . C. 15. Min.

MERCE' . Colla prima e ftretta , e la feconda longa , vuol dire Merrede ; che profferito al contrario vuol dire Mercangia . Nel modo , che è detta nel prefente luogo : ed in molt' altre occasioni , Merce vuol dire Per raufa di cio : quasi dica lo riconosco tal mercede, tal benefizio da questa cofa , o da questa perfona , ec. ficcome Paride riconoice questa mercede o benefizio di non si fidare del diavolo , dal sapere , che quello è bugiardo ed ingannatore . Questo detto e lo stello, che Grazia del martello e degli spront, che vedemmo sopra in que-

tura comoda a ferire , Greco us adun st. x.

fto Cant. St. 20. Min. Latino Grazia . Greco xapiv . Salv. IL DIAVOLO E SOTTILE E FILA GROS-50 . Il Diavolo è sagace , ed inganna l' nomo , facendo il gosso ed il balordo .

SI METTE A BELLOSGUARDO . Sta guardando attentamente . Bellofguardo è una villa nobilifiima poco lontana da Firenze : e per la fimilitudine , che ha questo nome Bellofguardo col verbo Guardare , fi piglia in detto fignificato . Min. Di questo luogo e d'altri fimili V. fopra pag. 731. Bile.

CAVOLLO DI PAN DURO . Maneio affai . Gli mangio tutto il pane , che aveva in tafa , gliele refine . Detto ufatiffimo , per elprimere Mangiare affai , ec-Min.

### FINE DEL DECIMO CANTARE.

Min.



Fffff s

DEL

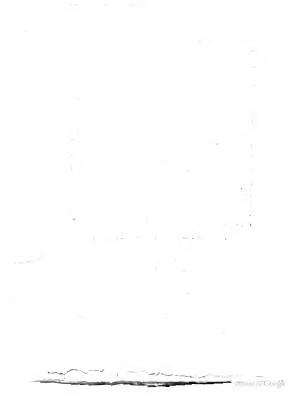

#### DEL

# MALMANTILE RACQUISTATO

UNDECIMO CANTARE.

ARGOMENTO.

Cangia le danze in rifa un accidente:
Fuganfi Berintella e Marinarze.
Vien fuor Biancone, e fa movir gran gente;
Ma fli orbi a lui fan poi fentir la mazze.
Da Chidwor e da Baldon poffente
Mezze defiruita è quella srifla razze:
Taftumfi a pezzi in quelle fuudwe e in queste;
E coli in Malmantil fant le feste.

- Baffanti a dur la guerra indiavolata?

  Ond oggimai darà le barbe al Sole
  Bertinella con tutta la fua armata,
  Che al ciel gagliarde alzando, e capriole,
  Farà verfo Volterra la calata:
  E fe d'amor cantò con cetra in mano,
  Dirà col, ferro il vefpro Siciliano.
- 2. Qui ci vorria chi fcortica l'agnello,
  O fe al mondo è perfona più inumana,
  A deferiver la firage ed il flagello,
  Che feguir fi vedrà di carte umana;
  Chi lo già mi fento, mentre ne favello,
  Il tremito venir della quartana:
  E n' ho si gran terror, chi o vi confesso,
  Che mai più de' miei di farò quel desso.

L nostro Poeta, volendo nel presente dice, che a far tale descrizione vorreb. c. xi.

Cantare narrar la battaglia seguita be essere un somo sanguiantio, quanto pr. 1.

in Malmandie, e le crudelia grandi, è codiu, che iccritca gli agnelli, e che che successero nel palazzo della Regina, non si spaventerebbe, come la egli, nel

c. xt rammentarfi il grande firazio, che fu ST. & fatto di carne umana in tal battaglia . Qui îmita Dante nel principio del Can-

to vitt. dell' Inferno che dice : Chi potria mai pur con parole sciolte

Dicer del fangue e delle piagbe appieno, Ch' io ora vidi , per narrar più volte? Ogni lingua per terto verria mono.

E per avventura leguita Vergilio nel 6. dell' Eneide , che dice , imitando pusp Omero:

Non mibi , fi lingua centum fiat , orang. que centum .

Ferrea nox , omnes feelegum comprende-3 re formas sie de Late saute n'

Omnia panarum percurre reurrese nomina pof-E cosi rende l' uditore arrence e gurio e per trovar parole saleguare a potength waspite squelle beffinele innocenti . bene efpr mere .

meo aguam ? by traslate dalle panter, le daut muolo-, companie vi lisii trovafi nel itenlo, ufa-no, cioc fi feccano, quando fi [velgo, to qui dal lioca, Flagella e Fragello;

GAGLIANDE ALZANDO , CC. Gagliarda e Calara iono due Sprie di danza b ballo : ed il Poeta fcherza colla vote Calasa , che vuol dire Cadata o Segs , dide e Capriole , fara la calata , eine Carrillerà verfo Volterra , che comunemente s' intende Andar fotterra , cioc Morire a.

E SE D' AMOR GANTO GON CETEA IN MANO , DIKA COL PERRO IL VE-SPRO SICILIANO . Se per l'avanti ( la gente di Bertinella ) ba cantato verfi a. morofi al juono della cetra , adefio colliano , cioè vedra e provera ffragi nota la follevazione de' Siciliani forte Gianni di Procida contre a' Francefi nel tempo , che quelli tirannoggiavano la Sicilia , nella qual follevazione fu il fegno , che un determinato giorne al lue-no del Veipro cialcuno fi movelle cnatro a' Francesi, come segui, e ne tuc- i pori, cagiona quel che i Latini dicono cesse grandissima strage di essi Francesi. Regor, che sa rezare i capetti o pele t

E do questo e nato il detto : Cantare il Velpro Siciliano, che vuol d're Fare fira-gi, Animatzare. V. Giovanni Villani libro vil cap. co. e Giachere Male pini nella Continuazione della Storia di Ricordano (tto zio caè, 200, Min,

V. anche fopra pag. 419. Bifc. CRE SCORFIGA & AGAILE . Sono alcuni gargoni di macellari, da noi detti vanno per Firenze gridando : Chi gli C'agneilo , fer bufcar denari in ammarrare e femeiebre detti animali : ed il poften Poera da que lo Cannare e fcorticare un' iofinità di elli animali , gli re-para thomini crutheli e fenza pietà : e que-ficultar meccanidara al genio e capacità fo , col promettere di voler reconjune de faqcibil che fimano quell' atto avvenimenti con maravigliofi, che fion da grand'i ma fattinanta, compaffic ent ciprimere.

La fletta figura di : Duit chalit capiti di Revine, diffractie, ed avverfita granva aparam f. Salv.

DARA LE BARBE AL COLLE V Parir a JUCA fl. E BALACA di Tello V. (Der 
DARA LE BARBE AL COLLE V Parir a JUCA fl. E BALACA di Tello V. (Der 
DARA LE BARBE AL COLLE V Parir a JUCA fl. E BALACA di Tello V. (Der 
DARA LE BARBE AL COLLE V PARIR DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA DEL 
DARA no , e fi voltano foro le barbe al Sole a la come colluma di dire anche in oggi la Jumpho Direntine e come difero i Grede ciye fi lege nel tefte-Greco dell' Evanlegelio ponythino, per quello, che i cale la in dicono Flacelione. Omero chiama

> Unni fu foprannominato per questo, Fla-TREMITO DELLA QUARTANA . Quei Brivilli g ebe fi fement dal paziente nell' entrare della febbre quartana , i ouali giron venire , quand uno ha qualche tpayento: & perp con dire Il tremito della quartana a intende ; che lo fpavento era grandiffino , e fuori dell' ordinario. E tali brividi in tremiti vengono all' uoper lo che il Langue corre totto in a uto di effo : e percio i membri esteriori , e le parti for erficiali' ed effreme rimangon fredet e ed il freddo facendo riffrirgete i pori , cagiona quel che i Latini dicono

ha Diferazia, Sferza o Flagello di Gio-nell' Iliade fibro XII. verso 37. e libro WIN. verso 33. Attila Re degli

e cagiona il tremito, il quale fi domanda Capriccio e Ribrezzo. V. iopra C. VI. St. 14. Min. MAI PIU DE' MIEI DI SARO QUEL DESSO. Spasnifco tanto, the esto fuori di me stesso: e sino a che viverò, non saro c. 21.
mai pin allegro, come era mio solito, per-37, 2,
che questo pavento m' ha fatto mutar
complessione e temperamento. Non sarò
pin, quel che ero prima. Min.

- 3. Shandiva il gallo, apportator del giorno,
  La notte, nera più d'un calabrone,
  E il fiuo butio, e quand' ombre ell' ha dintorno
  D' ogni e qualunque grado e condizione,
  Acciò ficuri omai Lecian ritorno
  Gli uccei, cantando i lor fallo bordone,
  Incontr' al Sol: che in quelta parte e in quella
  Fa pel lor gozzo nafecre le granella;
- 4. Quand' infra dame e cavalieri erranti,
  Ch' al trefcone in palazzo erano intenti ;
  Comparfi un dietro all' altro i duellanti;
  Armati unti due , come fergenti;
  Si sballò il ballo , andar da canto i canti ;
  E le chirarre e i mulici firumenti
  A' propri fonatori e a' ballerini
  Divenner rante cuffe e berrettini,
  - 5. Perchè ciafcun, che quivi fi ritrova,
    Vedendo entra quell' armi colì drento,
    Subiro diffe: Quì gatta ci cova:
    Quefta è trama di qualche tradimento.
    Si fa però bisbiglio, e fi rimova
    L' odio, fra le fazion ghì quali fpento,
    Che tirando à rifpetti giù la buffa,
    Ruppe la tregua, e rappiecò la zuffa.

Defecive la terata del Sole, e dice, che in fu quell', ora entrarono nella sua, aves fi accer ai ballo, Martinazza e Calogrillo, che la feguitava coll'armi in mano ; per lo che fi sicio stare il ballare, e fi venne all'armi, rompendo la tregua a perche ciaficana delle parti fospetto d' effer tradita, e che quello die don d'interagemma militare, come fi dife fopra Cant. x. St. 31, dove il Peeta laticio quelli decilanti.

vi. Shandeva il gallo, bandiror del giorno, c. xi.
L'odo, fra le faziona gia morae (penne. 52º 3.
Ropper la regiona e rappiarta zaglia.
Report la regiona e rappiarta zaglia.
La REDIVA II. GALLO APPORTA PORDEL REDIVA II. GALLO APPORTA PORDEL REDIVA III. GALLO APPORTA PORDEL REDIVA III. GALLO APPORTA PORDEL REDIVA III. GALLO APPORTA PORDEL REGIONAL DEL REGIONAL PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA PORTA

diffe un Poeta :

Bifc.

Excubitorque diem canta pratixerat ales, 5T. 3. canto un altro :

..... O' crifta spectabilis alta Auroram gallus vocat applandentibus

> diffe il Poliziano nel fuo Villano . Min. V. Teocrito , nella fine dell' Epitala-

mio d' Elena . Salv. CALABRONE . L' una Specie d' infetto o verme alato, de figura fimile alla mofea , ma afiai più grande , e di color negriffimo , ed ba un lungo , force , e acutillimo pungiglione . Con questo nome chiamiamo ancora il Tafano , detto iopra Cant. x. St. 8. I Greci prnverbifti

ditiero Scarabao mizrior . Piu nero dello fearafaggio , che è un' altra Specie di mofconaccio . Min. Il Calabrone è fimile: alla velpa , ma

più groffo e più corto : ha un gagliardo pungiglione , e fortemente ronza : ed é di color bigio , fimile a quello delle pecchie . La bassa gente consonde il Calabrone collo Scarafaggio , che è propriamente neriff mo , per lo che e ftato l' origine del fopraccirato proverbto : 3carabao nigrior . La natura del Calabrone e d'irritarfi contro chi gli dia noia i onde ne nacque il proverbio apprefio i Greci : ruis opnaine i pasi (cro ; che i Latini differo Irritare crabrones : e Plauto nell' Anfirrione se ne servi a dimoltrare la proprieta delle donne adirate, le quali divengono più arrabbiate e bestiali ; fe altri repugni loro o cantradica . Noi Tofcani diciamo Sruzzicare il vefpaio .

FALSOBORDONE . E' una Modulazione continuata di più voti , che fi fa col porre più fillabe fulla stefia corda . Di già Bordone , anco prefio i noftri antichi , fignifico Canto , e specialmente Tenore ; le fi vuol credere al Landino sopra que luogo di Dante nel Canto xxviit. del Purgatnrio , che dice :

Ma con piena letizia l' ore prime Cantando ricevieno intra le foglie,

Che tenevan bordone alle fue vime . Tenevan bordone , fi direbbe adeffo Facevano il contrappunto . E da correggerfi di paffaggio il Dante della Crusca, e tutti gli altri , che nel fecondo verso leggono ricevemmo . Falfo poi è aggiun-

to , forfe per fignificare quaff Canto illegittimo , c oe non regolato , perche non ha determinato tempo . Di tal forte di canto è il Miserere a quattro voci di Marco da Gagliano , che fi canta la fettimana tanta in fine degli Ufizi folenni . Il Memgio nell' Or gini della Lingua Italiana dice ; " Dal softenere e regge-", re , che fa "i bordone , bordone fi chia-" mo la voce muficale , altramenti detn ta tenore ; onde tenere il bordone : va-,, le anche tenere il fermo , dice la Cru-,, ica . Ma , secondo me , ebbe questa " vace in questo fignificato altra deriva-" zione . Credo dunque fia flata detta " da" bordom , nel fignificato delle can-, ne groffe degli organi , con quello , che legue, che fi puo vedere cel cirato libro alla voce Bordone. A me pero pia-ce più la prima derivazione. Bisc.

INCONTRO AL SOLE. Gli uccelli vanno incontro al Sole, cantando in ringraziamento del benefizio, ch' ei fa loro , maturando le biade per loro alimento . Min.

GOZZO . E il Prima ventre dezli ucetitt; vive quella Vestira, che hanno ap-piè del collo, dove si ferma il cito, che beccano, e di quivi appoco appoco si di-Aribuitce al ventricolo : e da noi fi piglia ancora per la Gola dell' nomo , perche viene da Guttur . Min.

CAVALIERI ERRANTE . Con fon chiamari quei Cavalieri avventurieri , che fon descritti ne' Romanzi Spagnuoli . da loro detti Cavalleros andantes ; ma qui intende , che erravano , perche flavano ballando, allorche bilognava combattere . Min.

TRESCONE . Specie di ballo , così detto da Trefea , ballo antico . V. fopra Cant. x. St. 28. Dante Purgatorio x. Li precedeva al benedetto vafo

Trefcando, alz ato, l' umile Salmifia . cioè faltando , ballando . Min-Gloffario Provenzale Latino , MS. in Sao Lorenzo , Trefear . Choream intrica-

tam ducere . Salv. SBALLO . Il verbo Sballare vuol dire Disfare le balle ; ma qui fignifica Difmettere il ballo . In buon Tofcano non fi direbbe Shallare il Dar fine al ballo , quantunque la forza della lettera f , aggiunta al princípio di verbo o nome, fia di al reginifecto contrario, ficcome la particella in, appresso i Latini s v. gr. Plantare : Spaintare : Grazijo S. graziare, ec. ma il Pocta se ne terve, per fer matere i o cherces o di Ballare e Shadetanto i cashi. Si dice figuratamente Shadetanto i cashi. Si dice figuratamente Shadlare s per Escoper la certifa e ricaconii, e. Riferie quantita o muneri di cipi sso Nantagio e con caricatura. Mantagio con caricatura.

DIVENTAR TANTE CUFFIE E BERRET-TINI , ec. Cuffia , come s' é detto fopra Cant. VIII. St. 48. e una Berretta , fatta di velo 0 di tela , a foggia di facchetto , ufata dalle donne , per ferrar destro i ca-peili in eapo. Dice , che gli strumenti divennero euffie e berrettini , perche le chiti , effendo battuti in fu' capi di coloro, e per la loro fottigliezza sfondandofi , feccro l' effetto , che farebbe in ful capo la cuffia o berrettino , cioè lo ricoperfero , e ferrarono i capelli . E' detto pfatiff mo : Ti fare un berrettino della chitarra , per intendere Ti battere la chitarta in fulla teffa . Una fimil frafe venne in cajo ad Omero nell' Iliade , quando difie: Lapidea indui runica , per voler dire Efter lapidato; quafi il ricoprire uno di lattate, fia un fargli un veftito di pietre , che gli ft a bene alla vita . Min.

GATTA CI COVA. Ci è mistrio fotto. Ci e inganno. Equus Troianus, differo i Latini. Min. TRAMA. Si dice quella Seta, ec. che ferne per riempiere le tele, a differenza

dell' altra, che ferve per ordire, che fi d ce Orfoio, che per la più comune fi dicono Ordiro e Ripieno. Dante, Paradifo Canto XVII.

Puche tacendo fi mostro spedita

L'enima faita di metter la trama in quella tela, ch' io le porfi ordita. Ma Trama fi piglia per Concerto: e ne abbiamo il verbo Tramare, che vuol dire Niego, intere opertamente, e fatto mao, Difegnare, Concertare. Il tale tramo quofi offare, e c. E. dicendo fi. Omefia è trama di qualite tradimento, s' incende. Quefo è tradimento opperante.

Latino Sarria delli. Varchi Storic Forenc. 23, in the libro IV. parlande d'una couven-37, 5, sione fatta fenta faputa d'un terzo, dili ce ci Orazi, fi o a trieme à Tranja; fina a et dei 145, Gernith faffiquel e, mos che ce della consideratione della considerati

Trama on e Spetie , ma Tractia , venendo da Trarre , quafi cofa tiera da wa niuso e sun altro ; perche la Trama nel tefere fi trae da una banda all' alta ! ladove !' Ordiro fia fermo .' V. quello , che s' e detto fopra , alla voce Tractia . Bife.

Traccia. Bifc.

SI PA PERO BISBIGLIO. Far bisbiglio
lo flesso, che Bisbigliare, che è Diferrere in fegreto, che si dice anche Far
pissi pissi, donde Trispigliare, che usò
Dante Purgatorio Canto v.

Che fi fa cio, che quivi fi pifpiglia.
E fi dice Pifpiglio e Pifpiglio, Sorta di
cicalamento e viene da quel fulurrio,
che fentiamo farfi da coloro, che parlano in fegrero. Oggi più comuneme
fi dice Bisbigliare, Bisbiglio e Bisbiglio.

Cicisteare, mi dicea uno di Gennva, che era voce formata dal far Ci ci nell' orecchio, ficcome fa colei o colui, che non vuole, che gli altri fentano:

Αγχί σχών ειφαλήν Ι να μή πευθοίαθ' οι αλλοι , 'Οαρισύε.

dal funturrio, ch' era nel cefto di Venere, iapistis. Salv. TIRANDO A' RISPETTI GIU LA BUP-

THENDO A RIPETT GIV. L. RUPE FA. Non avendo più rifeste o ripuardo alsuno. Buffa intendiamo una Berretta, la quale è fatta a fugija di movione, che ficigata, y mandata zin, cuopre anche tutta la faccia e il collo. E da quelto coprire la faccia, Mandar giù la buffa, vool dire Operare finza ripuardo, y e fenza avere vergegna o rifetto, Min.

Ggggg

6. Bal-



### MALMANTILE

6. Baldone mette man da buon foldato ,
E nimico ritorna a Bertinella:
Alla quale in quel punto cafcò il fiato ,
Il fegato, la milza , e le budella ;
Vedendo , quando men l' avria penfato ,
Ufcire i pefci fuor della padella ,
Mentre la fa venir Marte vigilacco
Cof fuo Baldone alle peggio del facco .

786

- 7. Ma perch' un certo vento non le gulla, Che fan le ſpade, e ognor per l' aria fichia: E già vedendo, che la morte aggiufla Chi più vuol far del bravo, e più s' arrifchia; Bel bello ſvigna, e vanne alla rifrulta D' un luogo da ſalvarfi da tal miſchia: Miſchia, che non le par di poter credere; Perciò ſoſpira, e non ſi può diſcredere.
  - 8. Mentre, se alcun l'offerva, ella pon mente
    Per cansarsi, e non esser appostata;
    Ecco in un tratto vedesi presente
    Martinazza la sua confederata:
    Che poco dianzi anch' ella similmente
    Di man di Calagrillo è scapolata:
    E seco vanne in luoghi occulti e scuri
    A fare incanti, e i soliti scongiuri.
  - 9. Ne' quali aiuto ella chiede a Plutone: Ed ei comparfo quivi in uno iflante, Dice, ch' ha fatto a lor riquifizione Già ſpedire un lacche per un gigante: Qual e quel famofilimo Biancone, Che col battaglio, ch' era di Morgante, Verrà quivi tra poco in lor foccordo A dar picchiate, ch' hanno a pelar l' orfo.
- 10. Ed eccolo (foggiunse) o vè battaglio!

  Io ti so dir, che al primo, ch' egli accoppa,

  Tut-

## RACQUISTATO.

Tutta l' armata a irsene in sbaraglio, Che la barba pensò farvi di stoppa: E s' avvedrà, ch' al fin pisciò nel vaglio, E che pigliar un Regno non è loppa: Così scaciata abbasserà la cresta, In veder, che de' suoi non campa testa.

Si rapines la haragiti : 1 entriella estimolo produs d'alimo, per vedere Baldoos ritorcaro fan limine, quand'i q. le temendo di son effere ammarzata i quelle haragine, med text di divardi in quelle harrifa, med text di divardi in quelle harrifa, med text di divardi in particolo estimolo di son effere ammarzata discrimenta del proporto del producto del pr

v.l. D' un luogo, ove falvarsi da tal mi-

fibia " toro incanti , a" foliti feongisti , Ne" quali ainto chieggono a Plutone . Verra quivi fia poco a dar foccofo . LE CASCA IL PIATO . Si perde d' animo . B loggiungendo : Il figato , la mila, a , e le budella , incende Si perde d' animo.

mo affatto . Min. . Thren. cap. 3. Effujum eft in terra itcur

meum . Salv.

QUANDO MEN SR L' É PENSATO .

Quando meno dubitava .

Non expellato vulnus ab boste tulit .

USCIRE I PESCI FUOR DELLA PADEL-LA. Perder quel che s'era acquiflato, e fiora di che s'era fatto afiegnamento certo e ficuro. Mio.

VENIR ALIS PEGGIO DEL SACCO. VENIR ALIS PEGGIO DEL SACCO. Venire al maggior jegno di diferdia e di rottura. Nelle guerre di peggior grado, che fia , è , quando le città o l'armate foo mette a lacco : e pero dieendofi Le peggio del facto , s'intende Il peggior grado e condizione, che è avere il facto. Min.

VIGLIACCO . Vile , Codardo . E' voce ST. XI. Spagnuola , Vellaco , che apprefio di ooi C. 6. fignifica Furbo e Furfante , Poltrone . Min.

BEL BELLO. Con bella maniera, e fenza dar occasione d'ejere oferrutta. Gli antichi dilero Bellamente, ma non è in uso. Min.

SVIGNA . Se ne wa con preflex 2 a o fugge . Forse da questo verbo Sugnare vicne Comprare il porco , che vuol dire anch' egli Andarsene, quasi dica Carnem sunam (cioc suillam) emere. Ed e usa-to questo verbo Svignare, sebbene ha del surbesco. V. sopra Cane. 1v. Se. 51. Si potrebbe anche dire , come per uno scherzo erudito, che questo verbo Suignare , fignificaodo Scappar dalla vigna , s' intendelle Scappare di forto la vigna , ftrumento o macchina militare, che ferviva agli antichi per andare fotto le muraglie a combatter le piazze , colle quali vigne fi disendevano gli affedianti da' faffi , ed altre cofe , che erano buttate lor forra dagli affediati, le quali neeessitavano quelli, che vi erano eoper-ti, a scappare di sotto alle medesime vigne . Extra vineam exire , che fuona , Svignare . Min.

Viene dal suggire dalla vigna, quando alcuno vi sia andato a danneggiarla, eioè a coglierne l' uva surrivamente, e gli sia dato dietro da' lavoratori. Bisc. VANNE ALLA RIFRUSTA. Vuol dire

Cerca minutamente e con diligenza. Min.
KON SI PUO DISCREDERRE. Non può
mon credere. Non può credere, che abbia a
ejser cois, e non abbia a ejser caltrimentà.
Non può capacitarfi. Mio.
SCAPOLATA. Fuggita, Scappata. S'

SCAPOLATA . Fuggita , Scappata . S' intende Scampato il pericolo . Min-LACCHE . Ragazzi , che corrono a picdi , per fervizio de' loro padroni . V. 10pra Cant. 11. St. 29. Min. C. XI. Spagnoslo Lacqua, Francele Laquair, p. da Allei Benica, cice Andary, onde il Franceic. Allei Benica, cice Andary, onde il Franceic. Allei Benica, cice Andary, onde il Franceic. Allei Benica, cice Allei Benica, cice and benica and benica and benica and benica and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and benical and

BIANCONE - B' quel colofio di mermo biancone o, fattura dell' Ammanatto, i i quale è polto in Frenze nella piazza del Gran Duca, dentro a una valca grande, la quale ricceve l'acqua da diverte fontane, che fcaturifcono da detto colofio e fuoi annefii: e febbene rapprefenta Nettunno, é chiamato da tutti il Biancone di piazza de Mina.

La deferzione di tutta la macchina , dove è collocato il fuddetto colofio , vedafi nel Baldinucci Decen. L. della Parte II. del Sec. IV. alla pag. 13. Si può anche vedere quanto ne dice con libertà di penas Benvenuto Cellini uno de' concorrenti a quell' opera, nella propria vita, da fe medefimo feritta . Bife.

MORGANTE. Il Pulci in un fuo Poema, intitolato il Morgante, marra, che questo era un gigante, il quale non adoprava per combattere altr' arme, che un gran battaglio da campana. Min.

PICCHATE, CIT MANNO A PILLAT.

OBOS D'PUÈNE Agiland ; precha i
prio dell'orfo, effendo difficile s'ordipeto dell'orfo, effendo difficile s'ordicodo leggieri - Puèrer ; prattundosi di
mangini o pietre v, vuod dire Spatardi,
paradini o Sergonieri : ondo potrato
frepadare o rempret l'orfo, che fi dicaquel Pietrano, s'et dedureno gli finite
i, per ripuliri il piam delli fine's onde
quel Pietrano, s'et dedureno gli finite
i, per ripuliri il piam della finite
con della controlla di piama della finite
con della controlla di piama della finite
con della controlla di pietra della controlla
la controlla di pietra di pietra di pietra
di pietra
la controlla di pietra d

La prima spiegazione è la più vera ; cioè che le Percosse sarebbero state santo gagliarde, che avrebbero mandato giù il pelo anche alla pelle d' un orfo, che l' ba forfe più duro d' orn' altro animale . B a questo proposito si vuole avvertire , che le dichiarazioni de' proverbi e detti popolari fi deono trar fempre dalle cofe più volgari e comuni , non gia dalle più oscure e remote : e siccome dee tarfi in questo detto; nel quale fi dee prendere la voce Orfo oel fignificato del notissimo acimale, e non in quello dei pie-trone degli stusiuoti ; esendo pocissi-mi, che sappiano eservi questo strumento , non che la fua denominazione . Il medefimo fi dee dire dell' origine di Svignare, fopra pag. 747. e di molt' attre voci , da me in queste Note osfervate. Si dice parimente Senotere il pelliccione , in fignificato di Percuotere , come altrove s' e detto : il che conferma , che l' altro detto ha origine dall' Orfo animale . Del Menar poi l' Orfo a Modona , eccone qui appreffo la vera origine, tratta dal libro tx. quel. 19. de' Penfieri d' Alessandro Tassoni Modoneie, la quale è molto differente da quella del Misnucci . Dice egli adunque cosi : " Nella " Garfagnana, valle del Ducato di Mo-,, dona , la più nobile e popolata di ,, quante ne fiano tra le cofte dell' Apen-, nino , fono cinque terre fra l'altre , " Metello , Rocca , Vila , Bricco , e , Campogrande , tutte e cinque com-" e abitate per lo più da' paftori , che " ricchi d' armenti e di gregge menaos , vita, quale favoleggiano i poeti, ave-" re gia menata gli Areadi anticamen-" te . Questi abitando dalla parte più " alta , prefero g'à in enfiteufi , o co-" me dicono effi , a livello da' Principi , della cafa d' Efte alcune bofcaglie del , monte , con obbligo di dare ogn' an-, no alla Camera Ducale , in luogo di n ricognizione e di canone, un Orio vin vo (di che allora n' erano pieni quei p boschi ) e di condurglielo infino a " Modona , per confegnario ivi in ma-no del fopraftante delle faline , che , poi per acqua il mandava a Ferrara . " Ora effendo durata questa ricognizione ., molti anni , con faftidio grande de' ", Soraggini , comincio fra loro il pro-" verbio di Menar l' orjo a Modona ; s imperocche non fempre fe oe potezoo 33 avere de giovinetti : e il condurre n ogo" anno un animale filvestre e fero-,, ce per lipazio di cioquanta miglia, la " più parte dirupi e balze , riniciva , molto più difficile impresa di quello , , ch' eglino da principio s' erano im-, maginati: e quando alcuno di que' poy ver uomini , o per occessità o per avi-" dità di guadagno pigliava fopra di fe , quell' impresa , il motteggiavano di-" cendo : Egli be telto a menar l' Orfe n 4 Modona . Finalmente non ritrovan-», do più quel Comune chi volesse pigliar , fopra di fe quella briga , oltre la dif-" ficulta, che s' avea in pigliar ogn' anno una di quelle bettie , supplicarono , il Principe , che voleffe permutar loy ro in denari quel canone . E così con ,, ha molto , che in dodici feudi 'd' ar-" geoto fu permutato , quali tuttavia , pagaoo i Soraggini per questo alla Camera Ducale di Modona . E di tutto-, ció , oltre la supplica nominata , che , fi conferva , riferifcono i Garfagnini medefimi averne feritture e memorie

"santiche degne di fede . Bife.

O VE BATIAGLIO! O vedi , guarda
pure che gran battaglio egli porta [ Bife.

LA BARBA PENSO FARCLIPS TSOPPA JIF

S' totende, E poi dargi finoso. E fi cipilica: Penio ingainarci , e poi farti ogni
maggior dannos. Mini.

PIGGO NEL VACILO. D'filiare ad vagio e lo fielo, che Fare la xappa adpasiere, detto fopra Cant. 11 St. 7: E
te cod fa Vagia y. V. fopra Cant. 11
St. 79. Luciano in un fuo Diftico, votendo fipicare, che il far bene d'irfili
e come
ti ne fai inceruti Cappano loto prefiffico dalla memoria i compara
Vuono cattivo e (conolecne a una but
Vuono cattivo e (conolecne a una but
e forata, che tutto quello, che vi fi

m.tte, fi vería. E nel Timone diffe: C. XI-Come da un cofano forato: e rifponde al ST-10-Far la zuppa nel pamere. Plauto nel Picudolo, o vogliam dire Bugiardello;

Non pluris refere, quam si imbrem in cribrum geras. Corresponde questa maniera alla nostra Pifesar met vaglio. E altrove, pure nel

Pieudolo.
In pertufum ingerimus diela dolium ;

operam indimus .

La favola delle Danaidi ha fatto luo-

go al proverbio. Min.

Non à Loppa. Detto basso, che signisca Nan è cosa sacile. Loppa, che si
dice aoche Lolla, e il Gustio, che si leva di spora al grano, quando si batte,
the si chianna aoche Pula, Latino Assada ; secondo Nonio Marcello gramatida; secondo Nonio Marcello gramati-

co Min.

SCACIATA Rimanere fraciato, vuol
dire Rimaner burlato, che s' intende
quando uno credendofi confeguire una
coia, e facendofela fua, o non la coofeguite, o gli è levata Min.
Forfe da una vivanda incaciata, che

quando è levato il di fopra, rimaco il ciota gillo, e perde lo firmito. Salvo.

ABBASERA LA CRESTA. Gli fettarda il quindo entrano in frehefia, genfiano, e crefee loro la crefla, e paleggiano chiravo in crefla, e paleggiano chiravo ma creta intronizzatura, the par imperbia e dei delicii di quella frenena, fettare di abbailis loro la crefla; e di qui viene il prefente dettato, che fi-

"ar la trifla". Min.
Di' S'101 NON CAMPA TESTA . Gioè
Non ni fampa dramo . Tella in queflo
luego vale Préma, come dice il Vocabolario 'al 5, II. di quefla voce : e la
ragione è manifeta ; perche levato il
capo s' effinguono fubito l' altre funciodi vitali : e di n particolare quelle de'
quatro fentimenti , gl' ifirumoni de
quali anno i e effo la propris face. Bife.

gnifica Renderfi umile , contrario di Riz-

11. Quì tacque il diavol, perch' è fatto roco, E perchè l' aria al capo gli è maligna, Essendo avvezzo a star sempre nel soco, Volta alle donne il dietro a casa, e svigna, E lasciavi il gigante nel suo loco, Che dovendo a Baldon grattar la tigna, Sull'uscio del salon già pervenuto, Alzò il battaglio, e questo su il faluto.

- 11. Sei braccia era il battaglio alto, e di passo,
  E n' infragneva almen diciotto o venti;
  Ma dando si nel passo, mandò a basso
  Una trave intarlata, e tre correnti:
  E sece tal frastuono e tal fracasso,
  Che sibalordì a un tratto i combattenti:
  E per paura, a chi non su percosso,
  Non rimase in quel punto tangue addosso.
- 13. Ed infra gli altri Piaccianteo, il quale
  S' era Ichermto bene infino allora,
  Vedendo un fantoction sì badiale,
  Dopo il terror di tante ípade fuora,
  Di quel detto farebbe capitale,
  , Che un bel fuggir falva la vira ancora;
  Ma perchè in quà e in là v' è mal rilcontro,
  Vede aver vijo di fentenza contro.
- 14. Poiché non fa trovar modo né via
  Per nessur verso da Icampar la guerra,
  E ch' egli é sorza, che chi v'è, vi slia,
  Fintos morto, gettasi giù in terra:
  E ritrovando la bottgileria,
  Apre l'armadio, e dentro vi si serra,
  Con pensiero di starvi tempre occulto,
  Finché si quieti così gran tumulto.

c. xi. Platone fi parte dalle donne, c lafcia graiti quivi il gigante Biacone, i il quale ando alla fanta ; dove fi faceva la zuffa, ed arrivato in (une care in accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor accessor vi, e particolarmente Piaccianteo, il quale fino allora i era ben difeto i ma per lo finvento, che chbe del gignate, fi getto in terra, fingendofi morto, ed appeco appeco fi conduffe all'armadio della bottiglieria, nel quale entrato, vi fierro dentro. v.l. Vella da groppa alle due donne, e fungua.

Al-

Alza il battaglio , ec. Ma dando fu nel palco, manda a bafio. Che shalorditi a un tratto i combat-

Per la paura , geehe per catarro , o per altro impedimento nell' aspera arteria ha perdura la chiarezza della voce , fi dice Rancus , donde Raucedine e Roco . Dante Inferno-Canto XIV.

E rendele a colui , to era già roco . Min.

L' ARIA GLI E' MALIGNA . L' aria gli nuoce , gli tagiona danno . Min.

VOLTA ALLE DONNE IL DIETRO A CASA, E SVIGNA. Volta le reni alle donne . e fe ne va . E del verbo Sulgnare , s' è detto poco fopra nell' ottava 7. Min.

GRATTAR LA TIGNA . S' intende Per-Canto XXII-

lo direi anche, ma io temo, ib' ello Non s'apparecchi a grattarmi la tigna . Si dice anche Cacciar la mosta da dosto ; in quefto Cant. St. 10. Squotere e Scardafsar la lana , fopra Cant. VII. St. 63. Mandare a Legnaia , fopra Cant. VI. St. 94. Squoter la polvere , fotto Cant. XII. St. 1. E tutti hanno lo Refo fignificato

di Perquotere . Min. NE 'NFRAGNEVA'. Infragnere è Ammaccare o Presare uma cofa tanto, che perda la fua forma , corpe farebbe Peftare un fice maturo , ec. e il Latino Tun-do , Contundo , Tero . V. fopra Cant. tv. St. 76. e fotto in queño Cant. St. 17.

INTARLATA . Rofa da sarli , che fono quei Vermi , li quali fi generano dentro al . legname , e di efso fi mutrifcono , da' La-tini detti Teredines . V. lopra Cant. VI-St. 59. Min.

E FECE TAL FRASTUONO , R TAL

FRACISSO . Fraffinone e Fracafio fono C. XI. finonimi , che tignificano Romore , Stre. gr-11. pito . Min.

A CHI NON FU PERCOSSO NON RI-MASE IN QUEL PUNTO SANGUE ADDOSso . Ebbero coss grande spavento , che non gli rimaje sprite. Dicono, ehe a uno, ehe abbia avuto un grandissimo spavento o paura , fe in quel punto gli fosse tagliata una vena , non gli ulcirebbe fan-gue , per le ragioni accennate topra in questo Cant St. 2. Min.

S' ERA SCHERMITO BENE . Cioè Si era difefo . Avea stampato il toccarne .

BADIALE . Grande . Si diee anche Maeflofo , Imperiale , e fimili , ma per ischer-20 : e fignifica Grande più del naturale . CHE UN BEL FUGGIR SALVA LA VI-

TA ANCORA . Alla tentenza , che dice : Un bel morir tutta la vita onora , rispondeno coloro, che stimano più il . vivere , che tante cavallerie :

Un bel fuggir falva la vita ancora .

napodía . Travestimento di un verso o properbio . Salv.

V' E' MAL RISCONTRO . V' è male il modo. Non v' ebuona congiuntura. Min. VEDE AVER VISO DI SENTENZA CON-TRO . Conosce di non aver razione, eioè , cioè , che il negozio non e per seguire , com' ei

verreble . Min. CHI V' E VI STIA . Chi ba avuta la difgrazia , fe la pianga . E fi dice : Chi v'e vi flia , e chi non v' e non v' entri :

qui pero intende Chi e in quella stanza, vi stia, perche non se ne può uscire. Min. ove fi tengono vafi da vino, per ufo e fervizio della menfa . Voce , che vien dal Francete Botteille , che vuol dire Fiafco p altro Vafe fimile de vino . Min.

15. Col battaglio di nuovo agile e presto Tira il Gigante, e da nella lumiera, La qual cadendo fece del fuo refto, Perche si spense , e roppe ciò che v' era : Or s' egli è in bestia dicavelo questo, Mentre ch' ei da ne' lumi in tal maniera :

E di-

E dice, che 'l demonio lo staffila, Poichè gli fa fallir due colpi in fila.

- 16. E giacch' egli non può per quella stanza
  Armeggiar col bartaglio a lot talento;
  Perocche il luogo non ha gran ditlanza;
  Cagion, ch' ei trova sempre impedimento;
  Lascialo andar, a vendo più sidanza;
  Nelle sue man, che in simile itrumento:
  E piglia quella ciurma abbietta e sbricia
  A menate, com' anici in camicia.
  - 17. Così tutto arrabbiato come un cane,
    Piglia un pel collo, e teaglialo nel muro,
    Di forta, che disfatto ei ne rimane,
    Com' un ficaccio pikttolo maturo;
    Talche' il metchin non mangerà più pane;
    Perciò gli amici fuoi, a' quai par duro,
    Nè voglion, che il ribaldo fe ne vanti,
    Gli andaron alla vita tutti quanti.
  - 18. Paion coftoro un branco di galletti,
    Quando la flate, a tempo di ricotta ,
    Intorno a qualche bota uniti e liretti.
    Ognun di loro a bezzicar s'affolta .
    Però il Gigante fa certi faembietti,
    Che te ne ivifa quattro o fei per volta :
    Infalfidito al fin da quel baccano ,
    Si china, e da aggavignane un per mano .
  - 19. E come la mia ferva, quand' in fretta
    Dee fare il petce d' uovo, e che fi caccia,
    Tra man due uova, e uniteme le picchietta,
    Sicché in un tempo tutte due le fchiaccia;
    Ei che dall' ira è fipinto alla vendetta,
    Softien quei due, e s' apre nelle braccia;
    Poi, ciacche, batte infinem quello e queflo;
    Sicché e' diventan più che pollo petlo.

Bian-

Biancone con un colpo fractafa la lumera, e foggene tutti i lumi. Nota, che febbene era di giorno, la tumiera cuttura accelà e il che fefio avvinen in tali occasioni di veglie, che i vegliatori difratti dai guito del ballo, hano metago giorno, ienz' avvederfi, che fa patica di la tattaglio, e comincia a pigliar quella gence, e a batteria per le mora onde tutti a un tratto gli corfero addofo, ma cgli fi difendeva, facendo di loro un gran macello.

v.l. E dice pur, che il diavol le staffila, Poiche falli due colpi in fila in fila.

Stante the il luogo , ec.

Pigliando quella ciurma, ec. LUMIRRA. E uno Strumento, col quale fi fostengono in aria più lumi accefi, che i Latini dicono Lychmuchus pensilis, Lucerniere in aria. Min.

FECE DEL SUO RESTO. Far del refto.

s' intende Finire la reba, la vita, et.
Latino Proterviam facere. Qui danque
vuol dire Si spenfero affatto i lumi. Min.

wuoi dire 31 fornjero affatto i lumi. Mili. B' IN BESTIA. E' in collera. Min. DA' NE' LUMI. Dar ne' lumi, vuoi dire Entrar grandemente in collera, Dar nelle scandescenze: ed è lo stesso, che

nelle scandescenze: ed e lo teno, che Dar nelle suie: ed il Poeta scherza con questa metasora di Dar ne' lumi, ed intende Dare esfertivamente col battaglio ne' lumi della lumiera. Min.

IL DIAVOL LO STAFFILA . Il Diavolo lo perfeguita . Gli è contrario . Min. Quali Lo percente collo Staffile , che è Speza di cenio cel manico . Propriamente Staffile è quella Striftia di cenio, alla

quale sta appice ata la staffa . Bisc.
IN PILA . Uno dopo l' altro , senz 4 ineramezzo . Min.

ARREGGIARE. Queño metaforicamenen fignifica Augriarfi o Affaticarfi in vano: c fignifica anche Ingannarfi: per elempio: Tu armeggi , fe tu fperi d'ottenere, ec. ma qui e prefo anche nel fuo proprio fignificato di Manuggiar l'armi, e nell'altro d'Aggiarfi. Min.

Paol Mini nel luo libro della Nobiltà di Firenze, all' Avvertimento XX. intorno al verbo Armeggiare dice cosi: " Tra "; i molti motti , ella (cioci la lingua "; Fiorentina ) ha questo: Tn armeggi , n il quale vuole inferire tauto quanto C. XI-" Tu fai una cofa precipitofamente e da ST.16. n roumere, e maffime quando egli vi " s' aggiunge , fenza mufoliera . E non 30 come egli da alcuni e interpetrato : Tu ti aggiri, ovvero Tu dai in sulla ,, Dipoi venendo alla fpiegazione di questa parola, dopo aver detto delle feste, folite farfi in Firenze per San Giovanni , cosi leguita : " Tra le molte feste , una " e lo Armeggiare . E' questa un giuo-" mi drappi , a divise e livree varie , " secondo le divise e livree delle fami-39 glie , le quali a ordine , ed in cam-" po gli mettono ( fatta prima una va-" ghillima e nobiliforna mostra di Re , , Duchi , matchefi , conti , cortigia-" ui, foldati e carriaggi, i quali uno lm-39 peratote fovra un carro dorato trionn fante accompagnino ) fovra cavalli e-39 fercitati al correre , ornati splendida-" mente , correndo prima nella piazza " pubblica , e poi in certi luoghi depu-, tati , a scavezzacollo , rompono lance 20 con maeftria non piccola. B perché in , quefto atto , chi corre ritto fulle ftafte : chi fovra "I doffo del cavallo : chi n fovra 'l doffo di un cavallo con un piede, e con un altro fovra 'l dofse n d' un altro cavallo : chi con un piede nella ftaffa d' uno , e coll' altro pie-, de nella ftaffa d' un altro , e cost a g due cavalli in un medefimo tempo, " ma tutti fovra picciole bardellette , " con morfi debolifimi ; di qui è nato ; il motto : Tu armeggi ; cloe Fai cofa " rovinofa , e da precipitare : e non Tu 3) ti avviluppi, o veramente Tu non del 3) in nulla. Coucioffiache il giuoco fi 3) chiama Armeggiare, dal verbo Gero, " che appo i Latini figuifica Portere , e 33 dal nome Arms , quaff , che in effo 39 fi efercitino le armi : e coloro , che , lo efercitano , fi addimandano Ar-" meggiatori , i quali fanno beniffimo , quello che fanno , e dove eglino deb-, bono appiccare la lancia per romper-, la , sebbene eglino lo fanno con peri-" colo . Deefi adunque , in níando que-, come volle già il Caftelvetro , Tu rameggi, il quale volle , interpetrando Hhhhh

G. XI. ,, questo motto , e non essendo Fiorenti-ST.16. ,, no , indovinare , e pereio disse , ehe ,, egli avea a dire Tu rameggi ; perehè

, no, indovinare, c pereio diffe, che , egli avea a dire Tu ramzgg; perebà ni i morto è puro Fiorentino, derivato , dal giucco antedetto, e non dall'i es lo fiparviere afpettando quaglita o fitama, che fi levi in aria, errando fo-, vra gli alberi di ramo in ramo; on-, de in così interpettando armeggio, , come armeggiano quafi tutti coloro, y come armeggiano quafi tutti coloro, y

seome armegiano quafi tunti coloro, ya quain on ciendo Fiorentini, yogiino on interpetrare voci e motti Fioprentini, ludi particolarmente da Danpre, come in berer modireri la nobipre, come in berer modireri la nobipre, come cin berer modireri la nobipre, come cin berer modireri la nobipre, come cin berer modireri la nobipre con come fi puo nel citato luogo
preco, come fi puo nel citato luogo
preco, come fi puo nel citato luogo
preco, come fi puo nel citato luogo
preco, come fi puo nel citato luogo
preco, come fi puo nel citato luogo
prepreco, come fi puo nel citato luogo
preco, come fi puo nel citato

pendo, e l' Armeggeria miracolofa; nondimeno, ec. Bisc. CIURMA Gentaccia ville. V. sopra Caul. III. St. 76. e Cant. V. St. 16. Min. ABBERTTA E SERICIA - Sinonimi che fignificano l'itillima, gene .

blin.

Briciola , Minnezzolo . Franzele Brifre ,
Sminnezzolare . Sbricio adiettivo , Minnetiffimo . Salv.

A MANATE . Da' più fi dice Monate ...

Quanti n' eramo in una mano: e per la grandezza della mano del gigante suppone il Poeta, che sica moltissimi per volta, perchè dice : COME ANICI IN CAMICIA, che sono Anici copreti di zucchero, de' quali con

Anici coperti di guectero, de' quali con una mano se ne pigliano le centinaia . Min.

FICO PIATTOLO - E' una Specie di fi-

eo, detto così . Min.

NE VOGLION, CHE IL RIBALDO SE

NE VANTI - Lo voglion gaffigare, perch' ri non a' abbia a gloriar d' aver am-

matzate quot fore amice. Min. BIGA. Quaf dal Latino. Barbaro Africa, dal buono Afra. Coni chiamano i contadini quel Monre di gram in paglia a mazzi, da loro coi accomodato, at-finche fi figgioni, per poterio cavar dallejuga, detta da' Latin Trinir congeries. Da quella voce Bica abbiamo il verbo Albicare, per Acimablare Dan verbo Albicare, per Acimablare. te Inferno Canto IX.

Come le rane innaugi alla nimica

Bifcia per l' acqua fi dileguan tutte ,

Pereb' alla terra ciascuna s' abbica.
Min.
BEZZICARE. Il Beccare de' pollastri fi.

dice Bezzicarr. Min.
FA CERTI SCAMBIETTI. Cioè Contractambia le percofie, che gli danno coloro:
e Scambietto: termine di ballo, che fignifica Mutanza di piede. Min.

INFASTIDITO AL SIN DA QUEL BAC-CANO. Ejimodgii venuta e noia o a fafishio quella importunica. La voce Baccano, che fignifica Romere di grant; metaloricamente fi piglia nel lento, che fa piglia Magica, Fefica, Bordelto, e fimiii, come vedemmo fopra Cant, IV. St. 9. Min.

AGGANIGNA . Piglia s e s' intende Cinger colla mano tutto ciò , che si piglia , in maniera che si possa trenere stretto con facilità . Min.

"Acquainte propiament à President et president et president et par le qui li nou le parti det alle » posse faire ut appe sette vertice » et engaint delle mejent . Latino Tamilla, Gatto mayerdan, « arrabte . Il Mempio ren et origine di Gordan . German, voice Capita, Masser, delevati . Il Mempio ren et origine di Gordan . Mem ma . GASTAN. Al Mon voi troppo fodisfatto . Petrebbe forte renir ad titolo e, che fiente fari, quando steuso di terrori on quella parte, che raficonigii quello d'uno , ette afloghi .

"PESCA D' UDVO. UDVOS fritte O Fritatas, che dicemmo (opra Cant. 18.56. 49.
E s' intende propriamente la Fritata, e de divo (fire cetta, voir reacetal, a e ridetta in usurlos, pure utila padalla, r con acquilla figuras econsi in pieto, e per pennis. della Lefina dire: La continua. Lefina dire: La continua. Cant. Lefina dire: La continua. Cant. del malfi Lefinanti ciutibi, i quali centrati d'un pefic d'unvo di dut nova 41 pis. Min.

EATTE INSIEME QUELLO E QUESTO.

Di questa azione del Giganze di schiacciare due uomini come una coppia d'uoya, V. Omero. Biss.

CIACCHE . Questa parola non ha ve-

run fignificato, ma folo imita il fuono, che fanno l' nova , ed altre coje fimili , quando si rompono i ed il Poeta se ne-ferve, per esprimer quel battere, che fa il gigante di quei due uomini, uno contro all' altro : ed imita Dante , che nell' Inferno Canto xxxII. dice :

Non avea pur dall' orlo fatto cricb : e feguita i Latini , che pure aono la finta voce Tax, la quale esprime percoffe , come fi vede in Plauto oel Pería : dove , per intender butie , dice :

Tax tax erit tergo meo . E noi pure diciamo Tach e Pach ; an-

zi le pereoffe da molti io F reoze fi di-

conn Pacche , come dice anche il ooftro c. x1. Poeta fopra Cant. V. St. 47. Da Cracebe ST.19. e fatta la pasola Fiorentina Acciaccare che e lo ffefio, che Peffare leggiermente; onde dicefi Pepe acciaccato , modeftamente infranto : e Acciacco , foprufo , Ingineria , quando uoo , per eosi dire , calpefta e maltratta no altro . Min. Ciacebe . Quefta voce fu traslatata ancora al fuoco , che fi fa da' disciplinansi , colle discipline , quando fi perquo-tono sulla nuda earne : onde diffe un

Poeta : E delle difeipline il ciecbe riacche . Bifc.

- 20. Allor Bieco non ha più fofferenza . E giura, che di questo il bacchillone Non andrà al prete per la penitenza, Perch' ei vuol , ch' e' la faccia col baftone : E i fuoi , che di tal' arme han la licenza , Gliene daran d' una fanta ragione : Così guida i fuoi ciechi , ov'è il coloffo , Acciò gli caccin le molche da doffo.
- 21. Eglino tutti quivi fermi a tiro Presto a Biancone, a un fischio co' bastoni . Senza tramezzo alcun, fenza respiro, Ne diedero un carpiccio di quei buoni : Ed egli con un piede , alzato in giro . Fa lor fentir , s' egli ha fodi i talloni : E mentre questo passa, e quel rientra, Con quel pedino te gli chiappa e fventra .
- Quand' ecco il vecchio Paolino il cieco . Il qual fa più canzon, che il Tefti o I Ciampoli : E ( perch' egli è bizzarro ) avendo seco Condotti , com' ei fuole , un par di trampoli , Ove salito a petizion di Bieco, Va col mantel, ch' egli ha di cento scampoli, Tastando, ov' è il Gigante : e all' improvviso Per dalle schiene gl' imbacucca il viso .

Hhhhh a

31. Ei con

23. Ei con Macone allor fi fcandolezza,
E dice: O traditor, che cofa e questa?
Che temi, ch' e' mi porti via la brezza,
Che tu m' hai posto il pappassico in testa?
Ma porco! oibò! Questo cenciaccio allezza,
E sa di refe azzurro, ch' egli appela:
I o vuo' pagarti colla tua moneta,
E darti anch' lo l' incenso colle pera.

C. XI. Bicco veduto quefto, fa venire i fuoi 57.20, ciechi, i quali tutti in giro intorno a Biancone l'affaltano co' baffoni, e Paolino faltiro fopra a' fuoi trampoli, mette il fuo ferraiuolo fopra alla faccia di

effo Biancone, il quale pero s' adira, e bestemmia i suoi sassi Dei . v.l. Accio gli caccin, s' egli ba mostbe addosso.

IL NACCHILLONE. Batchillone o Batchigliene è nome di un fiume, che passa dalla città di Vicenza, in Latino detto Nessossi miner, secondo Fra Leandro Alberti: ed è nominazio da Dante, laferno Canto xv. ove difeorre d'uno, a cui su permutato il Vescovado di Firen-

ze in quello di Vicenza;
... che del Frence de Frence
... che del Frence de Frence
... che del Frence de Frence
Da quello fatto di Medire Andrea Monza, che cosi di Romandava quel Vescoro, che cosi di Romandava quel Vescoro, che cosi di Romandava quel Vescoro, che cosi di Aventi del Frence ano quello
il Borghini : Salvare de Arras in Barchio
di Frence a quello di Vicenza, alcodi Britante de Arras in Barchio
di Frence a quello di Vicenza, alcodi frence a quello di Vicenza, alcognifica Umos infiguio di Vicenza, alcognifica Umos infiguio di Vicenza, del cognifica Umos infiguio di Vicenza, del codefino di ra un unomo Barchillor edorino di perione granda e e forma
done e dimiti e credo, che fii il
ndose, e dimiti e credo, che fii il
ndose, e dimiti e credo, che fii il
ndose, e dimiti e credo, che fii il
ndose, e dimiti e credo, che fii il
ndose, e dimiti e credo, che fii il
ndose, e dimiti e credo, che fii il
ndose, e dimiti e credo, che fii il
ndose, e dimiti e credo, che fii il
ndose, e dimiti e credo, che fii il
ndose, e dimiti e credo, che fii il
ndose, e dimiti e credo, che fii il
ndose, e dimiti e credo, che fii il
ndose, e dimiti e credo, che fii il
ndose, e dimiti e credo, che fii il
ndose, e dimiti e credo, che fii il
ndose, con con con la considera con
della con con con con con con
della con con con con
della con con con
della con con con
della con con con
della con con
della con
della con
della con
della con
della con
della con
della con
della con
della con
della con
della con
della con
della con
della con
della con
della con
della con
della con
della con
della con
della con
della con
della con
della con
della con
della con
della con
della con
della con
della con
della con
della con
della con
della con
della con
della con
della con
della con
della con
della con
della con
della con
della con
della con
della con
della con
della con
della con
della con
della con
della con
della con
della con
della con
della con
della con
della con
della con
della con
della con
della con
della con
della c

ne , Scuriscione . Ovvero è detto quafi Baloccone , che si balocca , e non sa mensa di buono ne di serso . Min.

Con è, Bacebillone, per merarefi, quafi Baloccone, Uomo, che fi balocca, che fa delle fanciullaggini. Bacebo in fignificato di Agnello, non è noftra vocc. Bife.

NON ANDRA AL PRETE PER LA PE-NETENZA. QUEÑO modo di dire Ufamo, per fare intendere e, che ci vogliamo e, moderno e del fopruño o torro fattoci, o che vogliamo gafitgare uno di ontalche manarenne commelto ; quafi diciamo : le medefimo gli darò la pena di quefio fino fallo, fenza, che cell' vodas per efia al temfejner : ed il Poeta l'esprime, dicendo:

Perch' ei vuol, che e' la faccia col baftone

CHE DI TAL ARME HAN LA LICEN-ZA. Cicè Hanno permiffione di portare il baftone : e scherza, perchè i cicchi portano il baftone per necessità, per sarsi la strada. Min.

GLINE BARAN D'UNA SANTA RA-CIONE. Gil daramo le hafoutet, come vanno date : c quella voce Santa, [cbben pare itempiture per cinià n'inodimeno detta in quelli termini fignifica perizione, qual dica Di over e di matra regione, e d'intera giuficia; i the la vodier Stabilito. Determinata Noccaccio Novella to. E batranta adanque d'una fanta regione, cio cè, con una fantem mamiera, l'ategliete delle buone. V. la St. 25, fegoence. Min

GLI CACCIN LE MOSCHE DA DOSSO .
Le bastonine . V. sopra in questo Cant.
St. 11. Min.

SENZA TRÂMEZZO ALCUN , SENZA RESPIRO . Senz. intermissione di tempo , e senz. a pigliare riposo . Min.

NE DETRIO UN CAPITOCO DI COGLI ZONNI. Ne dettera maa bamaa e gran quantia: Carpicio viene dal verbo Cargiantia: Carpicio viene dal verbo Cardiata: Ce con elevisiono, por intenderneta: Ce con elevisiono, por intenderdare la consulta del consulta del condiata: Ce con elevisiono, por intenderdare la consulta del consulta del concella del consulta del consulta del consulta del condiata del consulta del conpiglia la paree per tutto li piede. Vene del Littion Telas. Cant. VIII. St. 59.

Littion Telas. Cant. VIII. St. 59.

PEDINO. Detto ironico, ed intende Gran piede, Pedone. Min. SVENTRA. Rompe, Spezza, o Sfonda il ventre o la pancia. Qui è ver-

bo attivo, che Sventrare neutro ha il fignificato dette fopra Cant. VII. Sc. 12. Min.

PAOLINO CIRCO. Questo su no cieco, compositore di Villancelle ed altre Canzonette, le quali si sentono ancora cantar per Firenze da altri elechi e da' razgazii e per questo il nostro Poera sicce Ill qual sa pin canzon, ebe il Testi o il Ciampoli,

poeti celebri del nostro secolo. Tali sue canzoni andava egli vendendo per le piazze, dove per adurare il popolo faceva fare diverfi g'uochi ad alcuni suoi cani : ed egli medefimo , benché affatto cieco e decrepito, ballava con certi fuoi trampoli di legno a' piedi. Questi trampoli erano due pertiche , in mezzo a ciascuna delle quali era fitto un piuolo , e fopr' a questi due piuoli faliva , pofando fopra ad effi i piedi , e fostenendo la persona col rimanente di dette due pertiche, con adattarfele fotto le braccia , camminava con grandifirma fran-chezza . I Trampeli da Latini fi domandano Gralla , fecondo Nonio Marcello : e quei , che camminano fu' trampoli , Grallatores . Festo dice : Grallatores appellabantur , Pantomimi , qui , ut in fal-tatione imitarentur Exipanas , adiecilis pertieis , furculas babentibus , atome in bis incerftantes , ob simititudinem crurum eins generis gradiebantur, utique propter diffi- C. XI.
cultatem confishendi . Plaut. Poen. 7. 51-21.
At fl ad prandium in adem vos dixiffem ducere;

Vinceretis cervum eursu, & grallatorem gradu. Min.

Di questo Paolino Cieco si vede il ritratto nel primo Chioftro di San Marco nella quinta Lunetta all' entrare a mano manca, nella quale da Sigismondo Coc-capani su rappresentato il satto di S. Antonino Arciveicovo di Firenze, quand'e-gli fece la correzione a quei due ciechi, che col pretefto di lor povertà ave-vano adunato un buon peculio. Quello con barba rossa col cane appresso ( dice il Baldinucci nella vita di quel Pittore , Decenn, II. della P. I. del Sec. V. dall' anno 1610. al 1620. pag 132. ),, è il " ritratto di quel Paolin Cieco , nomo " piacevole, tamofo fralla minuta gente , per lo fuo far giocolare i cani , e per " gl' infiniti strambotti , da lui compo-" fti , e cantati al suono di sua chitar-" ra per lo corso di prefio a cent' anni, n che egli viffe in questa nostra eitra di , Firenze, fua patria : dal che prefe oc-" caffone, per ifcherzo , Baldaffar Fram-" cefebini , detto il Volterrano , in tem-" po, che il cieco era gia in era caden-" te, di ritrarlo per Omero colla fua li-, ra , che riufci nn belliffimo quadro : " e oggi fi vede nella Galleria del Mar-" chefe Pierantonio Gerini . E in queft' anno 1750. quivi pure fi conferva nell' ultima stanza, che riesce in via del Ciliegio , ottimamente cuftodito , con altri moltiffimi quadri , apprefio i figliuoli del detto Marchese Pierantonio , i Signori Marchefi Senator Giovanni , e Andrea Gerini , il quale della maravigliofa Ar-te del Difegno e della Pittura al maggior fegno fi diletta . E alla pag. 400, del medefimo Volume il prefato Baldinucei nella vita del Volterrano , rammemora il fopraccitato ritratto con que-fte parole "Dipinfe ancora allo fteffo 29 Screniffimo ( cioè il Principe Cardinale , Gio. Carlo di Tofcana) in camera fua y un quadro di due braccia e mezzo ,, per un Omero colla lira , ritratto al , naturale di Paolino , cieco noto , uono allegro e vivace , famofo in Fic. XI. .. renze fra gli attri ciechi, si per lo no-ST.22 ,, vero grande delle fue Poefic , com-", poste iulio file, che dicesi da circhi, , come per lo ípaccio , che oe fece , , cantando e fonando , e facendo ballar to cani , fino a novanta e più anni , ch' " egli viffe " Per quello il noltro Poeta dice

Il qual fa più canzon : Io ho fin' ora ritrovati di fuo due Poemetti in ottava rima : il primo de' quali ha quello titolo t La famofa Gioffra de' Gobbi , con tutte le Fefte , fatte nella Seremifima gran Piazza Ducale di Firenzt . În ottava rima per Paolo Baroni . Stampata in Firenze alle feale de Badia 1612. per Stefano Fantnerr , in 8. fond Stanze 39. Il secondo e intirolato : Caprisciolo Sogno, nel quale si mede un son suoso Banchetto: love si scorze le princi-pali Casate Fiorentine. Composto in ottava rima da Paolo Baroni . In Firenze e Tiffeia pel Fortunati, in ta. iono ftan-ze 45. L'invenzione di quello Sogno non è di Paolino; ma e di Pierfrancejo Gro-manni, nell' Accademia della Cruica detto l'Annebbiato, recitato da lui per Cicalata nello Seraviaro di detta Accademia, fatto nel Giardino del Purgato. ( cioè Luca Torrigiani ) circ' all' anno 1590. Di questo Sogno fi legge nel Diario del Trico MS. 2 c. 28. 31 L' Anuebbiato 20 coo continuo rifo di tutti, con iovenso Lione nuova e piacevole , difegno con y uu fuo graciolo Sogno un Banchetto . so con equivoci bellismi accomodato o che trattenne per buona pezza la brin gata , ecc. Paolin Cieco non fece altro , che metterlo in rima : e perché effendo egli posteriore all' Aunebbiato, di fopra venti anni , per effer morti in quel mezzo alquanti de nominati da lui, Paolino prese i nomi propri de viventi a suo tempo, e gli surrogo a quelli de gia trapassati all' altra vita. Ma perchè quelto Sogno è componimento in quelto genere fingolare, e per memoria del suo anventore, fiato poi imitato dal Marino in una fua Lettera in nome di Punolo alla Pupola ; aocorche quindi forfe ne veniffe l'origine del concettizzare con equivocl e traslati firavaganti : e ne de-

rivalse la forgeute ( come fi dice ) delle

freddure, di cui fu imbrattato il feguente Secolo XVII. tuttavia questo Sogno , aveodo qualche parte di Storia delle Fiorentine civili Famiglie , parte delle quali topo ora (pence, e molto comportabile : effendo inedito , e non troppo prolifo mi piace il riportarlo o potendo per altro chiunque non lo graica , afteuerfi dal leggerio .

#### G N

DI PIERFRANCESCO GIOVANNI,

mell' Accademia della CRUSC.A. desto ; l' ANNEBBIATO, Raccontato da efio nello Stravizzo dell' anno ....

" Q Uantuuque il Galateo non compor-, che fi racco tino i fogni i consuttecio, " ficcome egli diffe , fi puo permettere , quando non fieno tediofi ; E come difs le già il Berni , i capricci vogl on venire a dispetto degli uomini . In fomma che vuo' tu dire ? Voglio dire , " che alle notti paffate , o per aver io ben carico l' orea col fialco , o quel-, lo , che je ne tode la c'gione , avann ti ch'io mi poreffi addormentare , no-, ta. un gran perzo pel ietto ; alla fine " liracco , mo venne alquanto velato gli , cech ; e poco appredo , o in tegno , 33 gusto mio cosi strana, e cosi bizzar-35 ra, ch' io nos so, se da altri tal co-36 sia stata giammai veduta. Del che , affai maravigliatomi , mi parve , do-39 po che fui ritvegliato , che per la fua p piacevolezza mer talle d' eller raccon-" tata ; e tenza piu parole me ne vengo , al fatto . E perche di quello mio ca-20 priccio non mi rimanga in corpo mi-, nuzzolo , non mi fidando punto della memoria , m' e parlo a proposito seriyerlo ; e qui comincio .

.. Dico dunque, che vagando lo fra "l " lonno, mi parve di vedere in non fotn ta boscaglia preparare il più lontuoso 39 Banchetto, che mai alla memoria de-39 gli nomini fi fia veduto. Onde acco-, va la cucina , piena di delicatissime w vivande s da Alchandro Acciaiueli , ¢

" Cam-

.. Velluti . riccamente l' adornarono . C. XI-

" Cammillo Petrini , per mezzo di Lo-, renzo del Favilla s' accese il fuoco : al quale ferviva Francesco Covoni , " Noteri Querel , Giannoezo Cepperelli e Piero dello Scheggia , con molti lor parenti al meftier necessari . Bartolommeo Palai , Niccolo Molletti , Frann cesco Ferrucci , e Baftian Ferring fece-2 ro provvisione d' Alari , Schidioni , e 39 altri ftrumenti opportuni per la cucina . Di poi comparve Il Cav. Biagio Pignatta , Iacopo Testai , e 'l Cav-Valari , con tutta la compagnia de' " Piattelli , i quali furono melli per orn dine al loro uficio . E uscito di quivi " vid preparare a Mef. Girolamo della 29 Forelta il lnogo , dove s' aveva a fan re il Banchetto , col quale France-" fco Silvani , e Orazio Selvaggi specu-» lavano, dove fuffe più comodo il pian-" tar la tavola in cost fatta bofcaglia . " Ma a me parve firano veder tal fito », occupato da Piero delle Macchie , Lo-" renzo Saltamacchie , Pierfrancesco Bon li , Giovanni Quercetani , il Cav. , Spina , Mef. Cetare Spini , Antonio " Spinelli , e Giovanni Ricozzi ; oln tre, che il fito era offeio da France-n (co Vespucci, Giovanni Tafani, Pier-" Molconi , Niccolo Molchi , Simon " Formiconi , Matteo Botti , con Mi-20 chelagnolo Biscioni , i quali rendevano il luogo molto maninconico, e mal n comodo. Ma queño confiderato fi ri-2 medio coll' aiuto di Lorenzo Villani . " di Francesco Manetti, di Giovanni " Mazzuoli, di Giovanni Picconi, e di " Santi Ronconi , agginntevi l' opera di " Neri della Tofa , Pietropaolo Tofingli n e Francesco Tofi , e dopo del Fornaio n della forca , e altri di fua famiglia ; n per mezzo de quali in un attimo fi p tece il fito ameno, e domettico . Doso ve venuto Niccolo del piano, Mef. Iaso copo Prati , Mel. Aleffandro Fiorini, » Mei. Alberto della Fioraia, e Gio. Ro-" fati , d' odore , e vaghezza riempierono il fito : quale fu circondato da A. " lessandro Cerchi , e da Agnolo Serra-" gli . Compariero poi Andrea Macim gni , e'l Capitan Lorenzo Softegni . n e v' accomodarono una capacifima n tavola , inpra la quale fleio Franceico

" E mentre io rimirava quel luogo de- ST-11. " ferto , ridotto cosi piacevole , arrivo , quivi Francesco Colonnesi , ierozzo Altoviti, Giorgio Scall , Zapopi Sali-39 ti , Giovanni del Maeftro', Tommafo Aiuti, Vincenzio Martelli, Giulio " Bufini , Aleffandro del Serra , infieme , con Bartolommeo da Legoli , i quali ,, compolero topra la tavola una belliffi-" ma pergola, col favore d'Antonio del y Vigna, e quantità de' fuoi parenti , 22 da' quali in coperto tutto il circuito . B acciocche il gran caldo , che la fta-, gione cagionava , non noiaffe i con-, vitati , fi ritiro Cencio del Sole , dan-" do luogo a Gherardo Freicobaldi , e a " Lorenzo Venturi , i quali portarono a 29 tutt' grandifima confolazione . E ap-39 prefio veddi venire Lapo del Tovaglia, " che coprendo la tavola di candido ap-" parecchio , coll' aiuto di Salvetto Sal-, vetti , e altri fuz parenti , la refe ", perfetta : Alla quale venuero infieme
", Giovanni Tondini , Francesco Argen", tini , il Cav. Sali , Neri Pepi , in 20 compania di Bartolommeo Panuzzi . " Compara di poi Gannozzo Manetti n e Giovannt del Chiaro , fecero lavar , le mani a' Convitati coll' aiuto di 3 Francesco della Fonte; e da Baccio " Bandinelli fatte loro asciugare , fi miiero a tavola , fatti ledere da Andrea 3 Banchi , Giovanni Bancozzi , Michel " Banchini ; s' accomodarono prima la " famiglia de' Vecchietti, e gli altri di mano In mano, col mormorio di Nicp colo Fontani , e di N ccolo del Viva-3 io , che quivi eran vicini , e a tutti » gran diletto portavano . E all' arrivo " di Francesco d' Ambra fi riempié il " luogo di foavissimo odore . Vi com-23 pariero ancora molti della famiglia , de' Cortigiani per il servizio del Bann chetto in compagnia di Costantino de' " Servi, di Vincenzio Manieri, del Cav p del Garbo , d' Andrea Cortefi , e d' 3 altri lor parenti , per mezzo de' quali » eran proyvifte le vivande; E del cam-30 biare I piatti ne fu data la cura a Pier , Cambl , e a Niccolo Puliti . Nel pri-" mo servito vennero l' infalate, com-" SalC. XI. , Salvaftrelli , e Filippo Patferini , con-ST.22. ,, dite coll' aiuto di Cherubin Fortini , " e Ceferi degli Agli le porto in tavo-" la . Di Cibrei , Pasticci , Guazzetti, " e altri antipafti v' era gran quantità , " bene accomodati per Chimenti del " Gratio , Luigi Guazzoni , e Grolamo " Pepi . Poi comparve in tavola Taddeo , Bucctti , Cofimo Porcellotti , France-", fco Porcellini , Zanobi Carnelecchi , Vincenzio Cicciaporci, Guido Pecori, 9, vincentio Cicciaporci, Guido Pecori, 9, Gio. Recchi, Niccolo Taffi, Adrian 7, Tatsoni, Filppo Taffini, Pandolfo 9, Cervini, Bernardo Cervoni, Michel Capri, Guilio Vitelli, quali in pa-10, Cicci, e chi leffi, e chi arrofto. Nel (econdo fervito comparvo Felice del , Beccuto , Aleisandro Codilunghi , Federigo Foraboíchi , Benedetto Veli . Celare Cornacchini , Giovanni Rondi-, nelli , Simon Colombini , Benedetto " delle Colombe, Cofimo Paperini, Do-, menico Pollini , Cefare Galletti , Giuin varie vivande partiti , e accompa-,, gnati da Prinzivalle della Stufa , e dal " Capponcino Stufato . Era la bottielie-, ria beniffimo accomodata, e copinfifima d'ogni forte di vini ; essendovi , alla cura Pier Maria Buoni , Filippo , del Migliore , Pier del Bianco , Anon del Roiso, Pier del Doice, Co-Braccio Greci , col favore di Matteo " da Panzanino , e Francesco da Lamole tutti alla cuftodia d' Alcisandro " Cantini , Baftiano Buonavolti , Fran-" ceico della Botte, e Tommato Fialchi. e confervati da Franceico da Diacce-, to , e da Piero Frescobaldi i dispensa-,, ti poi secondo l' ordine di Francesco " Centellini , che aveva la cura d' af-" faggiargli , e n'ifchiargli con a-3) cqua , fecondo il lor gufto dal Cav. " Temperani . Per mappiore orrevolezy za del Banchetto vollero , che vi foi-, fe ancora del Peíce , infieme con altre se vivande da di nero; ficche da Andrea del Mare vi furono condotti Pier Pefcioni , il Cav. Petciolini , Lodovico Ragni , Lodovico Gamberetchi , Vin-, cenzio Gamberelli , e Cofimo Gambep rucci , Filippo Pandolfini , Franceico

" Riccio, acconci in gran parte da Mef. Francesco Marinozzi , colla giunta di " Pier Petceduovi , Santi Burri , Giovan-" ni Tocchetti , e Niccolo d' Aringo , " i quali fornirono di compire il palto , che a tutti fommamente gufto . Dopo ,, renne Gherasdo Peruzzi , Pier Peri , Pellegrino Perini , Temmaio del Ci-" riegia , Domenico Mellini , Francesco " Baccelli , il Susina Scultore , Pier Car-, di , Baldasar Carducci , Anton Bro-" giotti , e Giulio Uliv eri , con Fran-,, celco Fagiuoli , e Francesco Steconti . ,, Dopo i quali comparie Consetto Le-" gnaiuolo con atsai parenti , co' quala " crano Giovanni del Mandorla , Feden rigo Zuccheri , e Biagio Zuccherini , » dille bu ti tecondo il parere di France» " fco Particini, e di Mei. Benedetto Buo-, naparte , che a tutti addolc'rono il m gullo , e la bocca ; e con fe ne fletten ro fino all' arrivo di Carlo Panciari-22 ch , e di Battiano dello Stucco . Re-, tha adeiso , che voi tappiate , chi fof-, fero i Convitati , acc ocche non vi penfiate , che un tal Banchetto foffe 2) fatto a gente ordinaria ; imperciocchè 29 tutti furono gran perionaggi , come " intenderete . In prima v' era Paolo " del Papa , Cofimo dell' Imperadore , " Antonio del Re , Anton Cardinali , " Patriarca Patriarchi , Ginlio de' No-, bili , Pier S-gnorini , Lacopo Buonfi-, gnori , Ottaviano Conti , Cofimo Ba-" roncelli , Pier Baroni , Niccolo Ra-" rorcini , Baccio Valori , Emilio Qua-" rantotti , Iacopo Soldani , Cotimo " R-cchi , Piero del Cittadino , e altri n lor parenti , e con orti . E' fullo ira-, recchiare comparve Bernardo Davan-, zati , Rafiael Torfi , Stefano del Corn teccia : e Francesco Cenni accenno a » P ero da Levante, che levaffe le men-, fe , il che efeguito , fu da Luigi Netp toli il luogo ipazzato , e rijulito ; , ove paffando il tempo allegramente, n erano trattenuti da Luigi Calderini » il quale con dolce armonia di conto » dava loro gran diletto , e confolaziom ne . Mentre in cucina al levar delle p vivande fendovi comparfi Fabio Gat-" tefchi . e 'l Cavalier Sirigatti con al-

" Tinch relli, il Lafca, e Francesco del

, tri di lor brigata , parea , che ogni p cois andaffe a romore ; ma moito », maggiore , e di gran lunga , e non », minor confusione iu udita , e veduta , in un tempo nel luogo medefimo . n dove ancora fi trattenevano i Convin tari s perche delle felve contigue ufci-» rono in un tempo Ipolito Lioni , Le-" lio Lioncini , il Cavalier Grisoni , " Gimignan Lupi , e Filippo Lupicini ; " ma levatifi iu Simon Fantoni , Lop renzo Arditi , con Lotto del Mazza , , Girolamo Mazzocchi, il Cav. Mazzin-, ghi, Chiariffimo Mazzei, Anton Bracmen, calariumo mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori mazera, rattori , Lodovico Saffi , di Lorenzo del Saffo , ", d' Alfonio Pietra , di Filippo Saffetti , » trucci , e Bernardo Laftricati fecero » loro un bravo affronto; e mettendogli » dietro Michel Canacci , Cofimo Cani-", giani , Piero del Furia , Aleffandro ", del Caccia , e Michel Caccini , da Nincenzio Giugni, e da Felippo Ginnn ti , col favore del Cav. Vinta , e di » Pier Vettori furono mandati in fuga s » e cosi rimafti i convitati con France-», fco del Giocondo , Luca Allegroni , e » tarono alenni Madrigali . Dipoi venun to Gio. Batitta del Violino , e Alefy tandro dell' Arpe , con Fabio Buona-, grazia , Michel Grazzini , e Guido , beltifima calata , favoriti da Baccio , Salterelli , e da Piero Gagliardini , s, che con gran leggiadria detrero a tut-», ti gran piacere , e fommo diletro . », Ma alla fine sopraggiunto Neri del Sen ra con Niccolo Rovai , Cofimo Venn turi , Baftian Tempefti , Baccio del , Piovano , Simon da Bignano , e Cofi-» mo Bagnefi , fu di bilogno mandare p per Lorenzo Berrettini, Francesco Ber-, retti , Giulio del Cappa , Giovanni , Cappelli , e molt' altri de' fuoi , qua-, li da Lorenzo Benvenuti furono rice-, vuti caramente . Dipoi con Anton Cocchi , Giandonato Barberini , Ste-, fano Buonaccorfi , Piero degli Afini ,

" e molt" altri di loro , ognuno n' ando C. XI. n a' fuoi vantaggi colla guida di Guido st.32. " Cavalcanti . Quei , ene non ebbero " cavalcatura , in parrirono coll' aiuto " di Galeazzo Pedoni ; e così tutti per n via di Vincenzio Stradi, accompagna-» ti da Cofimo Compagni , e da Lorenso Tornabuoni, tacendo lor lume Pier " della Luna , turono da Lodovico del , Palagio , da Giovanni della Cafa , « n da Lorenzo Cafavecchia gratamente rin cevusi ; e messi dentro da Noteri Por-" tigiani , e da Folco Portinari . E io , gli lasciai con Vincenzio di Sano , e 22 con Bonaventura Bonaventuri . Stimo , che adesso non dispiacerà il vedere un saggio della Poessa di Paolino

cieco , donde si fara manifesta la sua maniera del poerizzare, l' imitazione, o copia della Cicalara del Giovanni , e la mutazione de' nomi propri, da me accennata di fopra . Il luogo fara dalla merà della ftanga s. coll' altre due feguenti: dove fi narra, che veduti gl'incomodi del luogo, ove fi dovevano collocare le tavole , vi furono apprestati i convenienri rimedi . I versi fon questi :

Ma vifto intorno afsai felvaggi e strani Luogbi impedir l' universal diletto Mutti tafati ad occupar quel fito, E popolo bizzarro ed infinito. Pier delle Marrhie e latopino Spini , Giovanni Sorbi e Simon Quercetani E Boftoli e Spinelli , a lor vicini Rendevan tutti i lor difegni vani : Poi dal Vesporti, e Niccolo Mestibino E da Pier Mofebi e da Giovan Tafani Eran noiati , e Baccio Formiconi Da Pier del Serpe, e da Giovan Bifcioni.

Subito furo a rimediar chiamati Fello Villani , e Nircolo Ronconi Grovan Ritozzi e Francesco Marrati , In compagnia di Baccio Sezaloni , Di pin ftrumenti e di più ferri armati Perche il Banchetto for non s' abbandoni . Refer più vago e diterto il fito ;
Ampio, spazioso, libero e spedite.
Daro accora il principio della sopraccitata Lettera del Marino , il quale prendendo più vasto campo, non si ristringe

a' foli cafati d' una Città , ma fi dilata a' nomi e cognomi di qualfivoglia luogo , come quello principio dimoftra :

C. X1. » Signora, lo fine si distramente nel Lasta 3 phetriano d'Amore, che mi veggo Persona, fine, ne per sicirne fo trovare il Varson, chi si la volori cercità sono mi fa il si prediuto totalmente Personio Arbitro e dato volo al Sonatorio nel leggo 31 sino che il Mattibili i porto del consono DI CENTO SCAMPOLI. Tutto rappez, zato; che Stampolo diclamo quel Pez, zo di pamo o drappo, cc. che al mercante avanza d'inna trla; qual Pezzo, come le diccile, faspato, cioè avanzato a per pezzi di papato, cioè avanzato a fare un obto intero: e qui intende Toppo o Pezzi di pamo. Min.

IMBACUCCA . S' intende Cuopre il capo e il vifo . V. fopra Cant. VI. St. 73. Varchi Storie Fiorentine libro XIV. Subiro fu prefo , e imbacuccato col cappuecio fu condotto alle carceri . Min.

SI SCANDOLEZZA S adira . V. fopra Cant. I. St. 56 Schbene il proprio figniticato di Standolezzare è quel , che dicemmo fopra Cant. VI. St. 98. Min. BREZZA Fento freddo . V. fopra Cant.

VII. Sc. t8. Minintrofpato da una parte, e ridette quafi in forma di faco, quale portano in capo le dunne per difendersi dal freddo, e oggi lo chiamano anche Cussa. Mattio Franzessi in lode delle Matchere direc. Evvi un fegreto, che a noi dir fi puote, Che la mafchera è me' d'un pappafico : E però il vento in van zufola e fauste. Ed il medefimo , in lode della Pofta ; uso il verbo Impappaficarfi , dicendo :

Chi alle tempie si sastia gli occhiali , Chi sopra a berrettin i impappasica . Min. PORCO . Aggiunto a uomo , vuol die to Schifo . Min.

re Srisso. Min.

100 . Intendi , Che schistezza è questa è V. lopra Cant. viii. St. 67 Min.

ALLEZZA . V. sopra Cant. III. St. 64.

E nota , che il verbo All'zzare ; tanca

attivo , quanto neutro , ha lo stesso sisseato. Min.

TI VUO' DAR L' INCENSO COLLE PE-TA. In vecte di farti oneve, el intenfarti, voglio sprezzatti, offerendati cofe puzzolenti, come suol ejsere il pero, del quale V. sopra Cant. VI. Sc. 100 Orazio lib.1-Sat. IX. v. 69.

Curtis Indais oppedere ? Min.
Curtis Indais oppedere ? Min.
abrawonophiu. Petronio: Tollebat altius pedem, O' objeeno firepitu fimel, O'
edere viam implebat. Dava l'intenfo. Salv.

24. Etto legare intanto avea Perlone
La trave, dal gigante rovinata,
Al canapo, ancor quivi ciondolone,
Che la lumiera già tenca legata:
Ed a foggia d'ariete o montone
Tiranla addietto, e dánnole l'andata
Verío quel torrioni, che fi diffefe,
Col sì più volte in booca del Franzefe à

25. Or' è quando ( perch' egli shalordito , E tutto intenebrato in terra giace )

1 cies

#### RACQUISTATO.

I cicchi più che mai fanno pulito, Ed egli fe la piglia in fanta pace. E fra le mazze involto a quel partito Un facco divenuto par di brace: E ben quel panno al vifo gli è dovuto, Dovendofi il cappuccio a un battuto

- 26. Mentre gli rompon l'offa, e poi gli fanno Così l'incannucciata co' randelli, E talor, non vedendo ov' effi danno, Si tamburan fra lor come vitelli: Gli altri foldati a gambe fe la danno, Ed ognun dice, alla larga fgabelli. Fugge la parte amica, e la contraria, Perché quivi non è troppo buon' aria.
- 27. Ma reftin pure a rinfrestarlo gli orbi, Con quell' infalatina di mazzocchi; Ed er ripost all' ombra di quei forbi, Che gli grattan la rogna co' lor nocchi; Mentre quivi, per far difpetto a' corbi, Sotto quel cencio tien coperti gli occhi; Che se ognun parte, ed lo mi patto ancora; Per tornare a Baldone e a Celidora.

Coll' invenzione e macchina di Perlone, il Gigante e atterrato, ed i cicchi gli vanno tutti addolfo co' baftoni : ed ia quefto grado lo lafcia il Poeta, e torna a diforrere di Baldone e di Cclidora. v.l. La trave, che il gigante ha rovinata,

VA. La trave, che il gigante ha rovinata,
 Or è quando ( perch'egli è shalordito.
 Et egli fe la piglia in pate in pace.

che le picta en pace en pace ... Enterprise de la picta en pace en pace ... CONDOLOMA E Una VOIA, che l'a pendente da alla e ballo jenn' effer ferma in verma airo lougo, che dovre appiacata , come inrobe il battaglio nella mona di dece finar insellate or inicia della compania de la come de la picta della compania della

ARIETE O MONTONE . Matchine o C. XI.
Strumenti belliti antichi , de' quali fi fer. STA4viewano per rovinare le muraglie . Sono
notifilmi , parlandone tutti gli florici
Latini , ma particolarmente Giul'o Cefare ne' livoi Comentari , Min.

fare ne' suoi Comentari , Min.
Gli antichi Toscani traducono Bolzane , e Bolzonare , il Latino Arietare .
Salv.

VERSO CUEL TORKIONE: Così è chiamato dal noftro Poeta il Gigane, perchè avanza (opra gli altri tuomini , cone avanzano i corrioni (opra le muraglie : cd anche, perchè fervendofi dell'ariete o montone, lo deve adoperare, non in un uomo, ma in una torre, come è folito adoprafi fimili arnefi. Da quella gigantefica finatura, per la quale Titili effe. C. XI. effi fono affomigliati alle torri , fece ST.15. Dante il verbo Torreggiare affai galantemente . Inferno XXXI.

Torreggiavan di mezza la perfona Gli orribili giganti . Min.

S. Gio, Grifoftomo pell' Omilia xvii. delle L. scritte da lui agli Antiocheni , parlando della Vittoria di David , ch' egli riporto del Gigante Golia, dice mol-to elegantemente : μικρόε το δ Δαβίδ nal Brands To obpare all Supe & Boar Rus inavos in mixeds, in Tier Submer yeγυμνόμινος απάντων , ερατόπιδον τοσού-TOV BY TOV CAPRILOV EXEVOY TUPYON, AND pias kalivelie manyes, o'd anorrieus dopu , oudt Bikos apas all Espos yunvaras αλλά μιχού βολή το καν έργασάμενος . Davide era piccolo e bafio di statura : ma benche piccolo e bifio , e privo d' ogni arme , con un fol colpo atterro quell' efercito, e quella torre di carne, non col vi-brar di faetta, o coll' impugnare di fpada , ma tutto adempiendo con una piccila pietra . Bifc.

COL SI PIÙ VOLTE IN BOCCA DEL FRANZESE. Gridando IIni, bai, che è voce dimofizativa di dolore, ed in lingua Franzese vuol dire Si. Min. SBALORDITO. Stordite, Fuori del fin-

timento per le peregia riceroste. Min.

INTENERATO. Si pui di finonimo
di Stalardiro: e qui vale per Intermenira dalle peregia: Una lafio, muraglia o
altro finile materiale foldo e duro, ri
dice Intendorato, quando per le percolfe, che fe gli danno per rimperlo, e
ridotto in termine, clie dal fiunono fi conofice, che fi comincia a rompere. Bin.

O, come a siena dicono Indormentito, vapaŭv. Latino Torpens. Salv. FANNO PULITO. Far pulito, vuol dire Ripulire; ma detto in questi termini significa; Far dannero o perfittamente. E lo stesso, che Far di buono, detto so-

E lo Rello., che Far di buono, detto fopra Cant. 29. Min. SE LE PIGLIA IN SANTA PACE. Se le piglia con tutta ed intera quiete. Cioè SI l'aftia baffonare, e non fi rivolta, ne de la constanta de la constanta de la con-

s' adira. E la voce Santa ha la forta, che s' è detro fopra in questo Cant. St. 20. Mini. RINVOLTO FRALLE MAZZE. Coloro, che portano la brace a vendere a firenze, la mettono ne' facchi : e per amimagliarii , e legargii fopra le betii e adattatamente, gii armano con alquante mazze: ed il Poeta fchezzando diee, che il Gigante è fimile a uno di quelli facchi pieni di brace, perchè egli è rinvolto nelle mazze, e intende di qualte mazze, colle quali i ciechi lo baftonano. Min.

BATTUTO. Chiamiamo Barnai colore delle Confraeratice (colari, quando pro-cellionalimente vanno con veili luer in colore dell'accidente vanno con veili luer in 6 figurino veili di penienza. Jest o figurino veili di penienza. Jest o figurino veili di penienza l'est più prima de la figurino tenta di la capo e faccia controlle dell'accidente dell'accidente Barnai, cicle Babasta, e col fultativio Barnai, cicle Babasta, e col fultativio Barnai, cicle Babasta, e col fultativio Barnai, cicle Babasta, e col fultativio Barnai, cicle Babasta, e col fultativio Barnai, cicle Babasta, e col fultativio Barnai, cicle Babasta, e col fultativio Barnai, cicle Babasta, e col fultativio Barnai, cicle Babasta, e col fultativio Barnai, cicle Babasta, e col fultativi Darinai di colore dell'accidente dell'accidente dell'accidente dell'accidente dell'accidente della colore del

INCANNUCCIATA CO' BANDELLI A COLORO CHE I TOMPONDO TRACELLI SAMBE O COLORO CHE I TOMPONDO TRACELLI SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A MICHAEL SAMBE O CHEN A

13 TAMBURAN FRA LOR COME VI-TELLI, 55 Moderna few hore. Cagnado i Dite, etc. lo genfino : ed seclocche il vento ; pafando da per tutro ; faccio friccure la pelle dalta carne, baffonno die Tamburar o Tambufara ; che vedemmo fopra Cite. III. 8c.; f. ed a queto fa discontra di la companio di contra discontra di la companio di contra discontra di contra di condire motte ; fode , e fepfe. Si dice Tamburar ; perche date in quali e peli ramburar ; perche date in quali e peli generie a si an la lora fignificaro Tamgarieria ; la in altro fignificaro Tambasar me vuel dirt Qarristo: c quesno, preche anicumente un Fireze fi renevano in alcuni loughi pubblici de Magiltrasi cerce cale, onlet quali da chiunque fi voleva erano meli el denunie, fegret: e quelte callé di ciercavo Tanbori, e da elli Tambusare, che era il repetito de la compana de la conmedifino, che Arnigaro O gorriare. Vi gli Saunti di Firente al libro intivo, pri Saunti di Firente al libro intiparta (ciettà sicure volte da Giovani Villani) al capitolo, ove fi tratta del mettere al tumboro. Alfac.

Pario Uberti , Dittamondo , Qui non temeva la gente comuna Trovarfi nel tamburo , ed esser preso

Trovarsi nel tamburo, ed esser preso Per lo bargello, senza colpa alcuna. Il Bargello era l'Esentore degli ordinamenti della ginstizia contra i Grandi.

ALLA LAKOR KORILLI "dilmansimo". Quando dopo la cena fi ni bulio o altre pattermpo finite nella medefina media patterno per la como lesar via le tarelo e, le figolo e, gli figololi, ed orga la recora de la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como per la como

te luogo. Min.
Li NON V E TROPPO KUON' ARÍA :
Li non v è buono flare. Intendi: V è
pericolo di roccarne. Min.

MA RESTIN PURE A RINFRESCARLO

DI MAZZOCCHI. MAZZOCCÒ: Coi chia- C. XI. miamo i Talli ddi radiccio , ne' quali isra6. naice i feme , e de' quali fi fanno infaltee, che fono rinfrictarive : ed il Poeta ; ficherzado coll' equivoco di Mazzocchio, che voud dire Balfore, diec, che con quefi mazzocchi fanno al gignane l'inialtan per rinfrictario : ed intende Le balfonate : Min.

tende Le batharde. Mil.

RIPOSI ALL' OMBRA DI QUEI SORBI.

I baftoni de' ciechi per lo più fono di
forbo, o d' altro legname fimile, nocchiuto, fodo, e grave: e dicendo il

Ed ti ripofi all' ombra di quei forbi , Che gli gratten la rogna co' lor nocchi , intende 1 Si ripofi fotto quei baftoni de' ciethi . Min.

cecti. Milb.
PER PARR DISPETTO A' CORBI , SOTTO QUEL CENCIO TIEN COPETI GLI
OCCHI. Per fare fizza a' corvi per la
praa, che banno di non poter beccare; ci
cavare fii ottoi al gigante, podcie fil fire
coperti e diffi coi mantello di Paolino.
circo Milo.

Golo per Caron, come Bas per Fata;
Bas per Fara; e molt altre finity
role, fono del disisten popolure l'ineria.
V. figora 1 sei, devic fono del
retta della la sei, devic fono del
retta della la sei, devic fono del
retta della la sei della la sei, della
retta della la sei fata, come massadel Deparata il dovendo dire e, rietta
del Verabiario, che addici niporta
ni il fole crimpio dell'accuratio, nutra
retta della la sei della la sei della
retta della della manificatione della della considera
vere tanto il tetto del Mannelli , che
quello del Deputati anno: Fa Sera Dir.
Bife.

28. Che là nel mezzo a' fuoi neutici zomba, poi modo ch' effi feeman per bollire;
Che dowe i colpi ella indirizza e piomba,
Te gli manda in un fubito a dormire,
Che nè meno col fuon della fua tromba
Camprian gli farebbe rifentire:
E quanto brava, fimilmente accorta,
A combattere i fuoi colo conforta.

29. Su

29. Su via , figliuoli: forto , buon piccini , Facciam di quessi furbi un tratto ciccioli: Non temete di quessi fipadaccini , Ch' al cimento non vaglion poi tre piccioli : E se in vista vi paion paladini ; Han facce di leoni , e cuor di scriccioli: E se l' gridare , e il bravar lor v' assorda ; Il can ch' abbaia , raro avvien che morda .

c. xi. Deferive la bravura e prudenza di Cestra Bidora, e riter tee l'orazione da effa fatta, per inanimire i foldati, la quale è veramente appropriata al perfonaggio, che la fa.

ZOMBA. Perquote . V. fopra Cant. VI.

acaman pas NoLlass. Veol dire kamanjene: e que'll aggiunta pre bellire a li pose per un colume; i introduciou propose per un colume; i introduciou predo modio a cuocee felé alcune perle; se se mango più della mota i coporate i riedo na veola; gil domando i paterone, che coia avea sitto dell' alpare faso firmate problire, i di querita gilla situata, quando diciamo: La azi que a firmate problire, i di quefassi posteriore ritrovere il conto, si fasta postriore ritrovere il conto, si fasta postriore ritrovere il conto, si

Leggi a quelto proposito la Novella di Chichibio, cuoco di M. Currado Gianfigliazzi, che è la quarta della Giornata VI. del Boccaccio. Bisc. PIOMBA - Precipita, Lafcia calare o

tajcare il colpo . Min.

The Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufacture of the Manufactu

în merzo a una flanza , la fece vedere al corrivo, a cui voleva venderla . Co flui vedutala veramente bollire , fenze aver fuoco avanti , iubito ie ne inva-ghi , ed accordoffi di compraria pel prezzo, che convennero. Giunto poi questo tale a caía colla pentola , e volendo fenza funco farla boll re , e non gli riulcendo , fi querelo con Camptia-no , dicendogli , che l' avez ingannato. Campriano chiamo la moglie, e la igrido , dicendo , che non porey effere , fe non che ella l' avetle cambiata . La donna fingendo un gran timore , con gran lagrime confeiso, che per averla inavvertentemente rotta , glien' aveva data un' altra fimile per la paura , che avea del marito. Di che Campriano moftrandosi fieramente adirato, cavo fuori un coltello, e con esso feri la moglie n.1 petto, deve ella avea alcofa fotto i pana ni nna gran veicica p ena di langue , quale igorgando pareva , che uncite dalla fer ta fattale da Campriano s per la quale fingendo la donna d'esfer morta, caíco in terra . Il gonzo fi doleva , che Campriano per causa cost leggiera avelfe commello un del'tto così giave ; ma Campriano con faccia allegra gli ditte : Schben la donna è morta , so japre rijufinaria ; quando vorrer ; perche baffa , che io fuoni quefla trombetta : e ftimolato dal fempl te a farto, gli compiacque : e indata la tromba , la donna fi ricco , mostrando di titulcitare i onde il femplice con grand' inftanza chicle la tromba a Campriano , il quale dopo molte preghiere a gran prezzo gliele vende . Cofiui andeto a cafa prete occasione di gridar colla moglie , ed in fine le diede

una pugnalata, colla quale l'ammaco, e poi si meste a fonar la tromba; ma quella infelice, cifindo veramente morta, non risitto altrimenti. E per quelta casi a, e per altre tise (cisquacaggini tu Campriano condannato allamorte, che dicemmo lopra Cant. IV. St. 47. E di quelta tromba parla il Poeta nel prefente luogo. Min.

Per avere de' ratti di Campriano più diftinta notizia di quella ne da il Minucci , tanto in questa luogo , che nell' altro quivi citato, è da leggerfi la detta ftoria, intitolata però cosi : " Ifto-, rla di Campriano contadino , il qua-, le era melto povero , et aveva fei fi-" gliuole da maritare, e con aftuzia fa-35 ceva cacar danari a un fue afino, ,, ch' egli aveva , e lo vende ad alcuni 11 mercanti per cento icudi : e poi ven-" de loro una pentola , che bolliva fen-13 za fuoco , e un coniglio , che portay va l' imbasciate , e una tromba , che , risuscitava s morti : e finalmente get-, to quelli mercanti in un fiume ; con " molte altre cole piacevoli . Composta ,, per un Fiorentino . ,, In quefta itoria fi dice , che Campriano fu mello nel facco , per effer burtato in un fiume . non già da" ministri della giustizia , ma da quei due mercatanti , i quali eranostati più volte besfati da lui : e che egli poi trovo modo di scamparne, e d'es-ser pregato da loro medesimi a faris gettare da lui nello flesso finme , dove miferamente affogarono .. In ho un efemplare di questa storia, mnovamente ri-flampata in Firenze nel 1579, in 4. Quefli poemerti , ficcome le antiche rappre-fentazioni , fono divenuti rarifimi : io però ne confervo tre groffi volumi, e ne fo qualche fittus ; perocché in quelli componimenti vi fi ritrovano di beltiffime maniere di dire , particolarmente nello fiile familiare . V. a questo pro-posito l' Osservazioni del Cionacci (oprale Rime facre del Magnifico Lurenzo de' Medici . Bifc.

SOTTO BUON PICCINI'. Efortazione, che fi fa a' cani, quando s' incirano o ammetropo contro quatche fiera, come vedenimo fopra Cant. 11. St. 78. ed il Potta, che fi folicee fempre in fullo

burle, fa, che quella capitanella esorti c. xi. ed inanimisca i suoi soldati con questi strap. termini da cani. Min.

FACCIAM DI QUESTI FURBIL UN TRATTO CICCIOLI. Cettodi , foot of rammenti di grajo de porce , che avosagane mel tragono e altro vodo, quando fi la ol fristadore de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania del compania del compania de la compania de la compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compa

Cictido è propriamente l' Avanzo de pezzetti del grafio degli animali, dopo effere flato battuto minutamente, e trattone per via di fuoco lo firutto: che si dice anche Sicciolo. Bisc.

SPADACCINI. Cosi fi dicono per derifione Coloro, che portano la spada folo per pompa. Min.

PNA.DIVIL Cive Comir Palatini, Oggi usmisi shovu ke valsori di Francis, canati dal Boiardo, adalf Andolo, se de la Comircia dal Boiardo, adalf Andolo, se o, c Mana ke masi tume un Taledine, intendiamo Usmo valenje; poiche tale (O Intado. Con; juyperdo [ill anti-ordinamo Usmo valenje; poiche tale (O Intado. Con; juyperdo [ill anti-ordinamo Usmo valenje; poiche nume ogni valorodo, e dicevano differende parado (ill anti-ordinamo Usmo valendo, portano bravilimo, vitantico foresta la Nomanoso bravilimo, vitantico foresta e la Parado codalita (Pomesus). Di guelli Conti Paladoi e del Palato me el la Paramo and Viradio del Dalato (Ill Paramo Viradio del Palato).

Cinyean coffui i faci dolici robofii. Min-PACCIE DI LIONI, g. COUR. DI SCRIC-CIDAL: Moffraso d'ofer bravi ed animog. e fos codardi. Lo Srcicciolo, cifendo il più piccolo uccello, che fi trovi, ha per confeguenza il tuore piccolifimo: ad Uomo di piccol rome s' intende aomo eimido e codardo, v. fopor Cant. x. St. 30. Latino Parvi et anguli animi. Greco purplivoys. Min.

The CAN CR' ABBAIA, RARO AVVIEN CHE MORDA. Chi fa molte parole, fuel far pothi fatti. E ritorcendo quefto proverbio con dire : Came, the morde, non C. 31 abbis , "Oprimen' la fenena di von: Domina asima Latine vitres 2749 Q. Certio: Anfifme appar famica memora. Quelle televinecare bibliomismo taluntur fons : ed anche quella, mo in also anche nel parlat notre , diche porta Policioro Vergilio. Ceve visió condo). Non si fidar d'a copue cher a case mate, c" de aqua flittet. B. Guardati dall'acque chete: C. la fur di non é da quello lotancia il detto di C. fair vande, Soul far packe pards. Blia.

- 30. In quel, ch' ella da ritto, e da roveficio,
  Così dicendo va fonando a doppio,
  Da ful vifo al Cornacchia un manroveficio,
  Che un muglio fi fentì lontan lo feoppio;
  Di modo, ch' ei cafcò caprovetelo,
  Pigliando anch' egli un fempiterno alloppio;
  Ma il lapor non guitò già de' buon vini,
  Come chi prefe il luo de' carroccini.
- 31. Sperante per di là gran colpi tira
  Con quell' informpan della lua pala:
  Ne batte in terra, fempre ch' ei la gira,
  Otto o dieci sbafiti per la lala;
  Talché ciafcuno indetro fi rutra,
  O per fianco fchifandolo fa ala:
  E chi l'afperta, come avete intefo,
  Ha (come fi fiod dir) finito il pelo.
- 32. Amoslante, che vede tal flagello
  D'un arme non ustata puì in battaglia;
  Alza la fpada, e quando vede il bello;
  Tira un fendente, e in mezzo gliela taglia:
  Riman brutto Sperante, e per rovello
  Il reflo, che gli avanza all'aria fagglia:
  Vola il troncome, e il diavol fa, ch' ei cafchi
  Sulla bottiglieria ra vetri e fafchi.
- 33. Dalle diacciate bombole e guafade
  II vino fiprigionato bianco e roffo
  Fugge per l'affe, e da un fesfo cade
  Giù, dov' è Piaccianteo, e dagli addofso :
  Ei, che nel capo ha fempre flocchi e spade,
  A quel fresco di subiro riscoso,

Pen-

## RACQUISTATO.

Pensando sia qualche spada o coltello, Si lancia suora, e via sarpa, fratello.

34. Ma il fuggir questa volta non gli vale, perch' Alticardo, ch' al paíso l' attende, Il gozzo gli trafora col pugnale, E te lo manda a far le sue faccende; Cosh dal gozzo venne ogni suo male, Per lui fallì, per lui la vita spende: E vanne al diavol, che di nuovo piantalo, A ustolare a mensa appie di Tantalo.

Celidora, efortando i fuoi a combattere, non lafcia di menare le mani. Si narrano diverfi avvenimenti, e la morre del Cornacchia e di Piaccianteo v.l. Cori dicendo, fuona purre a doppie. Da ful mufo, ec.

Ma il fapor non gusto di quei buon vint . D' un arme non veduta più in bat-

taglia.
Resta brutto Sperante, e pel rovello.
Il resto, ebe rimane, all'arrascaglia.
Perch' Alticardo al passopoi l'attende.
E gli trasora il gozzo col pugnale.

SUDNANDO A DOPPIO - Intendi Perquinced, incipiantemente. Sunnare adoppio intendiamo - quando tunte le campane, o la maggior parte di effe, che iono in un campanile, fuonano inficme. V. ioppa Cant. VI. St. 107. Sunerper Perquierre , diffe il Boccaccio Novella 67. E alegani il baltine il comincio 4 jonere : Latino : Pulfare. Min-MANDOVICCO. F. onel colon. et de Colon. 186.

a fonare. Latino. Pulfare. Min.

MANROVISCIO. E quel Cefpo, che fi
da cel braciro all'inderre, cioc cella par
te convefia della mano, e da quella parte, con bellone o altro, che t'adva in

mano. Min.

UN MIGLIO SI SENTI' LONTAN LO

SCOPPIO. Il romore fi fenti molto da lontamo o Iperbole ulatifima in fimile preposito. Min. CAPOROVESCIO V. sopra Cant. III.

St. 11. Min.
PIGLIANDO ANCH EGLI UN SEMPI-

TERNO ALLOPPIO - Adoppiarsi o Alloppiarsi o Pigliar I' op in , o corrottamente l' alloppia, vuol dire Addormentarsi, C. Xt. da Opinm, Sugo di papavero. Sicche qui ST.30 intende, che prese un sonno eterno, cioè mori. Vergilio Encide libro X.

Olli dura quies oculos, & ferreus urget Somnus : in acternam claudantur lumi-

na. nollim , parafrafaco da Omero . Dice , che per fe prefe l'oppio cterno , perché l'avea dato ad altri per poco tempo ; per mo-firare che Per qua quis percat , per bec torquetru. Ed il fimile dice di Praccianteo , che per caula del gozzo fece ogni male , e per una ferita nel gozzo muore. Min-

COME CHI PRESE IL SUO DE CAR-TOCCINI. Cioè il fuo alloppio, ch' egli cavo d'alcuni carroccini, e pose nei vino, per alloppiare la gente di Malmantile, come il Poeta disse nel C. T. St. 75. Bift.

INFORNAPANE - Cioè la Pala da infornare il pane , ehe Sperante adoprava per arme - Min. SBASITI - Morti - V. fopra Cant. II. St. 79 - Min.

PA ALA - Fa largo , fa piazza - Far ala , Latino Viam prabere , Via decedere , Summoveri - Min. HA FINITO IL PESO - HA finito di fa-

re quel , che gli era flato ordinato . Hat finito il compio : e s'intende Ha finito la vita . Metaforico di quella porsione di lavoro , che fida alli battilini dalli loro Capodieci , di tante libbre di lana , che devon lavorare , la qual pozione chirmano Un pefo : e dicano Lover KKKKK.

C. XI. finito il pefo ( Latino Penfum ) quaodo \$7.32, anno finito di lavorar quel tanto, che era ftato loro dato . Min.

QUANDO VEDDE IL BELLO . Quando redde il destro , il tempo a proposito . Min.

RESTA BRUTTO . Rimane beffato , effendozli avvenuto quello, che egli non s' aspettava : nel qual talo il vilo refta macchiato di triftezza , e la faccia co-perta di confissione » Miss.

VOLA IL TRONCONE. Tresco o Trescone , trattaodofi d' arme in afta , e spezialmente delle lance , è quella Parte della detta lancia ; che nel gioftrare fi rompe , e va all' aria . I poeti anno espresso in vari modi questo fatto , ed in particolare col verbo Volare, come ha ufaço qui il costro Autore ; ma egli non ha cip detto del troscore , taglisco dal fendente d' Amostante , ma di quello , ch' era timaso in mano a Sperante . Ariofto nel Canto xxx. St. 49. con iperbole verameore affai ardita , sa an-dare i tronconi delle lance di Ruggieri e di Mandricardo fino alla sfera del suoco, quivi dicendo:

I tronchi fino al ciel ne fono afcefi , Scrive Turpin , verace in questo loco , Che due o tre giu ne tornaro accesi , Cb' eran faliti alla sfera del foco . Rife.

BOMBOLA . V. fopra Caot. VIII. St. 44. Min.

PESSO . Fessura , Apertura di legname o d' altra materia : e fi dice aoche de' vafi di terra cotta . Latino Rime . Min.

PIACCIANTEO . Di coftui V. fopra Cant. III. St. 44. Cant. v. St. 59. e Cant. VIII. St. 60. e fegg. Bifc.

EI , CHE NEL CAPO HA SEMPRE STOCCHI E SPADE . Egli , che sempre dubita , che turro quello , che egli fente , fieno armi , per 1º immaginazione depravata della paura , per la quale s' e rifcofio , che è quel tremore , che viene per qualche accidente inaspettato , che ci cagioni timore , o per lo spavento , che s' abbia di qualche cosa improvvi-sa . V. sopra in questo Caot. St. a. , e St. 12. Min. SARPA . Se me va . E' verbo marina-

refco . Latino Solvit , Anthoram vellit . E l'aggiunta della voce Fratello è posta per entafi , e quafi per un giuro . Min. LO MANDA A FAR I.E SUE FACCEN-DE . Lu spedifce . Qui s' inteode L' ammazza. Min.

PIANTALO A USTOLARE A MENSA APPIE' DI TANTALO . Lo mette allato a Tantalo a defiderare ancor egli il cibo . Ed Uffolare è dal Latino Ardere , Inbiare: che a quello proposito è quasi, co-me le diceste: Si fente ardere dal desi-derio di aver quella tal cosa, che egli 'wede . Ovidio nell' Epift. di Saffo a Faom v. p. ..

Uror , ut indomitis ignem exercentibus Euris

Fertilis , accenfis meffibus , ardet ager . Iu questo proposito ci servizino anche del verbo Sperare . V. lopra Cant. I. St. 11. diciamo apche Uftelare, particolarmente de' cani, che stanno col muso atteoti sulle vivande, e per così dire le mangiano cogli occhi e col desiderio. Tantalo . E octa la favela di Tantalo , figliuolo di Giove e di Plote ninfa , il quale , per far prova del valore degli Dei , gli convitò , e diede loro in tavola cotto e spezzato no suo figlinolo, detto Pelope ; ma gli Dei s' aftennero tutti da tal cibo , eccetto Cerere , che mangio le schiene , le quali gli surono poi ritatte dagli Dei , che lo fecero rifuscitare, e confinarono all' Inferno Tantalo suo padre, facendolo patire di consiona fame e sete: e per maggior fuo travaglio lo fecero mettere fopra il finme Eridano , che mostra acque dolciffirme , alle quali celi arriva colle labbra . ma non taoto , che oe posta bere: e fopra alla tefta ha un albero , carico di frutte belliffime , le quali s' allonta-nano , quand' egli s' allonga per pi-gliarle. Il nostro Poeta, che ha descritto Piaccianteo per un uomo golefo, dice , che moreodo , egli fara confioaro all' Inferno , e per quello fuo peccaro di gola farà mello allato a Tanzalo, a uficiare aoch' egil , come fa Tantalo , vedendo la roba da faziarsi , e che con posta averta . Bologninus :

Tantalus bic criam fitient potare veratur, Corpora qued Pelopis Dis epulanda de-

I verfi , co' quali Omero nell' xi. delit Illiffes descrive la pena di Tantalo . tradotti in verfi latini fuonano cosi : Stat mifer in medio , medit exardet in

andis Tantalus , & fruftra circumfers pallidus ora

Proximus illudit mento cire mor , Et prope rorantes contineunt corpora

gutta .

Et crines & barba madent alpergine Dumque undam captat ficienti Tan-

talus ore , Humoremque cavis tentat comprende-

re palmis . Heu fubito , beu longe fugitura recur-fitat unda . Mio.

Ma la vera desericione della pena di Tantalo , l' aviamo tradotta in verfi Tofeani dal noftro Salvini , come fi dice c. x1. ad verbum, flampata a 242. nell'edizion sT.34. di Firenze , procurata da me nel 1713. iq 8. che dice :

E Tantalo mirai, che avea gran duoli Starfi nel lago, e quello andava al mento Assetato rizzavasi , ne pure Prender potea da ber ; che quante volte Il vecchio fi chinava , ardendo bere , Tante l'acqua avvallata ne peria : E da' piedi apparla la negra terra , Che l' ascingava il Nume . Arbori et-

Frondofi il frueto ne spargean ful capo, E peri , c melagram , c lieti meli , E dolci fichi , e verdeggianti ulivi : De' quai , altorchè il vecchio s' addriz-

2474 A carpire con mani ; quegli , il vento , Spazzando , gli gittava all' alte unbi .

- 35. Era sua camerata un tal Guglielmo, Ch' ha la labarda, e i fuoi calzoni a ftrifce : Un bigonciuolo ha in capo in vece d' elmo, E tutto il resto armato a stocchefisce . Alemanno è costui berneiter scelmo . E con quel dir . che brava ed atterrifce . Sbruffi fetenti fcaricando e rutti . In un tempo spaventa e ammorba tutti .
- 36. Costui , che a quel ghiottone a tutte l' ore Fu buon compagno a ber la malvagia; Per non cadere adelso in qualche errore, E fare un torto alla cavalleria . Pur anco gli vuol far , mentre , ch' ei muore ; Con farfi dar due crocchie, compagnia : E non durd molta fatica in questo , Ch' ei trovò chi spedillo e bene, e presto :
- Perchè voltando il ferro della cappa Verso Alticardo a vendicar l' amico, Quei gliele scansa, e gli entra sotto, e T chiappa Colla spada nel mezzo del bellico : Kkkkk \*

O nde il vin pretto in maggior copia scappa, Che non mesce in tre dì l' Inferno e il Fico; Ma non va mal, perch' ei caduto allotta, Mentre boccheggia, tutto lo rimbotta.

38. Gira Sperante peggio d' un mulino ,
Perch' arme alcuna in man più non gli refla ;
Pur trova un tratto un piè d' un tavolino ,
E. Ciro incontra , e gli vuol far la fefta ;
Ma quei prefo di quivi un sbaraglino ,
Una cafa con efso a lui fa in teffa ;
Perchè pafsando l' ofso oltr alla pelle ,
Nel capo gli raddoppia le girelle .

C. XI. Seguitando il Poeta a narrare gli acsere proposità dice, che Alticardo ammazzo Guglicimo lanco, che volle feguitare in morte Piaceian-

reo, come l'aveva feguitato fempre all'ofterie : E Ciro Serbatondi ammazza Sperante, con battergli un tavoliere da giuccare a sbaraglino in fulla tefta. v.l. C'ba l'alabarda e i fuoi braconi a

> Un bigonciuolo ba in capo in cambio d'elmo. Alemanno è costui scenaidre scelmo.

Siruffi odorofi , ec. E da in fra Ciro , e gli "nol far la felfa .

Onde polanda l'also diver la pille controlle di controlle di Secreti (controlle di Secre

ntoncerroto. I Dinimirio di Liputic, detto (per Canta x. Sep. Accessibili esa su higanisule, a narie, c. che per collui esa su higanisule, a narie, c. che per che in tutte le fice operazioni egli aveva l'animo al vino : e collo stroccustratrare, che in tutte la vogia del vino aveva unità ancora quella del mangiare. Si poò intendera accora, che il Toera voglia molarre, che conti le rota vopoli intendera accora, che il Toera voglia molarre, che conti e sono di concome per lo più fono quelli landi ; a caufi toffe di quello pete; che verament ha fempe mulo colore. Min.

rauis forte al quetto petce, ene versmente ha fempre malo odore. Min. BERNSIDER SCELM. Voci Todesche, le quali in noftra lingua suonano Briccone, Scellerato. Min.

Bars haster, the fi promunis Bernator o Bernative, vool dure Telle de sefs, trastato di poi a fignificare Tellerose, cha apprefio i foldant Teelefoit i patola motto injunioli, perche gli raccia di troppa delicarera e infingrafegine, a tri in troppa delicarera e infingrafegine, a tri in troppa delicarera e infingrafegine, a tri in troppa delicarera e infingrafegine, a tri in troppa delicarera e infinitare della cella inimia. Scalenio scalenii pelli di quell'animia. Scalenia e, vodi dita Sarte; ma quella lacinote non mi piace. Bif-ATTRESICE, Specessor. La profit-ATTRESICE, Specessor. La profit.

ATTERRISCE. Sparente. La pronunzia Todesca ha un cerco accento, che fa credere, che colui, che parla bravi semfempre : e per questa rotzezza di tal lingua , dicono , che ella fia propria e di il caso a comandare eserciti , come la Francese a trattar con dame , la Spaguuola al comando político , e l' Italiana a tutre queste cose . Mán.

BRUPET . E quel Mandar fouri per becas il vento , capisanto in curpo da feproblemdança di bre . E RUTTI fi podi 
dire lo Reflo ; fe non che per Rutto intendiamo il puro vento i e Sweglo fi di 
ce, quando il vento vien fiori del corpo con meno lirepito ; che non viene ti 
d' muido ; cilendo lo Sweglera un blandar figure . Min.

c AMMOREA. Fa puties. V. sopra in questo Cant. St. 23. qui è preso in fignificato attivo, cioè Appesta, Meste la peste in tusti. Min.

GHOTTONE . Gran gulgo, Gran ghiarTo j intende di Piaccianteo . Min.
MALVAGIA. Specie di vono afazi moro:
ed a noi viene di Venezia, dalla cirtà
di Monembusia , μετιμβασία; ma qui
pigliando la specie pel genere, intende , che gli fiu sempre compagno a bore ogni forta di vino. Min.

FAR UN TORTO ALLA CAVALLERIA . Cavalleria è Grado e Dignità di cavaliere. Nelle scuo'e della Cavalleria é masfirma Incontrastabilo il non fare azioni , 'se non onorare : e chi opera diversamente , fa torto e ingiuria alla medefima cavallería . E però in quelto luogo il nostro Poeta parla ironicamente, perche questo lanzo, che era per so stesso decorato dell' ogore della milizia , pra-ticava con Piaccianteo, persona dell' in-fima plebe , e con esso frequentava l' ofterie e altri lnoghi di poca reputazione . E' troppo bella ; ed erudita infieme , l' invettiva di Franco Sacchetti nella Novella 15 fatta da lui contr' a" contaminatori della nebiliffina eneranza di Cavaliere ; che petò nou farà af-, fatto suor di proposite il riportarla . Dice egli dunque cosl a " Effendofi fatto " in Firenze ung cavaliere " Il quale " fempre avea prestato a usura , ed era n sinigoratamente ricco - ed era gottofo " e già vecchio, in vergogna e vituperio

m della cavalferia , la que nelle falle c. xt. " e ne' porcili veggo condotta. E fe lo 57-36.

" dico il vero , pensi chi non mi cre-" deffe , s' elli ha veduto , non fono " molti anni , far cavalieri li meccanin ci , gli artieri , infino a' fornai : an-" cora più giù , gli scardassieri , gli u-g surai e rubaldi barattieri . E per quen fto fastidio si puo chiamare cacaleria . me non cavalleria ; da che mel cony viene pur dire . Come rifiede bene , , che uno judice , per poter andare ret-" tore , fi faccia cavaliere l e non di-" co. , che la scienza non istea bene al 20 cavaliere ; ma scienza reale senza m guadagno, fenza stare a leggio a dan re configli , fenza andare avvocatore 2º 2' palagi de' Rettori. Ecco bello efer-" cizio cavalleresco! Ma e' ci ha peg-29 e più sù , e 'l pennaiuolo fi converre n in aurea coltellesca . Ancora ci ha n peggio che peggio, che chi fa uno pripresso e persido tradimento, è fatto B Cavaliere . O (venturati ordini della 11 Cavallería, quanto ficte andari al fonn do ! In quattro modi fon fatti cava-, lieri , o loleansi fare , che meglio dim ro : Cavalieri Bagnati , Cavalieri di n Corredo, Cavalieri di Sendo, e Cava-19 lieri d' Arme . Li Cavalieri Bagnati fi , fanno con grandissime cerimonie , e onviene , che fieno bagnati , e la-, vari d' ogni vizio. Cavalieri di Corn redo fon quelli, che con la vefte ver-. debruna ; e con la dorata ghirlanda , pigliano la Cavalleria . Cavalieri di , Scudo, fono quelli , che fon fatti Can vauno a pigliare la Cavalleria arman ti , e con la barbuta in tefta . Cavan lieri d' Arme fon quelli, che nel prinar cipio delle battaglie , o nelle battan glie fi fauno Cavalieri . E tutti fono , obbligith, tivendo, a molte cofe n che larebbe lungo a dirle : e fauno n tatto il contrario . Voglio pure aver n tocco quefte parti ; acciocche li let-notori di quefte cole materiali com-37 prendano, come la Cavallería e mor-35 ta . E non fi ved' elli , che pure ans cora lo diro , effere farti Cavalieri i morti ? che brutta, che fetida CavalC. at. n. leria é queda ! Cod a peerchée fars 17.17. "Cavalière au somo di legne , o une no c, de l' nome mero ; un aqueli n' di marme, che hanco quel fastinenno c, de l' nome mero ; un aqueli "dibite è fracido e corrotto. Ma ciquella Cavalièria è raida, spreché non a pos fare Cavalière un bos e altra pos fare Cavalière un bos e altra pie con l' palazioni enzationhi le ? mu ni morso non l' ha nel razionshile; ne in paraiombile . Quedo coral Cavapiere ha il bara per cavallo, a la figuno con se anodifa e nombierre con Sa-

SPEDILLO BENE E PERTO. In pose impos pi dels benes frickjers', cici L'ammazzà prefle ci affare. Quefio detto Base profit era il most od ana accademia Fiorencia: a dera del Réfri. Il quale per lo più confleva i a d'il per la principa del l'ocer si con cierce, perche Péro. del l'Ocer si con cierce, perche Péro. Il quale sul la distancacia i ci dimite un sitre Boeta, che nell'improvvita e boons mores d'une, pure di detta scacidamia, differ d'une, pure di detta scacidamia, differ

E per mostrar , come Rifritto vifie , Mori , come Rifritto , e presto e bene , din. Faceva per impeesa una padetta con

Faceva per impresa una padella con alcuni pescuosi. V. la Clealara del Panciatichi in lode della Frietura e della Padella. Io però non credo, e de Pioccianteo fosse di questa Accademia, per effere persons viliffima, come fi dice sopra nella nota alia St. 44. del Cant. 111. Bis.

L' INFERNO E IL PICO. Sono due offerle di Firenze, così nominate dalle loro infegne. Min.

BOCCHEGGIARE. Quel More, che fanno sun aprire e ferrare la becca in manidar fiura gli ultimi spiriti colore, che mu iore. Min.

LO RIMBOTTA . Rimette nella botte , cion in corpo . Ribeve quel medefimo vino , che gli era nfesto di corpo . Min. Provendio : Rimbottare fulla feesia .

GIL YOUR PRE LA PRIVA. Cicel La Voll finer, Le VOUR ammagare. Min PRESS DI CHIV UN SARAGLINO, J. VAN LA RE CON SIGN CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOLL CAN LA VOL

Cant. 1x. St. 10. Min.

Per Gerelle, s' intendono quei piccoli
giri di legno, o d'altra materia di due
coiori diverfi s cioè biance a nerro, come d' avorio, e d'ebato in pumero di
dodici per forte, che torniti fervono per
ordinario pel giucoc della Dama, e delo Sharaglino, e di altri giunchi, che fi
fanno ful Tavoliere. Bile.

39. Ritraffe già Perione un certo matto ,
Ch' aveva il nafo da fintar poponi ;
E perch' ei nol pagò mai del ritratto ,
Però fa feco adelfo agli figungoni :
E dieglien' un sì forre , che in quell' atto
Gli fi fitanto la firinga de' calzoni ,
Che qual tenda calando alle calcagna ,
Scopi fecna di bofoe e di campagna .

#### RACOUISTATO.

- Tofello, che in fierezza ad uom non cede, Riesce adesso quì tutto garbato : Perch' ei rifana un zoppo da un piede . Ch' ognor su quella parte andò sciancato; Mentre di taglio un sopramman gli diede In quel, che fano avea dall' altro lato, Che pareggiollo; ond' ei fu poi di quei . Che dicon : quì è mio, e quà vorrei .
- Grazian di sangue in terra ha satto un bagno. Ond' egli è forza, a chi va giù, che nuoti : Afferta un falta e un birro col compagno, E stroppia un tal , che fa le grucce a' boti , Che vien da un trombettier di Carlo Magno, Quando le mosse dar sece a' tremoti : Toglie ad un l' afta, il qual fa il Paladino; Sebben con essa su spazzacammino .

Seguita a narrare vari accidenti occorf in quella zuffa , e racconea le bravare di Tolello Gianni , e di Graziano Mol-

v. l. E perebe mai pagello del ritratto , Fa feco a questo conto agli serugnoni, E daglien un , cc.

Gli fi febianta , ec. Scopre feens , ec. : Che parecciollo ii . ch' ti fu di mai .

Tal d' egli e forza , ec. NASO DA FIUTAR POPONI. NASO 45 fai grande; quafiche, per sentir bene l'odore di quella frutta, e diftinguere la sua persezione, fi richiegga un naso, maggior degli ordinari . Bije.

FA SECO ADESSO AGLI SCRUGNONI . Cioè Fa alle pugna infieme , colla mira di coloirfi l' un l' altra nella faccia : che Sgrugnone è Colpo colla mano ferrata, dato nel vijo , che altrimenti fi dice Grugao , trustato dal ceffo del porco , come altrove e flato detto . In vece di Sgragrove il Caro ne' Mattaccini diffe Sgra-

Forfe ba podagre, o dagli una diretta Di ftrecole , di fgrugni , e di frugoni : ma questa voce adesso è poco usata. Bife.

SI STIANTO' LA STRINGA DE CALZO. C. XI. EL .. Si tappe la stringa , cioè quel Le. 57'39. game, che ferra i calzoni in fulla pancia.

TENDA . Intende nel presente luogo quella Tela, che fi mette davanti a' palmedie, affinche cuopra le fcene, per ifcopritle nel dar principio alla commedia ! Latino Siparium ; e pero dice , i fuoi calz oni i estendogli cuscati , scopersono sec-na di bosco , es. cioc quel , che da loro era coperto . Cafo veramente feguito a Perlone , che per voler effer pagato d' un ritratzo, che egli aveva fatto a uno gli convenne fare alle pugna, ed in quel

phattere gli cafcarono i calzoni . Min. SCOPRI' SCENA DI BOSCO E DI CAM-PAGNA . Antonio Panormita , in uno epigramma 2 Filopappa, che amava Sterconio, nomo bruttifimo, dice di coftui :

Cruribus atque ano denforum filva pilorum eft ,

Que poffit tuto delituifse lepus . Nella introduzione alla Giornata prima del Cunto de li Cante, d' una vecchia, ch' era flata maltrattata di parole da un

pag-

c. x1 paggio di corte, dice: " La vecchia; , \$7.37 , che fe fentette la nova de la caía fonia; venne 'n tanta zirria; che perdendo la vulciola de la freuma, e 5 feapolanno da la fialla de la parenzia, auzato la tela de lo apparato, fece vedere la fecna voderaccia; dove potea

,, dire Sirvio :
Gli ocebi col corno.

Questo luogo e del Guarino nel Pastor

sciastro. Uma , the on a gapa, are affette mil o mah , olio principile, determined to make , olio principile, determined to make , olio principile, determined to principile, olio principile, ol

AFFETTA. Taglia da una parte alle altra, come fi fa al pane, del quale propriamente fi dice Affettare o Far fette. Min.

UN SALTA - Si chiammo Salti quei Famigli e dongelli dell' Ufizio dell' One-fla (che in Fuenze è il Magifrato , al quale fon fettopefte le meretrici ) i quali fanno ogni forta d'eferazione , tanto dell'ile, quanto criminale contro le meretrici . Min.

CN TAL , CHE PA LE CRUCCE A '10-TE, C. Incited Use finiture depose, of fabricars in figure di carra polla, i le qualif finarius all immargia fare ser qualife prazia; c qualfe figure corrotamente fidenco Bab. V. lopez Cant. V. Sc. 17. Gracia e dal Laino batharo, Crucia; perche & Balbor faria A crue; j dicono Cruccia. Far le grave a use figra; y incited fini pitteri s'repopiaria i V. lopez Cant. Itt. St. 27. Intendi den use, che codiuj cara Scaliner fierphirous; che codiuj cara Scaliner fierphirore di figure , e non fabbricare, fin on fancocci di cara pella, formati con forme di gello , che riscono di quelli belletta; , che puo vedere chi andri adia lecta; , che puo vedere chi andri adia cara pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di filmava na Bonoarroi , e da di di filma pelbe , filma di pella di pella di filmava na Bonoarroi , e di piecava di nobile; e C. C. vio di di per mombriti di fictore della di pella di pella di pella di pella di pella di filmava na Bonoarroi , e di piecava di nobile; e C. C. vio di que mombriti di fictore di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di pella di

Quando le mofie dar fece a' tremoti .

Quando le mofre dar foce a' tremost : cioc Ha origine da un trombettiere, del quale Carlo Magno fi ferviva per mandare i band: che Dar le mofre a' tremost ; vuol dire Comandar fewanamente e dispotramente; l'ebbene io detto (chercolo per deristone, come se ne serve nel prefente lusgo il nostro Poett. Min.

Fa le grace a' bot , forfe vaoi dire, che costui faceva quel legno a toggia di gruccia o di croce, che si pone dentro a' detti boti, per fostenergii ritti. Bar le mojte a' remoir, e maniera, che si minitata da Lorenzo Bellati nel capitolo sopra il Marrimonio , stamparo nel terzo libro delle Rime del Berni, allorche egli disse:

Ell' è delle più belle fantasse:

Ell' è delle piu belle fantaise : Che venifse mai "n capo al Sicutera , Quando diede le mofse all' allegrie.

SPAZZACAMMINO. Vanno per Firenze alteni o Marchigiani o Lombardi, con una perrica in ipalla gridando: Spazzacammino; acc ocche fi faspia; che fii ripulicono le cappe o gole de carmini dalla filiggine. Uno di quefti tali era cola; il quale con quell' affa sciec colla perrica; fi spacciava per un Palzdino. Mm.

Fra Canti Carna(cialefchi a 89. dei-'P ddition del Lafca, fatta dal Torrention enl 1549. in 8. v'e il Caure dessa Spaccaremania; nel quale fi concration la loro maniera di gridare per le strade delle Città, dove fi portano, per efercitare la loro Arte. Bife. 42. Tut-

- 42. Tutto tinto ne va Puccio Lamoni
  Stoccheggiando nel mezzo della zuffa :
  E in Pippo un tratto di del Caffiglioni ,
  Che matcherato ancor tira di buffa :
  Ed ei , che nel fentir quei farfalloni ,
  Venir piuttofto fentefi la muffa ,
  Pafiandolo pel petto banda banda ,
  A far rider le piattole lo manda .
- 43. Nanni Ruffa ha più là pien di ferite ,
  Pericolo , che fu foopameltieri :
  Fu paliaio , fenlaie , attor di lite ,
  Stette bargello , ed abbacò di zeri :
  Prefe l' appalto alin dell' Acquavite ;
  Ma con effa fuaniro i fuoi penfieri ,
  Non più il vino fililando , ma il cervello ,
  Per mettervi poi il moflo e l' Acquerello .
- 44. Con Doriano il Furba ecco alle mani,
  Di ferro da firadieri impugna un fufo:
  E l' altro una paletta da caldani,
  E con effa a lui cerca e stracia il mufo;
  Ma perchè quei le ficuore, come i cani,
  Gli learica il fuo folito archibufo,
  Ch' egli ha a' monnini, e vanne un a terribile;
  Che lo fagella, e mandalo in vifibile.
  - 45. Mafo di Coccio avría colla figuarcina
    Fatto d'o gnun polpette e cervellata ,
    Se a tanto mal non fea la medicina
    Col dar fui grifo a lui Salvo Rodiata ,
    Che fapendo , ch' ei fa la contadina ,
    Vuol ch' ei facia però la tombolata ;
    Ch' effendo prefio all' ufcio della fala ,
    Lo fipinge fiuori a tombolar la feala .

C. XI. TUTTO TINTO. Vuol dire Adirato; 8T.42. ma il poeta fi ferve di questo termine, perche detto Puccio è di faccia brana, come s'è detto sopra Cant. III. St. 26. Min.

VA PUCCIO LAMONI STOCCHEGGIAN.

DO LÍ Parcio Leasas', cicê 'Paels Mimeri, Autore delle prime Nore a quefo
perma, V. fopp Cant, 111. N. 16. enc'
perma, V. fopp Cant, 111. N. 16. enc'
perma, V. fopp Cant, 111. N. 16. enc'
perma, V. fopp Cant, 111. N. 16. enc'
perma de l'archive de la lamonia de l'archive
perma dell'archive lamont, ma ancora Difinderfi enn file arms, riparado li fleccati
qu'archive presentade il fleccati
qu'archive presentade il fleccati
qu'archive l'archive l'archive dell'ence dell'ence
perma del precision d'elecca delle. Bifo.

V. fopp. Cant. III. St. 64. Bifo.

TIRA DI BUTCA, Fa il biglione. Le

TIRA DI BUTCA, Fa il biglione.

Buffe, come accennammo fopra Cant. II-St. 39. alla voce Buftberre , fono Prz. zetti di mazza rifissa , e formano quafi un dado , fe non che banno tre parti piane , ed una convesta : e fi tirano come i dadi , facendo con effe quei giuochi , che fi refta daccordo, con fei , e otto , o più di tali buffe: e per me ftimo, che s' ufino , come s' ufavano dagli antichi gli aliossi ; ma perche oggi e giuoco da fanciulli , percio abbiamo il detro Tirar di buffa , che vnot dire Far cofe da fanciulti, cioè da perfune di poco giudizio: che poi da quelto in nna parola fi dice Buffone e Fare il buffone ; che i Lati-ni dicendolo Scurra , lo descrivono per uno , che Rifum ab audientibus captat , non babita ratione verecundia, aut dignitatis : e così per Uno , che mon abbia l' intero giudizio, da diffinguere ne l tempi , ne i luogbi , ne le persene , come è per lo più il giudizio d' un sanciullo. Il P. Fr. Vincenzio Maria Carmelitano Scalzo nel fuo viaggio all' Indie Orientali libro 4. cap. 26. descrivendo un uc-cello , detto Buffo [ che è sorse quello , che i Latini Bubo , e noi chiamiamo Guso ) dice cosi ,, I nostri antichi lo ,, chiamaron Buso , onde sorse cube oriy, gine il nome di Bussone ; poiche è iny, credibile , quanto questo necello sia " inclinaro agli scherzi, ed alle burte, " colle quali bene spello arcerrisce di n notte , ed inganna la gente . Min.

Il giuoco delle Buffe è a' noftri tempi venuto affatto in dilufo : ed anco quefta voce non fi trova nel Vocabolario della Crusca , ancorche sia riportata dal Menagio nett' Origioi, come fi può vedere fopra alla pag. 181. Tirar giù buffa o Ti-rar di buffa fignifica Dispregiar la vergogna . Mandar da banda il rispetto , Non badare a checchessia nel fare una determinata cofa. Viene dal coprissi il viso col-la bussa ( che è la Visiera dell'elmo, o la Visiera delle vesti de' battuti, cioc de'fratelli delle compagnie spirituali de' secolari ) la quale tenendos alzata , si tira poi giù , da' cavalieri nell' atto del cimentarfi all' abbatt mento, e da' fratelli delle compagnie nell'escire in pubblico fiagellandofi , o facendo altre funzioni . E perche in tal congiuntura , tanto gli uni che gli altri , operano fenza riguardo veruno , non effendo da alcuno riconosciuti 3 percio Tirar giu busta vuot dire Operare senza rizuardo e senza soggeziome , che è Difpregiare la vergogna , ec. come foura s' è detto . La voce Buffone , averà piuttofto data l' origine al nome Buffo , uccello dell' Indie , che questo a quella ; meotre Buffe è adiettivo di Buffone , dicendofi la Parte buffa quel perfonzegio in commedia , che rapprefenta il Buffone , e che noi volgarmente diciamo il Servo ferocco . Buffa fultantivo è ancora Vanita , Burla , Beffa , Baia , e anco Vento , come dice il Landino fopra il Canta VII. dell' Inferno . V. fopra a 67. Del ceftante Buffa , Buffo , Buffone , Bufera , e forle anche Beffa , ion tutti vocaboli originati dal verbo Provenzale Bufar , che , come fi vede nel Vocabolario Provenzale Latino , MS. antichiffimo nel Cod. 42. del Banco 41. della Laurenziana , fignifica Ore infuffiare , cioè Soffiare colla bocca . Si dice , che i Bufoni fieno così denominati , perche nelle Corti de'Signeri , effendo fempre intenti a far atti ridicoli , nno di quest'atti sosse il gonfiare le gote, e poi sgonfiarle, o farsele sgonfiare con percosta di mano, onde n'escisse il siato ritenuto, con qualche romore o scop-pio . Per tal similirudine , crede fosse dato nome di Buffene a quel Vafe di vetro , tondo e grofio di corpo , e di rolla. corts, che ferve per mettere in frécole bevandes percioché e' raffembre in parte un pais di gote genflate. Cusi in de bevandes percioché e' raffembre in parte un pais di gote genflate. Cusi in de la comparation 
FARFALLONI. Detti spropositati e scioc-

Dalla Farfalla, infetto leggiero e volatico. Salv.

SENTESI VENIR LA MUFFA. Si fente

venir l' ira . Entra in collera . Min. S'intende al naio, in cui rifiede l'ira . Marziale :

Fumantem nafum ne tu tentaveris urfi .

A PAR RIDRE LE PIATTOLE LO MAN-DA . Lo manda a far il buffone mell' altro mondo : e dice le piatrole , perche quefii fon vermi , che ftanno negli avelli , ed anno occafione di rillegrafi pel nuovo cibo , che a lor viene dall' andar egli nell' avello . blin.

NANNI RUSSA, aggiungi del Braccio, che e Aieffandro Brunaccini, del quale V. Cant. L. St. 47. Bifc.

PRAIGOO, CIE PU SCONAMESTRAIN SI dies Separative colai, il quale feguita poco empo a far us trae, ma lieguita poco empo a far ustrae, ma lieguita poco empo a far ustrae, ma liepericle la prima non gli e piccius a, comma appano face quelho Alefandro Vicinia, octor Protos a nominano fopra
ce tutti inciliari, estrucciati nella pretente citava 4,3 c di in ultimo fi diede a
trovare invendioni di metere appaiti.
cel sull'acquisi di considera di concel disconamento del metere appaiti.
dell'acquisirie, a quali ficana for unite
o pochilimo conchiufe per altri. Dice,
delbard de grari, perche veramente

ei fu un grandissimo abbachista, e per C-XI. questo avendo saputo trovar degli errori \$7-43. contro a' ministri grandi, su da essi per-

ogene à reado a place town et age erons, especiales à , she tu mandato in galera; mi avendo le notirie date da lui fatto a fan feccipri le verita, furnoso la desto a fan feccipri le verita, furnoso la verita lette. De ce dibini è i ma preche quelto verbo fignicia nancon 3 ser derra a fare mat cofa, e mas trovare la via a premitario, e la comparta de la comparta de la comparta decto in quello longo nell'uno e nell' tario fento, del con le più fig erràtario fento, del con le più fig erràlato del contra del considera del contra del contra del contra del convaggiunge di agri i perche la pura una sono riferera forma alcuna, fa non fi fervira d'altra figura, cola la concomo, che gli conside bene e con cana contra contra del contra del concomo, che gli cornide bene, e con cana che le fine articolo di può dire, che abbacyle, perche la utilino fi morirella da l'Arbatto. Ocunell' mo ; PEGLIALA L'Arbatto. Ocunell' mo ;

col pagar al Principe una fomma conventta, piglia l'afunto di provvedere uno Stato d'una mercanzia, e fa proibire, che altri la polia vendere o fabbicare fenza fua liccura, diciamo Prgliare appatro, che è il Latino Masopolumo. Mis-

Appato, quafi Ad padam. Salv.

1 spails of ell' Acquavira nel nodro

fato è al pretene unito con quello del

ato è al pretene unito con quello del

real pretene unito con quello del

real pretene del pretene del pretene

pi del nodro Poeta, perche allora fi

principio ad difate più frequentemeno; la

tane, era poco none in Italia, "Contro

l' abulo e danni del Tabacco fa usa bel

atte, era poco none in Italia, "Contro

l' abulo e danni del Tabacco fa usa bel

colonia pi del del pretene del pretene del pretene

colonia pi del pretene del pretene del pretene

colonia pi del pretene del pretene

colonia pi del pretene del pretene

colonia pi del pretene

colonia pi del pretene

colonia pi del pretene

colonia pi del pretene

colonia pi del pretene

colonia pi del pretene

colonia pi del pretene

colonia pi del pretene

colonia pi del pretene

colonia pi del pretene

colonia pi del pretene

colonia pi del pretene

colonia pi del pretene

colonia pi del pretene

colonia pi del pretene

colonia pi del pretene

colonia pi del pretene

colonia pi del pretene

colonia pi del pretene

colonia pi del pretene

colonia pi del pretene

colonia pi del pretene

colonia pi del pretene

colonia pi del pretene

colonia pi del pretene

colonia pi del pretene

colonia pi del pretene

colonia pi del pretene

colonia pi del pretene

colonia pi del pretene

colonia pi del pretene

colonia pi del pretene

colonia pi del pretene

colonia pi del pretene

colonia pi del pretene

colonia pi del pretene

colonia pi del pretene

colonia pi del pretene

colonia pi del pretene

colonia pi del pretene

colonia pi del pretene

colonia pi del pretene

colonia pi del pretene

colonia pi del pretene

colonia pi del pretene

colonia pi del pretene

colonia pi del pretene

colonia pi del pretene

colonia pi del pretene

colonia pi del pretene

colonia pi del pretene

colonia pi del pretene

colonia pi del pretene

colonia pi del pretene

colonia pi del pretene

colonia pi del pretene

colonia pi del pretene

colonia pi del pretene

colonia pi del pre

METTERVI IL MOSTO E L'ACQUE-RELLO. Confumerroi tento le buone, che le catrive fufanze. Latino Qlenne C' operam perdere. Min. G. XI. CON DOBIANO IL FURBA . Devias \$1-44. de 'Grill', cicé Lemardo Griddi , che è nominato nel Cant. 1. St. 44. Coffui fa Propotto d' Empoli , Accademico della Cruica , e buon Poeta . V. il primo Ditirambo del Panciatichi nelle Note . Del Furba poi fi fa menaione nel Cant. III-

St. 57. Bift.

EUSO DA STRADIERI - Chi 'feno gli Stradieri dicemmo fopra Cant. III. St. 57. E quello lor Fufo è un Ferro fattile , lumgo , sà acuto , col quale forano facchi , çefte , cè altro , a fine di vedere , fe vi fia occultata roba , che paghi gabella . Min.

PALETTA DA CALDANI . E una Mefisietta di ferro con manico lango, che ferve per illuzzicare il fuoco nel caldano o nel forolare , il qual caldano, che cola fia, V. fopra Cant. III. Sc. 3. Min.

CERCA E SBRACIA Structure voot dire Stargicare la brace, persbe l'accenda, o l'accela frandere algunante: e qui dicendo: Gli sbracia il musso, intende, Lo perquote colla paletra nel miso, e glieto (tortica. Niin.

E Cerca è come finonimo di Stratia; dicendofi: Cercate un po' il fuoco, per Stratiatelo; cioè Sultrante la mafia della cenere, acciocche il nafeofto fuoco apparifia, e fi rarroviri. Balc.

LE SCUOTE COME I CANI . Non fima , Non cura le bufse . V. fopra Cant.

x. St. 36. Min.

ARCHIBUSO, CR' EGLI BA A' MONNINI. Doriano fa morire il Farba con
uno di quei fuoi Monnini, detti fopra
Cant. I. St. 44. i quali Monnini il Potta
infienne con ogn' altro filmava tanto
feiocchi e odiofi , che credeva fossono abilia far morire uno di nautea. Min.

Mussiais credo, che fiano, non folamente quelli, che dicci il limucci nella fian nota alla citars fianza, ma sociati fian nota alla citars fianza, ma sociati citari cell mutti, o pure come Aris della piccula mussaa o berraccia, la quab è sinimotteggiane cit quali concertini i poeti del tecolo antecelenze obberto tana vagberza, che il più bet fiore della buo-

na poefia malamente illianguidirono è guntariono. Di questi immonini ne'sonetti del Burchiello , al parte mio , we no fono non pochi, fatti da lui , comi qui qui qui quali per dell'ele dell'ele questi per deriede coloro, che gli utavano. È per darne un ciempio, non di questi fara quello del Sonetto 66. che dice r

E pas boffere , casis fearez ans mentre quivi piglis boffere, non per Sopraffae (che cosi il des prendre quanto de aggianto de i page im a per Colpe de sa dins, che factis di farta au adrir, che comparato de la comparato de la comparato de casis de la comparato de casis de la comparato de casis de la comparato de casis de la comparato de casis de la comparato de casis de la comparato de casis de la comparato de casis de la comparato de casis de la comparato de casis de la comparato de la comparato de la comparato de la comparato de la comparato de la comparato de la comparato de la comparato de la comparato de la comparato de la comparato de la comparato de la comparato de la comparato de la comparato de la comparato de la comparato de la comparato de la comparato de la comparato de la comparato de la comparato de la comparato de la comparato de la comparato del comparato de la comparato de la comparato de la comparato de la comparato de la comparato de la comparato de la comparato de la comparato de la comparato de la comparato del comparato de la comparato de la comparato de la comparato de la comparato de la comparato de la comparato de la comparato de la comparato de la comparato de la comparato de la comparato de la comparato de la comparato de la comparato de la comparato de la comparato de la comparato de la comparato de la comparato de la comparato de la comparato de la comparato de la comparato de la comparato de la comparato de la comparato de la comparato de la comparato de la comparato de la comparato de la comparato de la comparato de la comparato de la comparato de la comparato de la comparato de la comparato de la comparator de la comparator del comparator del comparator de la comparator del comparator del comparator del comparator del comparator del comparator del comparator del comparator del comparator del comparator del comparator del comparator del comparator del comparator del comparator del comparator del comparator del comparator del comparator del comparator del comparator del comparator

MANDALO IN VISITIES, che di dies noncri la offisiti, doverbbe dire Mandals is implifie e ciot tant lossam, che also is implifie e ciot tant lossam, che con control del simbolo della Chein y l'iffision manism "I vivifision contierne al 19 die della plete, del quale strone s'è l'au della plete, del quale strone s'è le con control e cent qualmo dies 1 Novembre 19 della plete del proposition control e con qualmo dies 1 Novembre 19 della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della plete della p

COn una gerla di pan ealdo addofo Un fornzio , che ier cunia dal forno, Nel trapplar fregandamifi attorno , Macchiommi un ferrainol di panno roffo Ond'i o , che fon betfiale , e che non posfo Soffiri, ott non mi ronga a fare forno ,

Con un pie fei girarlo come un torno, Tanto dall' ira io mi fenti commofio-Pocias colla maggior forza, ch' avea, Proprio per dar diletto a certe dame, Lo traffi al ciel, mentre furgir volca : Et ando tanto in fu codefto infame,

Et ando tanto in su codesto insame; Che mangiato quel pan, ch' celi tence; Pria che cadesse; si mori di same. Bisc.

SOUNK-

SQUARCINA. Spada corta e larga, altrimenti detta Coltella O Mezza spada. Min. POLPETTA . Vivanda nota, fatta di

POLPETTA Vivanda nota , fatta di carne benissimo battuta con coltello , ed impessata con urva , cario , pan grattato,

fale, spezierie, cc. Min.

CREVELLATA. El Speis di falsiccia, stata di carne e di cervoili di porco trisurati, ed imbuscilati come la falsiccia. El
dicendo Far polpette e cervoilata d' uomimi intende Far macello e strage d' uomimi. Min.

CONTADINA. Specie di danza, usata nel carmovade, la quale confilte tutta in forze, lo quelta maniera. Octro o dieci uomini fi fermano ritti, collegati infieme in giro colle braccia alla collottola l' nno all'altro i fopri alle fiquale di questi falgano quattro o fe, jopra i fei al-

rit re, e fopra i tre non , f fatta que- c Xi are regolata maint vano girando a tem-17-15 po di tuno , ed in ultimo quello , che bisco di como , ed in ultimo quello , che bisco di como di co

Alcune danze vengono di contado; onde Contraddanza, ingleie Country-danze; figoifica Danza della contrada, cioè del pacie; Danza parjana. Salv.

- 46. Palamidone intanto colla mano;
  In tafca a Belmafotto andava in volta;
  Per tirarne la borfa in fu pian piano;
  Per carità, che non gli foffe tolta;
  Ma il buon penfer, ch' egli ba; riefce vano;
  Perch' egli col pugnal fe gli rivolta;
  E fa per caritade anch' et che muoia;
  Acciò la vita non gli rolga il boia.
- 47. Quasi di viver Batistone suso.

  Egeno assinonta con un punteruolo:

  E perchè quei l'uccella come un guso,

  Salta, ch' ei pare un galletto marzuolo:

  E tanto sa, ch' Egeno il mal tartuso

  Manda con un bussetto a sar querciuolo:

  E poi lo piglia, e in tasa si l'impiatta,

  Per darlo per un 1000, a una gatta.
- 48. Romolo infilza per lo mezzo al bufto, Sgaruglia, , che in un canto era fuggiafo: Ed ei ne muor con molto fuo difgufto, Perch' egli aveva a effere a un fiafco.

Tira in un tempo stesso a un bell' imbusto; E passagli un vestico di dommasco: E quei gli duol, che il rinnovò quell' anno, E le e' ii muor, vuol che gli paghi il danno,

- 49. L' armi Papirio ad un Fiandron guadagna,
  Che fa il Tagliacantoni e lo Smillanta;
  Ma fe a parole egli e Spaccamontagna,
  All' ergo poi ricles Spadafanta;
  Perch' ei fattegli al icel dar le calcagna,
  Non una volta dice, ma cinquanta:
  Sta' lu, che in terra i pari miei non danno:
  Ed ei rifponde: S' ioi lo fu, mio danno.
  - 50. Da Enrico il Mula, e l' oste degli Allori Son mandati per fempre a far un ionno: Miccio e 'l Baggina da Strazzildo Nori Sono inviati, dove andò il lor nonno: E nelle parti giù polteriori Pansilo aggiusta Meo, che vende il tonno; Talche se allor putiva, or chi s' accosta Sente, che raddoppiata egli ha la posta.

c. XI. Narra la morte d'alcuni difenfori di Allamantile, e le bravure de foldati di Celidora . Se brami tanto d'anendere i nomi angrammatici, quanto di tapere chi fieno gli altri non folo in quelle chi fieno gli altri non folo in quelle le , che figuono, V. fopra al Cant. In cd al Cant. III. e nelle Tavole in fine. v. I. Satta, che parama galterini maranele.

Per darlo per un topo alla fua gatta.
Romolo infilia, CC.
E guaffagi un resplito di dommafro.
Non una volta dice, una fejianta.
Mictio e 'l Baggiana, CC.
E nelle parti più pofferiori.
Talthe fe zid punta.

ANDAVA IN VOLTA . Andava actorno, cioè Ricercava , Fragava . Bifc.
STUFO . Sazio , Annoiaro . Min.
PUNTERUOLO . Piccolo fiile di fero

armen, del quale infra gli altri fi fervono i farti per far bushi agli abiti. Min.

L' OCCELLA L' Subria, La farenfie y

L' OCCELLA L' Subria, La farenfie y

sucultiri di grés, che è un Uratlo ave
transo, e fimile alla civitte, me afiai più
grande, che dei Lazini fi dice a uno Sympofitamonte fibiolismi di civit a uno Sympofitapofitari, e sua veri (foric de Bubolonie;
celto, Latino Urapa.) In quebo uccilo

detro Grés o Rerbajanni, favolegimo

gia antichi Pecci, che fofo monte

ja nichi Pecci, che fofo monte

ja nichi Pecci, che fofo monte

ja nichi pecci che subrajanni, favolegimo

gia antichi Pecci, che fofo monte

ja nichi pecci che fofo forono

no petere ulcir dall' loterno. Ovidio si

ne peter ulcir dall' loterno. Ovidio si

telle Cuello peccello e forfo lo ficho

per la control del control peccello control

per la control control control

per la control control

se la gento Cani, Se st. Millor

occa-

CALLETTO MARZUOLO I gallii, che nalcono del met di Marzo, quando poi diega il grano, son più grandi e più gagliardi di quelli , che naicono d'ingagliardi di quelli , che naicono d'ingini e, c per quello ialtano più alto alle spighe del grano i onde col dire: Salta come na gallatto marzuolo, s' intende

Sales agalactaments . Min.

It MAL TANTUD . Vitol dire Usmictiolo di attivio assimo ; che i Listili paciolo di attivio assimo ; che i Listili padi ciono lima figni gigaria . Min.

Il mettino ; ma qui s' increde un Colpo

di fi da cel dio si mette, accumolora a

puja di multa al dire palire (o come di
ciamo ) dius gropie, e pi lajolaria (apport

Listimo Talirrom. Multi pero per

Listimo Talirrom. Multi pero per

Baffirto o Baffirtomo, intendoco Culpo di

mata la masa: e appretio gli Sengmonii

Baffirta do Baffirtom cominicationo.

Gasanizia. Mis com qualto mominicationo.

Teredere, che intenda vera mense Baffirto.

dato con un foi dito . . Afin.

Di Boffetto V. 10pra p. pg. \$10. Big. FUGGIASCO - Ritirato , Enggirico - Uno , che per paura de birri non fi lafcia vodere , fe non ne luogbi immuni - Latino Latitans - Min-

AVEA A ESSERE A UN FIASCO. Cicé S' aveva a rovare a ber in convertações no convertações no fundado alcani vogitos bere inferme un fialco di vino, e pagazor riparticamente il valore, per mettere inferme la cricca dicono Cir vous d'esper a un fia-for ? e s' intende Chi roud actordarfi a bere, e pagar eiglano la fina parte f E termine baifo; ed ulato fra l' infima plebe . Min. BELL' IMBUSTO. Bella prefenza. Un C. XI. di culore, the flammo in fulla lindura, i ST-47. quali non anno altro di bonno, the la prefenza. da' latini toprancominari Stela.

opal and all differ to reason, the Lyrac property of the many per measures, yearly Someware fig. 6000 open flow ream, even branches fig. 6000 open flow ream, even some produces, come of silver open flow early compared, on flow open flow

DOMMASCO. Detto così dalla città di Damalco in Levante. Specie di drappo fattile di feta fatto a fiori, o, come diciamo, 4 opera. blin.

RINOVO GURLL' ANNO. S. P. eras para chara di musta quall'anna. Para c, che fa folito, quando altri fi fa un vefition novo p. per il primi giorai, che l'ado-pra, avergli qualche riguardo di più : come faceva cottui, che pre effere il fou vefitio nuovo, l'apprezzara più della propria vita; poiche rinfaccia e procedha dei danno del vefitio, e di quello della vita non ne diforre. Mar

GLI PAGHI IL DANNO. Cicé Gli rifactio il voglice narro, o vovero Gli pagli i anto danaro, quanto gli era cellato; che così voglicono le leggi, che fi faccio da chi cagiono altrui pregiudizio nella roba. Pagara il danno altrimenti fi cel Rifere il danno. V. fopra Cant. Il. St. 6. Sife.

FIANDRONE. Usons di Fisadra. Ma perche Usono di Fisadra dicismo Fisamingo, la voce Fisadrase cia ferve per ciprimere. Uso fisarras e cia ferve per ciprimere. Uso fisarras e, rie fi passi di bavo, neccontado le prodezze fatte da la fisori di qui, e due odi quelli, che I Latini diccono Militre giorigia: e di on quebo fiesilo lo piglizi il Porta nel prefente losgo ; debene (cherra coll' equivoco e de guil fieso lo decliara; a dicendo:

ce mogo; sepone scierra con equivo.

co: ed egli stedi o dichiara; dicendo:
Che fa il Tagliacantoni, e lo Smillanta:
All'ergo pu riefe Spadafanta;
cioè Fa da bravo; ma bovendo venire d'
fatti e alla conclusione; riefec una spada

C. XI. the non fa mal veruno , e pero e Santa , ST-49 ed in fuftanza e un poltrone . Dicefi oell' nío : Il tale è una buona spada : cioè è Uomo , che sa bene adoprare la spada . Nel pianto , che fa Carlo Magno nella morte di Rolando , da' nostri Poeti detto Orlando , apprefio Turpino Arciveícovo di Rems, e compagno in guerra del medefimo Carlo, fi dice : O brachium dextrum corporit mei , barba optima , decus Gallorum, fpatha inflitia. Carlo chia-ma Orland Spada della giuflizia, alludendo alla formidabile spada, da Turpino detta Durenda da' duri colpi , ch' eglà dava con esta , da' Poeti Durindana . Quel Millantarfi o Smillantare dichiara un noftro proverbio in quello propofito , che dice: La fiadera dell' Elba , che vuol dire Vantature di gran cofe, o Smillantasore : e quello , perché la fladera del-I' Elba, che serve per pesare barche pie-

ne di ferro, nelle fue tacche comincia a contar dal mille, e feguita fempre a mg l. ila. Min. Il Canonico Panciatichi chiamo Fiandroni i Fianminghi, come fi vede fopa nella mia nota alla St. 35. del Cant. 1.

nella pag. 19.

TAGLIACATIONI. Cicé Uso de tris, is pezzi di marglie, contipponde al Prygopialistes di Plauto, che vorrebori dei nontri inguo. Atteratore di contatore, al cipine ad Greco algono, cice Andare, Baldanagis, e dal Latton Mitatore, al cipine ad Greco algono, condende, Baldanagis, e dal Latton Michalata, (cherofamente utino dal Bocciecio io vece di milla, dandogli la definenza di quarante, rinquante, e fimilis quafa non non fa contecco di dire la (emplice parola di mille, ma la veglia goofiare, e far parere la cofa più di quel, ch' ell' é io effetto . Min.

IN TERRA I PARI MIEI NON DANNO I pari mici , cioè I fuldati onu ati , cone fon io. E vilta il dara all' avvertario , quand'egli e caduto in terra: e pero Papirio fi vanta d'aver aoimo oobile e generolo . Bisc.

s' 10 sto su 31, MO DANNO. 'Non mi rizzo di erre . Queño termue Mio danno, uíato in ocefia forma, e specie di giuramento, e da la forza del termito. Apponte a mo, detto lopra Caot. vill. St. 71. e S' in non l' bo, egli e fallo, detto (opra Cant. vi. St. 86. Min.

MICCIO. Così era nominato un garzone della palla a corda, che è oso di coloro, i quali fanno en lerzo della flanza, mentre fi giuoca, a raccorre la palla, e rammeotare il giuoco. Mina-BAGGINA. Era un battilano, che in occasione di felle ferviva a' battilani per tamburino. Min.

DOVE ANDO IL LOR NONNO - Cioè Nell' airro mondo - V. iopra Cant. rv. St. s. Min.

NELLE PARTI POSTERIORI. Cioè Nel sulo, o come modefiamente fi dice, Nel preterito, dove dice, che se prima putiva, ora pute il doppio, che questo vuol dire be raddoppiate la posta. Min.

AGGUSTA E prefo rel fenfo medefimo, che prefo fopra Cant. II. St. 41. Miss.
MEO, CHE VENDE II. TONNO. Fu na
venditore di petic faitato : e tali cominil
anno fempre addoffo cattivo odore. Miss.
Quello Mes farà cerramente il medefimo, che il Poeta hi introdotto nel Caut.

III. St. 58. ove dice :

Domne treccon de' gbioz zi e delle la fibe :
però V. quivi la nota . Bife.

51. In abito Scarnecchia da Coviello,

Tinta di brace l' una e l' altra guancia, E per fua fpada sfodera un fuicchia. Ch' ha 'l pome d' una bella m' larancia: Rivolto con quefl' armi a Sardonello, Ferma, gli dice, guardati la pancia: Ed ei rifponde: Queflo è penfier mio: E dagli un colpo, e te lo manda a Scio.

53 Gu-

52. Gustavo Falbi con un soprammano
Di netto il capo smoccola a Santella:
Scaramuccia si muo fotto Eravano,
Ch' ammazza anche Gaban da Berzighella:
E sventra quel birbon dell' Ortolano,
Che fa.il minchion per non pagar gabella;
Ma colto poi vi resta ad ogni modo,
Mentre adesso gli a la vita in frodo.

Deferive l'abito ed armi di Scarnecchia, che refto morto da Sardonello: Eravano ammazza Scaramaccia, Gaban da Berzighella, e l'Ortolano. v.l. (b' ammazza psi Gabban, ec.

E fornirá quel buffon dell' orsolame .

COVIELLO . Cicé Lacovello , maíchera , che finge un Bravo fiscor Napoletamo , la quale s' aggrotteica coo fargli i
baffi alla Spagonoia col nero di brace :
e pero dec e

Tous dérant l'aux, et d'inte quoties, coo armin d'un ipada, fitta d'enn maza, che ha lo vect di pome una maza, che ha lo vect di pome una presentation de la constitución de la constitución de la constitución de cou vertiva quefen montambaco, facendó fichiames Seamentias. Vi sipra Cent. III. St. 4s. Con ficial e Zanay. On tendo fine de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de

LO MANDA A SCIO . Lo manda all' aitra vita : ed e lo fleto, e fi dice per la medefima ragione, che Mandar « Patrafio o a Buda, detto cel Cant. v. St. 13. Min.

SMOCCOLA IL CAPO. Taglia il capo, Smoccolare fi dice Tagliare il lucipolo di una candela o altro lume, per levar quegli eferementi, the fa la fiaccola, che comunemente chiamasi Smoccolatura. Smoc-

colare, che gli Spagnuoli dicono Desfa. C. XI. volar, quafi Exfavillare, il Vives di 1. ST. 51fe Exfunçare, iormando la parola da Fuagus. Vergilio I. Georgica

Scintillare oleum , & putres concreftere funges . Min.

Smezzitato, differo gli antichi, il Decollato, Latino Capite mutilatus, A cui è mezzato il capo. Vita di S. Gio. Batilla: E venuero e trovareno quefto capo Jastiffimo cui jimoz zicato. Salv. ECRRAMUCCIA. Un'altra mafchera,

SCARAMUCCIA. Un' altra maichera, come Scarartisa, detto iopra nell' octava 51., ma queflo era ifirione, e con montambanco. Min.

GABAN DA BEAZIGNELLA. Queflo pu-

re era istrione, e rappresentava la parte d'un Romagnuolo fiolto. Min. Berzitbella. b'un luogo nella Romagna del Papa, presso a Facenza cinque

miglia . Esfc.
L' OBTOLANO, ec. Costai su uo vecchio asluto, che per scampare la pena
dovutali per alcuni delitti commessi,
s' era finto pazzo i e pero dice:

Che fa il minchion, per non pagar gabella. Menandro, Kusticum efse te simulas, cum sis malus.

Ma cuto poi vi rifla ad ogni modo, cioc Viene fivorra quella fine malizia da Enevano, che manda la vinei in fredo cisin i the non volca pagar la gabella, c vono distr l'ammazza. Fredo in vece di Frede, lolamente l'usamo di dire della Frede, per la ficommette nel mon pagare la gabella, y the ficommette nel mon pagare la gabella, Min.

53. Armato a privilegi omai Rosaccio Marte sguaina, e Venere influente;

Μa

Ma presto Sardonello sul mostaccio Gli fece colla spada un ascendente, Che piove al collo, e privalo d' un braccio; Ond' ei in quel punto andando all' occidente Vede le stelle, e' una e l' altra ssera Vede le stelle a, e dice: Buona sera.

C. M. Bodiscio, riceprero di Privilgi et avera di Braile Venera, che indicano estrivi influfi: ma sardonello fece piombre fopora di lei un peffino Alcedostre, ragliandogli cou un foprammano pare del vito e del collo, e di un braccio si lei con estrato del vito, ci del collo, e di un braccio si lei ci declifindo l'una e l'altra siera del vito, cicé ferrando gli cochi, dice: Bansa fera ; cioli Fer me i fara del vito, cicé ferrando gli cochi, dice: Bansa fera ; cioli Fer me i fara va d'anfortopo, come s' e dette fopra Can. 111. Se. 63, il Poeta colla prefente ortras defervire la di la montre con equivoci di termina aftrologici .

Nel vito di la consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del consultata del c

ARMATO A PRIVILECI. Questo Rofaccio, come acora gli autichi monrambanchi, per accreditare i rimedi, che da essi ion dispensari, mostraso un' infinità di privilegi, concessi loro da diversi Principi : e però il Poeta lo sa armato di privilegi. Min.

SGUAINA - Vergilio : Vegina eripii enform - Spidera Martre - Venere - che recicono rovine : e dice Spusina ; che vuol dire Carna la finada dal fatera vuol dire Carna la finada dal fatera o guaina , perche d' intenda ; che non aveva altr' armi offenfive ; che Venere e Marce ; nifinfii cattivi . Min.

ASCENDENTE. Termine aftrologico, difegnante P oroscopo, col quale qui intende Colpo di saglio, che viene da alto a basso, piovende, cioc salando in sul collo, ec. Mito.

Affendente è quel Segno del Zodiaro , o perre di esso e les spunta dall'orizzonte al nasterto o al formars di checholifa. Latino Horostopou e dal Greco inponieros. Si dice d'uno, che si astrounato: Essi è nato fosto cattivo Affendente. Bisc. OCCIDENTE : Intendiaron l'Occaso del Sole; ma qui intende Orcaso, cioè Marte e de Rossetto: e. Min.

VEDU LE STELLE. Quand' uno fente gran dolore, fi dice: £git he vedure le fielle, perchè le lagrime ; che vengone in figli cochi pel dolore; fanno appariti de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la comm

... in atternam clauduntur lumina nostem: e seguita il detto di quello Spagnuolo y che avendo maneo un occhio , ed essendogli cavato l'altro , dise: Buona notte per tutto lo tempo. Min.

\$4. Mein per fianco sentesi percosso Dallo stidion del cucinier Melicche; Parasitaccio, porco grande e grosso, Perchè il ghiotto si sa di buone micche;

# RACQUISTATO.

Si rivolta Meino, e da al coloffo Nella gola, che ha piena di pasticche; Talche morendo dolcemente il guitto: Addio cucina (dice) ch' io ho fritto.

- 55. Già per la fianza il fangue era a tal fegno ;
  Chi andar vi fi potea co navicelli :
  Ilfrion Vefpi ; tutto furia e sdegno ,
  Rinvolto ha quivi il povero Maffelli :
  E col coltet da Pedrolin di legno
  Su pel capo gli fquotola i capelli ,
  Acciò , trattane poi la lifica e il loto ,
  Più bella faccian la conocchia a Cloto .
- 56. Il Gatti, e Paol Corbi invelentiti;
  Quasi villan, che i trorchi ed i rampolii
  Taglin di Marzo a' frutti ed alle viti;
  Potan da' busti braccia, gambe, e colli;
  A tal che i pacfani shipgattiti,
  E dal disagio sconquastati e frolli
  (Oltre che a pochi il numero è ridotto)
  Cominciaron le gambe a tremar fotto.

Termina colle prefenti ottave il racconto del combattimento feguito in Majmantile, e dice la morre di Melicehe del Maifelli : e qui finice l' undecimo Cancare. v.l. Tofin per fianco, ec. al. Tofel.

Si revolta Toftes; ec. Toftlie.
Combinion to le gamb a transar jeto.
Ecciona de le le gamb a transar jeto.
In terretti, N. fopt Capital propertie et al.
On phioto, e del continuo avrebbe
mangiato. E quefia voce Praeffer, els
apprecio di oni dell'inguerio o, non
era così apprecio ggi attori, raz quali
Leciano i ma puricolarmene dei Plutaco, dove fi trova: Parefire me estama
gentialam Attivi dialettere ille, qui
accid divisione mogifa controlle di propertica di controlle
Mille fampia in Prysano delcontro y Ore.
Mille fampia in Prysano delcontro y Ore.

Onde delle Stinche di Firenze, nel capitolo in lode del Debito, il Berni: C. XI. Voi fiete qual famoso Tritanio, ST. 54-

Vol fitte quel Jamoß Pritante, Dove tenva in grafio ligh baroni.
Il popol che diçele di fioli baroni.
Il popol che diçele di fioli baroni.
Il appellabantus foti O fide-les Pontificom O Magificatume. Il medefimo Plutarco. Min.
V. Atence, che copiolamente ne par-

In . Salvo.

PASTICCHE : Specie di confezione , fatta cal zucchero mufchiato , cc. e pero di ce Muore dolcumente , perche ha giù per la gola il zucchero . Pafticca voce Spagnuola , ficcome anche Taftiglia , che vale lo Reifo : e fono tutte due Diminutivoi di pafta . Min.

GUITTO. Uomo vile, abbietto, fudicio, fiporco e ficiatto. V. fopra Cant. III. St. 9. E' voce Napoletana, ma uíata oggi anche da noi. Nella raccolta de' Poe-M m m m m C. XI. ti antichi dell' Allacci , Fra Guittone \$1.54 ferivendo un Sonetto , ficcome da esfo fi raccoglie , a Mesfere Onesto da Bologna, poeta e amico fuo, fcherza ful noine di tutti e due

Vostro nome , Messere , è caro e onrato , Lo meo assai ontoso e vil pensando ,

Ma al voltro non vorrei aver cangiate . Min.

to no FRITTO . Scherza col verbo Friegere , che vuol dire Cuocere earne o altro in padella con larde o olio : ed il detto Ho fritto , che fignifica Il negozio e andato in malora ( Latino Actum eft de me , Perii . V. fopra Cant. VIII. St. 84.) torna bene nel presente luogo, perche par che dica : Addo, encina, io ti lascio, non avendo più bisogno di te, perchè io bo già fritto: cd intende Ho sinito di vivere . Min.

Questo luogo mi fa ricordare, che poco fopra , cioc alla pag. 8 r4. è flata norata alcuna cofa in ordine all' Accademia de Rifritti : ed io particolarmente diffi, che non era probabile, che Piac-cianteo fosse stato di quella adunanza, la quale io supponeva composta di perfone civili . Ora in quello mentre m' è riuscito ritrovare due cose a proposito : la prima delle quali fi e, che quei verfi :

E per mostrar , come Rifritto vifse . Moriscome Rifritto, PRESTO E BENE furono fatti per la morte subitanea di Francesco Maria Gualterotti , Gentiluomo e Canonico Fiorentino , il quale fu buon poeta e oratore, e compole molte opere, come si può vedere nelle Storie degli Scrittori Fiorentini del Cinelli e del Negri . Ne' detti due versi Presto allude alla morte improvvifa : e Bene all'averla come in un certo modo prevista; perciocche egli il giorno medefimo del functio cafo compose una canzonetta, che diceva : Chi vnol , ch' io m' innamori ,

Mi dica almen di che . Se d' animat! fiori : Un fiore e che cos' e ? Il Tempo , oime | ne fugge , E il tutto ne distrugge : La morte il tutto frange : Oggi fi ride , e poi doman fi piange :

L' altre due ftron chiudevano, la prima : Oime ! mi furgon I' ore Oggi fi nafce , e poi doman fi muere .

e la seconda :

La morte il tutto ingombra : Oggi fiam luce & poi doman fiam' ombe a. E la fera medefima , avanti d' andare a letto, la volle leggere al suo decrepito padre : e cio fegui nel 1636. L' altra è un Cartello , comunicatomi dall' eruditiffimo Signor Canonico Salvino Salvini , il quale , acciocché maggiormente la nobiltà di questa Accademia fi conosca, e la memoria di quella fi conferva , io porro qui appretto : e cosi ancora e' farà libero dal pericolo d' andar male .

LA PADELLA STELLIFICATA nel Convito de'Sigg. Accademici Rifritti. All' Illuffrifs. ed Eccellentifs. Sig. Principe D. PIETRO MEDICI Protettore .

Stanze Ereicomiche del Sig. Oraz in Perfiant, cantate da Talia .

Q Ui , dove Sparfo di leggiadri fiori Gradito oleggia un deliziofo oftello, E sparge il quel di pia graditi odore Il Trebbian , la Vernaccia , c'l Mofradello, Scendi , o gran Duce degli Aonii cori , E teco il dotte armonico drappello Venga , dove un lautiffimo convito Delterebbe ad un morte l' appetito .

Venire ad onovar . Callione e Clio . Di collegio famofo il trono augusto, E reverse a par del biondo. Lio E il Castalio alle muse un piccol rio , E spazio Pindo a' nostri onori anguste; Venite ove più chiara, ove più bella Fonte distilla un' immortal PADELLA.

lo , ch' ebbi fempre incomparabil vanto Tralle ficne Latine , e trall' Argine , Oggi da mille in mille pez zi il manto Stracciar mi veggio in fulle Tofche rive; Solo il Coveri amato, egli, che tanto Di teatri e di feste amico vive , A questo corpo mifero e mendico Tefie le brache di fronde di fico .

l'enifie almanco una pierofis mano Quefta mia gonna a rappezzar di toppe , Si, ch' un di mi vedefie il ciel Tofcano Le vergogne celar , coprir le pospe; Ma dove fone, e a chi fanello in vane: Son monthi i miei penfier , le voglie z oppe , Or the del volto vil fon tlorie eterne Frequentar chiaffi , e vifitar taverne .

Prefix ad un finte e minitar volto.

L' mana sidentia pieta il junctio:
Thi fin fenta real lefita firella
Il mome di Stappine e di Finocchio.
Commenda il mondo ambiciofa il fiolio
Commenda il mondo ambiciofa il fiolio
Commenda il mondo ambiciofa il fiolio
Commenda il mondo ambiciofa il fiolio
Commenda il mondo ambiciofa il finocchio
Falle, ni para, di'in Traccagnino effatti
O le cafatte o, o'le falite, o'la folit.
Rel malvagio mirviri fion un angol filo
A fribat il avviru difojo il frato;

Nel melvagio nuivorifo un angol folo A ferbar la vieru difopol il Fato; E nelle mie tempefie il porte e 'l polo Il popolo Rifritto, e 'l gran fenato: Non porte a tanta celefro d'ammo advosto O la Vergine macra, o 'l Vecchio alato, Falle a' fini firali un Boccalin riparo, Che nelle ferm, e nelle cene è chiaro.

Del gran Rifritro il grande Spacea naccae, Alla cui defra invoitra il fire Platena, L'Arbirro dell'Eftela, e'l Dio dell' acque Cefa il tribunte, e il falmine, e'l foreom: Cantando i prezi fini il a fam l'acque L'apre di Mattamore e di Cardone, E cerrò per fino fampo, e per fino fieromonia una filma della, Arganea no forno. Na trabiare, abe il fini discripe è fanfa.

Ne fultime, che teri acti et affe, Ne fultime, che teri actie et affe, Ne finato, che mecigno aperfe e mofer, Eerocce a par del fiero Spatca apparfe; Cullo figuardo atterri), mosfe, e percofte Mille-falangi, e mille a terra fiparfe; Fe, dove giunife il familiato Spatca, Mannar la chara, e rincarar l'abiacca. Latare i holisti.

Lafatt i bofth , o vergini canore , Qui vonite a canar mufiche Dee , Roftico e roazzo e nel fervaggio orvore , Nobile è l'cano, ove fi mangia e be; Cella Reggia Rivitta , inilité Soure , Cangate i Pindi , e le fontane Affree : Par , the il favo orgisti commendi e vanti Pin dell' acqua Caffatia il vin di Chianti-Per linear la mai rinata glira.

ter tinear la mia rinata gloria Nel convicto magnifico e folenne Daran cortefi ad immortal memoria Le pignatte e i capponi , inchiofiri e punne; Fra eento lufiri in fulla Tofta iftoria Vedetem poi quanto alla gran menfa av-

E come in testimon del suo servazzio
Idia i poli mando, Parma il formazzio,
Fini la musi in questi note acopena,
Che l'armonico Dio lascio Permesso,
E giunse appanto all' appressa con a
Rel giunger del portaggio e dell'allejo,

Tociò la cetra di doltez Lo piena . C. Xio Erato, allor nel fiuo festivo ingresso; ST-54. Ma Clio più faggia in un modefino tratto Diluvio d'agnellotti intero un piatto, u ricco seggio il portator del giorno u ricco seggio il portator del giorno.

Su ricco seggio il partator del giorno
S' affise poi, nel più cossimo posto:
Gli ser le caste Dec corone intorno,
E rume intanto lo sulfato e l' reso;
Onde a favor dell' immortal segsormo
Fu da Polinnia nu grave affar proposto;
Ma pria, che Febo esaminasse il caso;
Veto di greto nu gran gibacciato vusse.

Poto ai grees na gran gomanus valji Por die principio : A gioria eterna valfi Per la via del fudore e dell'angolia Ma pria, ch' evannti il mio fermon trapa; Trinciate un pollo, e datemi la coltia: Su giogo eccelfo in mezzo a finin e fassi Abina la virtu a riproje possia:

Son del vixio germani vayo piacere;
Ma deis meglio, je mi date bere
Ma deis meglio, je mi date bere
Quelle, ch' minie io vergio, a minne belle,
Non fon & alto faper fatte maffre,
Ne i alta, a i nome tor fino alle felle,
Per fucciar brodi, e di inguar minifle:
E i' ne con quefie nove alme farelle
Lafaia per goder vofico un monte alpfire,
Tateit chi di tivor matebiato firide:

Taccia chi di livor mactivato firità: Lice fi un di nell' amo Apollo ride. Per troppo contemplar l' ingegno manca: Per foverchio curvan l' arco fi sferra: Cei (mppre corre da del culo in terra: Breve ripofo un gran fudor rinfranca: Regna la talma in mar; la tregna in

Balla un jienni libjilio, etretta sappa. Qui fi Rudio empanta, e un di fi paopa. Premio di finite alla vitti fi deve ; Dro quale etanto mero e premiograle? Lodarto a fiom di cetta è lode breve : Commendato me vina, o male ; o male! Onerato tan penna è vanto leve : Celebrarlo cua certa è pregio frele ; L'imbifira è negra a fini luctai rai : Il marmo è tropo duro, e cesta affai.

lo, the girando l'immertal maglone;
l'eggio in paftar tra gl' Esperie gli Esi,
Situate nel ciel navi e corone,
Capricorni, Lion, Caftroni, e Busi :
E perché ful telefte anreo balcomt
Non pan altro, il Referito i pregi fuoi?
Si, si, per gloria del Rifirito fielo,
Stilla divenza una Padella in celo.

C.XIII. Gives, tw., the in alterni l'appre different; \$7.55. So applit applique à flosi trimisfaceati. Conie ensert moui en m' compe eterni Senz, afgance re Badella il Grambio e l'Pofeit Deb fe i mini prepbi non refinit e feberari; Sol applit grazia a tante grazia mini Ch' in poi giuro cantar le firement ne Quando vensifit per amore un home.

Nel finir della menfa il Dio più chiaro Die fine anth egli al fuo fermon vierae: Parrir le Musie e nel partre moftraro, Che fe il dente non nym e Apollo sace . Non fu di stratici il gran Tonante avano, Ma crebbe intanto al cel novella face; Onde in mezzo a Ciprigna e Ganimede La flellata Padella oggi fi vede.

Queflo cartello tu frampato in Firenze per Franceteo Onotri 1639. Bifc. 15781ON VESPI. Pietro Sufini. Queflo

fa cegano cell'. Autore, e giovate di grandi mo firiti o copidifimo d'ingrandi mo firiti o copidifimo d'inventioni, come fi vede in un infinita i 
tre tiu e opere poercite. E perché egil 
appreciatra in commedia estimatente 
fectude zuna ; cosi ferro fisicote Lombardo, che s'uli armare con un colticate d'un estimate con un coltica de brier di foctosti al line, per pergardo datia lifea, che percio chiavanti 
a birre di foctosti al line, per perpercio con la mone fi faceva characte 
la gatera. Dere calefine de Trebelara
perche con al anome fi faceva chiava
ferro fisicoco. Quello mori giovano 
co dopo l' Autore : con cife fi po cice. che in facer ci con cife fi po cice. che in facer ci con cife fi po cice. che in facer ci con cife fi po cice. che in facer ci con cife fi po cice. che in facer ci con cife fi po cice. che in facer ci con cife fi po cice. che in facer ci con cife fi po cice. che in facer ci con cife fi po cice. che in facer ci con cife fi po cice. che in facer ci con cife fi po cice. che in facer ci con cife fi po cice. che in facer ci con cife fi po cice. che in facer ci con cife fi po cice. che in facer ci con cife fi po cice. che in facer ci con cife fi po cice. che in facer ci con cife fi po cice. che in facer ci con cife fi po cice. che in facer ci con cife fi po cice. che in facer ci con cife fi po cice. che in facer ci con cife fi po cice. che in facer ci con cife fi po cice con ci con ci con ci con ci con ci con ci

con ci con ci con ci con ci con ci con ci con ci

con ci con ci con ci con ci con ci con ci

con ci con ci con ci con ci con ci con ci con ci

con ci con ci con ci con ci con ci con ci con ci

con ci con ci con ci con ci con ci con ci con ci

con ci con ci con ci con ci con ci con ci

con ci con ci con ci con ci con ci con ci con

con ci con ci con ci con ci con ci con ci con

con ci con ci con ci con ci con ci con

con ci con ci con ci con ci con ci con

con ci con ci con ci con ci con ci con

con ci con ci con ci con ci con

Dava i fuggetti ; e recitava anch' effo nelle commedie all' improvviso, che fi facevano da' gentiloomini nel Cafino da S. Marco, al tempo del Principe Leoroldo, poi Cardinale. Salv.

roldo, poi Cardinale. Salv.
squotola, ec. Squotulare vuol dire
Battere il lino; ma qui intende Squote i
capelli; per facilitare a Clote, una delle
tre Parche, il fame la conochia. Mio.

INVELENT! Invendelri, Inviperii, 
Attolientem rras , & carnia colla tu-

mentem. Min.

\*\*BOTANO\*\* Lutino Amputant , Demetuttano . Lutino Amputant , Demetutant , Obremant , tutte fimilitudini tratte dall' agricoltura . Petare fi dice il
Tagliare ed pennato i trale delle uni e'
t rami degia alteri ; ma il Poeta fi lerve
di quefto verbo , per corrispondere alla
fimilitudine , avendo detto.

Quafi villan, che i tranchi, ed i rampelli Taglin di Marze, ec. Min. SCONQUASSATI . Stanchi e rovinati dalla Jatica del combattere . Min.

FROLLS. Out vale per Stanchi ed Indeholiti; febbene per altro Frollo voot dire Stantio. V. lopra Cant. III. St. 55. alla voce Lerge. Min. TREMAR LE GAMBE SOTTO. Vuol di-

re Aver panea. Verg. En. t.

Extemple Ancafoleuntur fistore membra.
Sebben fi puo anche intendere, che le
gambe veramente tremafero per la debolezza e flanchezza. Min.

### FINE DELL' UNDECIMO CANTARE.



Harakter topular (96)

# MALMANTILE RACQUISTATO

#### DUODECIMO CANTARE.

#### ARGOMENTO.

A Monsteupe de Paride il sonne:
Poi gaffigar la Maga e Biancon vede:
Rimessa in rrono è Celidora, e come
Mario al General de la sua sede.
Baldon, che la foruna ha per le chiome,
Con Calagrillo a Ugnan rroolge il piede:
E al suo bel regno con Amor va Psiche,
A corre il frusto delle sue fastico.

- I. TANCO giù di vangar tutta mattina
  Il contadino, alini la va a rifolvere;
  In fermar l'opre, ed in chiamar la Tina
  Col mezzo quarto, e il pentol dell'afciolvere;
  Qiand' in caffello ancor non fi rifina
  Fra quei matti di fquoterfi la polvere;
  Onde Baldon quei popoli difiperde,
  Talchè a foldati Malmantile è al verde.
- E ben gli sta, perchè potevan dianzi,
  Quando vedean col peggio andar sicuro,
  Cedere il campo, e non tirare innanzi,
  Senza star a voler cozzar col muro:
  E coà va, che questi son gli avanzi,
  Che fa sempre colui, c'ha il capo duro,
  Che dentro a se si reputa un oracolo,
  Nè crede al Santo se non sa mitracolo.
- 3. Che fono stati, com' io dissi sopra, Nella Maga affidatisi, aspettando

Da' diavoli in lor prò voder qualch' opra; Ma chi vive a speranza muor eacando; Perch' in Die son tutti sottosopra; Per non saper dove, come, nè quando Lasciasse il corno Astolio, ch' alse schiere. Esser tromba dovea nelle carriere.

4. Di modo che Plutone omai fornato,
Poichè quel como più non fi ritrova,
Pel Proconfolo dice aver pefcato,
Però convien penfare a invenzion nuova;
Ma innanzi; chi ei rifolva col Senato,
E che 'I foccorfo a Malmantil fi muova,
Chi egli abbia a effer proprio poi s' avvifa,
Di Meffina il foccorfo, o quel di Pifa.

C.XII. S'introduce il Pera in quefo dander in Joseph Carter colla rididione, chei toludti di Berinella non avrebbeno rice-vuo coi girn danno, le a principio fi trana di maria 
Nome di Impo di Paride a un montre :

Per jufficer la Maga, e Bangon, vode, ,
Cetidora e il Laton legicardi in fronte ».

E come figli danno fia fredi
Mandar vod (ziù umalia guerra a montre).

Per godor contre, che la magitir o politice:
fran calazzillo, Amor, fialdore ? Pfilled
Alle ton pertie, e fias bun tell'arida.

vi. 1. Quando rodera, cul peggio acolar fiari
Strae il lare a voder co a re o muri

Strae il lare a voder co a re o muri

nell' edizione di Finaro .

v.l. Quando vedaga col pegglo andar fitusi Senza stare a voler cozzar co' muri Che fanno fempre fimit capi duri Che fon gente, che fitmanti un oracoto, Ma fono flati, come ubille fopra, Il foccorfo di Cafeina o di Pofa. VANCARE. Lacoure la terra cella conque l'action le publication anno l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'action l'actio

LA TINA. La Carrina, intende la donna del Contadino. Min.
MEZZO QUARTO. Così chiamano i contadini un Gran vafo di terra, fatto afogtia di bacade, del quale fi fervoso per portar da bete di l'unvanti nel campo: é gli danno questo nome, perche è tor-le di tentra d'un mezzo quarto di flaio.

PER L'ASCIOLVERE. I contadini chiamano il Diffinire; Affidivere; detto cosi dal Subreve il diziano, dallo Sagunarfi : c il Definare lo chiamano Mirenda; c il Terzo mangiare dicono la Cena. Min.

Questo Afciolvere, chiamano in alcuni luoghi Berezzolo, quasi un Piccolo tere, Symposiolum. Salv.

MAI NON ST RIPINA . Non fi refta , son fi fa fine . Ma pare che Non vifina. re elprima uo' operazione continovata, e fent' intermiflione . Min.

Finar , e Fenecer , dice lo Spagnuolo per Merire , Greco TEATUTEY . Salv. SQUOTERSI LA POLVERE . Cioè Per-

werfi , Baftonarfi . V. iopra Cant. VII. St. 63. Min.

E AL VERDE. E alla fine. Tratto dalle candele di fego, che per lo più fon tinte di verde cel piede. Ufano nel magistrato del Sale di Firenze sobastare le tatte dell' offerie , e darte al più offerente : e nel tempo , che abbrucia una piecoliffima candela di cera , tinta da piede di color verde , ognono può offerire : e confumata quella oco puo più veruco offerire fopr'a quell' offeria; ma s' entende reltata a colui , che ha offerto it migg or prezzo : ovvero non arrivando l' offerta al devere , l' offeria di nuovo fi fubafta no altro giorno con nuova candelerta . E di qui abbiamo il dettato Chi ba che dir , dica : la candela è al merde ; che fignifica Sbrigbiamoci , che il tempo figge . E quello Ejsere al verde , e paffaro in dettato per tutte le cole , come Estere al verde di danari , vuol dire Efure alla fine de' danari. Un moderno Poeta lafejo scritto nell' ofteria di Radicofaoi fotto il fuo ritratto :

Goffanzo suonator ridotto al verde, Gineca per ricattarfi , e sempre perde .

COZZAR COL MURO . Tentar l' impof-Abile . Contraftar con chi ba più forza di noi . Latino Clavam e manu Herculis extorquere . Diceff anche : Fare a' cozzi go' muriecinoli . Nell' Ecclefiaftico cap. 13. Detiori te ne socius sucres. Quid com-nunicabit cacabus ad ollam? Quando enim se colliserint, confringetur. La savola delle due pentole nel fiume galleggian-ti, una di rame, l'altra di terra, fa a quello propofito, la quale viene aferitta ad Elopo, e trovafi refa lo verfi Latini galantiffimi dal Faerno . Min. CAPI DURI . Caponi , Teftardi , Ofti-

mari . Latino Dura cervicis bomines . Min. SI REPUTA UN ORACOLO. E amico conginature di fare e dir meglio d'ogni altre . Uomo di queffa natura fi dice da' C.XII. Greel avrosicios, e defecipos, cioe Che st. 2. fi stima de japere, e d'ejsere un grand uo-mo. E audains, cioc the si compiace di se medesimo, e percio ne diviene contu-

mace e capathio . Min. NE CREDE AL SANTO SE NON PA MI-RACOLO. Non crede, che una cofa gil possa intervenire, se non la vede seguire Generatio prava quarit fignum videre . E per lo piu s' nía in oceasione d' ammonire o rinfacciate , come è nel pretente luogo. Il tale e flato più volte avvertito di non continovare a far quella cale operazione, perche gliene potrebbe se-guir male; ma egli oftinato Non crede al Santo, se non sa miracoli, cioe Non da retta agli avvertimenti ; ma vuol feguitare, finche la ditgrazia gli succeda. I Proverbisti Greci mettono un Proverbio, elic dice: Promethus post rem.

Cioè Epimetheus . Sero fapiunt Phryzes .

CHI VIVE CON SPERANZA MUOR CA-CANDO . Detto iporco , ed ufato per lo piu lra gente vile : e vuol dire : Chi fe pasce di speranza, muore di fame: ed in luttanza esprime, che E vanità il fondarfi nelle fperange . Qui fpe nutritur ,

SON TUTTI SOTTOSOPRA . Some in grandifima confusione . Min. Franzete Sens defins defions, E qui Sens vale , Sito , Posto . Salv.

LASCIASSE IL CORNO ASTOLFO . II Corno d' Affolfo fu proposto da Scorpione nel Configlio de' Diavoli, nel Cant. vi-Sr. 105. dove dice il ooftro Autore, ch'e' metreva in fuga gli eferciti , fecoodo il parere dell' Ariofto : il qual Poeta nel-Orlando Furioso , Canto xv. St. 14. facendolo donare dalla fata Logistilla a quel Duca , dice :

Un altro don gli fece ancor, ebe quanti Doni fur mai di gran vantaggio eccede: E questo fu d' orribil suono un corno , Che fa fuggir ognun , ebe l' ode interno . E di pei ne sa menzione in più luoghi del suo Poema . Bisc.

ESSER TROMBA DOVEA NELLE CAR-RIERE . Down fare feappar tueti , co-me faceva il corne d' Aftolfo , e come Nannn

c. xII. fa scappare dalle mose i cavalli barbast. 4. ri, che corrono al palio, quella tromba, che suona il banditore, per dare il

fegno della fcappata. Atin.
scornato. Vuol dire Beffato; me

SCOBNATO. VIOL dute Edfah; me qui e lo ficher di Scorante; che vuol dire Struz evras; come era timalo Plutone fena corno, cioci fena il corno d' Affolio. Una nimilat, che abbia perprio del decore o mode Struzata diciamo per Refixira. Achelon fiume; efficadegli da Ercole levato un corno, rimafe [cornato e fvergognato. Onde Ovidio 9. Metamorfio.

Et lacerum cornu , medits caput abdidit undit . Hunc tamen ablati domuit jallura deco-

ris, &c. Min.

PEL PACONSCOLO DICE AVER PESCA.

TO Pffur per l'Pressolule, è le Diede, che Duare fuitie per impressir a Lini de Diede fui de l'Archive per l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archive de l'Archiv

preso, sendo acchiappati in sul fatte : e di qui è nato il presente proverbio .

Il Vocabolario alla voce Pefcare dice cosi r , Pefcar pel Proconfolo : cioè Af-" faticarfi indarno e per altri , e dura-, re , come fi dice , fatica per impop giorno dell' anno eran tenuti i pefca-, tori a pefcare in un certo tuogo del-,, fto magistrato , fenza ester pagati . Questo luogo e riportato poi da Egidio Menagio ne' modi di dire Italiani . Il capo di questo Magistrato si domanda il Preconfoto , donde poi il Magistrato me-defimo ha preso il nome : il qual capo nelle funzioni folenni porta il Incco paonazzo , a distinzione di tutti gli altri magiftrati, che lo portano nero, eccettnato il Magistrato Supremo , che lo porta rosso. Questo Magistrato ha non folamente la facoltà di toprantendere a' Giudici e Notai , ma ancora d' Asierare, cioc di Creare i Seri, che fono l'Notar fteffi , i quali avanti al lor nom pongono il titolo di Sere, cioè Sire, Signore, donde pot Mefsere, mio Sire. Del restante la Residenza di questo Magistrato , che è l' ultima a mano deftra , andando verso Arno, avantiche foffe fatta fare da Cofimo I. questa fabbrica degli Ufizi , era nel luogo , dove adeffo e il tribunale della Nunziatura, fopra la porta del quale fi vede tuttavia la fua arme , che è una Stella d' oro in campoazzurro . Bifc.

Quì per alquanto a Paride ritorno,
 Ch' è nell' ofte alla quarta sboccatura :
 E perchè dal pacie egli ha in quel giorno
 Tolta ogni noia, Jiberando il Tura;
 La gente quivi corre d' ogni intorno
 A rallegrarfi della fua bravura :
 Ne lo ringrazia, e a regalario intenta;
 Chi gii dà p. chi gli dona ; e chi gli avventa .

# RAQQUISTATO.

- 6. Ma quegli, ch' obbligarfi non intende,
  Non vuol pur quanto un capo di failletto:
  E fubito ogni cola indietto rende,
  Ringraziando ciaftun del buon affetto:
  E dice, che da lor nulla pretende:
  E fe di foddisfarlo hanno concetto,
  Per tal memoria gli farà più grato,
  Che il luogo Montelupo fia chiamato.
- 7. Si a, ch' egli è dover, da turti quanti Gii fu ripofto : ed in un tempo fleffo L' editto pel caffello fu pe' canti Per memoria de' popoli fu melfo, Che drulgato poi di la vanti Fu offervato a', che fino adelfo Quefto nome confervan quelle mura, E'l manterranno, finche' I mondo dura.
- 8. Se Paride riman quivi contento
  Di tal prontezza, non fi può mai dire;
  Ma non volle afpettarne poi l'evento,
  Perchè gli venne il grillo di partire;
  Ch' egli ebbe fempre quello ftruggimento
  D' andare al campo, ed or ne vuol guarire;
  Perciò ne va per ritornare in fichiera,
  E trova, che sparito è ciò, che v' eta.
- 9. E che fuor del caftello il popol piove, Che ognor ne scappa qualche sfucinata, Per lo più gente, che a pietà commove, Cotanto è rifinita e maltrattata. E's avvicina, e dice: otàl, che nuove? Ed un risponde, e dice: o camerata, Cattive, dolorose, e se tu vai Quì punto innanzi, tu le sentirai.

Torna il Poeta a discorrere di Paride, i quali per riconoscimento del benefizio, C.XII. il quale avendo ricotto il Tura nel pri- ordinarono, che quel luogo fi chiamali 57, 5, fiino fiato, aveva liberato quei popoli, fe da allora svanzi Montelupo - Paride Nanna 2 tor-

G. XII, torna al campo , e trova ogni cola mu- . da questa azione di Paride i febbene ab-ST. 5. tata . v. l. Ch' è nell' ofte all'octavia sboccatura .

L' editto ne' cartelli , e fu pe' canti . A notizia de' popoli , ec. Et un di lor risponde ; o camerata ;

Qua troppo innanzi su lo fentirai . E' NELL' OSTE ALLA QUARTA SHOC-CATURA. Cioè Ha sboccato, cioè manomefio nell' offeria il quarto fiafco ; che vuol dire: Ha bevoto tre fiaschi di vino, e cominciato il quarto . Iperbole , che fignifica : Ha bevuto molto vina. Shoccare propriamente é Gettare via quel primo vino , che è nel collo del fiafto , per purgarle affatto dall' olio , ec. Min. . Nell' ofte . Cioè Nell' ofteria ; che per altro Ofte è Colui , che da bere e manviare e alberto per danari. In questa ma-

niera troviamo ancora bene ufata la voce Predica ( che è Ragionamento , ebe fi fa a nnº adunanza di popolo ) per l' Adunanza medefima , come si vede in Franco Sacchetti Novella 73. ove diffe : La predica comincia a videre, e ridi e ridi, tanto che perbuona pezza ne il detto masfiro poteo dire , ne altri afcoltare , e Novella 100. Il frate e tutta la predita guatavano, come fmemerati, onde venia que-Sta bore : e altrove ancora . Bift.

CHI GLI DA', CHI GLI DONA, E CHI GLI AVVENTA. E detto giocofo, ufato per burlare uno, che fi glorii d' effere (pesso regalato: e s' intende , Chi lo perquote, e ebi gli avventa, cioè faffate, ec. e lo (cherzo dell' equivoco e nel verba Dare , e Avventare . Min.

NON VUOL PUR , QUANTO UN CAPO .
DI SPILLETTO . Ricufa inito . V. fopra Cant. II. St. 10. Min.

RINGRAZIANDO CIASCUN DEL BUO-NO APPETTO'. Termine di cirimonia ufatiffimo , col quale fi ringrazia uno del regalo , e nello fteffo tempo fi rioula di riceverlo , quasi diciamo : Non voglio , o non flime il estale, fervendo, per obbligarmi, l'inclinazione, che io veggio in voi di farmelo, e questa restimo-nianza, che ho del vostro affetto verso di me . Min.

MONTELUPO. Pinge , the Montelupo , caftello vicino a Malmantile ( pure anbiamo per tradizione vulgata, che egli fosse anticamente fabbricato, per contra-feare il Caffello di Capraia, luogo allora forte, fituato riocontro a Montelupo, dicendo coloro , che l' edificarono:

Per diffrugger quella Capra Non ei vuol, altro , ebe nn Lupo : e percio lo nominarono Caftello Lupo , che per efser fopra un monte fu detto

Montelupo . Min-Di Montelupe, V. fopra pag. 615. Bife. GLI VENNE IL GEILLO. Gli venne voglia " E lo ffeflo , che Torre il Tirrbio ,

detto fopra Cant. 1x. St. 56. Min. STRUGGIMENTO . Un continuo ardente penfiero o defiderio : del quale Struggimento vuol guarire, cioè vuol adempire quello suo desiderio, con ritornare all' armara. Il Burchiello, se ben mi ricorda: Sospiri d' amoroso firazgimento. Min.

SPARITO CIO', CHE V' ERA, Non n' era pin persona alcuna, perche il cam-po di Baldone era diloggiato, ed entra-

to in Malmantile . Men. SPUCINATA . Una truppa numerofa ,

Una gran quantità. Fucina vien dal Latino Officina , che vuol dire Bottega o Luoge , dove fi vipengono mercanzie . E dicendo Sfucinata, s'intende Tanti quanti ne potrebbe capire una fucina, preja per ricettacolo, come la preie il Boccaccio Novella 1. Per una fucina di diaboliche operazioni. E il Petrasca Sonetto 108. O fucina d' Inganni , o prigion dira . E Fucina , vuol anche dire il Cammino de' fabbri o delle fonderie , ec. Min.

Sfucinata per Moltitudine viene piuttoffo da razzolare la fucina per ravvivare il fuoco : il che quando fanno i fabbri, fi follevano in un fubito moltiffime faville ; onde viene a dirfi : Quefta è una bella ifucinata . Potrebbe ancora dirfi Sfincinara o Sfiscinata, come s' ufa dalla baffa gente : e questo verrebbe da Fiscina , Lutino Fuscina , che è Stru-mante di ferro con molte punte , del quale fi fervono la notte i pescatori, quan-do vanno a pescare col frugnuolo ; perciocclie abbattendofi effi in una buona quantità di pefci , possono dire benissimo t. Qui v'e da fare una buona sfiecinach' egli quafi distrutto ; avelle il nome : ta , cioè da pigliarne una grandifima quantita . Bifc.

RIPINITA : Maltoncia , Stanca , Finita , Rovinata : e s' intende di fanita e roba : Min. O CAMERATA : O compagno . Camera ta è propriamente Compagno , the abita e mangia infieme : una qui e preio più largamente, eioè per Commilitone o fia c.xII. Compagno nella milizia, ancorche egli sr. 9. sia della parte avversa. Cuesto esempio del nostro Poeta si poreva porre nel nuovo Vocabolatio, perche n' è mancante.

- to. Paride passa, e ne riscontra un branco,
  Nel qual chi è ferito, e chi percosso,
  Chi dietro strascicar si vede un finno,
  E chi ha un altro guidalelco addollo,
  Mostrado anch' egli, senza andare al banco,
  O al fabato aspettar, ch' egli ha riscosso.
  Ciascuno ha il tuo sardel di quelle trecke,
  Che pegliarsi ha potuo più maneche.
- 11. Chi ha ſcatole, chi ſacchi, e chi involture Di gioie, di miſcee, di biancheria: Un altro ha una zanata di ſcriture, Ch' egli ha d' un piato nella Mercanzia: E piange, ch' ei le vede mal ſncure, Perocchè'l vento gliele porta via: Un altro, dopo aver mille imbarazzi, Por' addoſſo una gerfa di ragazzi.
- 12. Un altro imbacuccato firetto firetto
  Va folo, e pefio f pefio firettio;
  Perch' egli ha certe doppie in un facchetto,
  E le rifcontra, s' elle fianno bene.
  Le donne agli occhi han uttre il fazzoletto,
  E fgombrano afpi, rocche, e pergamene,
  Chi 'l fuo vellito buono, e chi uno firaccio,
  Chi porta il gatto o la canina in braccio.

Paride vede un gran quantità di gente, che fugge da Malmantile, per ifcampar la vita, e porta feco le cole più grate: nel che il Poeta s' accomoda a' Esmi di quelle tali perione, che fuggono, ed a quello, che per lo più iuol feguire in fimili congiunture. v. l. Paride pafia; e par n' incontra un basno. BRANCO. Sebben fignifica Quantità di CXII. polli , o di petute o fimili , tuttavia ce ne STAO. ferviamo per eforimere ancora Quantità d' usmini . Latino Hominum manus . V. fopra Cant. vi. St. 35. Min.

STRACCICA DIETROUN FIANCO. Va zopo po, per essere stroppiato da un sianco. Min. O AL SABATO ASPETTAR, CH' EGLI RA RISCOSSO. Cioè Ha riscosso senza aspet. C. XII. afpettare al Sabaro. Gli operari ordina 15.10 riamente risquotono le loro mercel e prazi delli loro lavori il giorno del Sahato: ed il Poera teherza col verbo Rifinotere, che vuod dire Ricever duari: e ce ne ferviamo ancora per intendere

Ricever bufie . Min. GUIDALESCO . Mafcalcia . Scorticatura. V. fopra Capt. X. St. 11. Min.

TRESCHE. Qui intende Bagattelle,
Bazzerole, Arnesi di pero prezzo. Latino Trice. Vi topro Cost. V. S. 13. Min

no Trica. V. topra Cant. x. St. ta. Min. MANESCO. Sustantivo significa Pronto ad alzar te mani per dare: e adiettivo vuil dite Cosa pronta ed ovvia ad esser presa. Bisc.

SCATOLA. Latino Capfula. Scatole fono Cafette con fondo e coperchio, faste con futtilifime afficelle in varie figme, fecondoche richiede la 10b2, che dentro

a effe fi ripone. Min.
MISCER. Cofe diverfe e di pero vidore
mefculate infirme, dal L'tino Mifcellanea.
E' quafi finonimo di Trefebe nella Stanra anteccedente. Il Buonarroti nella Fiera Giornata i. Atto 2. Sc. 3.

Dell' Indie et s' appiattan di gran sferre, E di firane mijere . Bic. BIANCHERIE . S' intende Ogni forta di

panno lino, come tovaglie, lenzuola, camicie, cc. Min. PIATO. Lite civile, dal Latino Placitum. V. fopra Cant. VII. St. 27. Min.

MERCANZIA. Altrimenti Mercatanzia.
Cosi chiamiamo in Firence quel Pero Magifrato, ad quade fi ricorre, per fare
P ejecuzioni civili, e al quale fon fottopofii tutti li mercanti, ec. Il quale ha particolari fianuti e leggi. Min.

IMPARAZZI. Spagnuolo, Embarazet.
Roba, che apporta impedimento o scomodo: ed abbiamo il verbo Imbarazzare,
che vuol dire Impedere con arness, ec.
una stanza, ec. Min.

CERLA. Di Gero Listen, che unol diter Universe addigio, quafi Gerola. Di quella voce V. ii notiro Chimentelli no harmor Pifanom. E uno Aragie compofio si boflon a gunia si gobba da sucelli, in figura piramadie, a aperto nolle parte più larga, e fondato nella parte più freeta, del quale firumento fi fervono i fornai per pottare il pane cotto da un luonai per pottare il pane cotto da un luogo all' altro , adattandofelo con ciene topra alle reni : e quando diciamo Gerla , intendiamo Gran quantita , come intende il nottro Autore nella Letrera alla Serenissima Arciduchesta Claudia che fi vede fopra nel Proemio, dove dice : Che fi firafcica dierro una rerlo di farfalloni , cire una gran quantita di fpropofiri . Puo bene anche ellere, che il Poeea intenda effertivamente Gerla , e che voglia dire, che avellere due o tre bambini in una di quelle tali gerie , per porturli pin comodamente, come veggiamo tutto il giorno comparire povere donne della Garingnana e d' altrove . che portano due o tre ragazzi addotto in gerle , o altri trabiccoli fimili . Min.

gerié, o ainti trabiccoli fimili. Min. Min. Min. Curlos, c. Coprin, o rivasdor Min. Min. Curlos, c. Coprin, o rivasdor de La Capa. V. Topra Citt. 11. St. 28. Elebona I Capa. V. Topra Citt. 11. St. 28. Elebona I Capa. V. Topra Citt. 11. St. 28. Elebona I Capa. V. Topra Citt. 11. St. 28. Elebona I Capa. V. Topra Citt. 11. St. 28. Elebona I Capa. V. Topra Citt. 12. St. 29. S

LE RISCONTRA. Cioè Ricorta la mometa per ordere, fe il numero torna Rifeontrar uno, vuol dire imbattefi in uno 3 ma Rifeontrare ului , ficitare, partite, danari, conti, et. vuol dire Rivodere, torna lo fieso a numero, peso, o missara, ec. Min.

AGLI OCCHI HAN TUTTE IL FAZZO-LETTO. È contrafegao di pianto o di dolore l'avere il fazzoletto agli occhi . V. sopra Cant. VII. St. 48. Blis.

SGOMBIANO - "Paría más - Sgombrare ( qualí dal Latino Extensalare contrario d' Ingombrase - che e cewe le fode dal Latino Incumulare) detto alciutamente, ci ferve per intendere "Pastate majerraje da una cafa a un' altra i e la pigliamo in vece del vetto Ditoglare -Sfogziare - E dicefi anche Sgumberare bino.

ASPI, ROCCHE, E PERGAMENE. Tre

Strument attenenti a filare: Dell' Afpo abbiamo detto fopra nel Cant. vi. St. 100. B Pergamena intendono le donne quella Carta, cella quale fermano la conocchain fulla resca, per facilitare il filare: e la dicono Pergamena, perché per lo più CAMiuol effer fatta di cartapecora, che fi STA à dice anche Carta pergamina. Franzese Parchemin. Min.

- 13. Entra Paride alfin dentro alla porta;
  Ove gli par d'entrare in un macello;
  Ch'ad ogni paíso trova gente morta;
  O per lo men; che tià per far fardello.
  Ma quel;, che maraviglia più gli apporta;
  Si è il veder in piazza un capannello
  Di fcope e di falcine; e poi fra poco
  Strafeinarvi una donna; e dargli fuoco:
- 14. Curioso vanne, ed arrivato in piazza:
  Per chi (domnad) è si gran succo accso è
  E gli è rspotto: gli è per Martinazza,
  Che glì vè d'enno, e scrive lato preso:
  E le sta ben, perch' una simil razza,
  Ch' ha fatto sempre d'ogni lana un peso,
  E' si vorrebbe (Dio me lo perdoni)
  Gastigare a missura di carboni.

Paride entra nel castello, e vede molta gente morta, o malamente serita, e Murtinazza messa nel succo per gastigo delle sue stregonerie.

wi. Elso mispoule: fait per Marinas Lei. E far d'e darra e c.

MACELLO . Becleria . Lange deve fi amma Lana i beside per n'aite dell'amma la mana la marina de la mana la marina de la mana la marina de la marina de la marina de la marina de la marina de la marina de la marina de la marina de la marina de la marina de la marina de la marina de la marina de la marina de la marina de la marina de la marina de la marina de la marina de la marina de la marina de la marina de la marina de la marina de la marina de la marina de la marina de la marina de la marina de la marina de la marina de la marina de la marina de la marina de la marina de la marina de la marina de la marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del marina del

faceva, era riputato come un macellaro. Min.

Il luogo di Dante ove fi fa menzione d' Ugo Ciapetta, è nel Canto xx. del C.x16. Purgatorio, e dice così : ST.13. Chiamato fui di là Uto Ciapetta c

Chiamato fui di la Ugo Ciapetta .

Di me son nati i Filippi e i Luigi ,
Per cui novallamente e Francia retta.
Figlinol fui d' un beccaio di Parigi ,
Quando si regi antissi venner meno
Tutti , suor cost un , senduto in panni
bigi .

V. gli Espositori, e Giovanni Villani lib. Iv. cap. 3. Bife. CHE 57A PER PAR PARDELLO. Latino Vafa colligit. Che è vicino a moorte, Sta per audarfine da quesso mondo. V. (opra Cant. Iv. Sr. 31. Min.

I Latini differo Convosfare, ma per Portar via son forto - Salv - UN CAPANNELLO DI SCOPE. Una piccola capanna , Mucibi , Monte di fero, ec. il quale, quando é per l'effetto , che era fatto questo , era da Latini detto con voce Grecz Tyra, dal Greni detto con voce Grecz Tyra, dal Greni

c. xII. co πύρ, che vuol dire Facco: e noi put. I. re lo diciamo Pira. Dante Infetno Canto xxvI.

Chi e in quel fuoco, che vien si divifo

Di fopra , the par jurger dalla pira , Ove Erocle col fratel fu mijo . Min. SCRIVE : LATO PRESO. Intendi : H4 eletto per fe quel tuogo . Latino Sedem ocenpavit; ma per maggior chiarezza di questo detto , e da tapere , che in Firenze fi fanno ogni anno, tra gli altri, quattro mercati, uno per Quartiere: che il primo nel Quart'ere e in fulla piazza di S. Maria Novella, il primo giorno di Quarefima , nel quale fi vendono legumi , leccumi , e frutte i il fecondo nel giorno di San Simone , nel Quartiere e in sulla piazza di S. Croce: il terzo la vigilia di tutti i Santi, nel Quart ere e in sulla piazza di S. Giovanni, nel quale fi vendevano oche; ma questo e andato in desurtudine , perché e perduta l'ulanza di regalare l'oca ta mattina di tutti i Santi : il quarto nel giorno di S. Martino , nel Quartiere e in tulla piazza di Santo Spirito. In quefto, come nel secondo, fi vendono abiti , pannine , ed egni torta d' arnefi e mailerizie : e comecché nelle dette fiere concorrono molti mercanti di panpi , ed altri artefici d' ogni torta ; cosi alle votre manca loro il lungo, dove polarfi , per farvi in quel giorno la lor bottega ; onde p'gliano il luo-go qualche giorno avanti , e fegnano lo spazio del luogo , che pigliano , con gefio o altra tinta, e vi feri vono in letetre cubitali LATO PRESO : e quesdo ferve, per impedire, che altri cutrino in quel luogo. E di qui dicendos : Mate ba fritis Lato projo in squella ca-fa, cc. intendiamo : Quella cafa, cc. à pre più si, sti più so fest a Cosi dice, che Martinazza forise Lato projo in quel monte di feopo, per intendere, che ha fatto in modo, che quel fueco non le poteva cher totto. Min.

BA FATTO SEMPLE D' CONL LANS. UN PESO. He commello spil part al delitto fraze rigantes alcans. Si dice anloce Far d'operar d'un somo proterate, di conficient de la commenta de la conpositiona, la farza, ale most rome un la divation pure fi direbbe: Ex qualifor forcossum faters, contion ne quella i Natlom fit pratum, quad non pertranfeat luxura augira. Min.

DIO ME LO PERDONI. Detto da îpocriti, perche e in un certo modo chieder licenta a Dio di fare un peccato impune. I Latini avevano una maniera in qualche parre fimile : Si Diis places. Min.

GASTIGARE A MISURA II CARBONI. Dar maggier jaffico di spetilo seb merta di delinguera i Il Carbone e tra le fiu vieli mercanzie, clie fi venoano a pelo o mitura, e per quello ron fi gazada coa sper La minusa in darne pro qualta e libbra : e pero abbiamo quetto dettaco, che fign ficaz Dar più del graffo. Il Pulci nel Moggante:

A mijura di crujta e di carboni . Min.

- 15. In questo, ch' ognun parla della strega, Si tente dire: A voi, largo, signori: E un uomaccion, più lungo d' una lega, Dal palazzo si vede condur stori: Poi sopra al carro, ove Birteno il lega, E cinto (come già gl' Imperadori)
  D' alloro in vece, d' un carton la chioma, Va triontante al r. uo, non a Roma.
- 16. Questo infelice è il povero Biancone, Che tra quei pochi ià della luz schiera,

Chi

# RACQUISTATO.

Che restan vivi , è satto anch' ei prigione , Per elser vogavanti di galera : Che tal su d' Amostante l' intenzione : Ma perch' egli è un uomo un po' a bandiera, Sentenziato l' avea , fenza penfare , Che Malmantil non ha legni ne mare .

Percio, mentre che tutto ignudo nato, Se non ch' egli ha due frasche per brachetta, Si bel trofeo si muove, ed è tirato Da quattro cavallacci da carretta : La Consulta il decreto ha revocato, Sicchè di lui nuov' ordine s' aspetta : Ed è stato spedito un Cancelliere Con più famigli a farlo trattenere .

Il Gigante Biancone , legato ignado fopra un carro , è condotto fuori di Palatto , per effer menato in galera ; ma quella elecuzione relta folpela, perchè v. ]. Ed un nomon più lungo d' una lega, tot Che Malmanile won ba legni in mare .

La Confutta il processo ba revocato .

E stato è gia spedito ; ec. LARGO , MGNORI . Date Imago, Fate ala . I Latini Far far largo dicevano Summovere. Orazio lib. 11. Ode-16. 4

V. fopra Cant. XI. St. 31. Min. PIU LUNGO D' UNA LEGA . Tperbole utatiff ma , per elprimere Lumbiffme ... Diciamo anche Pin lungo d' una picca .

BIRRENO . Intende Birro I e fi dice con per la fimilitudine della voce Bir-ro con Birreno, che fu amante d' O-limpia, (econdo l' Ariolto, dal che per dire più copertamente Bires , diciamo Lo Sposo & Olimpia . Min. Di Birrem e d'Olimoia tratta l' Ario-

fo nel Canto IX. x. e xI. e nel x. alla St. 19. comincia a narrare, quando il medefimo Birreno abbandono la conforte , per andare à pigliare una figliuola di Camolco Re di Frifia : Conforme ina feberzato il noftro Poeta in quefto verfo C.XII. fopra il neme di Birreno , fatto equivocare per Birre ; così fcherzó il valentiffimo pittore Giovanni da San Giovanni nella pittura , fatta da lui nel famofo , e non mai a baftanga lodabile cortile de' Signori Grazzini della loro villa a Castello , nominato nelle mie note alia pag. 19. Il bizzarro pittore rapprefentò quivi in uno de' cinque fpartimenti , ehe vi fono ; Olimpia , che rifvegliata e tutta nuda forge dal letto : ed è in vero figura bellifiima . Sotto quefta pittura, il medefimo pittore facendo ancora da posea , pole questi suoi versi per iferizione :

1. O caso acerbo e duro! Un persido Birreno e maladetto Sola mi lascio in letto,

Per andare a pigliar chi pifcia al muro. E per alludere a quelto fuo penfiero, dipinie fopra' in un tondo con piccole fi gere , un contadino , che piicia prefic a uno di quei cartelli, che dicono NON CI PISCIATE : ed una fouadra di birri che gli fi fanno addoffe , moftrandogli la trafgreffione : tra' quafi uno ve n' e, che gli ha posto là mano nella ferra de calzoni per didietro ; onde il villano , che ancora non aveva finita la fua faccenda , fa un arto saturalifimo , espref-

00000

C. XII fo quivi a maraviglia da quel pennello. 81.15 Delle pitture di quefto cortile , V. la Relazione , che ne fa il Baldinueco nelnotizie de' Professori del Disegno , Decenn. II. della Part. L. del Sec. V. Quefte pitture fi vorrebbero tutte incidere in rame , acciocebe il mondo tutto fosse a parte d'un'opera così fingolare : ed anco perche , per effere esposte all' intemperie dell' aria , e percio co-

minciando uo poco a patire, non fi per-defiero almeno in processo di tempo cosi betle invenzioni . Bife. E CINTO ( COME GIA' GL' IMPERA-

CARTON LA CHIOMA . A coloro , che per delitti fon condannati alla frufta , afino , o berlina , foglione per maggior vilipendio mettere in teffa un berrettene di foglio, che per effere a foggia di mitra episcopale, lo chiamano Mitera, quali fono quelle, colle quali forono di-pinti nelle mura del Palagio del Pore-fla, oggi detto del Bargello, i feguaci del cacciato Duca d' Atene, le quali pitture per l' antichità appena fi veggono . V. fopra Cant. VI. St. 50. e quefto intende per Cartone; che per altro vuol dire quella Carta grafia, che serve per coprir libri , incartar panni , ec. Min. La Mitra o Mitera , che fi pone io

capo a' delinquenti , non è a foggia di mitra episcopale ; ma è di figura rotonda , e rappresenta una torre , come il

Poeta e il Minucci medefimo dicono poco fotto alla St. 19. Bifc. UOMO A BANDIERA . Uomo a cafo , inconfideraro , volubile , leggiero , e furio-

fo nelle fue operazioni . Niin. Dalle bandernote di ferro de' campaniti , che fi voltano a ogni vento , e fegnano, che vento tira . Salv.

IGNUDO NATO . Affatto ignudo . V. fopra Cant. II. St. 64. Il coloffo da noi

chiamato Biancone, è tutto ignudo, faldue foglie di vite , fatte di ferro o d' alti oudende .. Mica CAVALLACCI DA CARRETTA. Coloro,

che în Firenze tengono carrette a vettura, per portar mercantie ed arnefi da un luogo a un altro, anno fempre ca-vallacci vecchi rifiniti, e di poco valo-re: e però dicendofi Covullo da carretca , s' intende Cavallaccio di tal forta . Qui il Poeta finge, che il Gigante Biancone folie mello fopra un curro , tirato da quattro di quelli cavallacci ; perche il coloffo , detto Biancone , sta fopra ad un carro, che fi figura tirate da quattro cavalli marini . Min. IL LECRETO HA RIVOCATO . Imendi

Ha mutata la fentenza o decreto della gales avendo confiderato , che non fe gli poteva dare efecuzione , perche Malmaotile non ha galee ne cominio di

- I ragazzi frattanto, che fon trifti, A veder ciò che fosse essendo corsi : E poi ch' egli è un prigion si sono avvisti, E ch' egli e ben legato , e non pud sciorfi ; Unitamente, in un balen provvisti Di bucce, di meluzze, rape e torfi, matter Cominciarono a fare a chi più tira, Ed anche non tiravan fuor di mira .
- 19. E perch' ei non ha indosso alcuna vesta, Lo fegnan colpo colpo in modo tale , Che innanzi ch' e' finifcan quella fefta, Ne lo svisaron e conciaron male : . . . .

E al miteron , che a torre aveva in tella . ( Benchè giammai fountate aveffe l' ale ) Con quei suoi merli, che non han le penne, Pigliar il volo all' aria alfin convenne .

vengono fatti al Biancone : e con quello ottra il coftume de' ragazzi Fiorentini , i quali , quando un malfattore è condotto per la città in full' afico . 0 medo alla berlina, to trattano nella for-ma, che dice del Biancone, tirandogli terfi , cioe gambi di caveli , bacce di pepo-ni , e fimili immondizie . E nota , che avendo egli detto , che Biancone aveva la mitera ; perché in fatti queffo colofio veramente non ha quelta integna, fa, che i ragazzi gliela levino co' talii di capo . v. 1. A veder che cio fufe erano corfi

Di jaffi , di melazze . ec. Che innanzi , ab' e' finiffen quella fefta

Quel miteron , ec. Pigliare il volo all' aria gli convenne. IN UN BALENO . Subito , In an batter d' occhie, detto forra Cant. x. St. 41. Diciamo anche : In men , che non bak-na ; effendo il baleno o il lampo, ficcome il vento e'l fulmine, cofa veleciffima . Onde noi d'uno, che coera e spatifica via suggendo, diciamo : E pare il vento . Ha satto come un balto. Corre come una satta . Pare che, il vento. fe lo porti . Vergilio Encide lib. y.

Primus abit , lomeque ante chinia con pora Nifus Emicat , O ventis , O fulminis ocyon

Dove quell' Emicet wate Scappa fuora , e innanzi atli altri , come un lampo . Si vede correr da piazza in un beleno. Min. . NON TIRAVAN FUOR DI MIRA. Colet. .; a miles a adistra.

Narra gli strapazzi ed insuki , che pivano nel duore dove fignavano . V. so. c.x11. engono satti al Biancone : e con questo pra Cant. 1. St. 57. dove troverai solpo sr. 18. rolpo, che fignifica ogni colpo, ch' e' ti-Mira è lo flefo, che Scons voce Greca , ufara da' Latini , fatta da exoner . Mirare . Mit.

CHE INNANZE OR' E' FINISCAN QUEL-LA FESTA . Prima che e' finifie quelen fixin . Erima coe e finije quelperazione . Si dice unche: Quella
mufica, Quel baccano, Quel giucco, e fi,
mrii . V. jopra Cant. X. St. 53. nella
Noca sopra la voce Mylcaio . Min.

AL MITERON , CHE A TORRE . Mitte detto Mitrra, come abbiamo accennato poco fopra . Quello circondando il capo al deliniaente, apparice a' circo-fianti usa rosonda corre; perché nella parte di fopra di detto foglio molte volte v' intagliano alcuni merli , fimili a quelli , che fi fanno fulle muraglie delle città , quafi foffe una corona murale . E così avevano fatto a quello di Biancone : e però il Poeta scherza colla voce Meria , che è un uccello noto , e Merlo da muraglia ; dicendo , che febbene i merli', che aveva in capo Biancone ; non a vevano mai meffe le penne a e non avevano umi fpontate l'ali, tuttavia gli convenne volare : ed intende , che quel Mitereur fu fatto volare dalle bucciare ed altro , che gli tirarono quei ragazzi , colle quali glielo levarone di tefta . Min.

20. Paolin cieco , il qual non ha fuoi pari Nel fare in piazza giuocolare i cani, E vende l'operette ed i lunari, E proprio ha genio a star co' ciarlatani : Pensato , ch' ei sarebbe gran denari , Se quel bestion venisse alle sue mani, O0000 1

Perch' avrebbe, a mostrarsi quel Gigante, Più calca, che non ebbe l' Elefante ;

- 21. Così presa fra se risoluzione Va in corte a Bieco, e lo conduce fuora : Gli dice il fuo penfiero, e lo ditpone A chieder il Gigante a Celidora : E Bieco andato a ritrovar Baldone . Tanto l' infipillò , ch' allora allora Es corre alla cugina ; e gliene chiede : Ed ella volentier glielo concede . . .
  - Ed ei lo dona a Bieco e a Paolino Col carro e tutte l' altre appartenenze : Ed eglino con tutto quel traino ( Fatte col Duca già le dipartenze ) Si meffere di fubito in cammino Indrizzati alla volta di Firenze : Pot giunti là di buona compagnia Fermansi in piazza della Signoria .
- Subito quivi Paolino scende, Per trovar qualche stanza, che sia buona; Avendolo serrato fra due tende, Acciò non fia veduto da perfona. Bieco a tenerlo con due altri attende : E se lo vede muover , lo bastona ; Ma egli ha fortuna, perch' è così grande, Che non gli arriva manco alle mutande . A man sont

Paoiino eleco ottiene da Celidora in \$7,20. dono il Gigante infleme col gargo , ful quale era, e ful quale lo condulle a Firenze : e fi termo in fulla piarza della Signoria , avendo chiefe detto Giganee fra due tende , affinche non foffe veduto : e mentre cosi stando , Paolino cerca d' una ftanza , per merrervelo , e' +1,17

v. 1. Di fubito fi mettono in tammino v (1) O pigliar per altura quattro tende . PAOLIN CIECO . Di coftui ha parlate il Pocta nel Cant. antecedente St. 23. pend V. quivi helfe Note. Dope aver io fatto menzione di que Pormetti compofli da Paolino Cieco , nella mia Nota alla St. 12. del Cant. 21. me n' e venufarlo poi vedere a coloro , che aveffero to un attro alle mani i che ha quefto tipagato un tanto per uno, come si face- tolo : Abbatimanto Maritimo, e altre va dell' Elefante, successe quel, che sen- Feste rappresentate nel fiume d' Arne a'  va rima da Pagelo Baroni, fam, ata in Fiorenza apprefio Ridolo Pocavanza, ad ifianza di Santi da Montegiofi Librico in 12. Sono Ilante 484 Bije:

L'attrakria. Pe consouto in freze più adal nos un faltante vuo e ci il popolo per la curiotita correva ia gran e propositi del propositi del propositi del propositi qualificati del propositi qualificati del Propositi del propositi qualificati del Propositi del proposi

Duca . Min.

INSIPILO. Inflico , Stimulo , Prego inflantamente, è forie voce corrotta da schillare . Latico Sibilare y Influentare y trovandode mella floria di Semitonte trattato fethono : Di minon maferiale a can Harb autore, e mulla male aveva egri fin billaro . Min 
TRAINO. D'ciamo quella Quantità di roba, che policono fragilare due buoi, che policono fragilare due buoi, che i contacini dicono Traina e, cd ib Vasco chiamano Trajna o Traggia: Las timo Traba oi Traba y a trabendo. Verla glilo Gorgica 1.

si diec anche Traim una Mijura di tra-

wi., che consiene quattre braccia quadre . C. XII.
Qui intende quel Carro, jopra il quale ST.21.

ra i Bizacee, var birt jû dittr area.

jî : e pişîn la vece Tras se di fensificato della voce Tress, uint per farii cato della voce Tress, uint per farii wir la quil voce 't accida colla fina-ce Trass. Noi pereio la delitimo, or Tress, appecientado quella promunità via Trass, o coll' accesso fulla primaria della resultata e della colletta della promissa per accesso dalla generalità per accesso della promitta per accesso dalla cella della resultata promittata, per accesso dalla cella della resultata per accesso della della cella della resultata per accesso della della cella della resultata per accesso della cella della resultata della 
Per tirar colli piedi un gran traino .

PIAZZA DELLA SIGNORÎA LA PIAZ-ZA, che oggi fi dice Piazza del Fran-Duca, fi diceva de Signori o della Signorica; perfebe e d'avasta il palazza de Priori e Gonfalonieri di Firence, che fi dicevano la Signora, nella qual piazza è la foldietta l'oggia; detta de' Lamei . Min.

NON GLI ARRIVA MANCO ALLE MUTANDE. CIO Non fi surrivas ab bilio 3 perché Mucande chiami amo propriamento corre Térese brache y le quali fi prantano y quando fi sta a bagnarifi in Armo y per soprire le parti vergengie; 1, le quali mittande per ordinaria-cuoprono dal bela lico fina al principio della cofcia. Mini-

A. Piange Biancone , e chiede altrui mercede :

Lin i e . E mentre il fato e la fortuna accula ,

Fuor delle rende il guardo gira , e vede
Perfeo , ch' ha in man la tella di Medulla ;

E immoto refla il da capo a piede ,

Nè più ii duol ; ma tien la bocca chiufa ;

Perchè col carro e tutta la fua muja

De cavallacci , in marmo fi tranutta .

25. Quei tre, ch' ognor, come cuciti a' fianchi, Gli stavan quivi, acciocch' ei non scappassi, Privi di fenso allora, e freddi e bianchi Anch' eglino si fanno immobil fasti; Ma perché i prolungarm non vi stanchi, Gli è me', ch' à Malmantile io me ne passi, Ove gli amici Parder ritrova, E lente, ch' ogni cola si rinnova.

CATI. II Gignate historose era con granda;
Taba, che varsara col cepo inpet illa mode.
Nel girare, che egit ince la tella vero.
Nel girare, che egit ince la tella vero.
Nelogia et Luna; vodet il technio di
Medita, remate in mano da Perfero i
monte internativa income di contrologia di
vone tiudo con mano di contrologia di
vone tiudo. E con il l'Occa da ia tua fine, « fi shriga dal Ogune e oi por rine e, se il monte di que de con le contrologia.

Nelogia di contrologia di contrologia di contrologia di
va a ballamenti di quel so de finceva a ballamenti di

v. l. Verfo la loggia gira il guardo, e vede Perfeo, ch' ha in mano il rejchio di Medufa.

PERSON C. OF MA IN MARIA TATES.

DI MEDDIA. QUELLE 2 UNI RETURBIDADO

DI MEDDIA. QUELLE 2 UNI RETURBIDADO

DI GUALE PERSONA DE CONTROLO DE COMPANIONO

DI QUELLE PERSONA DE CONTROLO DE COMPANIONO

DI GUALE PARSONA DE CONTROLO DE COMPANIONO

DI GUALE PARSONA DE CONTROLO DE COMPANIONO

DI GUALE PARSONA DE CONTROLO DE CONTROLO

DI GUALE PARSONA DE CONTROLO DE CONTROLO

MODERNIA DE CONTROLO

MODERNIA DE CONTROLO

MODERNIA DE CONTROLO

MODERNIA DE CONTROLO

MODERNIA DE CONTROLO

MODERNIA DE CONTROLO

MODERNIA DE CONTROLO

MODERNIA DE CONTROLO

MODERNIA DE CONTROLO

MODERNIA DE CONTROLO

MODERNIA DE CONTROLO

MODERNIA DE CONTROLO

MODERNIA DE CONTROLO

MODERNIA DE CONTROLO

MODERNIA DE CONTROLO

MODERNIA DE CONTROLO

MODERNIA DE CONTROLO

MODERNIA DE CONTROLO

MODERNIA DE CONTROLO

MODERNIA DE CONTROLO

MODERNIA DE CONTROLO

MODERNIA DE CONTROLO

MODERNIA DE CONTROLO

MODERNIA DE CONTROLO

MODERNIA DE CONTROLO

MODERNIA DE CONTROLO

MODERNIA DE CONTROLO

MODERNIA DE CONTROLO

MODERNIA DE CONTROLO

MODERNIA DE CONTROLO

MODERNIA DE CONTROLO

MODERNIA DE CONTROLO

MODERNIA DE CONTROLO

MODERNIA DE CONTROLO

MODERNIA DE CONTROLO

MODERNIA DE CONTROLO

MODERNIA DE CONTROLO

MODERNIA DE CONTROLO

MODERNIA DE CONTROLO

MODERNIA DE CONTROLO

MODERNIA DE CONTROLO

MODERNIA DE CONTROLO

MODERNIA DE CONTROLO

MODERNIA DE CONTROLO

MODERNIA DE CONTROLO

MODERNIA DE CONTROLO

MODERNIA DE CONTROLO

MODERNIA DE CONTROLO

MODERNIA DE CONTROLO

MODERNIA DE CONTROLO

MODERNIA DE CONTROLO

MODERNIA DE CONTROLO

MODERNIA DE CONTROLO

MODERNIA DE CONTROLO

MODERNIA DE CONTROLO

MODERNIA DE CONTROLO

MODERNIA DE CONTROLO

MODERNIA DE CONTROLO

MODERNIA DE CONTROLO

MODERNIA DE CONTROLO

MODERNIA DE CONTROLO

MODERNIA DE CONTROLO

MODERNIA DE CONTROLO

MODERNIA DE CONTROLO

MODERNIA DE CONTROLO

MODERNIA DE CONTROLO

MODERNIA DE CONTROLO

MODERNIA DE CONTROLO

MODERNIA DE CONTROLO

MODERNIA DE CONTROLO

MODERNIA DE CONTROLO

MODERNIA DE CONTROLO

MODERNIA DE CONTROLO

MODERNIA DE CONTROLO

MODERNIA DE CONTROLO

MODERNIA DE CONTROLO

MODERN

glió la tefta , la quale poi Pallade mes-se nel proprio scudo Di questa favola fi ferve il Poeta , per sbrigarfi dal Gie gante , dicendo , the per aver egl' mier rato quefta tefta di Medula , era direauto di mirmo : e con da graziofame ze una tavolora origine a quefto colodo, il quale rappretenta Netrunno Dio del blare : cd e pufto nella piazza del Gran-Duca lopr' ad un carro , zirato da quattro cava li marini, nel mezzo a una gran vaica , la quale viceve l' acque che featuriter da alcuni nicchi e conchiglie marine , cenute in mano da alcune flare di fritoni , alte quanto le gambe del detto colodo , al quale dette frate frateno attorno. L quelle il Poeta finge, che fieno Bieco ed i compagni , che dice Stargii cuciti a' fianchi , e che non gli arrivano appena alle mutande: e con viene a conformarii col gruppo , che fi vede di quelle fratue e coloiso , tutto di marmo . Min.

mo. Min.
CUGITA A PIANCHS. Streeti atromos
come je foljero sauti. Detto ulatifimo per
ciprimere ano, che mai di levi d'atrore,
no a un altro. E qui torna bene, perché quelle flatue (non così firette attorno
al colofo, che paiono cavate difil delfo marmo, del quale è cavato il coloffo. Min.

wati da Mercurio gli flivali e la feini. Gla si sas' . Gli e mello . V. fopra tarra , mentre Medula dorinira y le tudi. Crnt. rr. Sc. la Man.

26. Poiché Baldone Malmantile ha prefo. ...

E tutte quelle povete brigate ... of the confection of the desire of the confection of folde arrefo. ...

Ormai le ne fon tre a gambe alzate ;

Sicché da guttlo avendo al fir tomprefo poi Bertinella ; th' ella! ha infilate;

Per ammazzarsi ssodera un pugnale; Ma quei, ch'è buono, non le vuol sar male.

- 27. Che non so come gli esce fra le dita;
  E salta in trada; che le gambe ha destre;
  Ov'ella a ripgliardo è pos spedita
  Da chi dopo di lei fa le minettre:
  E perch'ell' abbia a raccorciar la gita;
  Le sa pigliar la via dalle finettre:
  Ella vasì, ma poco poi le importa
  Trovar chi ammazza, se vi gunge morta.
- 28. Così cercando le grandezze e gli agi
  A fpele d'altri, or fconta il suo peccato;
  Onde tornata Celidora, il Lagi;
  De' popoli padrona, e dello stato,
  Temendo ancor de' tristi e de' malvagi,
  Nuovi ministri fa, nuovo senato;
  Sebben de' primi poco ha da temere,
  Che tutti han ripiegate le baadiere.
- 29. E per estinguer la memoria assato
  Di Bertinella in ogni gente e loco ,
  Si levan le sae armi , e il suo ritratto
  Tagliato in croce si condanna al fuoco:
  Un bando va di poi , ch' a verun patto
  Nessun ne parli più punto nè poco ,
  Sotto pena di star in sulla fune
  Quattro mes al palazzo del comune .

Celidora, tornata padrona di Malmantile, fa buttar Bertuella sialle finefire; ordina nuovi magifrati, e comanda, che non fi parli più di Bertinella fotto gravissime pene. v. l. Di Bertinella in egai parte e laco

Si leva la fua arme, ec.

Si leva la fua arme, ec.

tha L'HA INFILATE. Intehdi le pentelle : c Inflare le penuje, vuol dime Effer rovinate o fallite, Aver finite o perdute la roba e la vita, ec. che di tutto
s', intende col dir folamente: l' fallt' ba

influte, qual he finite of first he coci. CAIL
is in it dal latino Dorneir. Misbiffut le prantet vanol dire Ridarra tust.
Te ti fine al insuite, the ci le fiche, che
Zallire. Reflater france audia del proprio.
Tellito del proprio del consensato 
C. XII. (cid.), e pentole, che ferrono per l'ufo 57.39, del mangiare y che quando lon vecchie, pris-57.39, del mangiare y che quando lon vecchie, prisia poera genet au ferba (empre qualche perto) vedendofi anche d'empi andrialcimi Ottrambarnia fra l'unghiffimi visione del compara del l'unghiffimi viconsideratione del l'unghiffimi visione del la compara del l'unghiffimi visione del l'unghiffimi visione del l'unghiffimi vituro del lo capitale. L'u, qual mileria fu forfe elpreda di Giovenale io quel verto della Satira perma i

caste migrat O' just reseata; a quaché in un persona de cavolo o d'al-iquaché in un persona de cavolo d'al-ivero. Or a quando un somo e ridente, a quelle chiermit, a litro nos gir refa, a quelle chiermit, a litro nos gir refa, a piccal monera, and el nos pols de meno adoprera de for persona l'es quali, piccal monera, con d'en no pols de meno adoprera de for persona l'es quali meno adoprera de for persona l'es quali meno adoprera de for persona le mon e poemodo la ritrarse vendendole, le puo inflare, per apprendre a men adoprera de l'anticia à cosi forte qu'elle ne fara originato il fodderro more d'agi, la richia più l'est de l'anti-

LE GAMBE HA DESTRE. Non è, che quel pugnale aveile gambe deltre; ma vnol dire, che effendo grave, gli fu facile andare a baffo in flrada; dove fu mandata per le fioeftee anche Bertinella.

DA CHI DOPO DI LEI PA LE MINE-STEE. Cloè Da chi amminifira giuffizia; Da chi comanda, ehe è Celidora i ritornata padrona di Malminettie. Min.

SCONTA IL SUO PROCATO. Ha la pena del juo fallire, e che ha meritata, per aver voluto per firade imbirette jarfi Regina, ujurpando quel d'altri. Min.

II. LAGI. Quando vogliamo intendere uno, che pretenda di i per fare ogni cofa meglio degli altri, diciamo : Il tale è il Lagi; che il Lagi fo anticamente un fensale coti accreditato in Firenze, che l'aceva tint' i negori della piazza. Si die ce pero per ilchereo, e per una certa ironia e derifono: . Min.

MANNO RIPIEGATO LE BANDIERE . Cioè Hanno finito , Sun morti. Il Perfiani , parlando di le enedefimo in quefto

propofito , diffe :

Al primo tramontano a questi ascintti Diteni oure il Repoie e il Miserere, Pertò io so vela, e piego le bandiere, E buona notre, a rivoderei tutti. Min-LE SUE ARMI. Intendi l'Insegne della

fine teffets o fittpe. With.

STARE IN SULLA FUNE QUATTRO
MESI. Non è potibile flare in fulla corda quattro ore, non the quattro medi;
andi ho penio, che con quefta iperbole
coglia intender: Sia evodemato alla
morte, alludendo agli impiccati, che ini
un certo modo, quando pendono dille
fonche a villa del popolo, fi possono
dire Stare ia palla sorda o in glata fame:

Min.

Intende del tormento della Corda, ma parla iperbolicamente al fuo folito, e come con fimigliante maniera diffe fopra Caot. III. St. 35.

Tocco la corda con i fuoi intermedi . De tamburinte trombettieri a' piedi . Bilc-

- 30. Un oratore intanto de' più bravi
  A Celidora Malmantile invia,
  Che del caffello ad elfa do le chiavi,
  E rende omaggio colla diceria:
  Ed ella in detti maefido e gravi
  Pronta risponde a tant' ambascersa:
  Indi le chiavi piglia, e un altro mazzo.
  Di quelle delle fianze del palazzo.
- 31. E perch' egli è un pezzo, ch' ell' ha voglia Di riveder, come d' arnesi è pieno;

## RACOUISTATO.

Del manto e d'altri addobbi fi difpoglia; E comincia a girardo dal terreno.

I guardarobi alpetta ad ogni loglia; Ch' ad aprir gli ulci paiono il baleno: E fubito poi leflo uno flaffiere; Quand'ella paffa, le alza le portiere.

- 32. Ed ella se ne va sicura e franca,
  Sapendo ogni trasoro a menadito;
  Perche troppo non è, ch' ella ne manca,
  E l' abitò, sin quando avea marito.
  Secte, girò, salà, ne mai sin sinaca,
  Sinche non ebbe di veder sinito:
  All' ultimo si fece in guardaroba
  Aprit gli armadi, e cavar suor la roba;
- 33. Spiegafi prima fopr' a un tavolotro
  Un abito mavi di mezza lana,
  Che in fu fianchi appiccato ha per di fotto
  Un lindo guardinfante alla Romana:
  Poi viene un verde e nuovo camiciotto
  Con bianche imbafliture alla balzana:
  E poi due trinecrate camiciuole;
  Che fanno piazza d' arme alle tignuole.
- 34. Una zimarra pur di faia nera ,
  Per dove fi fa a' taffi arcifquifita ;
  Perché gli aliotti e il bavero a fpalliera
  Paran la tefta , e in giù mezza la vita ;
  Porrandola alle nozze o a una fiera ,
  Torre e compara fi può roba infinita ;
  Ch' ell' ha due manicon sì badiali ,
  Ch' e' tengon per quattordici arfenali .
- 35. Una Cappa tane, bella e pulita,
  Di cotone, lebben refla indecifo,
  S'ella è di drappo, o pur ringiovanita;
  Perchè non se le vede pelo in viso;

Evvi d' abiti pur copia infinita, Ma chi unto, chi rotto, e chi ricifo: Che,'l tempo guasta il tutto, e per natura Cofa bella quaggiù patfa, e non dura.

Malmantile manda un suo Ambascia-5T.30, tore o Deputato a rendere ubbidienza a

Celidora : ed ella attualmente e corporalmente piglis il podetto , scorrendo. tutte le stanze del palazzo , ed in guardaroba sa la rivista degl. abiti , i quasi fon veramente adeguati a una Regina di Malmantile . v.l. Poi viene un verde e nobil camiciotto.

Per quando fi fe a' faffi arcifquifita .. Guardano il capo , e in giu mezza la mita .

Una tioppa tant, ec. RENDE OMAGGIO COLLA DICERIA . Cioè Fa un' orazione d' ambajciata , fermone o difcorfo , col quale rende ubbelien-

24 . Min. HA VOCLIA DI RIVEDERS .. Il Poeta esprime benissimo il genio universale delle nostre donne, quale e di rivedere tutte le caffe, armadi, ec. subitoche per eredità o maritaggio entrane in una ca-

fa a loro nuova . Min. TERRENO . S' intendono qui , fecondo l' ulo , le Prime ftanze d' una cafa , che sono al piano della strada. Del relto Terreno è la Terra stessa, così o così con-dizionata. Latino Terrenum, Solum,

Ager . Min. PAIONO IL BALENO. Cioè Fanne preflo . Dante Paradifo xxv. Subito e Spesso a guifa di baleno. .

Inferno xxII. ..... in men ebe non balena . Min. OGNI TRAFORO . lotendi Ogni porta , Ogni rinfeita , Ogni minima ftanza . Min. A MENADITO . Per l'appunto. Benif-fimo . Sa a mena dito , Latino Callet . Qui fignifica Le fono monffime quelle fian- .

Min. L' ba fulle punte delle dies . Latino In numerato babet . Salv.

70 . Celidora , come a de deteo forra , un giro firmite o Sulva. Cant. 1. St. 69. fu moglie del Re di . Il Vocabolatio dice Malmantile , e da lui aveva ereditato il Fornitura ; che s' interpone verfo l' eftra-Regno . Min.

MAVI' . Color turchino chiero . Azzurre sbiancate . Min.

GUARDINFANTE . V. fopra Cant. V. St. S. Min.

MEZZALANA . Tela , fatta di lino e lana , che in una tola parola fi dice ancora Accellana , quafi Accia e lana ; roba niata da' nottri contadini . Men.

CAMICIOTTO . Cesi chiamano le contadine quella vefte da donna , che le Fiorentine chiamano Sottana . Min.

CON BIANCHE IMPASTITURE ALLA BALZANA, Cottumano le nostre contadio ne di fare nelle loro vefti vicino a terra una cintura con punti di refe bianco in ful nero , lunghi , acciocche fi veggano da lontano : e questi punti fostengono una piceatura fatta nel giro di detta vefie per accortarla : e ferue a loro per ornamento o guarnizione : e fi danno ad intendere de tar creder nuova la medefima vefte per canía di quella punteggia-tura, e che allora fia nicita dalle mani del farto : Il quale , quando vuole im-baftire , o dar principio a cucire un abi-to , per mettere infieme ed a fegno i pezzi , che vuol cuelre , e folito fare tal punteggiatura larga : e da quefto Imba-fire fi dice Imboffirura , aktimenti Seffitura o Ritreppie . Latino Subjutura . E quello vecho imbafire ferve , ger intendere Opm' cofu principiata , e non perfeziomaga , come lo bo imbaffito l' orazione , ebe debbo recitare , ed in poebe ore la termino : che diciame Abboz zare . Min. .Della differenza era Imbaftitura e Seffi-

sura V. fograda mia Nosa alla pag. 764. BALZANA I Intendene il Gire da piedi della veste , altrove Pedana . Latino

Ora, onde e fatta la voce Orle quali Limbus . Min. L' AZITO FIN QUANDO AVEA MARI- ! Latino Orale : Diclamo anche Pedino a

Il Vocabolatio dice q Guarnizione o

mid delte well, bieneterie s fimit. List too Letinia. Un camic v, eg. coli balena è quello, che verfo li fine he cucia una fierra tinia la gios, alla coli folia trina per finimento. Caval delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle delle dell

TRINCIBRATE CAMICIDOLE. Vuol dite Camicinel conjuncat calle itignande; per la fimilitudine, che è tra una campagna piena di triocitere, ed un panono pieno d'inignature, che perciò appasice buesto e trincisto. V. fopra Cant. VIII. St. 31. E che coda fia Camicinale, V. fopra Cant. VI. St. 57. Min. Francele Transibe v. Trincia , quafi

Trinciata, Tagliata di terra. Salv. FANNO PIAZZA D' ARME ALLE TI-ENDOLE. V. fopra Cant. VIII. Se. 5to quello medefimo concetto fopra il capo del Tura. E che fia Tigmuda al Cant. VI. St. 5t. Cant. C. Cant. V. St. 13. Min.

ZIMARAA. Abico, che già usavano portare le donne Fiorentine fopra all' altre abito , detto fottana , il quale da' Latini è detto Amiculum : il qual' abito era veramente affai decorolo c modelto a e non come quello , che ufaco oggi , del quale fi puo dire con Quinto Curzio libro q. Feminarum convirsia incuntium in principio modeftus est babitus , deinde summa quaque amitula exuunt , paulatimque pudorens profanant , ad ultimum ima corporum velamenta proliciant . Ma tornando a propolito , quelta specie d' abito . detto Zimarra, aveva intorno al collo un collare grande , che chiamano Bavero , fatto di tela incollata e cartone , e sipieno di flecche d' offo di balena : cd in fulle fpalle , dove ha principio il braccio , un giretto attorno al braccio, fatto della flofa toba , che il bavero ( qual giretto il nostro Autore appella c. XII. Aliatti , perche cosi fi chiama : ed alle \$7.53. volte fi dice Piffagne ) dal quale pendeva una manica larga e grande , quanto una buona sporta : la qual manica non s' imbracciava , ma ferviva cosi pendente per ornamento , e per una certa grawe accompagnatura : cd oltre a quelto dava comodità di riporvi fazzoletto o altro , che occorresse . Di queste maniche , tali fe ne fon vedute a' miei giorni , che farebbono fiare capaci di cinquanta libbre di grano l' una , e più : e pero il Poeta dice , che sono il caso , per andare alle oozze ed a' mercati, perche vi fi puo mettere molta roba dentro . E gli Aliotti e Bavero difenderebbono da un colpo , io riguardo della roba , di cui soo composti . E dice la teffa ; perche quelli baveri , nascoodevane dentro di loro tutto il capo di chi gli portava : c tali aliotti fi fono vedu-

pi, i quali coprivano più di mezzo il braccio. Min. Zimarra è voce Spagnuola. Della fua origine V. il Menagio alla voce Gampurra. Bifc.

DOVE SI FA A' SASSI . Dove fi tirane le fafrate : il che fenue in Firence in Mercato nuovo , dove i gargonetti delle botteghe de fetziuoli , quindici o ventà giorni avanti alla folennità di S. Gio-Batista , fra il mezzodi e 'l vespro , fanno fra di loro alle faffate , e necessitano tutti li bottegai di quelle contrade intorno al Mercato nuovo a tener ferrate le loro botteghe per quell' ore , e quello fanno , per solennizzare la detta fefta quel tempo innanzi . E per quella ragione tutte le botteghe , che sono in quella firada , dove tirano i faffi , anno la riuscita in altra frada per di dietro , di dove entrano i maeftri e lavoranti, fenza aprire lo sportello priocipale : e qui-vi attendendo a' lor lavori , lasciano , che i loro ragazzi si piglino per quell'ore tale fpaffo ; anzi ci fono talvolta de' maeftri , che comandano a' loro ragazzi , che vadano a pigliarli , spaventati da uo profetico detto : Guai a Firenze , quando in Mercaro non fi fara a' faffi , cioè Mancherà ne' giovani una certa forta di popolare infoltuza , che benche portata

Pppp 2 al-

c.xii. all' eccesso, pur vien da fpirito, o almeno sr.34. n' ba l' apparenza. Ulano di lare a'iaffi anche in Roma i ragazzi Trafteverini. E fare a' fassi, figuratamente s' inten-

E fare a' [a]] , figuratamente s' intende a Mandar male , Revinarfi, Getter via il fuo . Latino Dilapidare , Fare alla petgio , o Operate fora, giudicio . Si faceva a' faffi ancora in Firenze per occafione d'allegrezze pubbliche, e una fineltra di rame traforata fiu polla al Palazzo de' Medicii, oggi der Marchefi Riccardi, per veder quello frettacolo, come e' fatto da latti frirtto ed offervato. Min.

AKCISQUISITO . Il casssimo , Bonistimo , Attissimo , e più , se più si può dire . E' un termine , che s' usa , per farsi intendere più su , che il superlativo ; dicendosi Buono , Più buono , Bonissimo , ed Arcibenissimo . Ma dicendofi Buono , Migliore , in vece di Più buone , e Squilito in vece di Beniffimo , che fa l' effetto del superlativo di Buono, non pare, che fia ben detto Tin squistro, e Squisttiffime , facendofi cosi un fuperlativo di superlativo; tuttavia per l' uso introdotto non farebbe ripreso chi lo sacesse : ed io crederei , che foffe meno bizfimevole dire , Arcifquifite , che Squifitiffine ; perche non trovo troppo in ufo il dire Pin fquifico, onde non può l' ufo introdurre Squifitiffimo , che seguirebbe al Pin squifito . I Latini dicono Bonus , Melior , Optimus , che fuona nel noftro idioma , Buono , Migliore , e Squifito : ed io crederei , che fi erraffe a dire Magis optimus o Optimissimus, che suonerebbe Tiu squisto, Squistissimo; sebbene in

alcuni Latini fi trova Optimiffimut . Appreflo de' noftri autori Tofcani fi trova l' aggiunta di Pin , Molto , Afsai e fimili , a' superlativi , come notammo sopra Cam. 1. St. 17. ma con buona grazia di effi lo ftimo errore ; perché Molto , Pin , Afsai e fimili anno facultà di fcemare , e non crescere il superlativo , come abbiamo detto quivi : e per esempio Il tale è bonissimo, vuol dire Il tale è perfettamente buono ; se ci aggiunghiamo Molto , certo , che (cemiamo la perfezione di Buono , perche intendiamo E molto buono , ma non Perfettamente buose , effendo Molto una quantità determinata , e non indeterminata , come é il fuperlativo . E quelli , che anno uiato Più fquifito , e Squifitiffimo , o Arcifquifito , anno prefa la voce Squifite per uno adiettivo da per fe , e non come per fuperlativo di Banno : il che , se pure è vero , non torna poi all' adiettivo Migliore , che non riceve alterazione , non dicendoft Pin migliore , ne Miglioriffimo , febben fi dice Molto migliore e Afrai migliere, na per scemarlo d'essenza, co-me abbiamo detto, perchi Molro o M-fai migliere esprime Meu buono, che non sa Migliere assolutamente detto, se non comparando una cofa all'altra , quale

fia di loro meglio . Min.

TANE . Colore fra il passazzo e il liomato . Min.

note view.

The dire Embassia mas fr.

Lea M. no le per Cenne intendiano
Ogni firme di passe sel pela annodara (
Ogni firme di passe sel pela annodara (
con el 18 sale versifia o il Reveita (
con el 18 sale versifia o il Reveita (
con el 18 sale versifia o il reveita (
con el 18 sale versifia o il reveita (
con el 18 sale versifia o despo ; policit è
diction come del consiste del

Dalli pomi lanuginofi, detti in Greco Cydonia, da Chlone o Came città dell'ifola di Candia, e da l'atini, Mala estosat, da noi Corgine. Il Cerone gli Spagnoli, preponendo, come in motte voci, l'articolo Arabo, lo dicono Algeden. Salv. Cappa e qualifunglia altra vifito o pane m di citate, vand être faire di kanskoje fista: i (qui njumo da lempta necessi pieta el quella o, cele pieta del veltato, cele pieta del veltato, cele pieta del veltato, cele pieta del veltato, cele pieta del veltato del venta licio e, e rafomiglia il darppo. Ma il panoo, che ha, non già annostato, ma arricciato il pelo, quello non di diec Cames, ma dierotasse, cice, che ha il pelo a guifa del panti, fatti di brancagia i andi di lara, e non i bambagii a del di lara, e non i bambagii a Quelli panti così acconsati fi. domandano Ropeloji, e Sale respiti, s.

il Canto degli Accoronatori di M. Pier c. XII. Francesco Giambullari, che e fra Can. 17.35. ti Carnascialeschi alla pag. 1821. dove fi mostra in parte la maniera di sare quefia sacconda. Bisc.

RICISO. Qui vale, per intendere Cosfumato melle piegature d'un d'aspo o panne, per effere fitto cois piegato lungo tempo; che per altro Ricifo fi dice d'un legno o altro materiale tagliato nel metzo: ed è il contrario di Rifeso, che vuol dire Tagliato per lo Iungo. V. lopta C. X.S. 16. Recife funi tenta prefet. Mino.

- 36. Bafta, se e' v' è qualcosa un po' cattiva,
  Che Celidora ha quivi abiti e panni,
  Che al certo ( ruttavolta ch' ella viva)
  Può francamente andar in là con gli anni;
  Ma perchè al suo cour magno non s' arriva,
  Di certe toppe, scampoli, e soppanni
  Tors d' impaccio volle, e a quella gente,
  Ch' ell' ha d'intorno, sarne un bel presente e
- 37. Due altri armadj poi fur vifitati,
  Che l' uno è rutto pien di biancheria,
  L' altro di paramenti ricamati
  D' oro netto con nobil maellria:
  E un altro di più trefche e arneli ufati ;
  E calze, e fcarpe, e fimil mercanzia,
  Che a vederfi per ultimo è rimala,
  V' è poi la mafferizia della cafa.
  - 38. Di quì fi parte, ed apre uno flipetto,
    D' intagli e d' arabec'hi ornato e ricco :
    E trova due caffette di belletto,
    Cert' altre di pezzette e d' orichieco,
    Una di biacca, e in una un bel vafetto;
    Che dà l' acqua da rogna per lambieco,
    N' un' altra ( ch' elle furon fino a dieci)
    Ellera a mazzi, e un bel tafcon di ceci-

Continova il Poeta a narrare gli arne.

nella guardarcha : e non fi parte dallo c.XII.

fi e maferinie, che Celidora va vedendo
ichezao, perché con una leggieri fatira 37-36.

con-

C. XII. contro alle donne , mostra , che se usa-ST .36. no il belletto ed il lifcio , anoo anche bitogno della medicina da rogna, e delte materie da medicare i rottori .

V.l. Può francamente andare in la degli

anni . Quivi d'impaccio, volle a quella gente. N' un altro di più trefibe e arnefi ufati Fra fcarpe , calze , ec. D' intagli e di rabefibi , ec.

UN PO' CATTIVA . Quel To' vuol dire Poco , per la figura apocope : ed Ua poco carriva , trattandofi di abiti e d'altei materiali , s' intende per lo più Con-

fumata e vecebia . Min. TUTTAVOLTA , CH' ELLA VIVA , PUO'

FRANCAMENTE ANDAR IN LA' CON GLI ANNI . Par , che voglia dire , che Se Celidora vivera , ba tanti abiti , che le bafteranno molti anni , fenza farfene di nuovo. Ma dall' effere gli abiti della derra qualità , fi comprende , che scherzando vuol dire , che Se Celidora vine invecebera ; perche Andar in la con gli anni , vuol dire Invecebiare , come s'ac-

cenno fopra Cant. It. St. 2. Min. Secondo la lezione di Fioaro s' inten-

de nel primo fentimento . Bifc. AL SUO CUOR MAGNO NON S' ARRI-VA . Vuol dire : Ell' ba un cuore tanto generofo , ch' e' non ba comparazione : non v' è alcuno , che l' abbia da quanto let , non che lo trapaffi . Bifc.

TOPPE . Ritagli , Pezzi di Panno o drappo . Stampoli , V. fopra Cam. XI. St. 33. Min.

SOPPANNI . Federe , cioè Tele vecchie , che banno fervito per fodere d' abiti . Scherzando burla la generofica di Celidora , la quale con quefte galanti ciarpe, che fon fondacci d' una bottega di rigattiere o ferravecchio, regala i fuoi oiu cari , per oon apparir meno generofa di Bertisella , che regale la patrona , come vedemmo fopra Cant. 1. St. 8t. Min.

D' ORO NETTO . Par che dica D' ore pulito e puro ; ma intende Netto d' ero , cioè Puro , fenz' ero : equivoco matifi-

LA MASSERIZIA DELLA CASA . Intendiamo Il Cariello o Turarciolo del cefso : e questo , perche un tale , detto Gale-

no , che andava per Firenze vendeode tali Carielli , gridava : Chi vuol la mafferizia della cafa , in vece di dire , Chi muol carielli : ed era bene intefo da tutti . Min.

ARABESCHI . Specie di pittura fatta a fogliami , fiori , majcheroni , e altro , tutto aggrettefcato , cioè fpreporazionato dal maturale, detto cosi, perche forfe tal maniera fia venuta d' Arabia, secondoche fi può dedurre da Celio Rodigino libro xxix. cap. 5. dove trattando delle Lamie e delle Sireoe, dice : Lamiam vero opera parerga ex Arabia maftichen worant . . Min.

Arabesco o Rabesco è Fregio , formato da foglie e fiori , e per lo più con tirate di cenna . Cosi lo definifce il Vocabolario . Non é per altro da rigettarfi la definizione del Mioneci ; ma io vece di pitrara farebbe meglio detto lavoro , ficcome piu generico e universale . Bife.

BELLETTO. Lifcio. Meftura , colla quale fi lisciano ed imbellettano le donne . V. fopra Cant. IX. St. 18. Min.

PEZZETTE . Sono Pezzi di tela bambagina , tinti col cremisi e zucchero : ed altre fono di carta fabbricate in Socena e fe ne fervono le femmioe per colorief di roffo la faccia . Min.

ORICHICCO . Gomma di cirirgio , di pi feo, o de fufino, er. della quale fi fere per appiccarfi vell in fulla tefta . Min. Detto quafi Chicco o Coccola d' ore ,

dal colore . Salva PER LAMBICCO . Alagio, atatio , fea-

turendo da piccoli fori , fatti nel coperibio del fiascibetto , come s' ula dell' acque odorifere. Lambicco è il Nafo della campana , e d' ogni cappello per ufo di flilla-re ; donde Lambiccare , e Passar per lambiere , s' indende Stillare . B Lambiccare o Lambicearfi il cervello, e lo fteffo che Mulinare, detto fopra Cant. X. St. v. Min. ELLERA A MAZZI, B UN BEL TA-

SCON DI CECI . Ellera , Pianta nota , de di cui figlie serviono per cauteri : e così i Ceci bianchi , li quati per tale effetto erano in quello flipo. Da quefte cole vili comprenda il Lettore , che il Poeta fi mantiene fempre in fu gli fcherzi , de feri-

## RACQUISTATO

ferivendo una Regina e Palazzo, ricchi di quegli addobbi, che lon convenienti mutile. Min. 31.38. a una benefante contadina, e decenti

- 39. Ad un casson di serro va da zezzo,
  E quivi trova il morto ma da vero;
  Che i diamanti e le gioie di gran prezzo
  Non v' hanno chessa nulla, e sono un zero;
  Perché it tratta, ch' e' vi sosse un vezzo;
  Di perle, che siben pendeano in nero,
  Eran sì grosse, che si l'parte voce;
  Ch' ell' eran poco manco d' una noce.
- 40. D'anelli e d'orecchini v' è il marame :
  Tanti gioielli poi , che è un fracallo :
  Di medaglie dorate , o vuoi di rame
  Un moggio ne milurano , e di passo ;
  Ma quella é spazzura ed un litame ,
  Rispetto alle monete , che più balso
  Le più belle comparfero del mondo ;
  Che in fatti i petci groffi stanno al sondo .
- 41. Tutte in facchetti o' lor polizzini,
  Che dicon la moneta, che v'è drento;
  Le piaftre sono in uno, in un fiorini,
  In un gli scudi d'oro, in un d'argento.
  Lire in un, giuli in questo, in quel carlini:
  Poi dopo un ordinato spartimento.
  Di crazie, soldi; e più danar minuti,
  Sonvi i quattrini, i piccioli, e i battuti.
- 42. Poi ne venivan gli occhi di civette;
  Ma il profeguir più oltre fu interrotto;
  Perchè alla donna venner più flaffette
  A dur, che l' Duca le volea far motto;
  Ond' ella il tutto nel cafson rimette;
  E riferrato feende giù di fotto;
  Ove Baldon l'afpetta in iflivali;
  E per pattir di quivi fla in full' ali.

43. Per-

43. Perch' aggiultate omai tutte le cofe,
Che più defidera non fi potea,
Egli, ch' era per far come le Ipofe
La ritornata, idelt alla Ducea,
In punto a quelto fine allor fi pofe,
E in quel, che il camerier dulla chinea
La puliva, per metterle la tella,
Licenzoffi cod dalla torella.

c. xti. Celidora trova il cassone de danari, st. 39 e con tale occasione il Poeta nomina più monete Fiorentine effettive ed immiginarie. In tanto che Celidora va vedendo quelle ricehezze, vien da lei Baldo-

ne no engino, per licensistà .

v. l. Le pin belle feoprifire del mondo .

TROVA IL MONTO . Cioè Trova il biono. Diciamo Trovare il mosto o Farra in mosto , quand'uno trova ripolto qualche gran vallente, o fa qualche gran guadagno ; poiche quel da aro ripolto , e che non opera , e mosto . Min.

KON N° 18A CHE PAR NOLLA. Par che voglia diere Non fi filmano, ripprito ulti altre gioir, che fino in quel laugo; rua in effetto voul dire. Che quel nos è laugo per laro, cioc non ve ne fano. Min. 31 TRATTA. Si diferer. Termine affai ufato, per esprimere una noticia; che s'abbia di qualche coia; quafi dica: Si digerre comunimente, che la tal cufa fia coi à Min.

IL MATARE Usa questirà prasifigira a Marane proprisimente val dire Opsi rifate di mercangia, come quelli cie dal mure e gentra a r'a ... Catte dal mure e gentra a r'a ... Catte quando d'elimo Marane nel modo, elbe detto nel prefene lungo intendiamo Albondata, e vai trade d'a una cufi; del marane e del mendo del marane e del intendiamo Albondata, e vai trade d'a una cufi; del marane, el di intendiamo Albondata, e vai trade d'a una cufi; del marane, el di intendia d'una considera del marane, el di intendia d'una del la fieta o vendra delle majfrar. Non la fieta o vendra delle majfrar. Non en in corrompismo la levo i delo bete, che mi pure più fignificate. Amarane, el ha Marane, e più Norenano quello p. He Marane, e più Norenano quello p.

che questo, che per così dire, ha del Napoletano Mare me V. il Vocabolario della Cruica alla voce Cerna. Min.

La voce Cerns , che nel vecchio Vocabolario era definita in primo luogo : La cosa cattiva , separata della buona , ebe a quantita di essa diremmo Sceltume , e Marame , nel nuovo e dich arara così : Presso gli antichi Sevittori significa i Pe-doni scetti in contado per li bisogni della guerra . Mareo me Napoletano fignifica Amaro me , ehe noi diciamo Mijero me , Povero me , Infelice me ; però non ha cheffar nicote con Marame . E l' Amarame de' contadini non è troppo ufato, fe non lorie in qualche paese lontano dalla nostra città i onde non è da farne conto veruno . Il proprio fignificato di Marame e Sceltume in quantita . Latino Purgamen , Purgamentum, come ha detto da principie il Minneci . Bife. UN FRACASSO . E lo flefio , che Un flagelle , Un barbaglie , detto fopra Cant.

vii. St. 5. Min.

UN MOGGIO. Il noftro Moggio è una
Missara di ficia va. Lo flaio è di libbre 50.
di grano, e la noftra Libbra è once dodi
ei . Ma qui e detto iperbolico, e fignisa-

ca Quantita grandissima. Min.
RISPETTO A QUESTO. A paragone di
questo, cine A paragone delle monete,
che son più basso. Min.
Rissetto a quesso, si dice ben'ssimo, e

ha dalla lua il Lation Respecto banus rei .

Rignardo a quello , benche fia lo ftesto ,
non lo direi cosi francemente, ma con
particella aggiunta : Per rignardo a quello : la rignardo a quello; quantunque i
buoni diceliero anche Per rispetto, la rispetto - Salv.

198-

T AR-

Detto, che fignifica il meglio fla nel for-

PLASTRA . E' lo Sendo o Ducato d' argento Fiorentino , che male lire fette : ed e moneta effettiva . Il Fioripo e adeffo monera immaginaria, e valeva quando più, e quando meno; esfendoci anche il fiorino d' oro, che forie è quello, elle abbiamo ancora oggi d' oro effettivo , e lo chiamiamo Zecchino gigliato; ma il fiorino ne immaginario, ne effettivo ap-prello di noi non è più in ufo . Scudo d' oro è moneta immaginaria , ujata da' mereanri per facilità di feritiura , valutandolo lire fette e mezzo; febbene molti per Scudo d' ere intendono la Mezza docpra . La Lira è monera d'argento elfettiva , e fi chiama Cofimo , e vale dodici crazie. Il Giulio, che fi chiama an-che Paelo, è moneta d'argento, e va-le otro crazie. Il Carlino, pur d'argen-to effettivo, ne vale fei : ed il Testone vale due lire . Questa moneta già in Firenze si chiamo Riccio , dall' impronra della teffa del Duca Aleffandro de' Medici , che era riceiuta . La Mezza piafire è d'argento effettiva, e vale lire tre e mezzo . La Crazia è moneta d'argento basso, ed è l'ottava parte del giulio. Il Quastrino è moneta di bron-zo estettiva, ed è la quinta parte della erazia. Il Soldo è moneta immaginaria, che vale tre quattrini : ed il Battuto ne vale due : oggi 4º abbiamo ambedue di bronzo effettive . Il Quattrino fi divide in quattro Denari di bronzo effettivi , ma oggi non se pe vedono , se non in oecasione di tributi ecclesiafici , che fono prefentati , e fon poi refi , perche gli postano avere un altr' anno . Min. CCCHI DI CIVETTA . Intende le Mone-

bioni di quattro, e cinque, e di fei dop- C.I.I.
pie l' uno, di conio Fiorenzino . Min. ST.42.

Lo Zecchino gigliato, oggi comunemente fi chiama Rippo, credo dalla lucentezza dell' oro più perfetto, di etti è fabbricato. B' fimile tallo Zecchino Veneziano, e appresso noi è adesso si simile valore, cioè di paoli venti Romani . Bis.

SPARTIMENTI . Divissioni , Separamenti . Chiminumo Spartimenti quelle Divisioni di terreno , che si tanno ne' giardini, per piantavi le cipolle de' sori :
quali spartimenti , stabbene sono di divesse figure, si dicono anche quadri.
V. Jopra Cant. VI. St. 83. E per similirudine diciamo Spartimenti le Divissioni ;
tels si trovano in espirate o festale , come
erano quelli delle monete: . Miso.

VENNERO PIU STAFFETTE . Intendi Avviji o Imbafeiate ; che Staffitta appresso di noi è lo Resso , che Corriere . Spagnuolo Estafra .- Min.

Dalle Staff - chiarnate no bash tempi Scale , quash Gradi da falir a eawallo, ma che gli aditchi mon avevano . Salv. FAR MOTTO . E. lo slesso che Abbarcassi (von won , e parlargli . V. sopra Cant. il. St. 59. in altro fignificato . Miss.

STA IN SULL' ALI . E' all' ordine per partirfi . Min. FAR COME LE SPOSE . Significa Ri-

FAR COME LE SPOLE - Signinea Automate ; lo dichiara il Poca medelimo; dicendo IMH la sitemata : e quelto ; perche gia coltumava í, e forfe anora in aleuni tuoghi il coltuma , che le spofe, dopo effere state dicci o dodiet giorni in caía lo spolo, se ne toraino alla caía paterna, per flavi qualche giorno: o quelto fi dice. Far la riventas - Min.

CAMERIER DELLA CHINEA . Intende lo Stallore, de suffédirul il cavallo ; che per China ; intendiamo il Cavallo buos camminatore il pertante , ed è una specie di cavalli particolare . Spagnolo Hatanta . Franzele Hacquence , dal Latino Equa . Min.

La Chinea, non gia Achinea, è il Cavallo ambiante, cioè, che va d'ambho: le quale è l'Andatuna a passi corti e vobei, mosse in contrattempo: lo stesso, mosse in contrattempo: lo stesso, che pertante. Per lo più s' usa questa Qqqq c.xii. voce Chima per ischerso, e s' intende 57.43, delle cuttive cavalcature di qualivoglia forte, che abbiano passo lento e grave, e minaccino di cadere; perche Chima per l'Associatione di Balaam prosita.

- 44. Omai è tempo, cara Celidora,
  Che inverfo li mici fudditi m' appreffi;
  Che 'l' trattenermi di vantaggio fuora,
  Pregiudicar potrebbe a' mici intereffi:
  Però qui refta tuc o' ruoi in buon ora,
  E fatti amare e rifpettar da effi:
  Ed in ordine a quelto fi conviene
  Fare anche un' altra cofa per tuo bene,
- 45. Parché s' io parto poi , cugina mia ,
  Non fo , fe tu ci avrai tutti i tuoi gulti ;
  Che quì non è nefsun , che per te fia ,
  Mentre forgefer poi nuovi difgulti ;
  Ma voglia it ciel , ch' io dica la bogia ;
  Ad ogni modo io vo' , che tu t' aggiulti
  Per ficurtà con un compagno , il quale
  S' accafi teco : e quefto è il Generale .
- 46. I tuoi flati difender si dà vanto;
  Che tu vedi, egli è bravo quan' un Marte:
  E se fini or per noi ha fatto tanto,
  Pensa quel ch' ei farà, s' egli entra a parte.
  Orsà dagli la man, cava si il guanto:
  E voi non ve ne state più in disparte,
  Casa Latoni, o Amossane nossro,
  Fatevi innanzi, dite il fatto vostro.
- 47. Ovvia paffate quà da mia cugina :
  Clà avete voi paura , che vi morda ?
  Guardate fe vi piace la pannina :
  Dite , non ci tenete in fulla corda .
  Bifogna domandarme alla Regina
  (Rifpofe il General) s' ella s' accorda ;
  Che , quanto a me , già fon bell'e accordato :
  Anzi terrei d'averne di beato .

# RACOUISTATO.

- 48. Sì, egli è dover sentir l'altra campana ( Baldon foggiunse ) voi parlate bene . Già fo : questo va in forma , e per la piana , Ed altrimenti far non si conviene . Così alla donna dice : Ovvia fu , trana , Rispondi presto, cavaci di pene, Vuolo tu? parla : or oltre dalla fuore : Di' mai più sì, e daccela in favore.
- 49. Ed ella nel fentir , com' ei l' astringe A dar pronta risposta a tal demanda, D' un modelto roffor tutta fi tinge , Perchè morir volea colla grillanda; Pur alfin nelle spalle si ristringe, E dice, che farà quanto comanda. O garbato ! ( rispose allor Baldone ) O così ! presto e male, e conclusione.
- 50. Dagli dunque la mano in mia presenza : E voi', o General, datela a lei ; Ch' io voglio prima della mia partenza Veder folennizzar questi imenei . Ma per non recar tedio all' udienza . Idest a chi ascolta i versi miei . Col trattar sempre d'una stessa cosa : Lasciameli, e andiamo incontro a un'altra sposa.

Baldone dà per isposa Cetidora al Generale Amostante Latoni : ed il Poeta , dopo aver narrato il discorso fatto da Baldone a Celidora , per indurla a con-tentarfi d' aver quelto marito , ed i foliti lezzi donneschi fatti da Celidora priena di dir di si , passa a discorrere di un' altra sposa , che è Psiche , come ve-dremo nelle seguenti ottave . v.l. E fatti amare e ben voler da effi .

Menere forger potrian muovi difgusti . Pur nelle spalle quivi si ristringe . O garbaso I ( risponde allor Baldone ) O cose ! presto e male , e spedizione . Cb' io voglio anch' io innanzi a mia parting a .

NON SO , SE TO CI AVRAI TUTTI I C.XII. TOOL GUSTI. Non fo, fe en morrai fen- C.XII. tranquilliffima pace . Bifc. NON E' NESSUN , CHE PER TE SIA . Non bai nefina , che ti difenda , o tenga

le tue parti . Min. S' ACCASI TECO . S' imparenti teco , col pigliarri per moglie . Bisc. CASA LATONI . Termine familiare che s' usa fra la baffa gente , in vece di dire Signor Latoni . Bife.

OVVIA . Termine , the fignifica fpedizione o incalzamento a far prefto. E' il Latino Eia age. V. fopra Cant. VI. St. 40. alia voce Orsis .. Miq. Qqqqq 2

PAS-

200

C.XII. PASSATE QUA . Venite que .. Latino ST.47. Adefaum . E modo di dire , che fignifica comandar con imperio e con feveri-

ta , ed ha del bravatorio ... Min.

SE VI PIACE L'A PANNINA. Se vi piace la mercanzia , cioè Celidora . Min. NON CI TENETE PIU' IN BULLA, COR-DA . Non ci fate più flentare o defiderar la risposta . Non ci tenete più coll' animo

fatto d' accordo. Son contentiffimo. V. fopra Cant. 111. St. 14. questo termine Bel-

TERREI D' AVERNE DI SEATO. Lo riputerel mia gran felicita . Stimerei d' a-ver gran sorte . N' avrei di catti . Mi serrei d' efser beato . Min. Aver di catti . Più volte fono flato

interrogato dell' origine di questo comunissimo nostro detto : ne avendone mai data alcuna adeguata rispotta , e che , non che altri , appagaffe me medefimo ; colla presente occasione , mi fon dato di nuovo a filosofarvi sopra , con animo di partecipare a' curiofi lettori quelle conietture , che a me parranno avvicinarfi più alla fua etimologia . Io credo adunque che la voce Catti derivi dal supino del verbo Capio, che sa Capram : dal qual verbo viene ancora la voce Latino-barbara Capus o Cappus, il Falcone . La Glofsa Saffonica d' Elfrico : Falco vel Capus , a capiendo : e Papia : Capus, Falco avis, a capiendo. Anco Capo, anis, il Cappone, ha la medefi-ma provenienza: e da questo la voce Lat-barb. Caponagio : di cui ne da la definizione Du-Freine nel fuo Gioffario dopo la voce Caput, dicendo : Caponagium ins Dominorum , a subditis suis vel Capones vel corum valorem accipiendi , del quale fi fa ípello menzione ne' Contratti : e ne porta l' esempio , che fi vede ( dice egli ) in Chartulario S. Martini Pontifarensis , ove fi legge : Debetur quarto unius Capenis Co unus denarius de Capenagio . V' è in oltre appresso de Capenagio . V' è in oltre apprello noi la voce Ricatto , derivante dal-I' ifteffa radice , quaft fi doveffe dire in Latino iterum caprum : e che ne' baffi tempi fi diffe pure Recaptare . Acher. Tom. a. Spicil. p. 51. Exivit exercitus

versus castellum Carthaginis .... O' in eundo recapta eff illa furits ; hoc eft reemperata , iterum capta . E così Aver di catti direi , che potefie derivare da un Habere de captis, cioc Riavere o Ra-cquistare le cose gia da altri prese, che si giudicano come perdute s onde poi il farne ricatto fi ftima uon bella forte : ed anche maggiore, che non è un nuovo acquito ; perché oltre al piacere della vittoria , vi s' aggiunga quello della vendetta; onde poi di chi abbia cio confeguito , benissimo fi direbbe : Egli ba

EGLI E' DOVER SENTIR L' ALTRA CAMPANA . E' coja giufta fentir l' altra parce . Min.

VA IN FORMA E PER LA PIANA . IL fatto e razionevole e chiaro . Va in forma , viene dalla forma degli argomenti , che s' ulano nelle scuole; che quando v. gr. un filogismo non e satto con tutte le regole, si dice : Non è in sor-ma . E Andare per la piana vuol dire Operare con chiarezza e fincerità; perchè per ifirada piana intendiamo quella , la quale é diritta , larga e facile : ed è contraria delle firade alpefiri e tortuoie . Bifc.

TRANA . Questa voce non avrebbe alcun fignificato , febbene e affai ufata ; ma perche pare , che immiti il fuono della tromba, quando fi da la moffa a'cavalli , che corrono al palio , ci ferve per esprimere Muovici , Spedifriti , Sbrigati a far la tal cofa . Oppure è detto Trana , cioè Tra' pur la , Tira avanti ; dal verbo Tranare, che vale Trarre ron fatica qualche cofa , e ftrafcinarla . Min-Il Vocabolario dice : Voce , cella quale fi follecita altrus a camminare . Latino Age , Propera . E l'imperativo di Tramare . Bife.

DALLA FUORE . Da' fuora la rifpofia . Rifpondi prefto . Bifc.

MAI PIU , Questo termine , usato nel modo , che è nella presente Ottava , ci e familiaristimo, ed ha quasi lo stello fignificato, che Ovvia, detto poco fo-pra : e s' ufa l' un per l'altro in occasione di stimolare qualcheduno a spedirfi : ed esprime una certa impazienza di colui , che stimola , E' il Latino Eis tandem . Finiftila . Dillo una velta .

DACCELA IN FAVORE . Ri/pondi fecondo il noftro defiderio. Quando fi vince una lite, fi dice Aver la fentenza in favore. Min.

MORIR COLLA GHIRLANDA . Significa Morir vergue . A coloro , che muoiono in concetto di vergini , quando fi portano al fepolero , coftumati di porre in testa una ghirlanda di fiori in segno della loro caftità. Qui il Poeta scherza, come é folito farsi, quando si discor-re d' una donna impudica, che si dice Ell' ba giurato di morir colla gbirlanda: ed è detto ironicamente, e per intende-te : Ella vuol portare il vanto e la corona delle donne impudiche . Ma non per questo il Poeta ( che molto ben si ri-corda , che Cesidora , per effere stata moglie del Re di Malmantile , non è più da ghirlanda ) iotende , che Celi-dora fosse impudica ; ma dice cosi per ischerzo, e per seguitare il cofinme della plebe , la quale , quand uno nomina forella , madre o moglie , fuol dire Puttana di me, e fimiti. Se fi parla d'ammogliati , fuol dire Berco del diavolo, ec-Tal costume mostro il Poeta ancor sopra Cant. 11. St. sa. dove dicendo :

A faper quante paia fan tre buoi .
Soggingne inbito Sebben dal padre , et. e vuole intendere padre bue, fecondo lo scherzo suddetto. Non è però questo stimato offesa , perchè avvien sempre detto per ischerzo s ma riesce bene odioso, e rincrescevole l' effere usato spetto , ed in ogui congiuntura , come è usato fra' più vili , che lo fanno per parer fagaci G. XII. e concettofi . Min. SI RISTRINGE NELLE SPALLE . Cioè

S' accorda , ed acconfente a quel , che altri dice , o propone . E' nn atto folito farfi da quelli , che fi rimettono o aderiscono alla volontà d' uno , per non poter lare altrimenti , o convinti dalle ragioni , o indotti dalla necessità , quafi dicano: Pazienza bisogna starci . Boccaccio Giornata II. Novella 8. Ma pure nelle spalle riftietto così quella inginita sofferse, come molte altre softmute avea. E tebbene talvolta non si faccia effettivamente quett' atto di ftringer le spalle alla volta della testa; nondimeno diciamo: Il tale si vistrinse nelle spalle, e s' intende, il tale acconsenti o si vimesse nella volontà di chi lo persuadeva. Min. O GARBATO I O così sta bene I Latino

efprime il contento, che s' ha, che una cola succeda secondoche fi defidera . Min. PRESTO , E MALE, E CONCLUSIONE & Megio e far male e presso, che non spe-dirfi mai, tol pensiero di voler far bene. Chi sa presso e male, finalmente sa s ma chi sacendo adagio e bene, mai non conchiude o termina quel che ha in animo di fare , non fi puo dire , che faccia : e veramente non fa : e però nell' effenza del fare è meglio far male , che non fare . Min.

Euge , Perpulcie , Belle . Termine , che

DATE LA MANO . Der la mano . Latino lungere dexteras , è la prima ciri-monia , che fi faccia negli fpofalizi , e fi dice Impalmare, o Far l'impalmaz mento . Min.

- 51. Seguito col suo eroe già Psiche avea La Strega, che da lui fuggiafi ratta : Quand' ei l'incorfe colla cinquadea, Perch' al duello non volle la gatta : E per questa rival nuova Medea, Che rovinata l' ha intrafinefatta, Adesso è tribolata al maggior grado, E s' allor pianse, or quì tira per dado.
- 52. Perchè dopo d' aver cercato tanto Amor, di chi fu sempre ansiosa e vaga;

Sel trova chiuso in un luogo d'incanto, Per opra pur di questa crudel maga: La quale in quei frangenti satto il pianto Di patria e beni, di morir presaga: E che in suo onor doveansi fra poco Alzar capanne, e sar cose di suoco;

53. Più non potendo aver Cupido [pofo, Perocch' Amor da' morti ita lontano, Non vuol, s'e' inuor (così n' ha il cuor gelofo). Che pur vedato fia da corpo umano: Perciò con incantelmi i' ha nafcofo, Facendo come il can dell' ortolano, Ch' all' infaltata non vuol metter bocca, E non può comportar s' altri la tocca.

C. XII. Martinaza avendo previño, che do: 51. vez, effer fran morite; e che pero Cupito deventifer più fon fpoio, aircidofe, che quello bene aveffe a cocare ad altri, l' aveva incanaza o in losgo ignoco, per impedire; che altri non l' avede.

VI. E fi mas pianfe, er qui tira per dado.

Onde in fue oner devervansi fra poce o Che più vedute sia , ec. COL SUO ERCE : Intendi con Calagrille ; lasciato dal nostro Poeta alla St. 17. del Cant. X. Bist.

FUGGIASI RATTA. Fuggiva velocemente. Ratto viene dal Latino Rapidus. Il proverbio Fiorentino I Chi va piano, va ratto, corrisponde al Latino: Fessina lente. Min.

CINQUADRA. Intendi la Spada, come es intende commenten: ed e cosi detta, dall'impugnati con tutte e cioque la dita. El febbere il ballone pure s' impugna con tutte e cioque le dita, non fider Cinquedra, perche quello fi poo impugnare con tutte e cioque le dita, non fi pou pugnare con tutte e dicci i il che non fi poo fare della lipada ordinaria no fe pur poo fare della lipada ordinaria no fe pur figure di rado, e con difficultà.

Se Cinquadea deriva da Cinque dita : la voce sarà Veneziana ; perocché Des per Dito é dialetto di quella nazione.

Potrebbe forse derivare da Cinque dea , cioè dia , per significare una ippada più singoiare dell' attre ; che se coli' attre si danno di quattro forre sloccate, con que fia se ne diano anco di cinque. Bist. NON VOLLE LA GATTA. Nos welle attnaster. Non volle volle applicare o far quel tal mejozio. Il

Berni nell' Orlando :
. Che , come fi fuol dir , voglia la gatta .
Min.

E detto così, perchè è folito ruzzarf, cioc tratteneri icherando, con queflo animale; onde Nun vuler la gatta ; viene a fignificare Nun vuler la gatta ; viene a fignificare Nun vuler in razzo, ; il chiafis, il pafiatempo, il deverimmase; qui intato quefio detto per ironia; i non eisendo il tar duello uno feherare col gatto. Bife.

NÜONA MEDEA. È nota la crudeltà, ebe uno Medea incontatrice, figlinolo di Cera Re de' Colchi, verlo il tratello Abfirto, verlo i propri figliutil, verlo Gianca fun rivale, e verlo Gianca fun rivale, e verlo Gianca fun rivale, e verlo Gianca fun pioco, e he già tanto anno e che per lui aveva abbandonato il regno paterne. Alla crudeltà di quella il Poeta affonniglia la crudeltà di Martinazza. Min.

intrafineratta . Del inite , Affaice affaire . Dal Latino Integro fine facto . evvero, Integra fine falla, o pure Intro ad finem fallam. Oggi è usato nel contado, o da qualche donnicciuola falamitra e dottoressa. Min.

THE PER DADO. Continue a passes, reinforcands impress in . If file netla militia, quasdo più toltazi infenebabiano commello quatthe dittu o
babiano commello quatthe dittu o
babiano commello quatthe dittu o
la vira a tutti gli altri, kaendo lora
la vira a tutti gli altri, kaendo lora
tira lo fute co' dadi e pero, quando
tirazo detti idadi, è da credore, che
com pianti a pero dimo, che li bota dicendo e Tiras per dado, intenda ifrance, polango più di oure che mano
pianti a pri di oure che mano
pianti a pri di oure che mano
pianti a pri di oure che mano
pianti a pri di oure che mano
pianti a pri que pianti que che
pianti que di pri que di que che
pianti que di pri que pianti
pianti que de pri priprio.

e lano, cee pare, cee man aoua poame poame più se fia er da priscipio. Min.

ESSER VAGA. Efter defifierofa di una stal cofa. La voce Vago, che vuol dire Bello, adorno, er. Si piglia ancora in quefto fenfo di Bramofo, ec. Il tale è vago di bei tiri, vuol dire : Il rale ingrais, ha gufto di belle burle e fiberzi. Min.

Min.

HA GIA FATTO IL PIANTO . L' be

giá pianto per perduto . Termine affai c. xII. níaco in fimili congiunture . Pianto è : 7.53. quel Lamento , ebe fi fa Jopa a il morto, detto cosi dal batterfi per dolore il petto . Latino Planilus , dalla qual voce Latina anno fatta fimilmente i Francefi

la loro Tlainte. Deglianga. Min.
ALZAK CAPANES, SC. Cilo quei Monti di fiope, sec. che furono fatti per abbruciar Marintaza, come fi detto fopra in quetto Cant. Se. 3. E quette fono
no a fate per nore di lei che per alno a fate per nore di lei che per alce de fiope, introdiarmo al affare
for de fiope, introdiarmo al fate
fate cept belle , mastilya, e fuori del carfuere. Min.

PACENDO COME IL CAN DELL' OR-TOLANO. Far come il can dell' ortolano, vuol dice Non volere, o Non patere avere mas cola: ed impediare, che altri l'abbia; come fai l'a can dell' ortolano, che non mangia l'erbaggio, o non vuole, che attri lo pigli. Canti in prafipi. Proverbio ufato da Luciano. xweè vi parra. Min.

54. Già Calagrillo e Pfiche ebbero avvifo Di tutto quello, ch' è feguito in corte; Ma il logo appunto non fi fa precifo, Però fi fanno apris tutte le porte: Intanto crofciar fentefi un gran rifo, E quel ch' è peggio, poi fuonar, ma forte, Battonate di pefo traboccanti; Senza conofere chi recò contanti.

55. Giù per le scale ognun presso addirizza,
Che dal timor gli s'arricciano i peli;
Ma Calagrillo altiero, e pien di stizza
Colla sua striccia sa colpi crudeli:
Va per la straza, e fende, taglia, e infizza;
Ma non chiappa, se non de ragnateli:
Paride giunge co si suo libro intanto:
E il diavol caccia, e manda via l'incanto.

16. Co:

56. Così dopo gli affanni e le fatiche, Sofferte per tant' anni e lustri interi, Ritrovatofi Amore', ed egli e Pfiche Rappattumati fur da' cavalieri ; Onde scordati dell' ingiurie antiche . E riuniti più che volentieri : A i regi tposi sero i baciabassi . Restando a parte di lor feste e spassi .

Giunti i cialdoni poi , e fatto il ballo , 57. Il Duca diede alfin l' ultimo addio : E subito con ogni suo vassallo In verso Ugnano si pigliò il pendio : E Calagrillo in groppa al fuo cavallo Preso con Psiche il faretrato Dio , Anch' ei partì, e inteso il lor difegno Gli ricondusse all' amoroso regno .

C. XII. Capido per opra di Paride fi ritrova, ST-54, e per mezzo di quei cavalieri fi pacifica con Pfiche : fi fanno le feste dello sposalizio di Celidora con Amostante, e di quello di Pfiche con Cupido : dopo di che il Duca d' Ugnano se ne tor-na al suo Stato, e Calagrillo accompa-gna Pache e Cupido al Regno d' Amo-

v.l. Di tutto quefto, e ch' è seguito in corte. Talch' alla fin crosciar sentono un riso . Senza discerner chi reco contanti .

Si parti anch' egli , ec. CROSCIAR SENTESI UN GRAN RISO . Si ode rider gagliardamente . V. lopea Cant. IX. St. 66. Min.

TRASOCCANTI Cravi più del giufo pefò ; qualità , che fi dice propriamente delle monete ; ma qui il Poeta fe ne ferve , per esprimere Percofia graviffi-ma : e leguita Chi recò contanti ( che è pure termine proprio scritturale, delle monete ) volendo intendere , Chi dava le bastomate . Min.

ADDIRIZZA . Cioè Va via . Fugge per la più diritta , e più corta e facile firada . Min. STRISCIA . Intendi la Spada , come

intele fopra Cant. II. St. 60. Min.

CHIAPPA . Coglie , Ritrova , Perquese , Colpifce . V fopra Cant. VII. St. 71. Min.

RAGNATELI . Ragni , piccoli vermi o infetri noti . V. fopra Cant. vs. St. 78. Le stauze piene di ragnateli fignifica vo-te d'ogni altra coia . Similmente Catullo , volendo dire il borficchio voto ,

Plenus facculus eft aranearum. Min. RAPPATTUMATI . Intendiamo Rappa-cificati . Da molti fi dice Patta in vece di Pace ; donde : O vincere o pattare , cioè Pareggiare , Far pace : e da quelto

credo venga quelto verbo Rappattumare, il quale è affai ulato; ma la voce Patta da pochi fuori della plebe . Min. Io credo da Patrume . Salv.

Piuttofto da Patta o Epatta , Latino Epalla, che è l' Aggiunta d' undici gior-ni , che fi pangono all' anno lunare , per pareggiarle al folare ; onde Pattare vie-ne a dire Pareggiare. Pattume è Mescuglio o Massa di lordure , ridutte in for-

ma di fange . Bisc. BACLABASSI . Riverenze profonde , fat-te coll' atto di baciarfi la mano : che in altra maniera fi dice Baciamano . Bifc,

CIAL-

CIALDONI . Specie di pasta consetta , condotta sittile come l'astre , ed attorta e ridotta come un grosso cannello di canna . Min.

si Piglio' il Pendio. Se n' ando all' ingia ; perché Malmaotile effendo in moste , e Ugnano in piano , gli conveniva difeendere . Bift.

E CALAGUELLO IN GLOPPA AL 1300
CAVALLO PERSIO CON PSICHE IL PARS-TARTO DIO - Si pratica alcuna voltafilla balia gene cavalcare due persone la properti del la compania del consistente del la , e l'airo finila groppas i sòbere alce Alfandro primo Daca di Firenze, usivas spession del Medici co che si pai il too occisore e dicredo il Varchi maireza Lorentano del Medici co che si pai il too occisore e dicredo il Varchi no bose per bosca sina propria (colo mai di dara Larrazino) chi cepti colo con pentico di voltorio ammazzara in Mer-

, cato nnovo col fuo pugnale medefi. C. XII. mo , perche rare volte cavalcava il sT.67. , Duca , che egli non fe 'l facesse mon-, tare in groppa . ,, Ma I' andar tre fopra uno ficfio cavallo è cofa molto impropria : e il nostro Autore I' averà detta torie per escherzo : o per meglio dire venendo alla conclusione del iuo Poema , egli prende Pfiebe e Cupido nel fignificato fuo proprio , cioè d' Anima , e Corno o Umanita ( la qual favola è introdotta fopra Cant. IV. St. 29. ) e cosi , siccome cose astratte , vuol che poscavallo medefimo . E' curiofo il penfiero , che fi racconta d' uo Veneziano , il quale avvezzo ad andare femore in gondola , trovatofi una volta infieme con due compagni per terra , chiefe a un ofte un cavallo folo , diceodogli : Démelo longo , che femo sre . Bifc.

58. Finito è il nostro scherzo: or facciam sesta,
Perchè la storia mia non va più avanti;
Sicchè da sare adesso altro non resta,
Se non ch' io reverisca gli ascoltanti;
Ond' io perciò cavandomi di testa,
Mi v' inchino e ringrazio tutti quanti:
Stretta la soglia sia, larga la via:
Dite la vostra. ch' r' ho detto la mia.

v.l. Finito è il noftro scherzo, or sate seffià.

Perchè la fioria qui , ec.
Se non ch' io riverista i circostanti .
Streeta la fottia noi . ec.

Serveta la fujila poi , cc.
SCHERLO CO, un'ale per l'artinnimenro. Latino Lufai . Sogliono i noditi concalidini, quando fanno le loro reglie di
balio , adepcale anno un perzo balloto ,
de perce la loro con perzo balloto ,
e latro i e quello chiamano la fore colatro i e quello chiamano la fore per 
poi più folice in burlar qualche
femplice, e dare occasione di ridere ,
e quelto na le più nache detto da fatte
e quelto na le più nache detto da fatte
e di in ontro Decta molto bene l'esprime ferrandodene celli fau latera ,
ferrandodene celli fau latera ,

Serephfima Arciducheffa Claudia d\* Au- C.XII. firia y riportata fopra nel Proemio y di- 57.58. cendo: Cometertandomi in y de la mia Leggenda y come nata da feberzo y mi faccia feberzo alle genti . Min. Voce venuta di Germania . Salov.

Voce venuta di Germania . Salv. PATE FESTA . Cioè Sete litenziati . V. fopra Caot. X. St. 42, Min.

V. lopra Caot. x. St. 43. Min.

LA STORIA MIA. Dè titolo di Sferisa
al suo Poema per uniformars all' sso
comune della plebe, che chiama Sforie
tutt' i poemetti, che cantaoo i ciechi
e altri per le piazze, come altrove s' è
detto. Bist.

Nota, amorevole Lettore, che il Poeta, per terminare la prefente sua Opera, ringraziando con questa ultima Or-Refer C.xII. tava gli uditori , fi ferve della chiufa 5T.58. inventata , ed ufata dalle donnicciuole , quand' anno raccontata una novella ,

> coce: Stretta la foglia fia , larga la via ;
> Dite la voftra, ch' i' bo dette la mia.
> E conchiude , che ha contrat una Novella , come diede intenzione fui prieme cipio di quelle Opera . Ed io l'pure me ne fervo , per incitare altri à dir qualco(1 meglio di quello , che abbia fat

t'io, non fo 'i om dies nel dichirare, oppure confondre el lutigare quello, che nella prefense Opera ho flimto poco incelligibile fuori della nofra città di Frenze: e prego il diference Lettore a comparir me, che per ubbdire ho pigliato a fare an volo fopera di comparimento del propositione di comparimento del propositione della mentiona della distanta me folo, e non quei, che mi comando , perche abbia fatto errose nell'eterione. A fin punto a Mina.

#### FINE DELL' ULTIMO CANTARE.



## INDICE

#### DELLE PERSONE NOMINATE NEL POEMA,

## collo scioglimento degli Anagrammi.

A Lticatdo . Carlo Dati . Cantare I. Stanza 47. Cant. Xt. St. 34Amolfante Latoni . Astanio Malatofii. Cant. 1. St. 61. Cant. III. St. 10.
Cant. VIII. St. 26. 61. Cant. IX. St. 6,
31. 37- 47. Cant. XII. St. 32. Cant. XII.
St. 16. 45.
Antonio Dei. Cant. 1. St. 50.

Antonio Dei . Cant. 1. St. 50. il Baggina . Cant. XI. St. 50. Baldino Filippucci . Filippo Baldimeci . Cant. IX. St. 43.

Cant. IX. 85. 43.
il Ballerino . Cant. III. St. 43.
Bambl . Cant. VIII. St. 27.
Batiftone . Cant. III. St. 65. Cant. IX.

St. 32. Cant. XI. St. 47-Belmafotto Ammirati. Mattias Bartolommei. Cant. 1. St. 49. Cant. XI. St. 46. Bieco da Crepi. Piero de' Betti. Caot. I. St. 37. Cant. XI. St. 80. Cant. XII. St. 21.

Calagrillo. Carlo Galli. Cant. IV. St. 30. Cant. V. St. 27. Cant. X. St. a1. Cant. XI. St. 8. Cant. XII. St. 51. Caffandro Cheleti. Alejtandro Cerebi.

Cant. IX. St. 43. Conchino di Melone . Cant. III. St. 61. Cant. XI. St. 50.

St. 30.

Doge Paol Corbi . Lacopo del Borgo .

Cant. I. St. 48. Cant. IX. St. 33. Cant. XI. St. 56.
Don Andrea Fendefi . Ferdinando Mendes . Cant. IV. St. 8. Cant. V. St. 57.

Don Meo. Cant. III. St. 58. Cant. XI. St. 43.
Don Panfilo Piloti . Ipolito Pandolfini .
Cant. I. St. 51. Cant. XI. St. 50.
Dorian da' Grilli . Lionardo Giraldi .
Cant. I. St. 44. Cant. XI. St. 44.

Egeno de' Brodetti . Benederro Gori . Cant. 2. St. 45. Cant. 1X. St. 33. Cant. XI. St. 47. Barigo Vincifedi . Vincenz jo Federighi , Cant. 1. St. 59. Cant. XI. St. 50. Eravano . Averano (Samietti) Cant. 1v. St. 8. Cant. v. St. 57. Cant. XI. St. 52. Il Faina . Cant. v. St. 38. Fieldsano Branducci . Francesco Baldovi-

mi. Cant. IX. St. 41.
Fra Cito Serbatondi. Criftofano Berardi.
Cant. 1. St. 45. Cant. XI. St. 38.
Franconio Ingannavini. Giovanni Anto-

Franconio Ingannavini . Giovanni Antonio Francini . Cant. III. St. 28. Franco Vincerofa . Francefor Rovai . Cant. IV. St. 13. Cant. V. St. 57. Il Furba . Cant. III. St. 57. Cant. IX. St. 32. Cant. XI. St. 44.

3t. 3t. Lant. J. 3t. 44.

Gabban da Berzighella . Cant. XI. St. 5z.

Grazian Molletto . Lorenzo Magaletti .

Cant. IX. St. 3t. Cant. XI. St. 41.

Guglielmo Lanzo . Cant. XI. St. 43.

Gudlavo Falbi . Bali Ugo Stafa . Cant. I.

St. 48. Cant. XI. St. 5x.

Istrion Vespi . Pietro Susini . Cant. xi. St. 55.
Leon Magin da Ravignano . Giovanni

Andrea Moniglia . Cant. III. St. 12. Natia Ciliegia . Cant. III. St. 43. Mandragola . Cant. vi. St. 38. Mafino . Cant. III. St. 43. Mafo di Coccio. Cant. III. St. 56. Cant. IX. St. 32. Cant. XI. St. 45.

Maffelli . Cant. III. St. 43. Cant. XI. St. 55. Melicche . Cant. III. St. 59. Cant. XI.

St. 54.
Meine Foreoni da Scarperia. Pier Franeosto Mainardi. Cant. IX. St. 41.
Meo. Cant. III. St. 43.
Miccio. Cant. XI. St. 50.

Morbido Gatti . Migiorto Bardi . Cant. 1. St. 59. Cant. XI. St. 56. il Mula . Cant. III. St. 58. Cant. XI. St. 50.

Nannaccio . Cant. 1x. St. 52. Rerer 2 Nanni Nanni russa del Braccio . Alessandro Brunaccini . Cant. I. St. 47. Cant. XI. St. 43. Nepo da Galatrona . Cant. VI. St. 29. Noteri Scaccianoce . Francesco Cionacci .

Cant. Hil. St. ta.,
P. Ortolano . Cant. XI. St. 52.
Palamidooc . Caot. Hil. St. 67. Cant. XI.
St. 46.
Paolino cieco . Caot. XI. St. 22. Cant. XII.

St. 20.
Papirio Gola . Paolo Parigi . Caot. 1.
St. 51. Cant. XI. St. 49.

St. 51: Cint. XI. 3t. 49.

Pappolone . Paolo Pepi . Cant. 1. St. 36.

Paride Garani . Andrea Parigi . Cant. 11t.

St. 5t. Cint. VIII. St. 6. Cant. VIII.

St. 5t. Cant. x. St. 32. Cant. xiii. St. 5.

25. 55. Pericolo. Cant. 111. St. 58. Cant. x1. St. 43. Perlone Zipoli . Lorenzo Lippi. Cant. t.

St. 46. Cant. 1V. St. 7. Cant. V. St. 97. Cant. VIII. St. 27. Ciot. XI. St. 24. 39. Piaccianteo . Cant. til. St. 44. Cant. V.

St. 59. Caot. VIII. St. 59. Cant. XI. St. 13. 33. Pippo del Caftiglione. Cant. III. St. 64. Cant. IX. St. 32. Cant. XI. St. 42.

Pocavanzi . Cant. VIII. St. 24. Puccio Lamooi . Paolo Minucci . Cant. III. St. 26. Cant. x1. St. 42.

Romolo Carmari. Carlo Mormorai. Cant.I.
St. 42. Cant. XI. St. 48.
Rofaccio. Cant. tij. St. 63. Cant. XI.

St. 53.
Santella . Cant. 111. St. 43. Cant. XI.
St. 52.

Salviso. Cant. IV. St. 23.
Salva Rosata. Salvator Rosa. Cant. IV.
St. 14. Cant. V. St. 57. Cant. XI. St. 45.
Sardonello Valari. Altssandro Valori.
Caot. I. St. 45. Cant. IX. St. 25.
Cant. XI. St. 1, 33.

Scaramuccia . Cant. xt. St. 52. Scarnecchia . Cant. III. St. 62. Cant. xt. St. 51.

Sgaruglia Cant. 111. St. 60. Cant. XI. St. 48.
Sperante Cant. 111. St. 51. Cant. 1X. St. 31. Cant. XI. St. 31.

St. 31. Caot. M. St. 31. 38.

Strazzildo Nori- Risaldo Strozzi. Cant. 1,
St. 38. Caot. M. St. 50.

Tofello Gianot. Agoftiso Nelli. Cant. 111,

St. 15. Capt. XI. St. 40.
Tofino . Capt. XI. St. 54.
il Tura . Capt. VIII. St. 47. Capt. X.
St. 32. Cipt. Xtt. St. 5.
Turpino . Capt. II. St. 31. Capt. III.

St. st.



Degli Autori Toscani, e delle Persone nominate nelle Note :

Gnolo Bronzino . pag. 135. 670. Agnolo Firenzuola. 71. 275. 596. 643. 730. 797. Agnolo Monofino . 13. 37. 84-89, 113, 118, 163, 212, 310, 411, 637-767.

Agnolo Poliziano . 183..649. Agoftino Cohellini . 103. 354-Alfonfo de' Pazzi . 53, 91, 529, 601. 603. 613. 641. 698. Aleffandro Allegri . 35. 65. 107. 204-

Aleffandro Ghivizzani - 94-Aleffandro Marchetti . 540. Aletfandro Taffoni . 131. Andrea Cavalcanci . 59, 230, 314, 454-636. 765. Annibal Caro . 214. 517. 695. 815.

Antonia Pulci . 188. Antonio Malatefti . 88. 97- 179. 487-625. 736. Antonio Alamanni , 123, 655. Antonio Çecchi . 143. 176. Antonio da S, Gallo . 337. Antonio del Casto . 108. Antonio Pucci . 188, Antommaria Salvini . 7. 35. 64. 71. 105-211. 223. 311. 338. 523. 811. Antonfranceico del Rollo . 754.

Antonfrancefco Grazzini detto il Lafca . 84, 107, 118, 140, 163, 184, 100, 109, 215, 218, 310, 230, 233, 330, 374-393. 463. 468. 543. 550. 739. 733. 746.

Antonfrancefco Doni . 6. 560. 770

Antonfranceico Marmi . 486. Antongiu eppe Branchi . 243. 562. Arlotto Mainardi , V. Piovano Arlotto ,

B Aldaffar Franceschini detto il Vol-terrano . 19. 248. 332. rtolomineo Cerretani . 30, Bestolommeo Criftorori detto Bortolo .

64-Bettifta Guarini . 497. Benedetto Menzini . 13. 641. Benedetto Varchi . 7. 30, 38. 30. 35. 63. 68. 84. 93. 98. 110. 140. 168 221. 233. 238. 295. 316. 373. 375. 381. 384- 388- 411. 476. 506. 510. 512. 530- 560- 595- 670- 693- 719- 728-778. 785. 803.

Bernardo Bellincioni . 697. Bernardo Davanzati . 147. 105. 699. Bernardo Rontini . 41. Berniruo Segni . 314. Bernardo Taffo . 34. 93. 138, 185. 411.

483. 552. 673. Biagio Bonaccorfi . 84. Bortolo . V. Bartolommeo Cristofori . Burnetto Latini. 95, 165, 360, 445, 505, 310, 521, 531, 541, 548, 606, 627, 650, 670, 688, 751.

Burchiello V. Domenico Barbiere

Arlo Dati . 558. Cecco d' Alcoli . 467. Ceiare Caporali . 360. 434. 612. Cieco d' Adria . V. Luigi Groto . Cimabue . 347. Ciriffo Calvaneo . 176. il Cornaz/aro . 531. Cofimo Bartoli . 365. Criftofano Landino . 68. 536. 714-

Aniello Bartoll . 162. Dante Alighieri . 7. 17. 25. 29. 36. 37. 45. 58. 71. 83. 93. 103. 110. 113. 121. 121. 113. 146. 140 159. 166. 198. 199. 105. 207. 208 209. 120. 151. 240. 257. 258 161. 164. 195. 299. 313. 318. 319. 336. 160. 337- 347- 351- 354- 358. 359-161. 168. 373. 379. 381. 389. 404. 410. 415. 419. 420. 427. 433. 435. 436. 444. 449. 454. 457 458. 462. 464. 469. 470. 476. 478. 495. 499. fot, 104. (10. (12. (12. (12. 523. 125. 131. 132. 136. 137. 138. 144-558. 575. 569. 577. 581. 583. 585. 588. 590. 593. 600. 608. 613. 619. 610. 616. 6.4. 619. 662. 671. 687. 691. 692. 730. 731. 737. 740. 747. 757. 760. 765. 766. 782. 784. 785. 791. 794- 795. 796. 804. 809. 819. 840. 840.

Domenico Barbiere detto il Burchiello . 95. 172. 230. 247. 461. 519. 530. 541. 641. 708. 758. 770. 810. Domenico Riccianti Giacomelli . 336.

Du-Freine . 401. 860. il Davanzati . 255. il Domenichi . 194.

Gidio Menagio . 16. 31. 35. 56. 57. 64. 69. 75. 77. 80. 88. 96. 103. 110, 113, 116, 117, 119, 121, 124, 131. 141. 143. 148. 156, 171, 177. 181. 188. 223. 479.

Amiano Strada . 469. 741. Fazio Uberti . 131. 431. 478. 561. 169. 690. 779. Filippo Baldinucci . 338. 804. Filippo Scruttendio . 10. 63. 77. 127.

204. 215. 520. il Forti . 530.

Francesco Baldovini . 5. 42. 52. 80. 130. 214. 221. 716. 714. Francesco Berni . 5. 22. 25. 63. 97. 106.

131. 158. 203. 223. 230. 294. 336. 343. 344. 367. 368. 392. 400. 1406.

410. 125. 150. 177. 180. 602. 626. 633. 634. 657. 659. 660. 672. 827. 833. 862. Franceico Bocchi . 299.

Francesco Cieco da Ferrara . 151. Francesco Cionacci . 187, 593. Franceico Corpetta . 71. 135. Franceico da Buti . 65. 112. 119. 360.

Francesco d' Amaretto Mannelli . 5. 53. 101. 119. 170. 566. Francesco de Lemene . 116, 724.

Franceico Negri . 44. 548. Franceico Peirarca . 16. 30. 36. 37. 86. 98. 124. 140. 203. 204. 210. 299. 308. 381. 388. 410. 447. 495. 511. 137. 140. 141. 158. 166. 601. 611. 612. 625. 645. 673. 690. 700. 707. 753. 734. 737. 758. Francesco Redi . 20. 14. 31. 65. 117.

161. 172. 171. 174. 330. 431. 474. 538. 727 Franceico Ridolfi . 619. Francesco Ruspoli . 58. 232. 230. 314.

483. 721. Franccico Maria Bellini . c. 12. Francesco Maria Gualterotti . 828. Franco Sacchetti . 7. 13. 24. 55. 78. 83. 87. 91. 93. 98. 125. 127. 131. 132. 134- 135. 181. 246. 263. 265. 282. 308. 317. 326. 329. 332. 351. 360.

361. 380. 384. 399. 408. 412. 412. 427. 445. 464. 166. 706. 753. 813"

Abbricho Riccardi . 486. I Gian Alcfio Abbattutis . V. Gio. Batifta Bafile . Fra Giordano . 448. 714.

Giovanni Boccacci . 4. 5. 24. 30. 31. 34. 37. 52. 53. 55. 103. 113. 169. 170. 183. 198. 208. 217. 218. 219. 232. 133. 146. 148. 184. 199. 306. 313. 316. 390. 415. 458. 507. 510. 521. 137. 541. 558. 565. 185. 591. 599. 602. 618. 632. 655. 673. 684. 688. 730. 765. 773. 861

Giovanni Cinelli . 484. Giovanni da S. Giovanni . 19. 841. Giovanni della Cafa . 71. 76. 180. 321. 430. 543. 734.

Giovanni Ferrini . 64. Giovanni Mazzuoli detto lo Stradino . 281. Gio-

Giovanni Vilfani, 31, 85, 162, 183, 206, 235, 236, 294, 306, 401, 431, 520, 541, 566, 619, 633, 639, 695, 805, Gio, Andrea Moniglia, 197, 305, Gio, Batiffa Bafile, 25, 128, 129, 130,

135. 151. 157. 168. 541. Gio. Batifta Bufiol . 838. Gio. Batifta Felici . 7. Gio. Batifta Felici . 7. Gio. Batifta Lalki . 33. 103. 119. 151.

160. 104. 213. 216. 160. 274. 315. 316. 374. 398. 447. 450. 453. 458. 474. 479. 499. 500. 516. 530. 537. 148. 169. 613. 643. 683. 701. 731.

745 109. 613. 643. 683. 701. 745 752. Gio. Batifta Ricciardi . 132. Gio. Cofimo Villifranchi . 820.

Gio. Franceíco Bini. 255. 111. 576. 187. 765. Gio. Maria Cecchi. 25, 103. Gio. Maria Cecchi. 25, 103. Gio. Maria Cecchi. 254. Gio. Niccolò Berrighelli. 136. Gio. Pictro Olina. 294. Giovano Tozzi. 409. Giovano Tozzi. 409. Gioviano Pontano. 19. Girolamo Amelonghi. 1868. 311. Girolamo Amelonghi. 1868. 311. Girolamo Leppadi. 4.1. 141. 114. 114.

Giulio Dati . 18.
Giulio Negri . 365.
Dottor Giuleppe Bertini . 725. 771.
Goro Dati . 54.
Fra Guittone . 103. 238. 518. 619. 828.

l

B. Acopone . 436. 619. 615. Iacopo Corbinelli . 83. Fra Iacopo Pafavanti . 84. 110. Iacopo Saomazzarro . 180.

L

Afea . V. Autoofrancefeo Grazzini .
Latarro Migliorecci . 140.
Lodovico Ariotto . 85. 153. 173, 267.
1737. Ed. 525. 525. 180.
1737. Ed. 525. 525. 180.
1737. Ed. 525. 525. 180.
1737. 180. 181. 181. 181. 181. 181.
Loracto Sellini . 324. 420. 114.
Loracto Delicii . 374. 465.
Loracto Pacciatichi . 41. 47. 49. 53. 59.
173. 185. 41. 135. 183. 134. 434. 431.

\$47. 694. 719. 744. Luca Pulci . 17. 526, Luigi Alamanni . 655. Luigi Groto , detto il Cieco d' Adria .

374. Luigi Pulci : 34. 173. 239. 274. 292. 355. 362. 425. 430. 494. 526. 529. 538. 591. 593. 627. 673. 717. 729. 758. 773. 840.

#### М

Marco Barberini . 486. il Marefealchi . 231. Matteo Franco . 324.

Matteo Villani . 117. 510. 697. Matrio Franzefi . 90. 146. 172. 113. 382. 385. 477. 517. 541. 543. 603. 718.

745, 747, 201, il Mauro. 105, 199, 339, Michelignolo Baonarruoti .4, 7, 55, 20, 130, 115, 119, 221, 255, 427, 529, 578, 697, 719. Michelagaolo Baonarruoti il Giovano .

401. il Molza - <u>112.</u>

## N

Niccola Strozzi . 231. Niccola Strozzi . 231. Niccola Sargiachi . 468. Niccolo Bargiachi . 468. Niccolo Lombardo . 324. Niccolo Tinucci 337. Noferi Arrighetti . 41.

Orazio Perfiani. 271. 294. 299. 308. 316. 425. 502. 546. 518. 670.

Ottavio Ferrari . 10. 27. 31. 35, 56, 64. 65, 75, 85, 88, 96, 98, 117, 156, 299, 586, 199, 683, 694, 700, 706, Ottavio Rinuccioi . 592.

### P

P Acino Querci . 78.
P. Panino da Serzana . 84.
Paolo Mini . 336.
Paolo Orlandi , detto il Zoppo Carrozicie . 41.
Pao-

Paolo Antonio Appliani 467, ther Salvetti 41. 85, 871, 311. 411. 469, 750. 768. Pier Antonio Micheli 16. 101. Pierfrancefco Giovanni 175, 798. Pierfrancefco Tocci 147. Piergiovanni Maffetani 78. Pietro Angeli da Barga 149. 684, 705. Pietro la Badeffa 197. Piovano Arlotto 137, 698.

Poeta Cuio . 41. Poeta Piedi . 41.

R

R Affaello Borghini . 664. Raffaello Franceichi . 529. Ricordano Maleipini . 339, 401. 636. il Ruggieri . 230.

c

S Alvino Salvini . 74. 365. 700. 828. Scipione Ammirato . 236. 285. Stivano Razzi . 236. Fra Simone da Cafcia . 86. Stefano Vai . 169. 184. 733. Stefonio . 11. 318. Stradino . V. Giovanni Mazgueli .

.1

Ticiano . 254.
Tommafo Buoni . 586.
Tommafo Puccini . 78.
Torello Evangelifii . 169. 595.
Torquato Taño . 34. 93. 171. 483. 552.
672.

v

V Aiano Vaiani . 467. Valerio Chimentelli . 838. Vincenzio Martelli . 54. Voiterrano . V. Baldassarre Franceschini .

Z

Z Oppo Carroziere . V. Paelo Orian-



# INDICE

### DELLE COSE NOT ABILI.

### A Babboccio . Pagina 286,

A bachetta . 416, A bacio . 507, A balle . 508, A bambera . 660. A barella . 508. Abbacare . 819. Abbaffar la crefta . 789. Abbicare . 794. Abbindolare . 397. 755. Abbiofciarti . 656. Abboccarti . 56. Abbondare in cautela . 452, Abborracciare . 714. Abbozzare . 583. 150. Abbozzato . 583. Abbracciare . 176. Abbronzare . 489. Abbroftolare . 489 Abburattare , e Abburattatii . 415. A bel diletto . 149. A beneficio di natura . 171. A bertolotto . 470, A bioício . 656. A bifcia . 194. Abito di Mago . 14. A buona cera . 215. A capello . 160. A capo chino . 374. A calo . 660. A catinelle . 99. 201. 254. A cavalcioni . 131. A cavalloccio . 191, 359, Accacebiare . 271. Accademia de' Rifritti . \$28. Accappiatura . 517. Accatto . 61. Accattone falfo . 140. Accafarfi . 159. Accattolica . 123. Accendere una partita , 691.

Acchiappare . 598. A chius occbi . 176. Acciaccare , e Acciacco . 795 Acciannare , 103. Accidente . 566. Accio . 446. Acciottolato . 489. Accivettato . 701. Accivire , e Accivito , 710, Accoglienza . 57. 621. Accotonate . 111. Accodarii . 191. Acconciatii . 451. Accorato . 408. Accularfi . 719. Acculattare . 15. 192. A che ? 144. Acheronte . 457. A chetichelli . 711. Acqua alle mule . 454 Acqua e gragnunia . 219. Acquattate . 171. A credenza , 169. A cul pari . 200. Adagio adagio - 231. Adagio Biagio . 755. Addio . 357. Addio fave . 250. Addirlazare . 864. Addobbare , e Addobbi , 612. A dirittura . tsj. A due palmenti . 59. Ad unguem . 428. A fanfera . 660. A fatica . 717. Affacciatii . 196. Affacciarfi alla fineftra . 617. Affaitamento e Affaitare . 451. Affannarfi . 449. Affanno . 382. 394. Affazzonare . 451. Affeddeddieci . 195. Afferrare . 379.

Af.

#### INDICE

Alla (pezzata . 111.

Allato . 67\$.

Affibbiars la giornes . 215. 175. Affillare gli occhi in uno . 346. Affoltarft . 689. Affrontare . so. Affronto . 116. A fiaccacollo . 353. A faris . 758. A furia di Spiotool . 276. A fulone . 194. A galla . 551. A gambe alzate , 617. A gambe larghe . 709. Aggavignare . 794. Agghizcoiato . 688. Agghiadato . 688. Aggirare , e Aggiratore , 197, 419. Aggiunger male a' malanm . 38a. Aggiustar uno . 181. Aggravarfi fulla corda . 454. Aggregato . 618. Agguantire . 197. Aggaiodolare . 527. Aghetro . 149. 5991 Aglio . 169. Agli (propositi . 190. Agli Strozzini . 470. Agognare . 6:8. Agrimano . 621. Agasle . 446. Aguzzare il mulino . 348, 565. Ahi lasso . 322. Aimè . sat. A iofa , 294. A ifoo oc . 117. 194. 470. Aiffare , o Aizzare , 319. Alari . 100. Alba de' tafani . 746. Alberello . 395. Alchimifts . s6 ;. Alioffo . 674. Aliotti . 851. Alla balorda . 454. Alla barba loro . 503. Alla buica . 540. Alla carlona . 470. Alla fin delle fioi . 149. Alia frontiera . 718. Alla impazzata . 313. Alla larga fgabelli . Sos-Alla moda . 198. 575. Allampaoare , e Allampanato . 431. Alla sfilata , 516.

Alle comare . 190. Allegare i deoti . 637. Allegrameote . 115. Allegrezza . 414. Alleftire . 770. Allezzare . Soz. Allibbire , e All.bbito . 408. Allocco . 107. Alloggiare . 67. Alloppiarft , e Alloppio . 115. 809. Allors allors . 401. Allotta allotta . 401. All' uggia . 507. Allungare il collo . 353. Allungarii io rerra . 462. Allunare . 148, 411. Alò alò . 195. Al poftutto . 215. Al rezzo . 507. Al fuo folito . 39. Altalens . 191. Altero . 737. Alrerato . 630. Altiero . 645-A Lucca ti riveddi . 586. A longo aodare . 454. Alvergia . 614. Alzar capaooe . 861. Alzare il civile . 509. A male fleoto . 717. A mal' in corpo . 615. A manage . 794-A mao vote . 610. Amare di tutto cuore , 214. A maffe . 508. Ambalcia . 423. Ambio . 551. Ambretta . 151. A me . 597. Amedriadi . 554-Ameo . 357. ... A menadito . \$50. A meoate . 794. A meriggio . 507 . A mille miglia . 100, Ammagliare . 550. Ammaonire . 110. Ammarteliato . 7 t. Ammizzire . 88. 178. Ammazzare colle parole . 741 Ammazzalette . 41.

Ammolia ammolia, 161, Ammorbare . 813. Ammatolire . 457. A modo e a verio . 67. 516. A monti . 764. A molca cieca . 68. 776. Anatomia . 489. Anca . 513. 753-Ancrois . 577. Andare a Borfelli . gny. 595. Andare a Buda . 400. Andare a Carpi . 307. 595. Andare a Fuligno . 358. Andare a Girone . 5 37. Andare a gruccia . 78. Andare alla rifrufia . 787. Andare alla fecchia . 537. Andare a ingraffare i cavoli , o i petoaciani . 151. 705. Andare aioni , o Andare a gironi . 684. Andare al caffone . 188. Andare a Legnaia . 522. Andare a Lungone . 352. Andare a Patraffo . 401. Aodare a pelo . 566. Andare a rilente . 752. Andare a Roma per Mogelio . 661. Andare a Scefi . 328. Andare a sciacquabarili . 8.6. Andare a fcio . 401. Andare a terra cavolini . 705. Andare a vanga . 613. Andare a vignone . \$7. Andar carponi . 379. Andar col capo rotto . 487. . Andar colla pieta . 461. Andar come il gambero . 634. Andar con Dio . 357.
Andar contrappelo . 444.
Andar di conterva . 339. Andar difilate . 591. Andate de plano . 761. Andar giù la vinaccia . 98.

Andare in là con gli anni . \$54. Andare in Pian Giullari . 764. Andare in ronda , 590,

Andare in firegheria . 387. Andare in fu i balefiri . 384. Andare in ful ficuro . 197. Andare in volta . 480. \$22. Aodar matto . 401. Andar nella malota . 10. Andar pari. 395. Andar pe' fatti luoi . 574. Andar per la maggiore . 14. Andar per la piana . 860. Andar iu' fuicellini . 316. Andat fu per tromba . 633. Ander via di vela . 451. Andianne . 195. Anello . 531. Anici in camicia . 794. Angheria . 388. Angiolio di Lucca . 578. Animale . 383, 538. Animare i falli . 640. Anima viva . 457. Annaffiare . 704. Annalpare . 552. Anni Domini . 57. Anlare , e Aolima . 362. Anfietà . 618. A occhio e croce , e A occhie e voce . 242. A ogni mò . 150. A cgni poco . 409. A egni quattro paffi . 409. A once . 754. A penna e a calamaio , 776, Apertamente . a15. ... A pien popolo . 834.

A pie pari . 125. 395.

A più noo polio . 230.

Appaltar colle parole . 757. Appalto . 819. Apparecchiare , e Apparecchiare alla Appellate a ogni cofa , 512, Appellare . Sez. Appetito . 350. 565. Andar gib h vinaccia. 98 Appectio . 196. 299.
Anders in copy of little . 18. 18. Application . Application . 4. Application . 195. Applic

Appollaiarii . asy.
Apporte a uno . 677.

Apporti . 118. Appolta . 149. 516. Appresso a poco . 767. A predellucce . 192. Aprir l' occhio . 596. A quattr' occhi . 165. A quella via . 601, 650. A quel partito . 604. Arabeichi . \$54. Arare diritto . 6 Aratolo , e Aratro , 610. Arazzo . 166. Arbitrio . 161. Arca . 282. Architrave . 695. Arciere . 499. Arcigno . 336. Arcifquitto . 30. \$52. Arcolaio . 396. 647. Arfafatto . 376. Argano . 695. Argo . 530. Argome oto . 150. Aria azzurra . 100. A ricifa . 591. A ridurla a oro . 624. Ariete , o Monroce , 101. A rivederci in Pellicceria . 374. Arlecchino . 703. Armadio . 159. Arme bianca . 15. Arme da far fette . 43. Arme di Siena . 638. Armeggiare . 624. 793 Armilizio . 711. Arnele guerriero . 3. Arno . 323. A rompicollo . 151. Arpeggiare . 65. Arpia . 71. Arpicare . 631. Arpioce . 151. Arrabbiare dalla fame . 461-Arrampicare . 366, 611, 705. Arrancare , 754-Arrancarti . 253. Arrecarii . 165. 3\$\$. Arrenderfi . 410.

Arri là . 319. : Arrischiare . 179.

Arrifchiarfi . e Arrificarfi . 616.

Arrivare . 61c. Arrivate addotto . 469. Arrogere , \$5. Arroocigliarfi , 700. Arroftamento , e Arroftare . 407. Arrollo . 407. Arrovellare , e Arrovellato . 179. Arruffare le mataffe . 306. Arienale , e Arienale del vento , 661. Arte di Mirtillo . 761 Artiglio . 190. A ruffa raffa . 721. Arzigogolare . 728. A facca . 508. A falicone . 470. Afce . 501. Afceedeate , \$16. Afciare . 501. Afciolvere . 58, 430, \$31. Afcolto . 182. Afinaccio . 755. A fodo . 250. A folatio . 507. A folo a folo . 197. A fpada tratta . 42. Afpettare a gloria . 541 Afpettarfi . 361. A (pron battuti . 182. Affaggiare . 510. Affaffico . 596. Afferare . 114. Afferragliare . 100, Affiderato . 688. Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Afficiary 411.
Affici A tutta briglia . 197.
A tutto pallo . 105.
Auditor d' spocrifia . 525. A ufo . 470. 540.

Wood to be to will

Auggiato . 717. A oo bel circa . 767. Aun dipreffo . 767. Ano' otta . 159. A on tratto . 161. Avaccio , e Avale , 446. Avaopotto . 521. A vaovera . 660. Avere a buon mercato . 67%. Avere a cois . 214. Aver booos foprascritta, 212, Aver de farfallini . 127. Aver del bue . 590. Aver del fale to gucca . 741. Aver di beato . 160. Aver di catti . 160. Aver divieto . 687. Aver faccende a gola . 185. Aver fatto il pane . 189. Aver finito il pelo . 109. Aver fritto . 660. \$28. Aver garbo . 26. Aver gelofia . 430. Avere i birri dietro . 600 Avere il baco . 479, 758, Avere il capo , come un ceftooe . 745. Avere il capo pieno di baie. 534. Avere il grogno . 201. Avere il mal della lupa . 618. Avere il oafo freddo . 385. Avere il pugniticcio . 111. Avere il fapone . 451. Avere il fuo in cootanti . 109. Avere il fuo refto . 441. Avere il tarlo . 758. Avere i lucidi intervalli . 644. Avere il vedere nel tatto . 61. Avere ionanzi la lezione . 219. Averla bianca . 148. Avere la lucertola a due code , 469, Aver la mano . 590. Aver la pariglia . 384. Aver l' arme di Siena . 618. Aver la fentenza in favore ; 861, Aver la fpraoghetta . 24 Aver la trippa . 160. Aver le bilie . 584. Aver le girelle in tefta . 8 a4, Aver le gonghe. 491. Aver martello . 71. Aver piacere . 671. Aver poco fale to zueta , sas, ... Aver regreffo . 620.

Avere spaccio . 74. Aver ful calendario . 214. Aver viso di fentenza contro . 791. Avvampare . 606. Avvelenare . 246. Avventarfi . 120. Avventato . 406, Avventura . 654. Avvertito . 401. Avviare per le pofte , 183, Avvifato . 402.

Azzannare . 106. В Babbuaffo. 391. 512, Baccalare . 611. Baccaoo . 265 794. Baccellaccio . 671. Baccelliere . 618, ccellone . 761. Bacchettone . 131. Bacchillooe . 761, 796. Bacchio . 531. 796. Baciabaffo . 864. Baciamago . 864. Baciar baffe . 119. Baciare il barlotto . 433. Baciare i boccale . 434. Baciare il chiavifiello , 120, Bacino . 156. Baclo . 507. Baconero . 195. Bacocco . 506. Badaluccare, e Badalucco. 232.470 544. Badare . 265. Badare a bottega , o al giuoco . 243. Badiale . 791. Bagaglio . 110. Bagattino . 671. Bagno . 491. -Bagnrdare , e Bagordo / 430, 445, Baiocco , 107. Balbettare . 416. Baldacchino . 166. Baldoria . 12. Baleftra , Baleftro , e Baleftruccio . 137-584. Bafta . 410. Ballare in campo azzorro . 352. 734:

Ballar nel paretaio del Nemi y 352-

Batterfela . 371. 540.

Ballerino a vento . 734-Ballo alla meftola . 723. Ballo tonde . 711. Ballonzare . 470. Baloccarfi , e Balocco . 333. 470. 544. Balordo . 40. 407. Balzana . \$50. Balzano da due . \$31. Balzano da tre . 751. Balzare . a55. 195. Baizellare , e Balaelloni , 319. Balzello . 6x. Bamberottolo . 660. Banca . at4. Banchi . 214. Banchiere . a38. Banco . 104. Banderuols . 476. Baracca . 398. Barba di Romito . 223. Barba di micio . 171, Barba d' Oloferne . 606. Basba piattolofa . 595. Barbariccia . 308. Barberare · 460. Barberi , e Barbereschi . 747. Barbiere . 575. Barca de Rovinati . 278. 279, Barda , e Bardatura . aga. Bardella . 41. Barella . 252, 273, 508, Barile . 116. Barlotto . 433. Baro , Barone , e Barattiere . a40, Barzelletta . 370. Baleo . 514. Bafire . 221. 223. 422. Bafiro . 213. Rafoffia . 59. Bafta . 16. 151. Batocchio . 68. Batofta , e Batoftare . 679. Battagliare . 679. Batter colpo . 350. Battere il culo fui lastrone . 503. Battere il ferro , quando è caldo . 276. Bat tere Il fuoco . 314. Rattere il taccone . 314. 371. Batter la borra . 619. 611. Batter la calcola , 195. 540. Batter la Diana . 619. 688, Batter la ritirata . 47 %.

Batticulo . 1. Batticuore . 378. 719. Battifeffiols . 422. Battuto . \$04. \$ 57. Bau . 311. 409. 645. 681. 779. Baule . 97. Bava . 601. Bavaglio . 191. Bavero , \$51. Bazzecola . 229. Bazzicare . 512. Beati Paoli . Ste Beccaio . 414. Beccalaglio . 192. Beccare . 180. Becco . 611. Befana . V. Ban . . Befanla . 681. Bel bello . 211. 787. Bel di Roma . 516. 731. Beltresca . V. Bertresca . Belvedere , e Bellavifta . 731. Belletta . 713. Belletto . 854. Bellico . 337. Bellimbufte . \$2 .. Bello di flupore . 583. Bellofguardo . 731, 779. Bellumore . So. Benaffetto . 252. Beo bene . 56. Benduccio . 619. Ben di Dio . 13. Bene . 366. Benedetto . 156. Bene e prefto . \$14. Ben matta . 161. Ben nato . 499. Bercilocchio . 69. Bergamasca . 154. Berlingare , e Berlingaccio . 385. Berrettino . 168. Berrettino a tagliere , 499-Berfi ogni cola . 19a. Bertra . 700. Bertrefca , e Bertrefcate , 510. Bertuccia . 254. Berzighetla . \$2 3. Beftemmirre . 453.

## INDICE.

Bestemmiare colle maoi . 595. Beflia incaotata . 516. Beftiale . 331. Beveraggio . 756. Beverone . 771. Bezzicare . 794. Bezzo . \$7. Biacca . 574. Biaocheria . 11. Biaocone . 735, Biante . 108. Biafciare . 661. Bibbia . 597. Bica . 794. Biccicocca , e Bicocca . 233. Biciancole . 194. Bidello . 194. 651. Bidente . 513. Bietola , e Bietolene . 344. Bietta . 411. Bigoncia . 255. Bigoociuolo . \$12, Bilancia . 522. Bilico , e Bilicare . 696. Biliemme . 134. Bilioria . V. Bau . Billera . a 15. Bindolo . 397. 755. Birillo . 111. Birra , o Cervogia . 85. Birreno . \$41. Bifacce . 773. Bisbigliare , e Bisbiglio . 7\$5. Bifca , e Bifcainolo . 254. 304. Bifcazzare . 504. Bifchero. 233. 504. Bislungo. 234. 304. Bifognico. 354. Biftento . 233- 104. Bifticcio . 518. Biftrattare . 98. Bizza , e Bizzarro . 600. Bizzeffe , 136. B molle . 174. Bocca bieca . 188. Bocca di fogna . 584. Bocca di fuoco . 111. Bocca sferrata . 650. Boccale . 332. 434. 539. Boccal di Montelupo . 660. Boccheggiate . \$14. Bocchin da sciorre aghetti , 599. Boccicata . 661.

Boccolica . 123. Boccone . 59-Bocconi . 203. Boccon fanto . 197. 663. Bolla . 418. Bollire a fodo . a50. Bolfo . 181. 518. 748. Bolzonare , e Bolzone . 803. Bomba . 171. Bombola . \$10. \$51. Bonaccia . 174. Bonatio 677. Borbottare . 395. Bordooe . 16. 698, 784. Boria . 613. Borra , 619. 714. Borraccia . 714. Borfella. 566. Boffolo . 61. 534. Boto . 344. 691. Botta . 184. Bottega . 242. Bottiglleria . 791. Botto botto . 696. \$43. Bozza . 363-Bracciale . 768 Bracriere . 361. Bracco . 462. Brace . 326. Brache . 265. Brache d' oro . 633. Brache piece . 111: Brachelle . 619. Brachetta . 89. Brachiere . 516. Braciuole . 36. Braconi . 601. Branco . 474- 601. 817-Brandiflocco . 708. Bravare - 601. Bratti ferravecchie . 355. Brefcia . 52. Breuffe . 46%. Brezza . 551. \$01. Briccolare . 155-Briciola . 794-Briga . 115. 450. Brigata . 7. 173. 239. Brillare . 211. 641. Brillo . 311. 474: Brinata. 197. Brindiff . 474+

Broc-

Brocca . 305. Broccato . 325. Brocchiero . a66. Brods e ceci , 219. Brodo . 251. Brontolare . 518. Brozzi . 14. Bruciataio . 75. Bruciate . 416. Brucioli . 198, Brunire . 526. Brunire co labbri i falli . 526. Brufchette . 180. 181. Brufcolo . 416. Busccio. 525. Bubbola , e Bubbolone . \$11. Boccia buccia . 254. 661, Buccicata . 154, 661, Bue . 247. 611. Bue di panno . 765. Bufera . \$19. Buffa . 67. 785. 818. Buffe . sts. Buffetto . 159. \$20. \$13. Buffnne . 352. 419. 584, 111. Bugia . 364. 500. 774. Bugnols . 479. Buliettino . 514. Buona notte , e Buons fera . \$16. Buona fpela . 111. Buono quanto il falo . 5\$5. Boon fegue . #47. Burattini . 188. Burralca . a65. 625. Bufcare . 181, 520. Buttar giù la forma del cappello . 464. Buzzo . 350.

Acchiatella . 270 Cacciare, e Cacciare addollo. 354. 395+ Cacciar le mosche dal naso , o da dosso . 609. 791. 796. Calabrone . 284 Galamita . 375. 65a. 671. Calandra . 94. Calandrino . 95. 407. Calare . 19. Calarfi . az 8. Calarfi al buon mercato . 116. Calcs . 461.

Calcetto . 744. Calcio in gola , 611, Calcola . a95. Caldano . 228. Caldo caldo . 353. Calendario . 611. Calla . 542. Calzar del piombo . 512. Camato . 745. Cambiar la diadema in un turbante . 134. Cambiar la firada . 416. Camera locanda . 719. Camerata . \$ 17. Camerier della Chinea . \$57. Camiciotto . 850. Camiciuola . 494. \$51. Camminar più in tre dì , che in uno . 753. Camminar fu fuscellini . 126. Camozza . 309. Campeggiare . 554 Campi . 17 % Campi Elifi . 311. 470. Campire . 20%. Campo . 20\$. Campo azzurro . sos. 714, Campo offile . 176. Canaglia . 5. Cancello . 384. Cane . 762, \$07. Cane alano . 210. Cangiar l' ira in genio . 34. Canicidio . 604. Canna . 449. 461. 652. Cannella . 148. Cannelli . 631. 655. Canfare . 5. 103-Cantare . 1. Cantare il Vefpro Siciliano . 781. Captar Maggio . 471. Cantero . 159. Canto . 174-Capanna . 192. Capannello . 119. Caparbio . 216. Caparrare . 641. Capecchio . 94. Capitale . 145. 601, 671. 761. Capitar male . 197. Capitello . 693. 695. Capitombolare , e Capitombole . 111. Capo a nifcondere . 190,

Capobandito , 110.
Capo d'afficulo a, Capo di buc , e Capo
di caffrone . 351.
Capo d' cac , 559.
Capo duro . \$ 11.
Capone . 732. 656.
Caponerla . 115.
Caporite . 644. 773.
Caporiverfo , o Caporovefcio . 109.
Capopliano . 354.

Cappellano . 254.
Cappellano d' armata . 254.
Cappello roflo . 419.
Cappello Speziale . 513.
Capperl . 179.
Cappotto . 494.
Cappucto . 506. 532.

Caprello . 448.
Capriccio . 36. 519. 568, 797.
Caprinferoale . 394.
Capriuola . 555.
Caracollate . 422.
Caradrio . 96.

Carattiere . 767. Carbone . 840. Cardo . 195. 591.

Caricare a noce . 755. Carità pelofa ... di Mon' Agnola ... di Mona Candida . 548.

Carlino . \$57.

Carne cattiva . 320.

Carne graffa . 12\$.

Carne flantla . 595.

Carnovale . 434.

Carogna . 394. \$84.

Caro per le spele . 613.

Carot a . 500.

Carotare, e Carotiere. 213.
Carpire, e Carpito., 766.
Carpita. 230.
Carreggiare. 116.
Carrettone. 687.
Carroccio. 284. 375.
Carro della Zecca., 556.

Carro della Zecca : 556
Carrucola : 592.
Carta di cotenna : 641.
Cartoccino : 115.
Cartone : 74. 842.

Cafacca , 436.
Cafa calda , 433.
Cafa come un mare , o come una degana , 618.
Cafamento montuofo , 640.

Cafamento montuolo . 659. Cafcare il fiato . 787. Cafcare in piè come i gatti . 56. Cafcar le braccia , e Cafcar le brache , e Cafcar l' ovaia . 364. 45 8. 522, 704. Cafino . 71.

Cafolare: 698, 764.
Caffare: 698,
Caffare: 698,
Caffagnaccio: 652.
Caffello in aria: 745.
Cataletto: 350.
Catapecchia: 541.
Cateratte: 611.

Cattino , 374.
Cattioffo , 674.
Cattura , 389.
Cava , 141.
Cavaliere , 760.

Cavalier di petto . 77 .
Cavaliere etrante . 784 .
Cavallaccio . 843 .
Cavallaro . 427 .
Cavalleria . 813 .
Cavallo da carretta . 844 .

Cavar cappa , o mantello . 413, Cavar fuori il limbello . 112. Cavar di calende . 51, Cavar di pan duro . 770.

Cavar di pan duro . 779. Cavar di fcherma , e Cavar di tema .

Cavar due occhi a fe per turne uno al compagno 115. Cavar il corpo di grinze 1210. Cavar il 2001 de pozzi 118. Cavarne il offa, 684. Cavarne il dirza 178. Caverna 1489. Caverna 159.

Caville, 750.
Carnola, 555.
Ceffaute, 33a.
Ceffo, 16, 714.
Cella, 546.
Cella, 434.
Celone, 199.
Cena i 58.
Cena furora, 10.
Cena furora, 10.

Cenfo . 383.

Cera . 356.
Cerboneca . 541.
Cercare col fuicellino . 107.
Cercare di frignuccio . 616.
Cercare il fuoco . 826.
Cercar liti . 50.

Ttttt Cer-

Cercar miglior pane, che di grano. 615. Chiuder l' occhio . 45\$. Cercar per le taiche de' minuazoli. 319. Chi v' è vi flia . 791. Cercar per mari , e per monti . 612. Chi vive di speranza muor cacando . Cerna . 156. Cernecchio . 650, \$11. Chi vuol vada . 451. Cero . 55. Ciambelle . 473 Cervellata . \$21. Ciabatte . 540. Cervel d' oca . 549. Ciabattino . 347. 510. Cerufico . 248. Ciacche . 119. 794. Cellante . 70%. Cialdoni . 165, Celta . 93. Ciancia, e Cianciare, 199. Cefto . 160. Carliere . 407. Ceftone . 745. Ciarlone . 100. Cetra . 64. Ciarpa . 119. 411, 661, 700, Cetriuolo . 116 Cibreo . 411. Checchè : 309. 655. Cica . 9. Chermifi . 577. Cicala . 6. 185. Chete cheto . 13. Cicalare . 147. Chiacehierone . 118. 407. Cicalercio , e Cicaliccio , 717. Chiamar di la da' monti . 91. Cicalone . 118. Chiamarfi fodisfatto . 43. Cicciels . \$07. Cicisbeare . 785. Chianti . 608. Chiappare . 181. 197. 590. 164. Cigna . 361. Chiappoleria . 779 Cilecca . 556. 751. Chiaradadda . 415. Cimitero . 350. 260 Cingere , e Cogers la giornea . 175. Chiaramente . 315. Cinquadea . 161. Chiarare . 4. Vocs errents Chiarate . 91. Cioncare . 516. Cionco - 537. Ciondolare , 803. Chiarenna . 415. Chiarire . 4. 656. 615. Chiarire . 577. 615. Chiafio . 508. 512. Ciondolone , o Ciondoloni , 103. Cipiglio . 188. Chiavaccio . 601. Cipella . 433. Chiavistello - 120, Cipolla maligia . 45%. Chi cerca trova . 616 Cilcranna . 449. 617. Chi corre corre, ma chi fugge vola. 318. Cifps . 415. Ciuco . se. Chi dà spesa non dia disagio . 719-Ciuffare . 419. 766. Chiedete e domandate . 339. Ciurma : 310. 401. 794. Chi ha bifogno s' arrenda . 450. Chi ha tempo , non aspetti tempo . 611. Civetta . 473. 701. Civile . 500 Chines . \$ 17. Ci vuol del buono . 365,

Claufura . 384.

Cocca . 133. Cocchiume . 547.

Cocci . 604.

Coccinola . 4

Cocito . 458

Cocomero . 516.

Cocuzzolo . 701

Codazzo . 719.

Cognato . 111.

Cogno . 619.

Chi son ha cerello abbia gambe . 7.1. Chintan . 17.2. Choccare . 2.11. Choccare . 4.12. Chioccare . 4.12. Chioccare . 4.12. Chioccare . 4.12. Chiocare . 4.12. Chiocare . 4.12. Chi più bere . manco bere . 537. Chi più bere . Manco bere . 537. Chi più . 13. Chiatra . 64. Chiuder le lauterde . 626,

Colascione. 63. Co atoio . 486. Colazione . 58. Collare . 198. Colle buone . 711. Colle trombe nel facco . 612. Collo 2 vite . 148. Colleguio . 477. Collettola . 161. Colombaia , 694 Colonoico., 455. Colorire . 110. Colortrino . 551. Celpo colpo . 89. 499. 696. Colrella . 252. Col vento in peppa . 444. Comandare a bacchetta . 416. Comare . 404. Combinare . 612. Come bere un uovo . 185 Comignolo . 201 Compagnia di Relfiore . 281-Compagnia de' Brurri . 399. Compagnia del Mantellaccio , 92% Comparire in fcena . 325-Compaño . 75% Compito , 561. Comprare il porce , 371. Comprare ona detta . 42r. Comprendere . 118. Coo animo ripofato . 115. Conca . 696, Concia . 271 Conciftoto . 113. Condennagione e pena . 714. Condizionato . 106. Condetta contrada . 641. Condurre noo alla mazza . 657. Confessione d' Orlando . 240. Confetti di monte . 124. Confidarfi . azz. Con flemma . 166. Confortini . 47 %. Confusione . 264. Coniglio . 314. Conocchia . 554. Connfeere . 418. Conofcere il pel nell' uovo . 176. Confulta . 619.
Contadina danga . 611.
Contadina danga . 611.
Contare le fue ragioni a' birri . 419. Contare una cola diffela e piana , 100,

Conteggiare colla morte , 617. Contendere . 613. Contrarcambio . 379. 503. Cootraddanza . \$21. Contraffomaco . 615. Cootumace . 480. Cooverfazione . 37 8. Convito . 565. Coo voltra pace . 517. Coppa d'oro , 186. Corazzone . 34. Cordovano . 348. Corpo ! Corpo del Diavolo, e Corpo del mondo . 199. Coroamula . 57 Corno d' Aftoifo . 533. \$33. Corredo . 610 Corrente . 419. Correre a furia . 758. Correre a rompicollo . 353. Correr burrafca . 624. Correr come on terzuolo . 694 Correr la bugia fu pel nafo . 314. Correr la lancia , 8, Correr pericolo . 615. Correrfela . 37 t. Corrivo . 684. Cors)a . 706. Corteo . 325. Corvettare . 497. Cofpette , e Cofpettone . 756. Coffar falato . 506. Cote002 . 43 5. 657. Cotone . 851 Covelle . 612 Coviello . \$25. Cozzar col muro . \$33. Cozzone . 162. Crazia . 151. 620, \$57. Credenza . 651 Credere . 344. Credere che un afin voli . 202. Cremifi . 577. Crepare . 33. Crepare dalle rifa . 591. Crepar fotto . 619. Cricca . 590. Criffallo . 577. Criffianello . 319. Crocchiare , Crocchie , e Crocchione , 128. 814. Crocetta . 282, tttt 2

Croio . 577. Crosciare, e Croscio; 737. 864. Cruscherella . 330. Cuccagna . 116. Cucito . 146. Cuffia . 656. 285. Cuocera . 745. Cuoio . 411. Cuor di leone . 761. Cuor di scricciolo . \$07. Cuor di fmalto . 656, Curro . 10\$, 695.

## D

Da dovero . 105. Da dozzica . 555. Dagli ; ch' egli è fassello . 601. Dagli e tocca . 548, Dalla lontana , 100. Dal vedere al non vedere , 146, Dama . 70. Damma . 199. Dar brighe . 450. Dar buoo faggio . 46%. Dar cartacce . 194. Dar che fare . 51. Dar colere a un negozio . 404. Dar contro . 616. Dar de' calci a rovaio . 75. 208. Dar dell' imposta sul mostaccio , 276. 760. Dar di braccio . 74.

Dar erba traftolla . 413. Dar faftidio . 18. Dar fefta . 270. Dar fato . 272. Dar fondo a una cola . 546. Dar fuoco al vespaio . 414. Daria a gambe. 124 Dar fuore . 160. Dar la Berta . 367.

Dar di mano . 471.

Dar di nafo . 250.

Dar di zanna . 106,

Dar di piglio . 106. 478. Dar di spalla . 475.

Dar la caccia . 601. Dar la capatra . 643. Dar la freccia . 89. Darla in favore . 86 t.

Dar la mano , \$16,

Dar la pietrata . 761. Dar la firetta . 105. Dar le barbe al Sole , 712, Dar le buone calende . 765. Dar le moffe a' tremoti . \$16.

Dar libro e carte . 410. Dar lo sbalzo . 103. Dar lo scrocchio . 496 Dar lo spruzzolo . 548. Dar nel buono . 555.

Darla pel mezzo . 454.

Dar nella trappola , 216. Dar nelle girelle , 352, 690, Dar nelle vecchie . 398. Dar ne' lumi . 791. Dar nel fegno . 555.

Dar panzane . 447. Dar pafto . 194. Dar quartiere . 718, Dar retta . 661. Dar foddisfazione . 30. Dar fulla voce , 676.

Dare a bere . 555. Dare a divedere . 28. Dare a due tavole a un tratto , 401. Dare a gambe . 374. 260. Dare a leva . 551. Dare il ben tornato . 422.

Dare II ben veouto . 427. Dare Il braccio . 74. Dare Il eulo in sul lastrone . 505. Dare il foglio bianco . 212. Dare il lembo o il lembuccio , 158,

Dare il moto a' faffi . 640, Dare il pane colla baleftra . 137. Dare il portante a' denti . 315. Dare il laggio, e dare il laggiuolo. 256° Dare i monoini . 73.

Dare in budella . 512. Dare la bacchetta . 416. Dare fcacco mitto . 42. Darfi a' cani . 774. Darfi alla fortona . 690.

Darfi piato . 368. Dare un' abbozzata . 583. Dare un canto in pagamento . 744-Dare un ganghero . 118. 257. Dare un occhiata . 19. Dare on rivellino . 140.

Dare un tuffo . 31. Da fommo a imo 612. D' affai . 176, Da ultimo è buen tempo , 446

wir at Gravit

## INDICE.

Da zezzo . 134. Declinare . 753. Degnare . 414. Degno di nodo . 15. Delfino . 7 24. Delitto in crimenlefe . g. Della fortuna . 355. Della rovella . 434-Della faetta . 355. Dell' ottanta . 717. Del migliore . 13. Denaro . 374. Dentro è chi la pesta . 575. Defco . 487. 580. Definare . 58. Deftro . 159. Detta . 421. Diadema . 134. Diagrante . ase. Diavolo . 10a. Diavolo travelliro . 58 t. Di buona gana . 125. Di buona pasta . 677. Di buona voglia . 259. Di buon trotto . 469. Diceria . 414. Dicervellare . 198. Di concerto . 61a. Dicts . 243. Differente . 636. Difilato . 540. Digrignare . 747. Digrumare . 413. 447. Dilavato . 566. Di lunga mano . 57. D' mal talento . 61a. Di mano io mano . 636. Dimmi Nino . 67. Dimoftrare bianco per nero . 363-D'importanza . 160, Di nascosto . 406. Di netto . 176. 775. Di notte tempo . 1 ro. Dio me lo perdoni . 840. Dipanare . 647. Di piatto . 23. Dipignere alla muechia . 109. Dip gnere a graffin . 185. Di polta . 514. 609. 611. 701. Di questa posta , Di questa data , 407. 64 1. Di quì a poco . 455. Dire addio . 209. 251.

Dire al cul vienne . 758, Dire come il nibbio . aag. Dire della violina . 38a. Dir fonr de' dentr . ats. Dire it Velpro Siciliano . 782. Dir Galizia . 669. Dir l'orazione della bertuccia . 382,725. Dir peggio che messere . 73r. Dir salamelecche . 738. Dir vale . 457. Dir vello vello . 716. Difadatto . 614. 695. Difaftro . 36a. Discredente . 116. Difdetta . 670. Difdirfi . 718. Difertare . 700. Difgradare . 497. Difgrazia . 670. Dispetto . 706.
Dispettolo . 50. 616.
Di soppiatto . 115.
Dite , per Inferno . 449. 509. Ditelo voi . 684. Divenire la favola dell' universo . 537-Divenire lo zimbello . 601. Diventare Arpoerate . 457. Diventare il Lagi . 848 Diventare Lupo cerviero . 363. Diverfo . 135 636. Divezzare . 529. Dividere di netto. 775. Divieto . 687. Doblone . \$57. Dobretto . 198. Dolerfi della fortuna . 354. Dendola, ch' io sconto . 444. Dondolare, e Dondolariela, e Dondo-Inne . \$03. Dondoloni . 801. Domani . 203. Dommaico . \$13. Donna . 102. Donna di partito . 165. Donniceinola . 374. Dopo il cattivo ne viene il buono . 6774 Dormire al pagliaio . 637. Dormire come un taffo . 11 %. Dormire in un granaio . 317. Doffo . aro. Dottnrato . a45. Dottor de' miei Rivali . 533-Dove fiam noi ? 531.

Doz.

Dozzina . 547. 551.
Dozzinał c . 535.
Przema . 40.
Drzppellooc . 510.
Drzppe . 411. 414.
Drade . 514.
Drade . 514.
Drade . 515.
Dugo . 556.
Dugo . 566.

Due contrari fan ch' il terro goda . 251. Durliodana . 219.

F.

Che sh . 531. Fel flare . 826. Edifizio . 605. Eicfaote . 845. Ellera . \$14. Empiere i calzooi . 73. Emmmi . o6. Entrare in fregola . 45. Entrare in ruzzo , io surlo , o in zusro . 550. Entrare io un ginepralo . 410. Entrar la rabbia fra cani . 764, Entrar mallevadore . 188. Enrrar nella tana . 119. Entrar nel frugmolo . 160. Forrar nel mazzo . 422: Entrar oell' no vie uno . 413. Entrata . 552. Epatra . 164. Ercolano del Varchi . 519-Erra . 775.

Effer 2733.

Effer depl ocebl 14.5.

Efforce il sentre a mile flocchi, ao6.

Efforce il sentre a mile flocchi, ao6.

Effere alla candela 137, 769.

Effere al lumictuo 152.

Effere al lumictuo 152.

Effere appontato 256.

Effere appontato 256.

Effere appontato 256.

Effere appontato 256.

Effere appontato 356.

Effere appontato 356.

Effere appontato 356.

Effer briace . 635.
Effer caritative . 545.
Effer come caoi e gatti . 419.
Effer come gli Ebrei . 615.
Effer condannato nelle ipele . 517.
Effer cortivo . 118.
Effer corto d' uno . 655.

Effer di calca . 6 2.

Effer di cattiva cottoia . 261. Effer di nidio . 184. Effer dolce . 218.

Effer due aoine in un nocciolo, 562, Effer gremto, 562, Effer grofto con uno, 245, Effer il Lagi, 848,

Effere in bestia . 793. Effere in bugnola , o nel bugmelene .

479.
Effere in chiaradadda , 425.
Effere io chiareona , 425.
Effere io franchigia , 591.
Effere in là con gli anni , 234.
Effere in mora , 512.

Effere in pantago . 619.
Effere in fulla groffa . ao.
Effere in valigia . 371. 501.
Effer legato corto . 33.
Effer lo zimbello . 601.

Effer meglio del pane. 186.

Effer nato vefiito. 583.

Effer nel guai a gola. 365,

Effer nel gabbiooc. 371. 591.

Effer nelle furie. 395.

Effer oca : 349.
Eff.r offa e peile : 462.
Effer pane e cacio : 364.
Effer pari e pagati : 395.
Effer per la buona : 462.
Effer per le fratte : 36.

Effer rafo. 388, Effer rorte l'uova nel paniere. 226, Effer fapuro. 402, Effer fenza numero ne' rulli. 329,

Effer fenza numero ne rulli . 329. I fler fenza lale . 218. Effer fotto come un cammino . 347.

Effer fortologra . 8 33. Effer lul curro . 208. Effer vago , 863.

T

Accia invetriata , e faccia tolia Facinale . 765. Fagotto . 130.

Faina . 415. Faice . 348. Fallire . 282. Fallito . 126. 679. Fallariga . 378.

Efte . 758,

. ,

Falfobordone . 2841 Falterona . 499. Famiglio . 128. 773. Faodooia . 500. Fantafticare . 728. Paotaftico . 66a. Faote . 355. 599. Faote lefto . 115. Fantico . 703. Fantoccio . 75. 497. Pantoccino . 57. Pantooaccie . 741. 765. Far a capella , 655 Far a capo a nilcondere . 190, Far a cavalca . 188. Far a cavare , asg. Far a fidanza , 480, Far agrello . 541 Far agli icredenti . 213. Far agli ipropoliti . 190. Par ala . Sog. Far alla comare , 190. Far alla peggio . 444. Far alla ferpe . 288. Par alle buche . 289. Par alle faffate . 16a. Far allungare il collo . 352. Far alto e baffe . 717. Far a pasto . for. Far a ripiglino . asp. Par a ruffa raffa . 741. Far affegnameoto . 145. 201. Far a te te con gli (pilletti . 474. Far a tu me gli hai. 470, Far baldoria . 12. Par bandiera di ricatto . 43. Far briccone . 544. Far bottega . aaa. Far brindis . 47 4. Far bruttura . 697. Far buono . 174-Far calaodrino . 407. Far calla . 542. Par capace . a8. Far capitale . 145. 60% Far capolino . 15. Far carità . 436. Far castelli io aria . 245. Far cilecca . 556, 758.

Far civetta . 181. Par colazione . 430.

Far come i cani , 766,

Par come i ciechi di Bologoa . 652. Far come il cao dell'ortolaco . \$61.
Far come il can d' Elopo . 685.
Far come il Podeftà di Sinigaglia . 773. Far come è pifferi di montagna . 655, Par come le spose . \$17.
Par come quei da Prato . 200.
Par conto che passi l'Imperadore . 772. Far conto che uno canti . 771. Far cofe di fuoco . \$61. Farda , e Fardata . 40. Far da Cecco fuda . 400-Far dall' A alla Z . 13. Far degli sbavigii . 389. Far del ben bellezza . 282. Par delle parole fango . 413. Par del refto . 575. 793. Far del vergognofo . 65a. Far di buono . 34. 804. Far dieta . 143. Far di nero . 350. Far d'ogni lana un pefo . \$40. Far faccende . 30. Par fagotto . 771. Parfalla . 819. Far fallo . 480. Farfallooi . \$19. Far fango delle parole . 413. Far fardello . \$19. Parfarello . 308. Par farioa . 555. Par fella . 711. 865. Par fella a uno . 38r. Far fiera . 700. Far fillide . 430. Par frette . a4. Par i complimenti . 147 . Far i fuochi . 333. Far i lezj . 587. 746. Far il baccano , a65. Par il baiardino . 704. 746. Far il becco all' pca . 151. Far il bellumere . 751. Far il callo . 454. 579. Far il capo com un cellone . 745. Par il conto fenza l'ofte , 183. Far il cul rollo . 609. Far il diavolo . \$3. Par il fantino . 703-Par il fiocco . 708. Far il laozo . 595 Par il mangia . 635.

Far il mattone . 505.

#### INDICE

Far il naoni . 35r. 734. Fac il partito . 533. Far il pentolico , 110. Far il pianto . 861. Far il referto . 428. Far il fordo , 218, Far il torcicollo . 516 Far il turcimanoo . 469. Far il vergogosio . 611. Far ite e veoite . 189. Far la bava . 608. Far la faccia toffa . 746 Far la Festa di S. Gimignaco . 291. Far la furfactina . 199. Far la gatta di Masino, e la gatta morta . 196. Far la gola a vite . 417. Far l'alchimifta . 26 1. Far la lepre vecchia , 218, 757. Far la lunediana . 295. Far la lunga . 767. Far la moltra . 178. Far la nanna . 461. Far la nicoa nanca . 636, Far la peoiteoza . 189. Far la pera . 479. Far lappe lappe . 431. Far la ritornata . 857. Far l'asperges . 608. Far la fulina . 480. Far la ventura . 17. Far la zuppa nel paniere . 145. 789. Far le balie . 743. Far le chiarate . 92. Far le cilecche . 758. Far le crocette . 282, Far le forche . 387. Far le fratellanze . 58. Far le fuia torte . 420. Far legno da botte . 461 Far le grucce a' boti . \$16. Far le mioeftre . \$48. Far le moine . 387. Far le scarpe al pino . 347. Far le flampe . 17. Far lima lima , 265. Far I' impiaffre . 362. Far lo fcrutinio , 511. Far lo scultore . 677. Far lo fpalimato . 636. Far lo fpiano . 483. Far lo fpiano a cafa d'altri . 483. Far lo fpoglio d'un libro . 717.

Far lo fquittipo . sti. Far lo flaccio . 31n. Far lo firafcico . or. Far lo zerbico . 760. Far marcire io prigione . 30 Far marcire i pali . 538. Far marina . 127. Far meo raguoi . 275. Far moote . 746. Far metto . 103. \$57. Farne uo bando . 370. Far orecchie di mercaote . 717. Far paufa . 663. Far penitenza / 652. Far piacere col pegoo . 38. Far pin da Mootui . 219. Par presa . 752. Far prove da scrivere al paese . 4. Far pulito . asa. Soy. Far querciuolo . \$21. Far quiffioot , 19. Far recere i cani . 361. Far repulifti . 546. Far fanta . 161. Fare fcalpore . 679-Far ferra . 3c. 100. Far fervizio fioo al boia . 355. Far fervizio al cielo . sos. Farictto . 198. Fare sloggi . 612. Fare sgangherare le mascella . 339. Fare beffe . 135. Farft la ftrada col baftone . 63. Farfi vivo . 43. Fare (pacciato uno . 165. Fare spallucce . 18. Fare fpefe bestiali . 504. Fare flomacare . 361. Fare floriare . 353. Far tanto di cuore . 751. Far tempone . 311. Far tirate da Tedesco . 486. Far tordo a rimacere . 918. Far vedere in candela . 357. Far vento a uoa cofa . 23. Far vezzi . 746, Far nos carriera . 419. Far uoa batoffa . 679-Far uoa cafa . \$14. Far uos cofa a ncchio e croce . 242. Far nna cola coll' ulivo . 351. Far uos corpacciata . 14.

Far una funata , 118.

Far una pedina . 5. Far un arrofto. 407 . Far un berrettino della Chitarra . 725. Far un capitale . 383. Far un capitombolo . 552. Far un chiocciolino . 34. Far un colpo a fuo costo . 376. Far uo fregio fopra il vifo . 60%, Far un marroce . 660. Far un quarto a' gemini . 675. Far un rabbuffo . 67. Far un rinvolto . 28. Far un falto . 591. Far no foprattieni . 714. Far un tiro a uno . 718. Far un venga . 606. Far uo verio . 517. Far un viaggio , e due fervizi . 449. Fascina . 149. Faffervizi - 407. Faftidio . 684. Fata . 37 3. 555, 583. Fatato . 168 Pate motto . 103. Fattoio . aaz. Favellare . ao. Faverella . 230. Fazzoletto . 617. Feriato . 136. Fermar l' opere . \$12, Ferragofto . 76. Ferraiuolo . 436. Ferrainolata : \$12. Ferrare , e Ferrarfi . 86, Feffo , e Feffura , \$10. Fefta . 330. 843. Feftino . 188. 760. Fetore . 183. Fiaba . 298. Fiaccagote . 650. Pisccare . 701. Fiscar le braccia a uno . 703. Fiandrone . \$11. Fialcheggiare . 714. Fratare . 20. Fiato . 598. 601. Ficcare . 590 671, 751, Ficcar carote , 813, 500, Ficcare il capo . 134. . Fice piattole . 794. Ficeviete . 600. Fidecommifio . 130. Fieno . 145.

Fiera . 243. 567. Fiefole . 583. Figlinola . 373 Figoolo . 411. Figura di rilievo , 308. Filaftrocca . 128, Filzteria . 448. Filatoio . 617. Fil di paglia . 15. Filigginolo 395. Fingerfi corrivo . 351. Finir la festa . 330. 843. Fioccare . 708. Fiocco . 708. Fioralifi . 470. Fior di rofelia . 491. Fiorino . \$57. Fifchiata . 408. Fifico . 538, Fifo fifo . 166. Fifonomia . 419. Fiftolo . 765. Fitto . 10. 619. Flagello . 74- 781. Flemma . 151. 616. Focolare . 300. Foggia . 612. Fogna , e Fognar la misura . 416. Fola . 299. 318. Folata , e Folia . 318. Folletto . 583. Fondo di torre . 511. Fonte Lucente . 183 Forato come un vaglio , 24 :-Forca . 587. Forche . 420. Forma del cappello . 464. Forte . 514. Fortuos . 670, Fracaffo . 83. 791, 816. Fraccurrado . 765. Fradicio mezzo . 558, Francar le lettere. 51. Franchigia . 591. Franco . 159. 602. Frasche falcigne . 554. Fraftuono . 164. 477. 791. Fratellanza . 58, Fratta . 56. Frecciare . \$9. Vvvvv

Fred-

Freddare . 184. Fregola . 41. 257. Fregolo . 44. Freico . 167. Fremere . 481. Frignuccio . 616. Frittata . 710. Frittella . a94. Frizzare . 718. Frodate . 18. Frodo . 464. Frollo . 491, 830. Frontespizio. 619, 601, 691, Frorta . 473. Frugare . 197. Frugaunlo . 169. Fragnolone . 610. Fruilone . 411. Frustamattoni . 106.

Frugnolone . 610.
Frullamattoni . 106.
Fruflamattoni . 106.
Fruftare . 106.
Frutta sfoggiata . 611.
Fucile . 199.
Fucina . 816.
Fuga . 611.
Fuggiatco . 813.

Fuggire il ranno caldo . 713. Fuggir rarro . 280 rargir rarro . 280 rargir rarro . 280 rargir rarro . 280 rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir rargir r

Furiero . 305. Furiero . 305. Fufo da firadieri . 122.

Abbadeo . 595.
Gabeliare . 393.
Gagliarda . 728.
Gargiarda . 728.
Gagliarda . 728.
Galantomo . 561.
Galantomo . 561.
Galleonacio . 741.
Galleonacio . 741.
Galleonacio . 741.
Galleonacio . 741.
Galleonacio . 742.
Galleonacio . 743.
Galleonacio . 743.
Galleonacio . 743.
Galleonacio . 743.
Gallinelle . 492.
Galeppare . 7432.
Galeppare . 7432.
Galeppare . 109.

Gambaftorta . 395. Gana . 175. Ganghero . a 18, Ganascione . 63. Garbitameote . 379. Garbo . 26. 27. Garzone . \$1. 224. Gaftigar a mifura di carboni . \$40. Gaftigar uno fenza far processo . 677. Gatta bigia . 258. Gatra ei cova . 785. Gatta di Malino . 596. Gatto fragaro . 543-Gatto Persiano , e Gatto Soriaco . 700. Gavine . 491-Gazzetta . 164. Gelata . 611. Gelarina . 198. 464. Geloni . 227. Genealogia . 114. Genla . 228. Genio . 337. Gentaglia . 22\$. Gente bigia . 45\$. Gente alla buona e politiva . 637. Genticciuola . as \$. Gergo , o Lingua gerga . 46. 140, Gerla . \$18. Germini . 664. Gello . 75 Getrar goccioloni . 407. Getrar la polvere oegli occhi . 451. Gettarfi all' avaro . 134. Gbetto . 417. Ghianda , e Ghiandelline . 524. Ghignare . 618. Ghiotto . 85. 433. 504. Ghiottone . 197. 111. Gbiribizzare . 728. Gbirigoro . 405. Giacchio . 479. Giambracone , e Giambracone , che la dari - 600. Giannetta . a94. Giannetto . 176, Giardino . 411. Gigante da Cigoli . 304 . Gigliato . \$57. Giglietto . 701. Giò giò . 429 . Giornata . 373-

Giornea . 275. 510.

Gio-

Giorno nero . 350.

Gioffrare . 514 Giraffa . 710. Gira gira . 175. Girandolare . 218 Girella . \$14. Girellaio . 326. Giricocolo . 405. Girone . 517, 601, Giulio . \$57. Giullare . 264. Giulleria . 764. Giumento . 314 Giuncata . 713. Giunco . 374- 554-Giuocare a cavalca . 188, Giuocare a' goffi . a\$7. Giuocare alla buona . 187. Giui care alla cafella , o capannella , 288. Giuocare a' noccioli . 488. Giaucare alle murelle . 473-Giuocare al pallone, e Ginocare alla pillotta - 471 Giuncare al l'uffi . 471. Giuocat di lentane . 165, Gruccar di mano . 595-Giuocar di fpedone . 6co. 741. Giuocar de lyadone a due gambe . fee-Giuocar su pertini da lino . 332. Giuoco de' rulli . 330. Giufta fna poffa . 10. Ginfo . 18. Giufto giufto . 576. Gli è me' . 149. 146. Gloffa . 195. Gnaulare . 700. Gnecco . 10. Gocciolone . 768. Goder il Papato . 185. Gogna . 155. 298. Gola difabitata . 613. Geletta . 416. Gomito . 569. Gemitolo . 647. Gonfalone . 412. Gonfiare . 768. Gonfie . 260. Genghe . 491. Gongolare, 611 Genne la . 104. 147. Gora . 551. Gorgheggiare . 641.

Gozzo . 104. 714

Gozzoviglia . 515. Gracchia gracchia . 181 Gracchiare . 110. 351. 111, 670. Graccio . 351. Gracidare . 469. 670. Graffialanti . tol. Graffio. 385. Gragnuola. 197. Grainigna 747. Grammatica . 531. Granata. 310. 698. Granchio . 148. Graflo legnatuolo . 604, Grartar il corpo alla cicala . 148, Grattar la pancia . 8. Grattar la tigna . 791. Grattarfi il ferame . 464 Grattarii la collottola . 461. Grattarii or le chiappe ; or la cotenna . 425. Grattaticcio . 510. Grazie . 179. Grembiule . 159. Gremito , e Greto . 161. Gridare a tefta . 130. Gridar quant' un può . 131, Grifo , e Grifone . 37 %, Grillo . 461, 697. Grillo contadino . 778. Grondaia . \$7. Groppa . 247. Groppone , 501, 775 Gruccia . 78. 116. Grugno . 201. Gruilo . 330 Guadagno . 6as. Guadare , e Guado . 611, 704 Guai . 50. 91. 341. Guaire . 219. Gualoppare . 747. Guanciale . 370. Guancial d'oro . 187. Guanto . 197 Guarda il Ciclo . 202. Guarda la gamba . 203 Guardare a traverfo. 67. Guardar torto . 50. Guardinfante . 396. Guaffada . 312. 414. Guartero . 159. Guazza . 611. Guazzabuglio . 541. Guarrare , e Guarrare il fume,e Guarzo . 611

Guidalefco . 650. 748, 818. Guidone . 103. 118, 677. Guindolo . 527. Guinzaglio . 103. Guitto . 138. 827.

# H O hois, e hu huis. 426. Hul, hul. 504.

Diota . 112. I cone inne . 416. Igonrante . 111, 155. Ignudo . 359. Ig nudo nato . 205. 341. Il Ciel la benedica . 9. Il male dà in funra . 327. Il male e il malanco . 205. Il fangue tira . 645 Imbacuccare , e Imbacuccarfi , 306, for. Imbacuccato . 106. 118. Imbarazzo . 118. Imbarcare . 616. Imbaffire . \$50. Imbaftitura . 264, \$50. Imberciare . 80. Imbietolire . 729.

Imbottare . 85. Imbottare al pozzo . 518. Imbottito . 14. Imbriacarfi . 10. 118. Imbrogliar la Spagna . 176. Impalato . 55. Impalmare . 184. Impaniato . 355- 717-Impannata . 687 . Impazzare affatto . 181. Impazzar d' uno . 1\$3. Impazzire . 45. Impepare . 115-Imperticente . 50. Impiallacciare . 506. Impiaftrare . 571 Impiaftro . 361, Impiattare . 104. Impiattato . 410. Impiccatoin . 164. Impofta . 76e. Improvvilare . 93.

Imprunare . 471. Impruneta . 567. Inarpicare . 704. loasprite . 700. In bella prova . 616. Incacare . 116. In caccia e in furia . 112. Incannocciata . 104. Incantucciarfi . 72. Incapparci 601 lacappare . 7:1. Inchine . 57. 426. le chiecca . 519. Inciampare . 16. 615. Incollerite . 261, Increscere fine all'anima . 481. Incroiare , e Incroiato , 577. Iocurabili , 78. Indovinello , 473. Indugio . 243. Inerpicare . 182, In fatti . 578. Infermo affetato . 671. lafermiere . 248. le fila . 793. Infilare alla Turchefca . 493. Infilar le pentole , \$47. Infino a gola . 184. Infinocchiare . 548, 685. Informapane . Sop. Infragoere . 197. 791. Iofrangerfi . 314. Ingarzullito , e Ingazzutlito . 550. Ingbiottire . 160. Ingellare . 13. 609. Ingniare . 13. 139. 609. Ingoiar vivo . 239. Ingozzar male . 226. In grembo a Carlo . 758. logrogoure . sos. Ingrugnato . 661. Ingubbiare . 60. Ingubbiato . 551. Inibita , e loibitoria : e Inibizione . 518. In late . 161. Innarpicare . 181. Innamorarli come un miccio , 568. Innocenti . 128. Innovar la lesione , 518. In ogni mò . 350.

In pelle in pelle . 254. Io petto e in persona . 224.

In quel fonde . 611. 713.

10-

In quilio . 171. Iofaccare . 461, 517. Infaccare in un Inogo da pratico . 198. Infaccare nel frugnuolo . 569. Infegnar ballare al mento . 349-Infegnare il galateo . 434. Infeliciato . 419. Infipillare . \$45. Infolente . 44. 379- 610. In fomms . 578. Intanare . 219. 613. 758. I otarlare . 496, 791. Intenebrato . 104. Intendere il giuoco . 483. Inteoder male una cola . 336. Intender per discrizione . 433. Intereffo . 143 Intermedio . 16r. Interrogativo . 178. Intirizzarfi . 516. Iotrafinefatta . 161. Intridere , e intrifo . 565. Intrigarfi . 346. 673. Intuonare . 466. In on attimo . 313. In un baleno . 313. \$43. In un batter d' occhio . 313. 77 s. In un momento . 771. In uno . 179. Invelento . \$10. Lovenia . 719. In vetta . 497 la vilibilio . 17 r. Invitare al fuo giuoco , err. lo volgare . 611. Inzampognare . 615 Ingavardare . 310. lota . 32. 705. Ipocrifia , e Ipocrito . 525.

Iffo fatto . 695. Iffornare . 417.

Iftrioni . \$0.

Acchè . 171. 717. Lacchetta . 193. Lago di Boliena . 741. La Furba . 506 La lingua batte dore il dente duole . 510, La Lunga . 330. Lambiccare , e Lambiccarsi il cervello , e Lambicco . \$54.

Lancia biforcata . 374-Lanciarti - 319. Landra . 437. Lanteroa . 500. Lanternooe . 75-Lanzo. 84. 89. 361, fot. Lappreggio . 541. Lappe lappe . 431. Lappola , 216. Largo come una pioa verde . 154. Largo fignori . 141. Lafagne . 32. Lasciare al coloonino . 455. Lasciare doona e madonna . 101. Lascure i rocchetti e i cannelli . 655 Lasciare il proprio per l'appellativo 685. Lasciar lo sulle secche . 258. Lasciar la lingua al beccaio . 457. Lasciar le polpe in Fiandra . 97-Lafciar oelle pefte . 199. Lasciarsi correr la berretta , e Lasciatsi portar via la berretta . 201. Lasciarsi tirare per il serrainolo . 719. Lato prefo . tao Lattata . 547 Latte di gallina . 13. 100. Lavamane . 187. Lavarfi le mani . 165. Lavorar di mano . 410. 595. Lazzeggiare . 410. Lazzeretto . 78. Lazzo . 436. Leccapeverada , 594. Leccar marmo . 38. Leccataglieri . 595. Lecco . 697. Legar l'alino . 24. Legarfela al dito . 441 Leggere a compito . 663. Leggermente , e Leggiermente . 133. 254-Legnaia. 533. Lembo, e Lemboccio. 258. Lemme lemme . 133. Lena . 7. 325. Lenia , e Lenza . 566. Leoni . 506. Leppare , e Leppe , 659. 727. Lefione , 518. Lefto . 99. 106. 404. 521. Lefto come on gatto . 22. I ettere di credenza . 171. Letto a tre colonne . 430.

Let-

Letto di balocchino . 284. Lettuecino . 159. Leva . 551. Leva leva . 693. Levar la cannella . 148. Levar un brano . 700. Levar uno da tappeto . 765. Levarii atl' alba de' tafani . 746. Levarsi in barca . 615. Levarii in togoo . \$0. Levatrice . 213. Lezio . 188. Lezzo . 181. Libbra . 149. Librettine , 641. Libriccin del Paonazzi . 671. Libro di maeftro di liuto . 378. Licenziare . 184. Lieme . 233. Lieta . 100. Lictamente . 687. Lima lima , 165. Limatura . 448. Lindo . 520. 760. L' indugio piglia vizio . 241. Lingua che taglia e fende . 361. Lingua di frullone . 413. Lingua ionadattica . 47-Lira , moocta . 543. \$57. Lira , firumeoto , 64. Lifma . 248. Lifta . 178. Liftra . sta. Lite , e Litigare . 560. Liviritta . 766, Lizza . 184-Loglio. 461. Lois . 577. Lolla . 719 Loppa . 719. Lordo . 222. 187. L' orfo fogna pere . 671. Lotta . 547, Lova . 541. Luccicare . 436. Luceiola . 500. Luceo . soi, Lucidi intervalli , 644. Lumiera . 793. Lunediana . 196. Lapinaio . 21%.

Lupo cerviero . 363.

Mill Discounted

M Acca . 116.

Maceleroni . 116.
Macchione . 116.
Macchione . 745.
Macchione . 129.
Mach . 766.
Macilente . 580.
Macilente . 580.
Macilente . 421,

Macinare . 421.
Macinare a duc palmenti . 39. 483. 565.
Macone . 520.
Maddalena . 661.
Madda . 612.

Madonna . 101. Magagna . 499. Magazzino , c Magazzin della mostarda. 272.

Maggio . 530.
Maggioringo della bolla . 433.
Maglio . 519.
Maglio . 517. 673.
Magna . 60.

Magnano . 48 3. Magno . 140. Mago . 151. 68 3. Magro come un carnovale . 434.

Mai . 217. Maio . 340. Maiolica e Maiolica di Faenza . 639. Mai più . 404. 160. Malcreato . 499. Mal da biacea . 574. Mai della lupa . 348. 439. 638. Mai del Miferere . 144.

Mal di petto : 192.
Male in arcele : 326.
Male nuove : 29.
Male ento : 499.
Mal ginoco : 53.
Mal grado : 204.

Malrartufo . \$23.

Maila . 659. 774.
Maila di Martioazza contro il Tura . 658.
Maliardo . 151. 774.
Mallevadore . 588.
Malmantile . 4. 694.

Malvagla . \$13.

Ma' meglio . 199.

Mammona . 6 Mammone . 450.

Manca . 625.

Maocino . 103.

Man-

Mandare a brani . 197. Mandare a buda . 704. 825. Mandare al rezzo . 775. Mandare a Patraffo , e Mandare a feio . 704. 825. Mandar da Erode a Pilato . 768. Mandar d' nggi in demani . 12. 641. Mandar giù . 729. Mandar giù la buffa . 785. Mandar il faggio , e mandar il faggiuolo . 756. Mandare in lungo . 641. Mandare in Piccard'a . 152. Mandare in vifibile , \$10. Mandar male a palate . 70%. Mandar fano . 184. Mandare un cavalluccio . 310. Mandare uno a Legnaia . 791. Mandola . 65. Mandra . 01. Mandragora . 477 Manesco . 13. 838. Mangano . 517. 614. Manganato . 634. Mangia da Siena . 622 Mangiar del pan pentito Mangiare fpinagi . 306. Maniato . 112. Manifattore . 660. Manifattura . 660. Manigoldaccio . 741. Manna . 110. 350. 652. Mannerino . 175. Mano . 242. Mano del Cielo . 710. Manomeffa . 175. Manrovelcio . 809. Mantaco , e Mantice . 647. Marachella . 464. Marame . \$56. Marangone . 775. Maraviglia . 462, Marca . 747. Marchi . 491. Marciare . 72. 409. 496. Marfila . 45. Marferio . 517. Margherita . 461. Margutte . 306.

Marinare . 328.

Mar unlo . 604. Marmocchio . 148.

Marra scopaiuola . 613.

Marrone . 660. Martello d' amore . 67 . Martina . 3. Martirizzato, e Martorello . 322. Malcalcia . 650. Maícella . 434 Maschera , e Mascherato . 366. Mafnada , e Mafnadiere . 713. Maffa . 201 Mafferizia della cafa . \$54. Mafficcio . 308. Maffo . 374-Mafficar male . 325. Maftro Baffiano . 419. Mastro Biagino . 491. Materaffa . 22. Matterello . 116. Matto alla Sanefe . 351. Mattone . 505. Maturo . 160. May) . \$50 Mazzacavallo . 517. Mazzaculo , e Mazzaculare . 55% Mazzo . \$8. Mazzo , e Mazzuola . 671. Mazzocchio . 327. 146. Mazzolino . 189. Medicafiro . 344. Medicina . 641. Medico da fucciole . 731. Mellone . 76. Melma , e Memma . 551. Menare . 61. Menar di spadone a due gambe . 600. Menar il can per l' aia . 534. Menar i piedi . 741. Menar le mani. 15. 318. 482. 744. 776. Menar le mani pel dollo . 220. Menar le fefte . 758. Menar l' orso a Modana . 711, Menarsi l' agresto . 353. Mendicare . 123-Mentita per la gola . 617. Menzogna . 198. Mercanzia . 451: 838. Mercatanti . 691. Mercè . 279: Merenda . 58. 81. Merenducce . 191. Meriggio . 507. 775. Merio . 694. 843. Merletto . 101. 491 Mcfchino . 554-

Me.

Mefcolar le carte . 678. 76a. Meffere . \$34. Meffer fine . 541. Meffo . 417. Mellare . 74. Mellier di Michelaccio . 3030 Mellolino . 735. Metamorfoli d' Ovidio . 605. Mettere a entrata . 552. Mettere a filo . sos. Mettere a foqquadro . 719. Mettere il becco io molle . 611. Mettere il mofto e l' acquerello . \$19. Mettere il tallo . 454. Mettere io castello . 683. Mettere io mulica . 641, Mettere io fefto . 28. Mettere Infierre . 75. Mettere in un calcetto . 73. Mettere la man cel fuoco . 606. Metterla in forfe . 612. Metterla ful liuto . 274. 641 Mettete le maoi innanzi . 615. Mettere l' ofte a facco . 474. Metterfi a Bellofguardo . 779. Metterfi a bottega . 410. Metterfi la giornea . 275. Mettere ona cola in mulica . 274. Mettere one fol corro . 695. Mezzadoppia . \$57. Mezzalana . 850. Mezzano . 36a. Mezzapiafta . \$57. Merzetta . 89. Mezzettino . 117. Mezzo . 181. 558. Mezzo giorno . 507. Mezzo quarto . 811. Mizgolare . 700. Mica . 382. 392. Micca . 116. 751. Miccio . 161 Micio . 701. Migliaccio . 585. 707. Mignatta . 491. Millantate . 227. Millione . 249. Minacciar col dito . 261. Minchiate . 664. Minchionare . 339. Minchionar la fiera , e Minchionar la mattea . 319 548. Minchiooe . 159. 352. 398. 591.

Ministe, e Miniarfi . 577. Miniato . 218. Minio - 577 Minos . 347. Minugia . 164. Minuzzolo . 548. Mio danoo . \$14. Mi fcea . 646. 818 Miscredente . a16. Mileria . 677. Mifurar le doppie collo flaio . 17 1. Mitera , e Mitra . ag 8. 488, 848. Miterone a totre . 841 Mitidio . 18. Mo , per modo . 178. Moccichino . 617. Mochi . 761, Moccolo . 169 Moggio . \$16. Moina . 587. Molle . 154. Mò mò . 478. Mona . 103. 404. Mona Checca . 555 Monachine . 8. Mona Cofeffiola . 422. Mona Cionna . 101. Mona Fuscellina . 192, Mona Lons , 186, Mona Merda . 701. Mona Pennecchia . 757. Monco . 591. Mondano . 434. Monello . 596. Monns . 404. Monnino . 73. \$10. Montambanco . \$7. Mooteinpo . \$ 16. Montiera . 619. Montui . 219. 401. Mora . 697. Morchia . 489. Morderfi il dito . 370. Morfeo . 264. Morgante . 788. Morir colla ghirlanda . 161. Morir di mattana . 3a. Morir la lingua in bocca . 118. Morir vellito . 167. Mofca cieca . 68, 192, 776, Mofcaio . 776. Mofca fenza capo . 916. Mofcione . 4931

Mof-

Mosfe de' barberi . 694. Mostaccio . 136. Mostaccio infrigno . \$77. Mostarda . 178. Mostrar le suoia delle scarpe . 318. Mostrar nero per bianco . 363 Mota - 551, 706, Motteggiare . 736. Mottetto . 716 Mozzina . 599-Mozzorecchi . 563. Mucchietto . 470. Muffa . 16. Mugolare . 771. Mula notcina . 497. Mulinare . 728. 745. Mulinello . 746. Mummie . 439. 646. Muovere (ceta . 750. Muoverti come il gambero . 634. Murare a fecco . 621, Muricciuolo . 6a. Mulica . 723. Mulica acquaiuola . 154. Mutande . \$45. Mutar paele . \$6. Mutar registro . 138, Mutare scena . 116.

#### N

Nanni - 351- 734-Nanni cieco . 670. Napee . 554. Nalcer veltito . 181 Noto da fiutar poponi . 115. Naso di civetta . 585. Naftro . 264. Nato veftito . 511. Navicello . 184. Nè anco . 679. Nego confeguenza , 40%. Negozio . 114. Negromaote . 140. 151. Ne manco, e Ne pure . 679. Netto . 116. Netto d' oro . 8 54. Neve . 197. Nibbio . 378. Nimo . 612, 766, N nfa . 554. Niona naona , 616.

897 Ninnare . 6:6. Nizza . 184. Nocca . 148. 133. Nocentino . 584. 745. Nocchio . 233. Nocchiuto . 308 Nodello . 379. Non aver a dimeoar le dita . 363. Non aver fretta . 671. Non aver pago, e Non aver prezzo. Non aver fale in zucca . 113. Non aver festitura . 764. Non aver tutt' i suoi mesi . 327. Non avere un becco d'un quattrino. 107. Non batter mai colpo . 350. Non cederla a Cicerone . 401. Non credere al Santo, se non fa miracoli . \$33. Non dar ne in ciel ne in terra . 423. Non dir fato . 367. Non è la via dell' orto . 398. Non è loppa . 7 89. Non é nulla . 451 Non effer carne ne peice . 381. Non effer netta farioa . 78. Non effer nulla di guafto . 194. Non effer pupillo . 418. Non effervi buon aria , 800 Non effervi ne fpina ne offo . 626. Non ne far cafo . 600. Non ne faper biracchie , e Non ne fapere firaccio . 413-Non occorre , 204 Non parer fue fatte . 353. 453.

pere firaccio . 433.
Non occorre . 104.
Non purer fun fatto . 353. 451.
Non plus ultra . 179.
Non poter cavare dalla rapa fangut .
672
Non poter cavare dalla rapa fangut .
712
Non rifinare . 511.
Non rifinare . 511.
Non firance fatto . 621.
Non faper tenere un cocomero all'er.

Non laper tenere un cocomero al 1, 151.
Non faciare intro 30.
Non faciare introdere, 315.
Non faciare introdere, 315.
Non faciare introdere, 315.
Non fac the mi dire, 297.
Non fac the mi dire, 297.
Non fact alla pelle, 311.
Non filmar una chiofa, 351.
Non filmar una lappela, 316.
Non fact ammence, 2372.
Non tenere della corte, 326.
XXIXX.

Non ti vuo dire . 170. 186. Noo toccar ne ciel ne terra . 441. Non valere un piflacchio . 423. Non valere un zero , ec. 413. Non vedere da terza in là . 220. Noo vedere uno a mezzo . 181. Non voler la gatta . 161. Non voler uno nè cotto nè crudo, 250, Norcino . 497 Nottolino . 184, Novizio . 469. Nugolo . 80. 200. N' un , per in un . 271. N' un batter d' occhio . 771. Nuotar di Ipafleggio . 366. Nuovo peice . 541.

Bhrobrio . 614. O Cefare o Niccolò , o Cefare o niente . 180. Ocche di civetta . 857. Occhiali . 230. Occhio di basilisco . 273. Occhio torvo . 161. Occidente . \$16. Odiare . 214. O di Giotto . 514. Oga Magoga . 84. O garbato . 861. Ogni dì con è feffa . 673. Ogni estremo è vizio . 517. Ogni tre dì . 451. Ognuno ha il fuo capriccio . 685, Oibò . 671, 801, Oimè . 413. 60%. Olio . 741. O mamma mia . 374-Ombra . 775. Omicciuolo . 219. Oncia . 754. Opere . 547. Oppio . \$09. Orazion della bertuccia . 725. Orbè . 150. Orbo . 103. Orcio . 15. 497-Orco . 195. Ordingo . 540. Oreadi . 554. Orecchie della fecchia . 596. Orecchie di mercante . 7374

Orecchini . 211. Orichicco . 854. Origliare . 595. Orinale . 243. Orlo . 387. Orfo . 611. 614. 755. Orloio . 7\$5. Orsil . 478. Orgata . 611. Offa fenza carne . 516. Offa fenza polpe . 526. Ofte . \$ 16. Olteria di Mezza firada . 60. Otlerie de' cani . 227. Offico , 165. Otta . 159. Ottanta . 7:7. Ottavo di doppia . \$57. O vè . 729 Ovvla . a8. 767. \$59.

D Acche . 421, 795. Pacchiare . 421. Padella . 248. Padella ftellificata . \$18. Padule . 629. Pagar il boia , che frufti . 67 1. Pagar il daoco . Say. Pagar il fio . 357. Pagar in ful tappeto . 511.
Pagar la fiera . 567.
Pagar lo scotto . 427. Pagliajo . 258. 617. Pagliericcio . 745: Pagnotta . 74. Paladini . 807. Palafreoiere , e Palafreno . 719. Palamidooe . 796. Palanca , c Palancato . 651. Palazzo vecchio . 509. Palèo . 166. Palerta . \$10. Pallaccorda . 47a. Palleggiare , e Palleggiarfela . 768. Pallerino 480. Tallone . 471. Pallottola . 461. Palmento . 565. Palo . 7. Pan bollito . 650. Panca . 15.

Pan-

## INDICE.

Pancaccia . 214- 501-Passare a rassegna . 59. Paffarla di leggieri . 713 Pancaceiaio , e Pancacciere . 214. Paffar parola . 711. Pancerone . 37. Panciolle . 125. Paffarfela in complimenti . 274-Pancone . 503 275. Pancone de Raugei . 314. Paffate quà . 160. Pafficca . \$17. Paffricciano . 355-Pandora . 625. Pan dorato . 661. Patacca . 575. Panel o . 111. Patereccio , o Petereccio , o Panareccio . 491. Pania . 39-Patrizio . 619. Paniere . 145. Pannina . 160 Patta . \$64. Pattona . 114. 51 Pannocchia . 554 Parrume . 510. 864. Paula , e Paulare . 661. Panno di Calentino . 127. Panpepato . 68, Panlanto . 661 Pavoneggiarfi . 761. Pecchiare, e Pecchione . 536. Pantalone . 337. Pantano . 619. Peccia, e Pecciata . 530. Pantondo . 178. Pedaga . \$51. Panzane . 447. Pedante . 400, Paolo , moneta . \$57. Pedina . 6. Pedino . 514. 797. Pedigaoni . 513. Papavero . 461. Pappa . 143. 314-Pappafico . 801. Pedone . 6. Pappalecco . 585. 618. Pelacani . 481. Pappardella . 734. Pelare . 432. 697. Pappare . 503 Pelar l'orío . 211. Pappino - 78. Pelar l' offo . 788. Pappolone . 60. Pelar un pippione . 397. Parabola , e Parabolano , e Parabolare . Pelle pelle . 661. Pellegrino . 36. 407. Pelliccione . 701. Paraguanto . 211. Pena de' cinque foldi . 611. Paralitico . 531. Pennacehio . 194. Parare . 154-Pennecchio . 91. 757. Paralito . \$27. Parche . 117. Pardo . 176. Penzolo . 616. Penzoloni . So : Parentado . 214. Per appunto . 576. Parente . 17. Pera cotta . 182. Parer due toccatori . 411. Pera mezza . 181, Parer manna . 350. Perdonare . 114. Parer ffrano . 216. Parer un baleno . \$50. Perder d' occhio . 411. Parer un Paradilo . 45 Perder il tempo . 233. Perder l'erre . 228. Paretaio del Nemi . 431. Pariglia . 503. Per eccellenza . 18, Parione . 155. 655. Pergamena . 1 19. Pergolato . 419. Parlare . 407. Parlar fra denti, o a mezza bocca , 215. Per ingenito . 765. Parolare . 407. Per la mala . 147. Per la palude Srige . 501. Parrucca . 650. Partito . 365. 534 Perpignano . 506, Peles , e Pelcare , 551

XIIII 1

Palciona , 283.

Pefcar pel Proconfolo . \$14. Peíce d' uovo . 794. Pefche . 491. Peftilenza . a46. Peftare. 575. Pefta . 504. 527. Petardo . 469. Petereccio . 491. Petignone . 232. Peto , c Peto veflito . 511. 628, 101. Petronciano . agr. 152. Pettin da lino . 331. Peverada . 594. Peziente . 36a. Pezzette . \$54. Pezzuola . 617. Pragnifico . 32. 166. Piagnone . 71. Pialla , e Piallare . 501. 502. Pianella . ars. Pian Giullari . 764. Pian piano . 231. 370. Piantar carote . 313. 500. Piantar una vigna . 569. Pianto . 863. Piaftra . \$57. Piaftriccio . 37. Piato , e Piatire . 560. \$18. Piattola . \$19. Piazza d' arme . \$51. Piazza della Signoria , e Piazza del Granduca . 845. Piazze morte . 657 Piccante , e Piccare , a 50. Piccaro Spagnuolo . 436. Piccarfi . 588. Picchiare, e Picchiate forde . 497. Picchio . 728. Piccione . 397. Picciuolo . 691 Piede lindo . 519.

Piediftallo . 649. Piumaccio . 303. Piena . 127. Piuolo . 694. 264. Pietiche . 501. Piva . 156. Pigionale . 610. Pizzicagnolo . 641. Pigione . 629. Pigliar a faggio . 580. Pizzicare . 44-Pizzicata . 494. Pigliar fiato . 771. Pizzicotto . 415. Pigliat i ciechi all' offeria . 67. Pocavanzi . 641. Pigliare il crogiolo . 200. Piebeo . 434. Po' . 854. Pigliar il lembo . 258. Pigliar il pendìo . \$65. Poffare . 179. Pigliare il portante, e Pigliar l'ambio . Pollaio . 257. 551.

Pigliare il puleggio . 121. Pigliar la mifura . 87. Pigliarla co' denti . 449. Pigliar la monna . 20. Pigliar I appalto . \$19. Pigliar licenza . 38. Pigliar lo scrocchio . 314-Pigliar partito . 30. Pigliarfela calda . 602. Pigliare un canto in pagamento . 744-Pigliar un granchio . 406. Pigliar un' imbeccata ' 607. Pigolare . 580, Pila . 188. Pilaftro . 630. Pillotta . 471. 651. Piloto . 344. 510. Pimmeo . 306. Pinchellone . 768 . Pin da Montus . 210. Pioggia . 197. Pion bare . 806 Pioppo . 115. Piover fieno . 245. Piovere in bocca le lasagne . 32, Pipifirello . 228. Pipita . 318. Pippione . 397. Pilcialletto . 223. Pisciare a letto . 80. Pifciar la paura . 394. Pifciar nel cortile . 276. Pifciar nel vaglio . 789. Pifciarfi fotto . 433. Pispiglio , e Pispiglio . 715. Piftacchio . azz. Piftagna . \$51. Pitale . 750. Pittor da fgabelli . 816. Più che non vuoi . 35.

Più lontano dal discosto . 37-

Pa-

244 - w0046

Polpa . 97. Polpetta . \$11. Poltrire . 661. Poltrone . 714. Polvere da denti . 385. Pontare , e Ponza ponza , e Ponzate . Po poi . 149. 115. 611. 713. Porcellana . 409. Porcheria . 396. Porco . 101. Porre a cavaliere . 670 Porre a piedi la cipolla . 422-Por cinque , e levar fei . 595-Porre il capo dave il conco ha i piedi . 323. Parre il fiasco . 325. Porre in mano il lemboccio . 15\$, Por la mira . 106, Ports . 404. Portante . \$57 Portate a cavalluccio - 259 Portare a pentole . 259. Portar bruno . 741. Portare i frafconi . 753. Portar il lancione . 307. Portar polli . 491. Portieta . 633. Posta . 67 8. Pofficcio . 16. P. ftilla . 404. Posto in luce . 45. Potare . \$10 Poteoze di Fiteoze . 115. Poter dire come il nibbio . 113-Poveraccio . 121. Povering . 592-Povero . 591 Povero in canoa . 361. Pozza nera . 416. Pratica . 510. Predella . 28, Predica . 93. Predicare . 741. Predicare a' porri . 668. 771. Prelibato . 153. Prendere il legno . 140. Prenderla co' denti . 419. Preftn . 117. Prefta e male , e conclutione , \$61, Prefto prefto . 115. Prete Pero . 109. 661. Prete Pinppo . 109.

Pretto . 73. 368. pretto sputato . 368. primo della pezza . 181. Procaeciare . 543 Procentatore . 495. Proconlole . \$34. Profferito . 134. proffetire . 434. Ptofoodo , 146, Profumare . 697. Ptometter Roma e toma . 107. profopopea. 112. protocollo . 659. proverbio trito . 122. Pugnitopo . 481. Poleggia . 551. puleggio . 111. pungolare . 661. Puntale d'agbetto . 149. Punteruolo , \$11, Poò far la poftra Des, e Può far l' antea . 548. Pupillo . 428, Puzzo . 183.

Uadrare . 419. Quarantotto . 764. Quartana . 781. Quartiere . 198. Quarto di doppia . 157. Quartoccio . 416. Quattrinata . 613. Quattrino . 614. 684. 57. Quei pochi . 761. Oul . 92. Quin oltre . 265. Ouintana . 278 Quoin d' orn . 619. R

Abeleo . 154. R Abelco . 154.
Ribbuffare , e Rabbuffo . 67. Raceappezzare . 413. 519. Raceappellare . 248. Raeeattare . 35\$. 766. Raccorre ogni cola . 370. Raccorre pel numero . 534. Radamaoto . 347-Radere . 388. Raddoppiate il contraccambio . 378. Radice . 500. Raffazzonarii . 619. Raffibbiare . 223. 597. Ragino da vendere . 169. Ragnaia . 493. Ragnatelo . 730. 864. Ragno . 509. 730. 164, Ramingo . 165. Rammanzina . 36r. Rammanzo . \$ 3. Rampicare . 382. 704. Rampicone . 631. Randello . 61. Rannata . 697. Ranno . 486. Rapa . 679. Rappattumare . 864. Rafiera , e Rafo . 388. Rafpare . 429. Rattaccare . 128. Ratto . 161. Ravvederfi . 454 Ravviare , 619, 710. Ravvillo . 454. Ravvolto . 455. Razza di coniglio . 314. Razzo . 376. Razzolare . 420. Recar contacti . 164, Reda . 151. 176. Re degli ufurai . 496, Referto . 428. Refleffo . 491. Regger a egni posta . 671. Reggersi d' accasto . 61. Reggimento . 71. Regina d' Oricote . 187. Registro . 138. Regalina . 261, Regreffo . 610 650. Reliquie . 435. Reoder il cootraccambio . 501. Render il partito . 514. Reoder la bacchetta . 416. Render la pariglia . 501. Render pan per focaccia , e Render tre pao per coppia . 379.

Regitente . 770. Renfa . 566. Repurarfi un oracolo . \$11. Reffar al fallimento . 679. Refta . 181. 483. Reflar brutto , \$10,

Reffar colco . 378. Reftare in affo. 119. Restare in parata , 274. Restare scaponito , e Restare sgarito .

Rellare trafecolato . 476. Reftare uno flivale . 1870 Rezzo . 507. 775.

Riaver il peto . 687. Ribadire . 210. 616. Ribechino . 64. Ribrezzo . 454. Ricadia . 384. Riccio . \$17. Ricetta . 188. Ricever torto . 313. Ricifo . \$53. Ricolta . 593. Rider alla Tedefca . 716.

Restar chiarito . 449.

Rider l' occhielino . 341. Ridurre in limatura . 441. Ridurre to lefto . 575. R far il danno . \$22. Rifar il parentado e l'amicizia . 460.

Riferire . 428. Riferrar la hicca . 650. Rifinito . \$ 17. Rifiutar il padre . 505.

Rifietti , Accademia . \$14. \$28. Rig . glia . 2 10. Rigagno , e Rigagnolo . 705. R gaitiere . 230. 632, Rigiro . 376. 575. 701. Riguardar l' armi dalle tacche . 421.

Rilevar delle pacche . 421, Rilevare . 308. Rimaggio . 110. Rimanere in aflo . 119. Rimanere fcaciato . 375. 789.

Rimafticare . 663. Rimbombo . 111. Rimbottare . \$14. Rimediare . 435. Rimetter le gambe in ful lavoro . 374. Rimondare . 617.

Rimorfo . 414. Rimpiattarfi . 493. 611. 766. Rincalzare il pino , e Rincalzare un albero . 147. Rincarare . 10.

Rincreicere . 538. Rin-

1 1000 COOO C

Rinforgare . 330. Rinfrelcarfi . 173. R io franzirli . 31 t. Riogalluzearfi . 751, Ringollare . 13. Ringraziare del buon affetto . \$36. Rinvergare . 767. Rinfaccare . 319. Rintracciare . 601 Riovolto . 415 Riparare . 415. Ripirgare . 242. 741. Ripiegar le bandiere . 848, Rilarcire . 619. Rilcontr re . 818. Rifcontro , e Rificare . 616. 791. Rificare un caprello . 353. Rifico . 616. Rifma . 148. Rilo alla Tedesca . 726, Rilparmiare . 214. Rifpetro a questo . \$56. Rifforare . 495. 619. Riffero . 497 Riftringerfi nelle fpalle . 161. Rilvegliare . 31. Ritenuto . 770. Ritorta . 511. Ritrofa . 493 Rivenditore . 230. Riverenza . 57. Riverbero . 498, Rivocar il decreto . \$42. Rizzare . 144. Roco . 791. Rodere . 541. Roder un offo duro . 197. Romanzo . 83. Rombazzo - 476. Romito . 110. Romito de pulcini . 227. Romper il guado . 7041 Romper il nalo . 386. Romper l' uova oel paniere. 126, Romper I' novo in bacca. 113. Romper uo eapestro . 448. Rompicollo. 353. 616. Ronca , Ronciglia , e Roneiglio . 700. Rancola , e Rancone . 700. Ronda , e Ronzare . 414. 476. 590. Ronzino , e Ronzone . 258. Rofana . 187.

Rofo'accio . 470. Rofolia . 491. Rollo come un Genovele . 775 Rotella . 166. 750. Rotellone . 750. Rovaio . 75. 208. Rovella . 178. Rovelei . 153. Roviftiare . 771. Rozza . 258. Rubar le cappe . 432. Ruffa raffa . 711. Rugiada . 197. 704. Rogumare . 447. Rullo . 330. Rumioare . 447. Rufigauolo . 171. Ruspo . \$57. Rustare . 463. Rutto . 11 Ruzzo . 184. Ruzzolare . 314.

S SAcco. 169. Saettare . 385. Sarttone . 401. Sagace . 166. Saggio . 468. 756. Saggiuolo . 756. Saio . 116 Salamelecche . 75% Salamiftra . 283. Salcraut . 85. Saldare . 4624 Sale . 118. 148. Salerno . 462. Sali . 642. Salire da orli . 614. Salir la mostarda , la musta , la senapa , o il molcerino al nalo . 701. Salificendo . 544. Saline del Configlio . 509. Salotto . 11. Saltambarco . 91. Saltamindoffo . 91. Saltar della padella nella brace . 762. Siltar di palo in frafca . 410. 762. 796. Saltare . 211. Saltar la granata . 499: Saltellare . 398,

Sal-

Salto mortale . 704. Salvar la pelle . 152, 684. Salvummeffacche . 421. San Bindo . 755. Sanguinaccio . 207. Sanità . 414. San Mifto . 755 Sanna . 206. 585. Sant' Agio . 755. Sant' Alto . 140. Santambarco . 90. Santa Nafiffa . 755 Santinfizza . 195. Saper buccia buccia . 254. 661. Saper chi fono i foci polli . 317. Saper di ffantlo . 253. Saper di via de' Pelacani . 48a, Saputo . 402. Saracino . 174. Sardella . 98. Sarpa fratello , e Sarpare . \$10. Sarrocchino . 36. Saffello . for. Satanaffo . 765. Satollo . 14-Savore . 415. Shadigliare , o Shavigliare , 339. Shallare . 199. 784. Sharaglioo . \$14. Shardellato , 40, Shafito . 109. Shafoffare . 191. Shatter il dente . 540 Sberleffe . 135. Sbertare . 699. Sberrettarfi . 619. Sbietolare . 344. 611. Sbiettare . 411. Sbigottirfi . 433- 448. Sbigottito . 272. Sbrciare . 17. 508. 577. Sboccare . \$36. Sboccare il fisico . 544. Sboccatura . \$16. Sbocconcellare . 544. Sbolzonare . 3\$5. Sbracato . 551. Sbracciarfi , e Sbracciato . 551, 594. Sbraciare . 149. 116. \$20. Shraculato . 554 S rano . 405.

Strattare . 509.

Shrattar la campagna , 509. Sbrefcia . 189. Sbriciolare . 497. Sbruffare , e Sbruffo . a7. 813 Sbucare . 13. Sbudellare . 184. Scacco matto . 41. Scaffale . 641. Scagliare . 462 Scala, e Scala a piuoli . 694. Scalafranca . 413. Scaldamane . 136. Scaltro . 166, Scalzagatto . 427. Scambietto . 794. Scampare . 614. Scampolo . 801. Scandolezzarii . 87. 801. Scannare . 350 362, 430. Scannatoio . 761. Scantonare . 353. Scapezzone . \$10. Scapolato . 787. Scappare . 728. Scappare il fiato da ballo . 261. Scarafaggio . 284. Scardaflar la lana . 295, 591, 791. Scarmana . 171. Scarmanato . 171. Scarfella . 148, 229. Scartabello . 661. Scartar uno . 358. Scatola . 118 Scattare . 660 Scavallato . 454. Scena . 226. Scenario . \$0. Scela . 750. Scheletro . 419. Schermire . 165. 673. 791. Scherzare in briglia . 601. Scherzo . 24. 165. Schiacciare . 374-Schiamazzore , e Schiamazzo , 671. Schiatta . 213. Schidione . 159. Schizzare . \$7. Schizzatoio . 243. 761, Sciacouadenti . 58. Sciaguattare . 551. Sciagura . 34. Sciancato . 513. 816. Sciarra , e Sciarrare . 713. SciatSciatto . 687. Scilinguagnolo , e Scilinguare , e Scilinguare a bacchetta . 416. Scimunito . 31. 447. 719. Sciocco . 729. Scieperare . 51. Scioperato , 125. 176. Sciorinare , e Sciorinarfi . 725. Scipito . 518. Sciroppo . 116. Scoccare . 660. Scombinare . 612. Sco partimento . 585. Scompiglia , e Scompigliare . 358. 762. Sconcio . 687. Scongiurare . 396. Scontolato . 672. Scontorcerfi . 370. 727. Scontorcimento . 717. Scopameft eri . \$19. Scope . 105. Scoppiare, e Scoppio . 379. 214. Scercio . 64. Scornate . \$14. Scorporare , e Scorporo . 106, Scorrenza . 147. Scorrere col cervello . 346. Scorrer la cavallina . 104. Scorta . 118. Scorticar l'agnello . 752. Scorticar il pidnechio . 496. Scotto . 427. Scranna . 449. Scredente . 116. Scricchiolare . 113. Sericcialo . 207 Scritta . 363. Scriver alla banca . 412. Scriver lato prefo . \$40. Scrocchio . 114. Scropolo . 249. Scrutinio . 26c. Scudo . 166. \$57. Scuffiare . 58. Scultore . 677. Scultor da buti , e Scultor da fgabelli . 116. Scuola . 740. Scuoter le buffe . \$10. Saraiarfi . 463. Sdraiato . 160. Seccará la gola . 169.

Secchia . 398. 517-Secondare . 589. Sedere a fcranua . 449. Segaligno . 106. Seggiole di punto . 633. Segnato e benedetto . 427. Scarenna . 206. Seguitar la flarna . 411. Seguitar la traccia . 771. Se liciato . 489. S' ella coglie coglie . 180. Semblea . 112. Semeftre . 610. Sennino . 500. Senfale . 361. 500. 611. Senferia . 500, Sentinella . 594. Sentirú dare una floccata . 364. Sentir fonar la lunga . 330. Senz' altro . 537. Senza lume ne luce . 551. Senza mettervi su ne lal ne olio . 255. Senza fale . ar8. Ser Agio . 755. Serbare il corpo a' fichi . 274. Sergente . 2282 Serqua . 547. 555. Serrare . 30. Serra . 100. S rrare il nottolino . ala. Serrar la porta in faccia . 760. Serrar l'uscio sulle calcagna . 276, 260 Serra ferra . 691. Ser faccente . 461 Servir di coppa e di coltello , 164. Servir per zimbello . 716. Seflitura . 764. 850. Sefte . 758. Setanallo . 765. Sette ottavi . 52. Settignano . 640. Sfarfallare . 644. Siogarfi . 591. Sfoggiare , e Sfoggi , 632. Shocinata , e Shucinata . \$16. Sfondolato . 17 3. Sfrattare . 401. 591. Sfregio . 104. Sfucinata . \$16. Sgabellarfela . 509. Sgabello . 640. Sgambarfi , 612. Yyyy SgraSgaraffare , e Sgraffiare . 741, Sgherro . 68, 167, 168. Sgombrare . 168. 838. Scomentarfi . 358. Szeminare . 613. Sgozzare . 493 Sgraflignare . 595. Sgranocchiare . 105. Sgrugnoni . 201. 815 Sguainare . 700, \$16. Sibilare . 398. Siccioli . \$07. Sì ch ? 403. Siepe . 590-Sigillar un occhio a uoo, e Sigilli. 491. Signora . 105. Simpatha . 419. Sinderefi . 233. Singozzare . 432. Similtro . 138. Sire . 8 34. Sirocchia . 49. 5) s) . 67 t. Slazzerare . 543. Smaccare . 116. Smagliare . 550. Smania . \$8. Smanunro . 374. Smargiaffo . 25. Smarrire . 358. Smarrir la firada . 486. Smascherato . 166. Smillanta . 814. Smillantare , e Smillantatore . 15, 147. \$14. Sminuire . 65. Smoccicare . 616. Smoccolare, e Smoccolare il capo a uso, e Smoccolatura . 825. Smorfia , e Smorfire , 681, 764. Smorto . 207. Spello . 306. Soccio . 766. Soccorrenza . 247. Soccorfo di Pifa . 67 %. Soddisfatto . 44. Soffiare . 62. 463. 700. Soffiare il naso alle galline . 410. Soffier nella vetriuola . 494. Softione . \$7. 647. Sogghignare . 533. Soggiornare . 106. Soglia . 160. 695.

Sogno . 798. Soido . 164. 409. 633. \$57. Sole a fcacchi , e Sole fcaccato . 541. Solenne . 388. Solleticare . 14. 531. Sollione . 130. Sonagli e campanelli . 446. Sonare a doppio . Sog. Sonare un doppio . 513. Soppanno . \$54. Soprammano . 419. 775. Sopra parto . 160. Sopraicritta . 214. Sopraffindaco . 45% Sopraftante . 5 >. Soprattieni . 734. So quel ch' io dico quando dico terta . 34-Soqquadrare , e Soqquadro . 729. Sorba . 636. Sordido . 4 18. Sordo . 218. Sornacchio . 76. Sorprendere . 111. Sorrifo . 618. Sorio . 546. Sorte . 346. Solta , e Soltare . 760. Sotto buon piccini . \$07. Sotto ogni colpo . 68. Soverchio . 46. Sozio . 215. 266. Spacciare il Baiardino , e spacciare il Rodomonte . 246. Spaccone . \$11. Spadaccino . \$07. Spada fanta . 113. Spadone a due mani . 600, Spalancare . 385. 415. 651. Spallare , e Spallo . 251. Spalliera . 636. Spalliere . 419. Spantarfi , e Spanto . 494. Sparapane . 690. Spararli . 138. Sparpagliare . 771. Spartimento . 185. 857. Spartitore . 615. Spavaldo, e Spavaldone . 35-Spaventari . 491. Spauracchio . 76. 413. Spazzarammino . 116.

-Builder Ly-Gorg

Spazzarfi la bocca , 510. Spazzato . 313. Specorare . 615. Speciale degl' Innocenti . 128. 584. Spedato . 147. 171. Spelacchiato . aoz. Spenficrato . 12 4. Speziale . 165. Spianare il pane . 481. Spianare la menfa . 483. Spianator di panc . a7 8. Spiano de' fornai . 483. Spiantare . 173. Spiccarfi da terra . 100. Spida . 710. Spillar la botte , e Spillo . 542. Spilorceria . 165. Spilorcio . 165. Spinetta . 724. Spiembare . 614. Spiraglio . 76. Spirare . 56. Spigliarfi in capelli . 395. Spegliazza . 414. Spolverizzare . 718. Sponda . 414. Sporce . 238. Sporta . 88. Sportare . 527. Spranghetta . 14. Spronar le scarpe . 663. Spropolitate . 525. Spruzzaglia , c Spruzzolare , e Spruzze-10 . 548. 701. Soulezzare . 551. Spuola . 741. Spurar la veglia . 18a. Spurar uo ciabattino . 310. Squadernare . 415. 711. Squadrare . 56. 388. Squarcina . 821. Squittino . 365. Squoterfi la polvere . 701. \$11. Squotolare , \$10. Stabilire la feritta . 363. Stacciaburatta . 101. Staffa , e Staffetta . \$57. Staffiere . 719. Staffiere tenebrofo . 389. Staffile . 791. Stampa , e Stampare . 160. 614, 693. Sramples . 213. 691.

Stangs . 476.

Stanghetta . a4. Stante . a4\$, Stantio . 251. Stanza . 197. Stanziare lungo tempo . a51, Star a bada . 544. 599. Star a bada d' uno . 165. Star a cavaliere . 670. Star a crocchio . 69. 228. 520. Star a detta . 118. Star a difagio . 755-Star alla dura . 379. Star alla fcolta . 627. Star alla ficila . 179. Star all' erta . 775. Star alle meffe . 694. Star alle velette . 194, 770. Star al quia . 518. Star a martello . 392. Star a sportello . 61. Star chiotto . 457. Star come cani e gatti . 419. Star come la porcellana . 409. Star della detta . 421. Star di fopra . 50. Star il dovere . 26. 581. Star in barba di micio . 171. 193. Star io cervello . 189. Star in orecchie . 306. Star in panciolle . 125. 709. Star in full' ali . \$57. Star in ful taglio . 19. Star in tuono . 34. 416. 630. Star lefto . 578. Star male d'uno . 282. Starns . 411. Starnare . 184. Star quatto . 171. Starfene alla larga . 266. Starfenc colle mani in mane . 216, Starfene come un boto . 344. Star fode al macchione . 219. Star fotto . 68. Star fol grave . 514. Star full als . \$57. Star tofto . 499. Srar zitto . 457. Steecone . 3. Steechetto . 3. Stemperamento . a 90. Stendardo . 76. Scentare . 737. Stentar com' un cane o bracco . 684,

Stennato come un carnovale - 434. Stiaccia . 555-Sciacciare . 374-Stiacciar com un picchio. 218. Stiacciatina . 85. Stianza - 411. Stidione . 159. Stipite . 695. Stitico . 531. Stivale . 331. 647. Stizza . 86. 464. Stoccheggiare . 165. \$18. Stocco . 2. 701. Storaco d' Orlando . 19. Stoppare . 163. 556. Stoppioce . 411. Storcimento . 727. Storia . 11. 105. Storia di Campriano . 106. Stoviglie . 597. Strabilirfi . 491 Straccio . 229. Strada battuta . 540. Strada pari . 395. Strafelato . 171. Stramazzone , e Stramazzoni . 380. Strambalciata . 114. Strambello . 122 Strame . 343. 449. Strangolatoio . 761 Strano . 165, 446. 619. Strapazzare il meftiero , 480. Strafcinare . 144. 590. Strafcino . 112. 211. Strafecolare . 45. Strega . 310. 3\$7. Stregare , e Stregar le botti . 431. Stregheria . 387. Stregone . 151. Stregus . 30. Stremare , e Stremato . 434-Stridere . 351. Strigolo . 414. Stringa . \$15. Stringerfi nelle fpalle . \$61. Strippare . 360. Strilcia . 164. Strolagare . 37-Strombettiere . 176. Stropicciare . 309. Strozza , e Strozzare . 131. Struggerfi come la cera , 216.

Struggimento . \$36. Struzzo'o . 329. Stuccare , e Stucco . 578. Studiarfi . 318. Studio . 244. Stufo . 112. Stummia di furfanti . 613. Stuoia . 617. Stopefatto . 598. Stupendo . 544-Stuzzicadeoti . 585. Subiffo, 131. Succhiellare . 575. Succisello . 547-Succiare . 547- 725. 731. Succiols . 231 Sudicio . 238. Sughero . 750 . Suggerto . 100. Sul ferio , e Sul fodo . 215. Suo danno . 9-Sunnare . 232. 487. 744. Suonare a martello . a 32. 594. Suonare a raccolra . 776. Suonare o oa fuga . 612. Sà piccion . a 19. Supino . 703-Suppa , e Suppurare . 145. Syapire . 447. S enire . 56. Sventrare - 547-7 Svignare . 171. 787. Sroglisto . 14-Abellaccio . 506.

Tabl . 228.

Tacca, 131.
Tifne . 145. 744.
Tiglis . 145.

Tanto o quanto . 714. Tappeto . 765. Tarantella , e Farantola . 398. Tardi o accio, e Tardi o per tempo. 446. Targa . 266. Tarls . 495. 291. Taroccare . 548. Tarocco . 66. 664. Tartagliare . 416. Tartafuga . 695. Tartaflare . 80. Tafea . a65. 615. Taffa . 630. Taffo . 118. Tatla . 742. Tato . 208. Tartera . 767. Tavolaccio . 514. Tavolaccino . 514. Tavolata . 176. Tavole , e Tavoliere , 401, Tedefeo . 486, Teglia . 617. Teglion marmato . 278, Tegoli . 697. Telaio . 687. Telo . s66. Tempo fenro . 197. Tenda . \$15. Tener a bada . 98. 165. Tenere ammarrellato . 401. Tenere a fleeehetto . 165. Tenere gli occhi in molle . 148, Tener gran posto . 504. Tenere il campanello . 581. Tenere il collo a vite . 148. Tenere il piè in due flaffe . 401. Tenere il facco . 657. Tenere il fuo in rifparmio . 38. Tenere in briglia . 700. Tener in ponte . 168 Tener la lingua a freno , e Tener la

lingna in briglia . 101. Tener l'anima eo' denti . 462. Tener l' inviro . 678. Tener l'oche in paffura . 413. Tener fulla corda . 160. Tener una baia . 694. Tener uno a pinolo . 764. Ten r uno a fleechetto . 165. Tentare . 63. Tentennare . 425. 45.3

Tentronino . 310. Termine di creanza . 619. Terrazzo . 252. Terreco . \$50. Terreno da por vigne , 39. Terza . 220. Terzo . 61. Terzuolo . 694. Teftardo . 216. Telle refta . 197. Tefficciuola . 776. Tefficne . 616. 677. \$57-Tefluggine . 695. Ticchio . 728. Tifco . 131. Tignuola . 495. \$51. Tin aro . 231. Tirar da banda . 477. Tirar dieiorto con tre dadi . 684. Tirat a terra . 437. Tirare ionanzi . 69. 85. Tirare innanzi il cocchio . 69. Tirare innanzi il cooto . 376. 455. Tirar giù la buffa . 285. 818. Tirar l'aiuolo . 204. Tirar le bruiehette . 180. Tirar le cuoia . 347. 650. 234. . Tirar le forti . 346. Tirar minze . 430. Tirar pel ferraiuolo . 719. Tirar per dado . 863. Tirar fotto . 548. Tirara da Tedefeo . 486. Tiro . 728. Toeca . 457. Toecar bomba . 173. Toeeare il Ciel enl dito . 579. Toccare il euore . 14. Toceare il tiechio . 718.

Toeear la corda . 261. 461. 491. Toccar la mano . 184. Tocear la maraviglia , e Toccar la Margherira . 461. 491. 506. Toccar Tamburo a ipada tratta. 41. Tocear terra . 18a. Treear un tafto . 194. Tocearina di carpello . sta-Toeeatore . 483. 207. Toceo . 513. Trga . \$5. Tonehi . 495. Tondo . 392. 446. 684. Toppa . 384. \$54.

Tordo . 493. Tordo bortaccio , e Tordo faffello . 601. Tornare a bomba . 174. 611. Torre di Babelle . 221. Torreggiare . 804. Torfo . 490. Torto . 123. Tovaglia . 15. Tovaglinolo . 565. Tozzo . 113. 409. Trabaliare . 277. Trabanti . 601. Traboccante . \$64. Traboccare . 204. Tracannare . 750. Traccia . 601. 777 Tracellare , e Tracollo . 314. 626, Traffico . 114. Traforo . \$50. Tragetto . 11t. Traine . \$45. Tralucete . 510.
Trama , e Tramere . 285.
Trambufto . 407. Trampoli . 297. Trana , e Tranare . 860. Trapano . 384. 483. Trappola . 216. 555. Trappolare , e Trappole da quattrini . 116. Trar di mano . 600. Trascorrere col cervelle . 611. Traftullarfi . 233. Traffullo . 210. Trartenersi so cose di poco momento . Trattenitore . 469. Travagliare . 540. Trave . a so. Travicello 489, Trebbiaco . 616, Treccia . 267. Treccone . 191.

Tregenda . 232. Treggia . 645. Tremar le gambe fotto . \$30.

Tremolante . 17 s. Trentancanna . 430. Trefca . 760. 818.

Trefcare . 760. 18.
Trefcherelle . 750. 760.
Trefcherelle . 750. 760.
Trefcone . 760. 784.
Trefpolo . 616.

Tribbiare . 597. Tridente . 511 Trillo . 17 1. Trimpellare , e Trimpellarfela . 273. Trincare , 13 516. Trinciar capr wole . 189. 555. Trinciera, e Trincieraro . ags. 657. 8 51. Trincone . 13. 536. Trionfat baftoni 505. Trippa , e Trippone . 160. Trifto , e Trito , 122, Tritoni . 71. Trois . 481. 650. Trombe . 179. Tronco , e Troncooe . \$10. Trotto . 470. Trottola . 461. Trevar il morto . \$56. Trovarfi a mal porto . 592, Trovarfi fuori . 32. Trovarfi in bafle flato . 332, Trovarfi in franchigia . 590. Truccare , o Trucciare . 513. Tuffarf . 117. Turbante . 134. Turcimanno . 469. Turco rinnegato . 139. Tutti a cavallo . 174. Tutto biliemme . 114. Tutto lui maniato . a.8. Tutto tinto . \$ 18. Tutto una breda . res.

IJ

Bibs. Uggis e Uria 111.

Ethis. Uggis e Uria 111.

Udenucceilure 140. Bas.

Udenucceilure 140. Bas.

Udenucceilure 140. Bas.

Ugenucceilure 170.

Ugenucceilure 170.

Umer picante 130.

Uniter 131.

Uniter 131.

Urtare . 144.
Ulato . 134.
Ulato . 15.
Ubergo . 43.
Ulcir di aleccato . 35.
Ulcir di aleccato . 35.
Ulcir del femnato . 45.
Ulcir del femnato . 45.
Ulcir di gatta morra . 31.
Ulcir di patta morra . 31.
Ulcir di . 104.
Ulcir di . 25.

V Acca trentina . 361. Vadn . 018. Vagh-ggiare . 569. 771. Vagliarii . 495. Vaglio 221. 789. Vago . \$ 13. Valuelo . 491. Valigia . 371. Vangs . 611. Vangare. \$3a. -Vanguardia . a48. Vano . 645. Vantarii . 110. Valo da viuoli . 606. Valo de Pandora . 625. Vecchio chioccia . 647. Vedere il lupo . 457. Vedere il partito vinto . 615. Veder le lucciole . 731. \$26. Veder le fielle . \$16. Veder fe il corpo tiece . 638. Vedi . 154-Veduta . 656. Veduta la presente. 110. Veglia . 188. 723. Veglia formata . 723. Veleno. 345. Veletta . 594. Vello vello . 716. Vender a ritaglio . 20. Vender la pelle dell' orfo . 611. Vender l'uecello fulla frasca . 611. Venire a capo . 516. Venire alla ceffa . 770. Ven re alla peggio del facco . 787. Venire a' ripari . 711. Venir com' il porco alla ghianda . 521. 779.

Veoir di punta . 311. Veoire il grillo . 836, Venire il molcherioo al naso , 67, Venire il taglio . 540-Venire io cocca . 368. 46a. Venire in pacie . 1 56. Venire lo fceoa . \$. Venir l'acquolina in bocca . 544-Venir la mostarda al naso . 67. Venir la muffa al cafo . \$19. Venir la peoa addollo . 395. Venir la rapina . 182. Venir la feo.pa al nafo . 67. V nir giù cogli orci . aoi. Venir ratto . 381. V-ntigito . 451. Ventaruola . 713. Ventola . 783. Vento rovaio . 75. Veotre . 360. Ventre di firuzzolo . 319. Veotriglio . 483. Ventroce . 360. Vermena . 394-Vernaccia . 271. Verois . 6:4. Verooe . 656. Verro . 104. Verfiera . a48. 111. 624. Verio . 537 . Verzicare , e Verzicola . 668. Verzicolare . 66\$. Vefeia . ao4. Velpaio . 414. Velpro Siciliano . 419. 72a. Velle brook : 355. Vefuvio . 761. Vetrinola . 494 Vetta . 497. Vetturale . 60\$. Verturioo . 509. 60\$. Vezzo . 111. V12 . 652. Via de' Pelacani . 483. Via lattes . 60t. Vigliacco . 787. Viglietto . 110. Vignooe . 87. Villa de' Grazziol . 29. Villania . 685. Villano . 499. Viltà . a67. Vilume, e Viluppo . 164.

VI-

Vinaccia . o8. Vinate . 175. Vincer della mano . 590. Vincer la posta 670. Vin delle centura bette . 580. Vine che imaglia . 550. Vino gloricio . 652. Vino piccante . 150. Vin pretto . 71. Vola a gamba . 612. Vipificlie , e Vilpificello . 218. Vilo agro . 210. Vito arc gno. 356, Vite . 148. V tupero . 684. Vivere a brace , e Vivere a calo . 326. Voci alte . 476. Veglia . 182. 645. Voler bene a facca - 574. Voler la Berta . 699. Velpe . 656.

Veltare il dietro . 791. Voltar mantello . 119.

Z Affata . 246. Zampa . 17.

Zampettare . 457. Z-ni . 194. Zanna , c Zannare . 206. 384. Zanni . 188. Zara . 119. Zecca . 141. 556. Zeechino , e Zecchin gigliato . \$57. Zerbino . 497. 700. Zero . 530. 599. Zerzo . 384. Zimarra . 851. Zimbellare , c Zimbello . 91. 496, 601. Zingana . 37-Zio . 114. Zitto . 9. 589. Zitto com' olio . 741. Zaccolo . 169. Z.16 . 171. Zolla . \$9. 125. Zembare . 68. 531. 733. 806.

Zucra . 113. Zucca vota . 113. Zuechero di tre cotte . 121. Zuppa . 145. 150. Zuppa lombarde . 351.

IL FINE DELL' INDICE .

## G T S

abedef ABCDEFGHIKLMNOPQRSTVX Y Z. As Bb. Cc. Dd Er Ff Gg. Hh II. Kk. Ll. Mm No Os Pp Og Rr Sc Tt Vv Kx Y yZ. As Bbb Cc. Ddd Eee Flif Gg. Hhb lii. Kkk. Lll Mmm Nnn Ooo Ppp Ogq Rr Sss Tut Vvv Xxx Vyy Zzr. Asas Bbbb Ccc. Ddd Eee Flif Ggg. Hhbh Iii. Kkk. Llll Mmmm Nnnn Oooo Pppp Ogqq Rrrf Siss Tret Vvv Xxxk. Llll Mmmm Nnnn Oooo Pppp Ogqq Rrrf Siss Tret Vvvv Xxxx. liii Kkkkk L'lll Mmmmm Nanna Ooooo Ppppp Qqqqq Rrrrr SSSS Tette Vvvvv Xxxxx Yvvvv

Tutti fono fogli interi.

IN FIRENZE, 1750, Stile Comune. Per Francesco Moucke. Con licenza de' Superiori .





